



FROM THE LIBRARY OF COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE

PURCHASED APRIL, 1987



1

IL PRIMO RE DI CASA SAVOJA

# STORIA

# VITTORIO AMEDEO II

SCRITTA DA

## DOMENICO CARUTTI

TERZA EDIZIONE

CSTRASTATE BUYERRYA & AMPLIATA DALL'AUTORE.



TORING CARLO CLAUSEN

thirty on It. UN. If he als higher

1897

### STORIA D'ITALIA

DAI TEMPI PIÙ ANTICHI SINO ALLE GUERRE PUNICHE

PARTE I.

# STORIA DELLA SICILIA

# E DELLA MAGNA GRECIA

#### di ETTORE PAIS

Professore Unlimario nell'Università di 15-a

Volume I. - Prezzo Lize 16.

La Storia d'Italia nell'antichità si è concepita finora, e si concepisce ancora dai più come la storia di Roma. Ma Roma fino al secolo IV avanti l'èra nostra non fu che uno dei tanti Stati della penisola; e fino a questo tempo subiva assai più le influenze che venivano dal di fuori, specialmente dai Greci stabilità nel mezzogiorno d'Italia, di quello che fosse in grado di far valere la sua influenza all'estero. E anche allorquando Roma era diventata padrona di tutto Italia, e poi del mondo intero, le cose non mutarono che in parte; lo aviluppo intellettuale, economico, e molto più di quel che comunentente si creda anche lo sviluppo politico di Roma cominuò a dipendere dalla superiore civiltà ellenica. Ma prescindendo da tutto questo, non è un assurdo il rappresentare la storia d'Italia come se fosse un'appendice della storia di una sola delle sue città, sia pure di Roma?

Il Moramsen aveva ben compreso cio, ma si è arrestato a metà strada. Invece di narrare la storia d'Italia nell'età anteriore alle guerre puniche, e la storia universole nell'età posteriore ad esse, egli si è limitato, in sustanza, a raccontare le vicende di Roma. È così anche la sua storia, pur essendo quel capolavoro di stile e di intuizione politica, quale è giustamente tenuta nell'opinione di tutti, non dà che un'immagine in gran parte imperfetta dell'evoluzione storica d'Italia, e di tutte il mondo antico fino al principio dell'impero. A partire da questo punto, il concetto della storia universale si imponeva da sè.

L'opera del prof. Pais, che ci ha dato occasione di fare queste considerazioni, seguerà, se non c'inganniamo, il principio di un nuovo periodo nella storiografia, per quel che riguarda Pltalia antica. Per la prima volta le cose son messe al posto giusto: la storia di Roma e considerata come parte della storia d'Italia. È in questa storia, una parte principalissima spetta alle colonie greche in Sicilia e nella Magna Grevia. Ma lasciamo la parola all'autore:

" Prima ancora che Roma diventa-se uno stato politico di qualche importanza, si aggregasse la Campania e stringe-se durevoti relizioni con Car-



## STORIA

M

# VITTORIO AMEDEO II

## Opere storiche del Barone Carutti

- Storia del Regno di Carlo Emanuelo III. Torino, 1859. Due volumi in-8°.
- Storia della Diplomazia della Corte di Savoja. Torino, Fratelli Bocca, 1875-1880. Quattro volumi in-8°.
- Storia della Corte di Savoja durante la Rivoluzione e l'Impero francese. — Torino, Roux, 1891-92. Due volumi in-8°, che compiono la Storia della Diplomazia della Corta di Savojo.
- ti Conte Umberto I e il Re Ardeine. Ricerche e Documenti. 8º edizione riveduta dall'autore. Roma, 1888. Un volume in 8º.
- Brove storia dell'Accademia dei Lincei. Roma, 1883. Un volume in-8'.
- Storia della Città di Pinerolo. Edizione riveduta e corretta dall'autore.

   Pinerolo, Chiantore e Mascarelli, 1897. Un volume in-8°.
- Il primo Re di Casa Savoja: Storia di Vittorio Amedeo II. 3º edizione intigramente riveduta e ampliata dall'Autore. Torino, Carlo Clausen, 1897. Un volume in-8°.
- Del principil del Geverno libero, e Saggi pelitici. Firenze, 1862. 3º edizione. Un volume.



# IL PRIMO RE DI CASA SAVOJA

# STORIA

пt

# VITTORIO AMEDEO H

SCRITTA DA

## DOMENICO CARUTTI

TERMA EDIZIONE

INTERAMENTE RIVEDUTA E AMPLIATA DALL'AUTORE



## TORINO CARLO CLAUSEN

Libraio delle LL. MM il Re a la Regina

1897

Google

Endon to

cl.tar 2782.5,5

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE LIBRARY OF
CONTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE
APRIL 1907

PROPRIETÀ LETTERARIA

Torson - Viscoman Pons, Tip, da S. M. 6 des Rit. Princips,

Google

#### AL CORTESE LETTORE

La prima edizione della Storia di Vittorio Amedeo II uscì in Torino nel 1856, la seconda in Firenze nel 1863. L'una e l'altra essendo da assai tempo esaurite, mi sono di mia propria elezione messo alla fatica di rivederta tulta quanta, emendandola là dote di correzione mi parce bisognecole, rifacendone alcune parti, e introducendon le giunte che le ricerche mie e di attri studiosi hanno, dipo quaranta e più anni, rese necessarie.

Resta che il pubblico daliano, il quale accotse umanamente l'opera quale ell'era, si mostri del pari benerogliente al libro che ora gli viene innanzi migliorato, di guisa che l'autore e l'editore non abbiano, per ragioni diverse, a pentirsi della presente ristampa.

Torino, Aprile 1897.

DOMENICO CARTTEL



Diginal M

# 45.6 il Marchese Cesare Alfieri di Sostegno Bresidente del Senato del Regno, ecc. ecc.

Torino . . . 1876.

ECCE LENZA,

Nima cosa io potevo più vivamente desiderare, che di porre in fronte a questo libro il rispettato ed autorevole non e dell'E. V. Io le sono perciò sommamente grato dell'avermene data facoltà, e la prego di accettare le mie azioni di grazia.

Ella non consentirebbe, signor Marchese, che io qui mi distendessi verso di Lei in quelle lodi che vengono da tutti concordemente tributate alla nobile dignità della pubblica e privata sua vita; bene per altro mi sarà lecito il dire che avventurati hannosì a reputare quei paesi di libero reggimento, dove trovansi nomini suoi pari, e avventuratissimi quelli, in cui per beneficio della civil comunenza abbondassero. Allora nell'una parte della società non scomerebbe il rispetto a le memorie del passato, e nell'altra non penetrerebbe, o direrebbe poco l'astio del presente.

Il regno di Vittorio Amedeo II era degno di trovare uno storico, che avesse ingegno e dottrina, quali io so pur troppo di non avere; non potendo altro, ho almeno cercato di meritare l'indulgenza dei discreti collo studio della diligenza; ed Ella, versata com'è nei patrii annali, vedra quali fatti vengono per questa narrazione chiariti, e qua i per la prima volta esposti. Ciò non basta a procaccar lode di storico, nè di scrittore, ma rende forse il lavoro non inutile al tutte.

Rinnovo all'E. V i miei ringraziamenti, e sono con profonda riverenza

Dell'Eccellenza Vostra

Der \*\*\* ed (hb.\*\*\* Secretore
Domenico Carutti.



#### PREFAZIONE ALL'EDIZIONE DEL 1856

Nelle servere la presente istoria ho creduto di dover essere breve nel racconto delle fazioni militari, come quelle che erano gia state da altri pienamente narrate; mi sono allargate maggiormente nel discorso delle trattativa diplomatiche a degli ordinamenti dello State.

Ho cercata e detta la venta con franchezza, ma non he unicato agli nomini di un altro secolo le idea dei tempi nostri; puchè chi acrive con questa pretensione, più che alla venta utorica, serve alle proprie e alle altrui passioni, e non

puè rettamenta giudicare nè gli uomini, ne le com-

Pubblicando era il mio lavero, sento il debite di ringraziare quelle persone cortesi che me no agevolareno la composizione, è accomodantomi di libri rani, di scritture inedite e di documenti ifficiali poco noti, o cell'essermi liberali di utili indicamoni e di savi consigli in testimemanza di grate animo simii locito nominare il cavaliere Domesico Premis, Bibliotecario di S. M., la Direzione degli Archivi del Regno, il commendatore Luigi Cibrario e il marchese Cesare Alfieri.

#### PREFAZIONE ALL EDIZIONE DEL 1863

La presente edizione contiene quelle piccole agginote e quella minute correzioni che ogni autore aude fare, quando

gli accade di rileggere i proprii scritti.

La prima edizione usci nel 1856. Scrivendo la storia di Vittorio Ameuco II, non aven avuto altro concetto, fuorchè quello di porre in luce fatti mai noti e punto conosciuti, e dissipare alcuni errori ribetuti dagli atorici che non aveano avuta fuculta di ricorrore allo fonti, cioc di documenti custodsti negli Archivi. Nen essendomi posto alcama mira di nolemica politica oggi nel ristampare queste pagine dope i grandi avvenimenti fel cemente computini in Italia, non mi occorse premettervi dichiarazioni o apologio. Bonsi, ripigliando il concetto, con car to le terminava allora, mam, lecato, porchè gli auspizi sonom veribeati, di augurare che quella stessa virtu di prodenza, di perseveranza e il annegazione, le quali soccorsero l'antico Piemente sotte il primo re di Sardegna, guidino i liberati popoli della penisola, regnante il primo Redita la Solamente a questo prezzo la liberta italiana assodera l'opera dell'unita nazionale.

L'Aja, 28 di novembre 1862.

DIMENICO CARUTTI.





## Il primo Re di Casa Savoja

## STORIA DI VITTORIO AMEDEO II

#### CAPITOLO I

### Da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II.

I. Emanuele Filiberto ricuperò nei campi di S. Quintino gli Stati dal padre suo perduti, e quando, dopo il trattate di Castel Cambresis (1559), ne prese il pacifico reggimento, diede alla politica della sua Casa inviamento nuovo e piu fermo. In effetto, se antichi di più secoli erano i dominii di Casa Savoja in Italia, non tutta ancora ben italiana potea dirsi veramente la Dinastia. Emanuele Filiberto, principe di sano giudizio e dalla prima gioventii nelle armi e nei negozi esercitato, fatta considerazione dei tempi e delle mutate condizioni dello Stato suo verso gli Stati finitimi, atteso i rivolgimenti in Italia e in tutta Europa succeduti nella prima metà del secolo XVI, vide e conobbe che il Piemente, collocato tra Spagna e Francia in gara di primato, e divenuto aperto e perpetuo campo di loro battaglie, procurava, per ragion del luogo, grandissimo pregio a chi ne tenova le chiavi, se di buone armi fosse presidiato. Gli esempi anteriori aveano chiarito il Duca, che la Savoja, senza munite frontiero, cedeva al preno impeto, ed essendosi misurato colla Francia e avendone saggiste le forze, giudicò, tuttochè uscitone vittorioso. che quella monarchia, fortificantesi egni di meglio nell'unita nazionale, non lasciava ai nemici suoi ragionevole speranza

Cinera, Il prino Re di Casa Saroja.

di vantaggiarsi sovr'essa, smembrandone città e provincie, in Italia per contratio, egli, signore della regione subalpina, fronteggiante piccoli principati e provincie uni a mutar padrone e già privi dell'essere proprio, conseguirebbe quegli ingrandimenti che oltremonte non erano effettuabili; lacode, fermò in modo definitivo la sede del governo in Torino, dicharandosi principe italiano, e dettando a sè stesso alcune massime di governo, delle quali va universalmente lodato.

Queste furono educare e ordinare militarmente il popolo: avere pronte a ogni bisogno le forze proprie, a fine di colegarle per tempo con l'uno o con l'altro vicino; schivare nelle guerre europee quella indolente neutralità, che micidiale era stata al troppo buono Carlo III, a mescolarsi operoso nei negoziati e nei moti delle armi; destreggiarei cogli accidenti. e farne prode, non obbligandosi irrevocabilmente più a Francia che a Spagna, ma variando le alleanze secondo il variar dei casi e dei tempi, e come più gli fosse al proposito. Indi e che, disaminando la storia nostra da Emanuelo Filiberto. in poi, vedesi che l'interesse dello Stato e i comodi della dinastia furono quasi sempre una cosa, perchè a quello e a questi erasi dato sagace ind.rizzo e natural fondamento. Non fervenno allora, e non vi furono per vero sino ai tempi recenti, questioni di libertà e di giuntizia sociale che suggerissero o comandassero più l'una che l'altra amicizia politica: conquistatori erano gli Austro-spagnuoli, conquistatori i Francesi, e nulla era da sperare das forestieri. Emanuele Filiberto trovò le Stato disfatto, povere le entrate della Corona, molti i debiti dell'ultimo Duca; morto il commercio, trasandata l'agrico,tura; divisi gli animi illanguidita, se non spenta, la fede verso gli antichi principi naturali. Ogni città, ogni terra avondo Statuti, usi, privilogi proprii, o quindi interessi fra di toro pugnanti, come gia nella eta di mezzo le municipali libertà e le feudal: augnorie usurpavano : diretti dolla podosta pubblica. Il vincitore di S. Ouintino, oculato amministratore e legislatore aspiente quanto valorose capitano, richiamò a cè l'esercizio dei diritti soviani, freno o recise tutto quanto contraffaceva all'interesce generale; perciò la monarchia, la quale, prima di lui (scrisso Luigi Cibrario nella etoria di Chieri).





- era un'aggregazione di Stati, la cui correspondenza col prin-
- · cipe trovavasi maravigliosamente incerta e multiforme, dopo
- Emanuel Filiberto riusch uno Stato d'ordini com perfetti,
- \* che i membri del medesimo, tutti insieme e ciascuno in
- · particolare, concorreveno colle loro operazioni al bene um
- \* versale, al maestoso procedere ed al regolare andamento
- dei pubblici negozi, alla tanto necessaria unita del governo , Futta ragione di tuttociò, Emanuele Filiberto, vindice della patria indipendenza in guerra, fu in pace il fondatore della moderna nostra monarchia. Aggrandì lo Stato, acquistando dai Dona il principato di Oneglia, e da Ronata d'Urfe, ultima superstite dei Savoja conti di Tenda, la contea di questo nome (1). Sul marchesato di Saluzzo, venuto nel 1548 in polesta di Francia, pose la mira, rinfrescando gl. antichi diritti di sua Casa.

II Carlo Emanuele I, suo figlio a successore, nell'animo inquieto, voltabile, operosissimo accolse magnanimi propositi e amisurati concetti a per lui non istetta che non sortissero effetto. Il padre aveagli trasmesso rispettato e tranquillo l'imperio, le milizio pari ai bisogno, le città e le fortezze, libere dagli Spagnuoli e dai Francesi, e restituite nelle mani del legittimo signore; ma nei bel mezzo del Piemonto protendevasi ancora un dominio stramero, Salazzo, divenuto francese, lasciava aperto le porte d'Italia, e senza difesa la nostra froutiera. Giovatosi deile opportunità che gli offerivano e guerre civili e religiose, onde era lacerata la Francia, Carlo Emanuelo I occupo il marchesato, e spallegmato dai rivoltosi e dagli Spagnuoli, portò la guerra nol Dolfinato e nella Provenza. Avendo la virtù di Enrico IV trionfato delle armate fazioni e degli eserciti stranicri, il Duca fu costretto a sottoscrivere la pace, ma non senza conseguir l'intento principale, per cui avea pigliate le armi, dappo chè col trattato di Lione (1601). conservo Saluzzo, cedendo la Bressa e il Bugey. Perdette in



<sup>(1)</sup> Discendevano i conti di Savoja-Tenda da Renato detto il Gran Bastardo di Savoja, naturale de duca i appo il, il quale nel 1501 sposo Anna Lascaria contessa di Tenda, e mon nel 1525 delle fente riportate ne la battaglia di Pavia. Con Onorato, mo prompote morto nel 1542 manco la discendenza maschile di lui

estensione territoriale, si vantaggio in sicurtà e potenza, e interponende le Alpi fra l'Italia e la Francia, ruppe la punta di quella spada che atava di continuo appuntata sul cuore del Piemonte Dopo il trattato di Lone a maggiori operazioni levo l'animo, e avvegnache queste auperassero le forze sue pure è credibile che ne avretbe alcuna condotta a buon fine, se accidenti atraordinari non avessero tronchi gli ardimentosi divisamenti.

La potenza delle due Case d'Austria, soverchiante in Europa, maggioreggiava senza contrappeso in Italia, essendo in sigrana di Spagna il dicato di Milano, le due Sicilie e la Sardegna; e avendo essa sola convenevole apparecchio d'armi e di soldati, pendevano da' suoi i consigli delle repubbliche e dei principati minori, talchè la liberta delle repubbliche e dei principati maggiori ne venia aduggiata. Erano indipendunti il Papa, Venezia, la Toscana e il Piemonte, Genova aderiva agli Spagnuoli; il rimanante ubbidiva. Timorosi di servitusembravano sopra tutti i Veneziani e il Papa, mostrandosi solleciti della liberta d'Italia; col qual nome appellavam in quel tempo non la intera indipendenza dai forestieri, ma un certo equilibrio tra Francesi e Spagnuoli, por guies che niuno di quei due acquistasse predominio afrenato a nocumento degli Stati liberi. Il qualo matema avea del buono, perchà nolo esso valevole allora a tutelare la debolezza comune, ma generò una funesta rimessione di spiriti e poscia un'accidia studiata, che alla perfine tagliò i norvi agli Stati e shbro i popoli. Ond'e che si levareno la strica contro a Carlo Emanuele I. quando coi capitoli di Lione atterrò in Italia l'ultimo propugnecolo francese che era Saluzzo. Na il Duca non meno degli altri sentiva, e più degli a tri impazientemente sosieneva la argnoria apagauola, facendo ragione che libero principe non potes esservi in Italia, finche la Spagna vi prepoteva.

Di qui il trattato di Brosolo stipulato nove anni dopo con Enrico IV (1610), il quale avendo fermo nella mente e in cima de' suoi peusier. l'abbassamento dell'Anstria, fece assegnamento sopra Carlo Emanuele I, di cui sapea il valore e l'ambizione. Gli accordi di Brosolo dovcano saldare l'equilibrio politico sul principio che oggi chiamasi delle naziona-



lità, cossare un Italia le dominazioni straniere, unire al Piemonte il Monferrato e il Milanese insino ai confini veneti, e dare al duca di Savoja la corona regua col titolo di Ro di Lombardia. Già le armi rumoreggiavano nel Delfinate e scoccava la guerra, quando il soltello di Ravailleo, rompondo il petto del grande Enrico, ruppe il genoroso disegno, e l'Austrus respirò. Non caddoro gli spiriti di Carlo Emanuele I: Monferrato, Genova, Lombardia, e la etessa mai tentata Ginevra gli stavano del continuo l'animo martellando, e per vent'assi faticando nella guerra, ora vittorioso, ora soccombeste, nos domato mai, rappresentò in sè la politica dell'ingrandimento dello Stato a qualunque costo. Soldato valoroso, valente capitane, ingegne fervidissimo e colto, ebbo in pronte maravigliesa copia di ripieghi e di accorgimenti; amato dai soldati e dai popoli, lavo, come Giulio II, il grido di fuori i berbari, I contemporanei le salutarene Liberatore, i politici cella penna del Tassoni, i poeti colla musa del Testi.

Le rare sue doti furene offese da troppa versatilità di voleri e da soverchia fidanza in eè etesso. Per giungore ai fini
suoi, non sompre si brigò alla moralità dei mezzi che usava,
a quella certa cacacca screziata di varii colori, della quale
si vantava un giorno col governatore di Milano, è che gli
stava bene addocco da qualunque parte la voltasse, gli reco
nota di poca lesità. Ne sempre la prudenza fu in lui pari
all'ardimento, ende por qualle sue lunghe guerre toccò il Piomonte l'estremo della miseria. Dopo di aver combattuto la
Spagna, dovette, nolla guerra della successione di Mantova
e del Monferrate, far lega con essa nel 1627 per opporsi
alta Francia del cardinale di Richelieu Vince nel 1629, perdette nel 1629, e stava alla riscossa, quando la morte il colse
il 26 di luglio 1630.

III. Vittorio Amedeo I, succedendo al padre trovò il regno invase da ogni parte dai Francesi; prosegua la guerra, ma venne presto a pratiche di pace, e coi trattati di Cherasco e di Mirafiori (1631) pose fine alle questioni della successione mantevana. I Gonzaghi ritempero Mantova e gran parte del Monferrato con Casale; a Vittorio Amedeo I rimase porzione dei Monferrato, cioè Alba, Trino e settantadue altre terre-

Se non che por segreti convegni cedette alla Francia Pinerolo e a valle di l'eroxa, schindendo nuovamente il passo agli eserciti francesi e disfacendo I opera del trattato di Lione, che tanto prezzo di fat che, di sangue e di territorio avea costato a Carlo Emanuele I.

Al cardinale di Richelieu che governava allora la Francia in nome del re Luigi XIII, gli storici più severi consentenzi il merito e la gloria di aver cementata la grandezza e la primazia della monarchia borbonica, maugurata dal Bearnese. Implacabile colla Spagna, le cui arti e le forze avenno posto in forse le sorti della Francia, e che, quantunque gia declinata, formidabile era pur sempre, opere durante l'intiera sua amminestrazione a ruma della Casa austriaca. In Italia volse contro di essa Vittorio Amedeo I, parte colle lusingha di acquisti, parte colle persuasioni del più forte, al quale fine fu rogato nel 1635 il trattato di Rivoli, per cui le corone di Francia e di Savoja stringendo lega offensiva e difensiva per mover guerra agli Spagnuoli, doveano conquistare il ducate di Muano, il quale sarebbe di pol diviso fra i confederati Ma Vittorio mori nel 1637, lasciando i due auoi figlicoli in piccola eta, e la guerra continuando non grossa ne terminativa fra i due potentati maggiori, il Piemonte, privo di braccio virile che reggesse il peso dello Stato, pati i mali della guerra civile, aggiunti a quel i della guerra generale (1).

IV. Cristina di Francia, madre del giovine duca, assunse la reggenza, escludendone Maurizio e Tommaso, zii paterni, contrariamente alle consustudini della monarchia. I due principi presero le armi, confederandosi cella Spagna e cell'imperatore, e i Francesi difesero la causa di Madama Acale (con questo nome chiamossi la duchessa Reggente); ma il Richebeu domando che il Duca fosse condotto in Francia, e allevato alla corte di Luigi XIII, suo sio materno Per buona sorte Madama Reale risolutamente si oppose, resistendo così alle

<sup>(1</sup> Come è note, Franceico Giacinto, primogenste, succedette a Vittorio Amedeo I, e morì il 4 uttobre 1638 in eta di attanti., Carlo Emandele, il secondogensto, quando per la morte del fratelio fu chimmato al trono, correva il settimo anno.

blandizie come alle minacce di quel terribile amico che era il Cardinale. Si composero in ultimo i domestici diesidi con quegli stessi accordi, che la Reggente avrebbe potato fare quando mancò Vittorio Amedeo I.

Il regno di Carlo Emanuele II non cominciò veramente che alla morte di sua madre (1663), la quale finchè visse serbà l'imperio sotto il nome del figlio, e così ella fu antrice dei due feroci assalta contro ai Valdesa, inferecati anch'essi. Durante la reggenza i buoni ordinamenti interni erano iti a sogquedro, tra per le guerre civili e per la produgalità, essendo la duchessa Cristina stata formisura pieghevole ai favoriti, alla nobiltà e ai gesuiti. Carlo Emanuele II, come ebbe preso il governo, sollevò i popoli col beneficio della pace, raform l'erario, riordinò l'esercito, ma di sua persona non lo capitano, esempio raro fra i principi nostri. La guerra non bella fatta contro ai Genovezi, ebbe perciò infelice cominciamento piuttosto per imperizia e diseidi dei capitani, che per manco di valore nei soldati. Egli nella vita privata fu di biasimevoli costumi. Sposo nel 1663 Francesca d'Orléans, e mancata questa nell'anno seguente, condusse in moglie Maria Giovanna Battista (10 maggio 1665), figlia di Carlo Amedeo di Savoja duca di Nemoura, acciso in duello dal duca di Beaufort, suo cognato (1651). Di Carlo Amedeo non essendo rimaste che due figliuole (Naria Giovanna Battista e Maria Elizabetta, che poi andò sposa ad Alfonso VI, re di Portogallo), gli succedette Enrico fratel suo, nel quale, morto senza prole nel 1659, si estinse la discendenza maschilo di questo ramo di Casa Savoja trapiantato in Francia; e allora la contea del Genevese e le baronie del Fause gni e di Boaufort. suo appannaggio, ritornarono alla Corona (1).



<sup>(1)</sup> La mea legituma dei Savoja-Nemoura, a. pari della naturale dei conti di Tenda sopra ricordata, discendeva essa pure da Filippo II duca ii Savoja, morto nel 1497 Filiberto II detto il Bedo, e Carlo III detto ii Buono, figliuoli del primo letto succedettero al padre Dal secondo letto enino nati Filiberta e Filippo, che rinnorò il nome paterno. Filiberta enicio Giuliano dei Medici, fratelio di Leon X, che dal re Francesco I di Francia ebbe il ducato di Nemoura. Vedova e renza prole, hii berta mori nel 1534, e Filippo mio fratello ottenne la successione al ducato francese.

Carlo Emanuele II morì il 12 giugno 1675, e succedette a lui Vittorio Amedeo II, fanciullo di poco più di nove anni, essendo nato il 14 maggio 1666. Il padre gli lasciava in non trieti condizioni lo Stato, che in pessime avea ereditato, e deputò a la reggenza la duchessa Giovanna Battista, che fu la ecconda Madama Reale.

Google

#### CAPITOLO II.

#### Il Piemonte alla morte di Carlo Emanuele II.

I. Erano in Italia soggetti alla corona di Savoja il Piemonte propriamente detto, la contea di Nizza, il principato di Oneglia, il ducato di Aosta e settanta quattro terre del Monferrato, inclusevi Alba e Trino; di là dai monti il ducato di Savoja. Ma sul pendio italiano delle Alpi appartenevano alla Francia la valle di Pragelato, Finestrelle, Cesana, Exilles, Oulx, Bardoneccia e Castel Delfino, luoghi montuosi, poveri e difficili, che venuti nel secolo XI in dizione dei Delfini di Vienna dopo alla morte della contessa Adelaide, erano dai Delfini trapassati nei Reali di Francia. Abbiam detto como pel trattato di Cherasco del 1631 Pinerolo e la valle di Perosa ubbidirono alla etessa dominazione.

Oltre a ciò i duchi di Savoja avevano diritti e pretensioni sopra Stati e terre in antico possedute, o alle quali erano stati chiamati per successione senza averli potuti ottenere. Tali erano primieramente l'isola di Cipro regnata breve tempo nel secolo XV, indi caduta in signoria dei Veneziani, e ora o cupata dai Turchi (1). Da Cipro pigliavano il titolo regio,



<sup>(1)</sup> Carlotta di Lusignano, figlia di Giano II re di Cipro, iposò Lodovico, secondogenito del duca Lodovico di Savoja e di Anna di Lusignano, secella del re Giano. Nei capitoli matrimoniali si stipulò che se il remotisse senza prole maschile, Carlotta succedesse nel regno, e che se essa principessa e il manto suo monissero senza prole pur essi il fratello più prossimo, o il impote del manto, ma discendente di Anna di Lusignano, fosse successore. Morto Giano II nel 1458, Carlotta e Lodovico, cinsero la corona in Nicosia, ma un fratello i legittimo di Carlotta, dopo quattro anni di guerra sostenuta colle armi del sultano d'Egitto, costrinse il re e la regina ad abbandonare l'isoia. Carlotta rimista, vedova nel 1482, e ritiratani in Roma, con atto solenne trasferì nel 1485 la dignita e la sovianità dell'isola, nel duca Carlo I di Savoja e ne' discendenti siot, conforme ai patta nusuali.

cagnone di piati senza fine con Venezia, e di continui uffici presso le corti di Europa, col fine di avere il trattamento delle teste coronate, cura di Vittorio Amedeo I, martello di Carlo Emanuelo II e della prima Madama Reale. Vittorio Amedeo I chiuse la corona ducale in forma di corona reale, e si chiamo Re di Cipro e Altezza Reale; la duchessa Cristina ebbe il trattamento regio dalla Francia nol 1654; ma nel 1659 le fu disdetto nel Congresso del Pirenei, perche la Spagna non le consenti; ricusarente l'imperatore, il papa, e naturalmente Venezia e i granduchi di Toscana, coi quali fervoano gare di precodenza. Nel 1669 Carlo Emanuelo II le consegui dalla Dieta Germanica, dal re d'Inghilterra e dal re di Portogallo. Gli elettori di Baviera e i Farnesi di Parma l'aveano di gia riconosciuto.

La citta di Ginerra essendosi levata dell'obbedienza ducale nel secolo XVI, la corte di Tormo avea contr'essa tentato imprese e pratiche di ogni maniera, nè la lite era per anco composta. Mantenea pretensioni sopra il paese di Vaud e sul Vallese, tuttochè ceduta per trattati solemii, e così sopra il Monferrato, della cui successione una sentenza de l'imperatore Carlo I avea frodato Carlo III il Buono, Questioni di confini e di aignoria su piccole terre pendenno coi Genovesi, setto la qual coperta Carlo Emanuele II avea onestato il soprassalto del 1672 Durava la querela col principe di Monaco nella riviera di Pononte, a cagione dei feudi di Mentono e Hoccabruna, moventi dalla Corona

Similmente vantavano ragioni derivanti dalla successione disabella, sorella di Caterina infanta di Spagna sposita a Carlo Emanuele I, sopra ciu la dote di Caterina, da Filippo II suo padre assegnatale in cento mila scudi d'ore, non era stata pagata mai. Ma da Caterina appunto originava il maggiori titolo che si appartenesse alla Casa, e cio e il diritto alla successione della monarchia di Spagna, stipulato nei capitoli matrimoniali, e di recente (1654) raffermato col tostamento del ra Filippo IV. Vedremo a suo tempo di quanto nomento dovea essere tale diritto a Vittorio Amedeo II, al Piemonte e all'Italia.

Il. I duchi di Savoja teneano piena e assoluta potesta di

governo, dacchè Emanuele Filiberto avea tacitamente aboliti gli Stati Generali, ond'era in antico temperata la monarchia, avendo essi balia di porte le gravezze e invigilare la pubblica amm nistrazione per mezzo di legali rimostranze. Sembra che la memoria di questa istituzione sopravvivesse lunghi anni, e fosse tenuta cara tauto in Piemonte quanto in Savoja, dacchè quando Ciamberi, nel 1630, si arrese alle armidi Luigi XIII, fu stipulato dalla città che gli Stati Generali sarabboro convocati conforma all'antico costumo; o nel 1639 i principi Maurizio e Tommaso acrissero a. Senato di Torino che ristabilirebbero la congregazione degli Stati per la definizione della lor controversia colla duchessa reggente. Nel tempodi cui ragionismo, le maggiori faccendo erano ventilate nel Consiglio di Stato, principale istrumento del governo ducale, ancorche il suo voto fosse meramente consultavo, e il principe si riserbasse di deliberare a sua voglia. Il numero dei consiglieri non era fermo, solendo il Duca chiamary, quelle persone che onorava di sua fiducia. Sedevano nel Consiglio il Gran Cancelliere, l'arcivescovo di Tormo e il primo segretario di Stato, gli altri consigliari erano per lo piu ambasciatori reduci dalle loro legazioni, e personaggi invest ti dei mnggiori gradi militari Presedeva il Gran Cancelliere, quando il principe non era presente.

Unica forma, cui soggiacesse la volentà del Sovrano prima di diventar legge, era l'Intermazione dei Senati e delle Camero dei Conti. L'interinazione consisteva nella disamina che questi supremi magistrati giudiziari istituivano sopra gli editti loro trasmessi dal Duca, prima di registrarli e procacciarne l'esecuzione. Potevano perciò investigare, se in essi editti si trovasse alcuna cosa o non opportuna o non giusta, e denunziarla al principe, acciò la riformasse, se così gli piaceva

L'interinazione dei Senati in Piemente, al pari di quella dei Parlamente di Francia, nulta o poco sommuva l'assoluta potestà del sovrano; ma di questo diritto la patria magi stratura si valse non rare volte à difesa della pubblica utilità e della retta amministrazione. Nel respingere i sovrani rescritti mostravasi particolarmente risoluto il Senato di Savoja, il quale, insino dal 1568 avea dal Duca ottenuto dichia-



I

razione, che non avrebbe avuto riguardo a lettere di Stato, se non in quanto fossero conformi al diritto, nè a graz.e, condoni o indulti du pene, dove si appuattasse surrezione, o si trattasse di reati gravi. Imitavalo nelle opposizioni la Camera dei Conti di Torino, la quale sotto Carlo Emanuele I ricusò l'infeudazione di San Germano a un nobile spagninolo, perchè quel popolo avea avuto promessa di non essere alienato, a i capi di casa si opponevano: oltrechè non approdava. il dare ai forestieri terre di riguardo (1600). Ricuso parimente d'interinare l'infeudazione di Vinadio e di Val di Stura, perchè luoghi di confine, a perchè ai popoli era stata data fede di non essere alienati, con facoltà di opporsi anche colla forza centro chi tentasse di violare il loro privilogio (1607), Sotto Vittorio Amedeo I rappresento al Duca, che certe alienazioni del tributo prediale ordinate da Emanuele Filiberto erano nulle, stante che non erano state fatte liberamente, ma si in forza di moltiplicate giussioni ; onde la concessione potsa aver luogo durante la vita di S. A.R. per virtu di ubbidienza, ma dopo la morte del principe perdea il suo valore (1635). Sotte la reggenza di Cristina resistè virilmente alla moltiplicazione degli uffici inutili, creati per graziarne i favoriti; ai oppose alla battitura di monete calanti, afformando che il momentaneo vantaggio sarebbe stato vinto dai danni successivi. Nel 1652 non ostante sei glussioni di Carlo Emanuele II non volle intermare le patenti di governatore al marchese d. Clavesana, attesoche lo stipendio eccedeva quello prescritto dagli usi (1).

III. Nel Gran Cancell ere onoravasi la pri cospicua dignità delle State. Grandi le sue prerogative; capo della magistratura, governava l'intiera amministrazione della giustizia; nun rescritto solenne, niuna grave provvisione potea essere pubblicata, innanzi che vi apponesse il reale sigillo, di cui era custode.

Al Primo Segretario di Stato mettevano capo tutti i ne-

<sup>(1)</sup> Cinarato, Specifico eronologico delle Instituzioni della monarchia di Sicciani.

goziati pertmenti all'amministrazione interiore ed esterna. Ricevea gli ordini del Duca, ne controsegnava i decreti e gli spacci, raccoglieva i pareri del Consiglio, e ne scriveva, occorrendo, le risoluzioni

Sopraintendeva all'erario il Generale della Finanza, che informava direttamente il principe intorno agli affari del suo ministero, ma non avea seggio in Consiglio. Giambattista Trucchi, signora di Lavaldigi tenne sotto Carlo Emanuele II il Generalato, e venne si innanzi nella grazia di lui, che, attenuto l'ingresso nel Consiglio, reggeva la somma delle cose. Uomo d'ingegno più che mediocre, sufficientemente versato nell'arte di garandolar balzelli, avea co mo il disavanzo della Reggenza di Madama Reale, di guisa che le entrate e le spese battevano. A lui appartiene il disegno di richiamare al Demanio i foudi indebitamente alienati, mandato poi a effetto sotto il regno del re Vittorio; di che il presidente fu dalla nobiltà fleramente esteggiato, e i libelli del tempo il vennero addentando (1). Ma nulla si pote contro di lui innino a che visse il Duca, e dagli adalatori che ai favoriti non mancano mai, fu riverito, careggiato e chiamato il Colbert del Piemonte, glorioso appellativo che gli è pure largito dall'ambasciatore Catterino Balegno nella sua Relazione al Senato veneziano.

Il Controllore Generale amdacava i titoli giustificativi delle spese, vegliava sopra le operazioni dei proventuali o ufficiali Contabui, e procurava l'osservanza dei regolamenti di finanza. Il Segretario della Guerra stava sopra le faccende militari, la ragioneria delle quali era affidata al Contadore Generale Nesauno di questi magistrati sedeva in Consiglio.

<sup>1)</sup> in un libello manomerito intitolato Discorso insugiare tra la Verità. "Opinione ropes in Corte di Sovoja a suoi ministri, anno 1874, si legge. Trucchi nomo di vitiazione prosepre ha procurato d'insumuare al presente Duca che tali donazioni vendite patrimoniali di regnanti sono invaside è insumistanti, è che senza verua scrapolo si potenno levare a che le gode, e benchà non se li restituica il danaro storiato. Se il maligno comiglio di questo Turco, custa l'uccoli sortirà il suo effetto, vedrai molte case del Piemonte cadere abbasso, e molti cavaliera. I poglistà del patrimonio seder languenti ache piazze vestiti e scorracciati, etc. ... M. S. della Biblioteca del Re-

Due Camera de' Conti, l'una in Torino, l'altra in Ciambert, avenno giurisdizione sopra le cause risguardanti le entrate pubbliche e i proventi del fisco Conoscevano in supremo grado delle demaniali e delle feudah, dei delitti di peculato e delle contravvenzioni di chi maneggiava il danaro dello Stato. Per gli editti di finanza alle Camere dei Conti era tribuito, come m è veduto, quel diritto d'interinazione, che per le altre provvisioni spettava ai Senati. La dualita delle Camere, che la progressiva formazione delle State avea dappria fatta necessaria, era oggimai dalle menti più sagnoi considerata pregiudicevole, domandando l'ufficio di tale magistratura riguardosa unità di concetti e fermezza di tradizioni.

IV Tre erane i Senati e sedevano in Torino, Ciambert e Nizza. Giudicavano in supreme grado si nel civile come nel criminale; pronunziavano intorno si delitti di lesa Macetà, ed aveano facoltà di avocare a se qualunque causa. Non concedevasi appello dalle loro sentenze, se non per errore di fatto, o perche, dopo la sentenza, si fossero rinvenute scritture che variassero sostanzialmente la natura della lito.

A simil uopo provvedeva il Corsiglio dei Memoriali, detto più comunemente, coll'ander del tempo, Consiglio di Stato, il quale sottoponeva a disamina i ricorsi presentati al principe, e dava il suo voto sopra le domande di revisione. Se la istanza era accolta, rimandavasi la causa al magistrato stesso che avea pronunciato; questo la riparava, ma in compagnia di nuovi giudici aggiunti. La dignità di Senatore confenvasi a titolo gratuito, salvochè sotto Carlo Emanuele II se ne introdusse la vendita; ondeché nel 1570, essendo morti parecchi senatori, acrive l'ambasciatore Bellegno che l'erario ne ricavò circa cento trenta mila lira. Ma dopo breve esperimento ai fece ritorno all'uso antico e migliore Davanei lettere di Stato e lettere moratorie; colle prime il principe sospendeva il corse di una lite e di un procedimente, colle altre concedeva lungo termine al debitore per saldare il suo debito. Di gravi abusi erano fonte queste provvisioni, non proprie del solo Piemonte, come quelle che vegivano a offendere la grustizia e la proprietà, e nessun diritto lasciavane incolume e sicuro. Altro abuso era quello di permettere che un colpevole, o prima o dopo la sentenza dei tribunali, si redimesse da ogni pena, mercè talune somme di danaro che si pattuivano e si versavano nelle casse ducali. Nel 1673 il presidente Blancardi facendo inquisizione, dopo la guerra di Genova, contro Catalano Alfieri, gloriavasi d'aver raccolte tante prove contro l'imputato, che, per riscattarsi, avrebbe devuto pagare all'erario cinquanta mila ducatoni. Fu a ngolare I offerta del marchese di Fleury fatta a Carlo Emanuelo II. Il Duce che amoreggiava la marchesa di Cavour. avea un rivale fortunato nel marchese, ed essendosi uno staffiere accorto della doppia tresca, ne fece avvertito il principe; il marchese di Fleury, saputolo, f. fece, per mezzo della sua gente, ammazzare. Condannato nel capo, offert per riscatto cento mila ducati che vennero ricusati sdegnosamente. Vedremo a suo luogo il conte Benso, presidente delle finanze, ricomperarsi con due mila doppie.

Nelle maggiori citta rendevano ragione i Giudici di provincia o Prefetti, da Emanuele Filiberto posti in cambio dei Pedestà, dei Rettori e di altri particolari magistrati che per antico possesso o per capitoli stipulati nei patti deditizi, erano stati in esse città preservati dal governo. Non aveano provvisione, riscotevano dai litiganti il diritto della sportula e la finanza ducali percepivano un diritto proporzionale sul valore dell'oggetto in litigio. Già era in essere la bella e umana istituzione dell'Avvocato dei poveri, che ci fu da altri popoli invidiata.

Se ne eccettui le città immediate e qualche borgo privilegiato, i giudici di prima istanza, vale a dire i balli e i castellani erano per lo più nominati dai algneri feudali. Il vassallo, come è noto, in virtù del mero e misto impero, di cui era investito, pigliava cognizione dei delitti commessi nelle aue terre; avea carceri e tormenti e patiboli auoi, promunziava e faceva eseguire le sentenze, e a significazione d'onore teneva, negli antichi tempi, erotte nel auo dominio le forche, e dall'altezza e dalla foggia in che erano costrutte, discernevasi la maggiore o minore dignità del feudatario.

Oltre a ciò varie erano le giurisdizioni, o, dire ii meglio,

i tribunali privilegiati. L'Auditorato Generale di guerra giudicava dei militari e di quanto spettava alla milizia; il Concervatore delle zecche di ciò che riguardava gli ori, gli argenti e i monetieri, il Protomedico generale delle materie pertinenti alla pubblica igiene; il Conservatore delle acque, delle cause che a riferivano ai diritti delle acque: l'Assocsore del Università conosceva le accuse contro gli studenti. Gli Ebrei e i coltivatori delle m.mere aveano giudici apeciali giudici apeciali i Cavalieri dell'Annuaziata e l'Ordine de Sant, Maurizio e Lazzaro: l'Auditorato di Corte esercitava giurisdizione sopra le persone de la Corte, a quel solo tribunale acggette. Le Curie Vescovili sentenziavano naturalmente nelle cause ecclemantiche, beneficiali e matrimoniali In ultimo, parecchi erano i tribunali della Sacra Inquisizione per conoscere della eretica pravità. A questi giudici di paurosa memoria Emanuele Filiberto avea posto commendevole freno, prescrivendo che i loco giudicati non avessero effetto senza il consenso del Senato, udito le conclusioni del Pubblico Ministero, ma l'ottimo decreto dopo l'autore suo andò in dissuetadine. Non vuolsi peraltro tacere che l'Inquisizione non infereci mai in Piemente come in altri pasm d'Europa.

V. Nella legislamone civile il diritto romano era la regola generale dove non vi derogassero gli editti del principe, o gli etatuti dei Comuni approvati dal principe. Il primo corpo di leggi obbligatorio per tutto il Piemonte era stato compilato dal duca Amedeo VIII, che nel 1-30 promulgò i suoi statuti nel castello di Ciamberì in presenza dei grandi e del popolo adanati Larghe riforme avea poscia introdotta Emanuele Filiberto poco meno che in ogni parte del pubblico reggimento, e i suoi successori vi aggiunisero editti e leggi speciali. Sotto la Reggenza di Giovanna Battista, a cui ci avvicinismo, furono ordinate due raccolte, l'una pel Piemonte, l'altra per la Savoia, le quali, radunando in un solo corpo così varie e diagiunte membra, agevolarono le indagini, ma non tolsero, nè sminuirono le disformità della patria legislazione.

Parecchie città del Piemonte erano venute in dizione di

Casa Savoja per dedizione spontanea dei cittadini; con Pinerolo nel 1220, Ivrea nel 1313, Fossano nel 1314, Chieri nel 1347 Mondovi nello stesso anno, Biella nel 1379, Cumeo nel 1382, Nizza e la sua Contea nel 1388. Cotesta città nei patti deditizi aveano concordato loro guarentigio e privilogi; Mondovi, per via di esempio, stipulò la libera compera del sale, e pressochè tutte, annienti i principi, fermarono cogli statuti locali una particolare lore legislazione Di quindi il Piemonta vedensi retto da incredibile varietà di ordinamenti, vantando ogni provincia, e ogni luogo diritti suoi propri. Emanuele Filiberto (come si è detto) aboli gran parte di somiglianti franchezze, con beneficio non solo della unità dello Stato, ma della civile e criminale giustizia, conciossanchè quella legislazione municipale sovente vinceva la mano al a molta barbarie degli ordinamenti dei governi, la quale non era poca.

La procedura criminale e la ragione delle pene non arano in Piemonte di maggior bontà che nelle altre contrade; segreta la procedura fra il giudice e l'accusato; non confronto di testimoni, non piena comunicazione delle accuse. Le pene quasi sempre in arbitrio del giudice, senza graduazione e discernimento. la confisca e la tortura la pieno e assoluto vigore, atroci, orribui i supplizi. Vedevansi processi, vedevansi condanne per magia, sortilegi, fattucchierie, bestemmie; la superstizione, l'ignoranza, il fanatismo non rare volte tingevano di sangue i giudizi. Orribili le carceri: aperte nel mastio delle fortezze, nei sotterranei, sotto i fossati dei castelli, in cisterne. Nomi strani portavano siffatte sepolture di vivi; a Miolana la prigione più alta chiamasi il Poradiso. la media il Purgotorio, la più bassa l'Inferno. Nel castello di € eva, altra prigione di State, una segreta era detta la Pazienza, un'altra la Pentenza. Quanto a Mirabocco, il comandante scr.veva che un uomo non vi sarebbe visauto più di quind ci di; a Bard il carcere era nella roccia scavato, e colle corde vi si calavano i prigiomeri.

VI. La popolazione dello Stato oltrepassava di poco un milione e dugento mila anime; Torino ne contava quaranta mila Le entrate dello Stato non giungevano agli otto milioni di nostra moneta; il Tasso, ossia l'imposta predia o,

Caurres. Il prime Re di Casa Sansja.



gettava un milione in Piemonte, acttecento ventineve mila lire in Savoja, e la gabella del sale settanta cinque mila; le dogane fruttavano trecento cinquanta mila lire, trecento mila le gabelle. Dal Tusso andavano inimum i bem feudalle gli ecclematici. Era posta gravezza del due per cento sovra tutte le mercanzie che si trasportavano per le seque di Villafranca a mare da Levante a Ponente, e da Ponente a Levante; ma questo balzello di presente dava piccolo frutto, poschè Luigi XIV durante il nuo regno ricusò quasi sempre di pagarlo. Il getto delle gabelle sarebbe stato maggioro d'assai se non era il contrabbando, cui Pinerclo e bionferrato, posti alle due estremità del Piemonte, pergevano agio e incitamento. Arrogi i feudi imperiali e pontificii, che gli uni verso il Monferrato, gli altri ne le Langhe, offerivano ricetto a chi esercitava il mostiere di frodar i dazi.

At tribute ordinare aggiungevante gle straordinare col nome de donative per la nancita e il matrimonio del principe, la dote delle principesse, l'uscita de tutela del Sovrano e simile. Prendeano nome di donative, ma il governo avea cura di atabilire le somme che ciascun Comune dovea offerire. Pel matrimonio di Emanuele Filiberto il donativo era stato di 5/9,711 fiorine per le nozze di Carlo Emanuele I si pagarono 1,016,275 bre, per quelle di Vittorio Amedeo I il Piemonto versò 184,666 seudi. Nizza 37,159 lire ducali, Savoja hre 674,298, pei due matrimoni di Carlo Emanuele II maggiori i donativi. Quando nel 1666 nacque Vittorio Amedeo II fu ai Comuni lascinta tibera la quantita del donativo. I Comuni curavano l'esazione dei tributi, dandola ad appalto o a privata trattativa, dove non trovavasi esattore, procurava la riscossione il Sindaco o uno dei Consiglieri.

Povero il commercio. Verso il Milanese impedito sul Podei Mantovani; verso il mare difficoltato dai monti e dai perigliosi caramini, talmente che con istento giungevano a Oneglia le mercanzie, verso Francia agevolate le comunicazioni, grazie alla magnifica strada aperta da Carlo Emanuele II Senza favora i bigliatti di credito dello Stato, come il dimostrarono i uoghi del Monte di fede creato nel 1655. Pressochè nulle le industrio, se la più elementari ne salvi. Si tessevano la lane,

lavoravansi i fili d'oro e d'argento, ma non v'era una sola fabbrica di panno Coltivato in alcune terre il gelso, ma vendevasi greggia la seta, che a mala pena cominciavasi a torcere nello Stato L'agricoltura fecondava il paese di biade e di vini che soverchiavano il bisognevole, tuttavolta mancando la tratta pel difetto di traffico, l'abbondanza non generava ricchezza vera laonde carestia di danaro massimamente nelle provincie. La feudalità poi colla sequela de' suoi vialanni discostava il grosso della nazione dalle arti che arrischiscono gli Stati e collevano gli spiriti dei popoli.

VII. Dalle città primarie e da qualche grosso borgo in fueri, tutti i luoghi del Piomonte erano posseduti a titolo di feudo coi nomi di marchesati, contee, baronia e semplici signorie. Il loro numero venne computato in quattro mila quattrocento sessanta ciaque. Ma la più odiosa servitu, quella della globa o della taglia, per cui l'uonio non poteva liberamente disporre nè della persona, ne degli averi suoi era quasichè acomparsa di quà dalle Alpi; in Savoja resisteva si decreti del principo e alle voci della civile gui-

Enanuele Filiberto cominc è questa emancipazione; ed è memorabile, fatta considerazione dei tempi, il preambolo dell'editto del 20 di ottobre 1561 \* Poscischè (vi si legge-- pracque a Dio di restatuire l'umana natura nella primiera · aun liberta, e sebbene i Principi cristiani abbiano da assai - tempo abolito nei loro dominii il nome odioso di servità introdotto dai pagani onde anche per questo noi tanto ci discostiano da loro. Noi tuttavia dopo il felice nostro il-" torno in queste contrade abbiamo trovato ancora sussistente " certa apecie di servitu chiamata laglia o mano morta, per - cui gli nomini sono detti taghabili e stanno aggravati da - insopportabili carichl, cui si da il nome di angarie e di · purangame, etc. Sentondo perero nel animo i lamenti di " questi infelici, che pur desiderano di uscire da tanta mi- mera e di spogliarsi di tal radice di servitu, mamo entrati in deliberazione di apprestar loro il rimedio, e preponei do - il collievo ed il ristoro di que' nostri suchiti ad ogni spe-ranza di nostro lecto particolare, vog iamo adoperare come. " si conviena a buon principo . . . . , appereiò intendiame di 
" trarre i nostri sudditi da ogni condizione servile, e dichia" rarli liberi a franchi per compre. " Solumente dugant'anni dopo Emanuele Filiberto Luigi XVI di Francia, autore il Noker, abolt no suoi dominii la tagies, e salirono alle stello le lodi date a. filmistro ginevino.

L'aristocrazia militare e feudale, forte, quasi indipendente dal Sovrano e talvolta in lotta con esso, era caduta in Piemonte, come nella maggior parte di Europa, Istituzione essenzialmente militare, originata dalle conquiste barbanche e ordinata da Carlomagno e da esoi successori nell'Impero, crebbe in potenza e diventò formidabile, allorchè gli Stati furuno travaghati da intestine discordie, o vennero in mano di principi deboli, i quali più non elibero virtù di signoreggiurla. Prima la costituzione dei Comuni, indi il risorgere e il solidarsi delle monarchie robuste segnò il decadimento della baronale possanza: l'Introduzione delle milizie stanziali appartenenti al re, ne recise i nervi. All'aristocrazia militare succedetta l'aristocrazia politica, cioè una classe di cittadini eservitante per proprio diritto ingerimento nel governo dello Stato: quando pol il Principe tirò a sè ogni autorità, il fesdalismo prese le forme della nobilta moderna, la quale ntenne ancora lungo tempo il nome, gli uni e parte dei privilegi dell'aristocrazia militare e politica, ma nen ne obbela forza e l'indipendenza. Questa nobiltà presio di noi si ocuipose di due classi distinte, che in breve si confusero insieme; e furono quella degli antichi feudatari militari, e l'altra dei patrizi, vale a dire delle casate principali delle citia libera venute sotto la signoria del principa Queste ottannero dal nuovo signore dominii feudali colle stesse ragioni, con che i veri feudatari gli avenno ricevuti in origine dagli imperator, o colle loro spade conquistati. La nollità patrizia abitava più volontieri le citta, native sue sedi : la feudale i castelli che ricordavano la passata iberta, e dove le reliquie del loro potere serbayano gelosamente.

VIII Oltre all'escazione dai tributi e alla nomina dei giudici locali, i feudatario possedeva il diretto dei bandi, ampestri, dal e multo, delle confische, delle *lemmalità*, dei





forni, dei molini, della caccia, della pesca, dei pedaggi, della derivazione delle acque dai fiumi, ecc. Il Comune era posto sotto la sua tutela. Aveano armi e armati proprii, nei loro castelli circondavansi di bravi e di agherri, esercitavano fra di loro vendotte e rappresaglie sanguinose, senza che la podestà pubblica vi potesse fare achermo. Le torri baronali piantate sui cacumi dei monti, e sparse nei piani erano fatte talvolta asilo agli oppressi, più spesso ai malvagi cercati dalla giustizia del Duca.

Alla nobiltà erano serbate, non pure le dignità di Corte, ma i gradi militari, gli uffici della diplomazia, del governo e dell'alta amministrativa. Non ricca, perchè numerosa, ostentava nondimeno in Corte e nella capitale un fasto maggiore del censo. Alcune casate eransi vantaggiate sotto la Reggenza di Cristina, prodiga dispensiera di favori; sotto Carlo Emanuele II cessarono le inconsulte larghezze. Ma buona e valorosa era questa nobiltà; altera del nome piemontese, cupida di onore, larga del suo cangue, formava il nerbo della nazione. Come tutte le nobiltà, mostravasi tenera oltremodo de' suoi titoli e della esteriori apparenze; religiosa e benefica più che altrove, e più che altrove disdegnosa dell'altra cittadinanza. Non molta coltura in lei, armigera tutta.

Stavano in grande onore i due ordini cavallereschi che ancora durano, cioè quello dell'Annunziata e l'altro dei Santi Maurizio e Lazzaro. L'Ordine Supremo dell'Annunziata istituito dal conte Verde, amplificato da altri principi e specialmente da Emanuele Filiberto con singolari priv legi e onorificanze, soleasi conferire solamente ai più qualificati gentilizamini o di più chiaro esangue, i quali avessero spesa la vita in prò dello Stato; i Cavalieri, in numero di soli quindici, non compreso il Sovrano e il princ pe ereditario, acquistavano titolo di eugini del Duca L'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, sorte dall'unione dell'antico Ordine gerosolimitano di San Lazzaro con quello di San Maurizio, fondato dal duca Amedeo VIII, era etato cresto da Emanuele Filiberto, il quale volle con eseo onorare la nobiltà a lui devota e compensarne i servigi senza aggravio dell'erario,



pur conservando l'antien ragione dell'ist tuto geronolimitano. che giaceva nel volere curare i lebbrosi, secretare l'ospitalita, purgare il mare dai pirati e combattera i nemici del nome cristiano. Eranvi due gradi di onore nell'Ordine, il primo freginto lella grande l'altro della piecola croce; e due parimente le categorie dei cavalieri, gli uni di giustizia, gli altri de grazia. Era Cavaliere di giustizia chi impiorava a ottenava le inacene dell'equestre milizia provando sua nobiltà por quattro generazioni; Cavaliere di grazia quegli a cui il Duca, gran mastro dell'Ordine, concedevale in via di rimarcrazione e senza ricerear documento di nobilta I tavalieri non potevano sposare che una vergine, e vedovi. non deveane passare a seconde nonse, faceane promessa di recitare ogni giorno il Salterio abbreviato, e digiunare il venerdi e il sabato di ogni settimana. Le Commende, cios certe porzioni di beni di proprieta dell'Ordine, erano acconciosupplemento al a tottigliczza degli atipendi pubblici, e ricompensa ai segnalati servigi. Le insegne mauriziane onorarono tal finta il petto di semplici letterati e artisti, Carlo Emanue o I ne insigni il Marino; Carlo Emanuele II il pittore fiammingo Giovaner Miel, morto in Torino nel 1664, e a due " storici Samuele Guichenon e Pier Gioffredo (1).

IX. Il ciero secolare abbondava, e così pure il regolare non cospicui ne questo ne quello per molte ricchezze, masaine se pongasi mento a quelli della rimanente italia, della Spagua e della Francia. Nei dominii dei reali di Savoia, stati in ogni tempo non solo devoti alla religione, ma sottomessi alla corte di Roma, che coi più soggetti suol essere più fiera, la Cinesi godeva liberamente tutte le immunita e piena la così detta liberta ecclesiastica, e al papa era lasciata, non ostante l'Indulto di Nicolo V. la nomi ia si vescovadi e il governo di quanto si appartiene alle materie beneficiali. La preghovelezza dei nostri principi in questa parte era ita si oltre, che in corte di Roma solessi dira che bestava parlare per essore obboditi a Torino



<sup>(</sup>I) I cavalteri Gran Croce della inittazione dell'Ordine (1579) neo alla riforma fattavi da Ca. o Alberto 1831 farono 686. Il titulo di Camanca datora come grano dell'Ordine fa da questo re introdotto Ora i grada, come tutti sauno, sono cinque

senza rephos; e somigliante mollezza, pregiudicevole sempre alla dignità e al retto andamento dei governi, facevasi in singolar modo gravosa al Piemonte a cagione dei feudi ponticu che si trovavano nel Canavese, nel Vercellese e nell'Astigiano (1). Per antiche donazioni appartenevano a quello mense, quanto all'utile e diretto dominio; ma Roma il supremo a se arrogava, perchè erano stati dai vescovì alla Santa Sede commendati, d'altro lato i duchi di Savoia lo stesso diritto si attribuivano in qualità di Vicari dell'Impero, e come signori dei paem in cui erano quei feudi locati Piativasi dall'una parte e dall'altra, e intanto la S. Sede non era turbata nel suo possesso.

In quelle terre papaline, sparse sel bel mezzo del l'iemente, e non soggette all'autorità del principe piemontese, solevano riparare malfattori di ogni maniera, sottraendosi al castigo; e di la nuovamente scendendo, nuovi delitti veniano perpetrando nei pacci vicini, le cui popolazioni, dolenti di questi frutti dell'as le pontificio abbominavano gli abitanti delle terre franche mettendoli a una risma coi malandrini in essa rifuggiti, tanto che continue risse e spessi omicidi funestavano al contrada.

Il medesimo avvenia nei faudi imperiali delle Langhe, che riconoscevano la gipriedizione dell'imperatore, e dove trovavano ospitalità e immunità abanditi, rubatori e omicidiari, cercati dalla giustizia in Piemonte. I foudatari no faceano lor pro, gelosissimi perciò del privilegio Cesareo.

A poco più di tre miglia da Verce, li il feudo di Desana, appartenente ai conti Tizzoni, non riconosceva esso pure altra covranità che la imperiale, sebbene casa Savoia vi pretondesse superiorità, sendo stata investita del Vicariato imperiale perpetuo sulla diocesi di Vercelli anteriormente alla concessione particolare fatta ai conti di Dezana; di che dispute lunghe e litigi fino dai tempi di Carlo Emanuele I rinfocolatizi sotto Carlo Emanuele II e sotto la reggenza de la duchessa Giovanna Battista, e non finì che nel 1699 colla competa dei feudi imperiali fatta da Vittorio Amedeo II (2)

(2) Estatou nel 1676 il ramo principale dei Tizzoni, il feudo per



<sup>(</sup>f) Masserano, Crevacuore, Montafia, Cisterna, Cortunze, Tigliole, Feistto, Lombardore, ecc.

X. L ceto medio, o la borghesia, come la chiamago, la quale si dunta e fortifica col crescere dei commerci e dello industrio e col moltiplicarsi dei pubblici uffizi, non aveva rigogijo di vita in Piemonte, dove dicemmo difettare i traffichi, o le cure dell'amministrazione si restringovano a rifornir gli escreiti, riscuotar le taglie e rendere un po' di giustizia. L'avvocatura era l'arringo dai borghesi più stimato, dove avvolti nel labir uto de le leggi e nella confusione della procecura, coi valenti g'ostravano legulei e cavalocchi. Chi fra i giureconsulti per probita e sapere illustravasi nel foro o pervernya a indoseure la toga senatoria, comperava di subito un feudo comitale, e mettevasi a para coi gentiluomini. La medicina anch'essa, nella capitale segnatamente, apriva l'adito alla ricchezza e quindi alla nolilta. Cosi non piccola parte del patriziato torinese va debitrice a Giustiniano e a lippoerate degli etermi gentilizi che erano in antico premio di guerra gruento, e la cui origine imperiale e toutonica si perdeva nella caligina dei tempi.

Grande pure il numero delle terre affette da servitu fidecompuesaria. Nondimeno la proprieta territoriale erasi minuzzata niu che a prima vista non sarebbesi detto, e l'agricoltore the con large fatios risparnuava sufficiente moneta. poteva comperare un pezzo di quei campi. la cui possessione e supremo intento del contadino, e i quali a lui, fecondati dal proprio audore, danno i, sentimento della diginta, e, della indipendenza personale. Nelle città fortificate e segnatamente in Torino, il popolo minuto, stivato in casa e in vicoli poveri d'acra e di luce, infetti di sozzura e di miasini, cresceva racutico e inetto alle fatiche del corpo. Le solite largizioni alla porta dei conventa aer cortali dei grandi aignori o degli spedali alimentavanto nell'orio e nella povertà. Nelle campagne le aure più pure e il lavoro campestre conferivano alle membra forza e sveltezza, e maggiore vivezza di apariti. Di là scrivevano le milizie; di quei giovani di non alta sta-



sentenza del Consiglio Aulico imperiale trapano nel marchese di Crescentino, agnato dei Tizzoni, dal quale Vittorio Amedeo II lo compero. I Dezanesi gli resero il giuramento di fedelta nel 1701.

tura, ma di ferrata complessione, ben potes dire Carlo Emanuole I: tanti sudditi, tanti soldati.

XI. L'istituzione dell'esercito nazionale fu cura precipua di Emanuele Filiberto, il quale nell'editto del 28 di gennaio 1561 pubblicava che " gli era avviso di stabilire che le sue genti-" da guerra fossero tutte tolte fra i suoi audditi, pensando " che così a lui sarebbero più fedeli e meno gravese si po-" poli, e non servirebbero quali mercenario, ma benei come per interesse proprio, cioè per la conservazione del principe - e per la difesa della loro patria .. Con questo intendimento ordinò la muizia Reale, composta di circa trentasci mila uomini scelti fra i diciotto e i cinquant'anni. I militi non dovenno uscire dai lore Comuni, fuorchè in tempo di guerra; la leva ne era affidata si giudici e ai sindaci locali sotto la ispezione di un commissario del governo; i Comuni aveano obbligo di armarli, e i volontari non erano accettati, se non provveduti di armi proprie. La milizia partivam in colonnellata o colonnellie di cinque compagnie di quattrocente nomini ciascune, non compresi gli ufficiali, i bassi ufficiali e i tamburini. Le compagnie dividevansi în quattro centurie: le centurie in quattro squadro. Gl. abitanti fra di loro piu vicini formavano le squadre, e 1 caporali che le comandavano, devcano congregarle per gli esercizi nei giorni testivi, le compagnie si ralunavano ogni due mesi: le colonne lie due volte l'anno: e tutto le colonnellie vestivano l'armi il giorne del a l'enticoste e di Saa Martino per le esercitazioni generali. Emanucle Filiberto richiamò pure a vita le così dette bando di guernigione che sommavano a un ottocento soldati veterani, deputati a custodire le fortezze. Per tal modo si procaccio una fanteria propria, non soggetta ai signori dei feudi ne assoldata in paesi stranieri. Rimase feudale la cavalleria compesta dello squadrone di Savora e del corpo della nellita premontese, i quali formavano il banno e l'eribanno dei vassalli raramente chiamato sotto le armi da quei tempi in poi

Carlo Emanuele I riordinò in altra guisa la milizia Reale Considerando che trenta sei mila uomini, ragguaghat, alla popolazione dello Stato, erano troppi, e che in caso di guerra non si sarebbero mossi ne intieri ne disciplinat, divise la



inilizia in generale e scelta. Ne la prima fuce iscrivere tutti gli abitanti atti al e armi dai diciotto ai sessant'anni, i quali non doveano uscire dalla loro provincia, anzi non potevano essere adoperati in guerra, fuoriche in case d'invasione nemica. Da questa massa informe trasse poi la milizia scelta di diciotto mila uomini, e questa, soggettata a più stretta disciplina, meglio addestrata, e dotata di certi suoi privilegi, dovos alla prima chiamata muoverai per dovunque fosse cornandata. Ampliò le bande di guerrigione, ordino l'artiglieria che non avea ancora ordinamenti proprii, e con siffatta gente d'arme, e colle soldatesche che assoldo fra gli Svizzeri, in Francia e in Lorena, il Duca guerreggiò le guerre, fra cui passo la vita. Vittorio Amedeo i costitui permanente la cavalleria non più feudale.

I detti ordinamenti militari, discioltisi durante le guerre civili, Carlo Emanuele II ristorò insieme coll'autorità sovrana. Provossi a rinnovare la milizia scelta, ma chiaritosi che non metteva bene, cerni da essa un corpo di sci mila uomini che chiamò battaglione di Piemonte, e lo parti in dodici reggimenti mobili a posta del principe. Formò tre nuovi reggimenti di cavalleria, e ordinò i primi cinque reggimenti d'infanteria stanziale che abbia avuto il Piemonte, cioe le Guardie. Savoia, Monferrato, Piemonte e Saluzzo

Questa riforma segui con ampia lode dei coetanei, talche l'ambasciator vaneto Balegno, giu mentovato, acrisse che il duca di Savoia poten gloriarsi " di essere il solo principe " d'Italia che tenesse vivo ne' suoi popoli l'antico valore della " nazione, abbondando di soldati e di officiali a seguo che " dopo la Francia rispettivamente, meritava sopra ogni altro " il suo Stato la precedenza ...

XII. Ai detti guerreschi apparecchi occorre aggiugnere le fortezze, di cui era irto tutto quanto il Piemonte, essendo munite non solo le città principali, ma sì ancora buon numero di villaggi. Così oltre Torino, Cunco, Vercelli e Verrua che con Monmeliano e Nizza crino i principali baluardi del dominio, vedevanai fortificate Susa, Avigliana, Carignano, Carmagnola, Revello, Saluzzo, Cavour Bricherasio, Villafranca, Trino, Alba, Ivrea, Bard, Ceva, Villanova d'Asti, Crescentino,



Demonte a.c. Non tutti questi presidii grana convenevolmente guerrati, ne validi a buona difesa, ma pure tornavano di nonlieve uti ita, essendo il metodo di guerra di quei tempi troppo diverso dal presente: imperocchè i capitani rade volte soleano. inoltrare: nel cuore del paese, lasciandosi intatte cotali fortezze alle spalle, e le grosse giornate si combattevano per lo più coll'intento di liberare una piazza, e la liberazione o l'acquisto di essa erano il premio di una intera campagna. durante la quale in lunghi assodi, in marcie e contromarcie consumavasi il tempo non segnato da alcuna vittoria campale. Arresasi la fortezza assediata, l'esercito prendea i quartieri d inverno, è non usciva a campo se non a primavera; perció languavano le guerra, il nemico non era mai ben vinto, e al vincitore rimaneva sempre alcun intoppo da auperare. Non essendovi battaglio di Marengo, di lena, di Vaterloo, di Novara, che precipitano le sorti degli imperi, di cio ricavavano grande beneficio i piccoli Stati, e noi vedremo di corto, come le rotte di Staffarda e di Marsaglia non impediasero a Vittorio Amedeo II prosta riscoesa.

XIII. Il Piemonte era stato da Carlo Emanuele I diviso in dodici provincio, a cui si aggiunso approsso il Monferrato. Ad esse erano preposti i Referendari provinciali o Intendenti, che al tempo di cui parhamo, chiamavansi anche Direttori di provincia Gli offici degli Intendenti, podesta intermedia fra il Sovrano e i Comuzi, non erano molti, e versavano specialmente nel distribuire i carichi fra la terre della loro dizione, e nel curare dai Comuni la diligente riscossione dei tributi. Spettava ad essi la conservazione del Demanio, il mantenimento della poche strade esistenti, la statistica della popolazione e la cognizione in primo grado delle cause de maniali. Ogni Comune reggevasi con propri statuti e privilegi. con intiera balla di sè stesso ; esercitava l'interna polizia, provvedeva alla leva militare e alla provvista delle munizioni; nominava i sindaci, i segrotari, i tesomeri suot, mecoteva i tributi ducali e li versava al tesoriero o ricevitore del principe. L'elezione dei consiglieri che anticamente spottava a tatti i capi di casa, a poco a poco si restruse nel Consiglio. che riznovava sè stesso. Carlo Emanuele II ai Cumani op-



pressi dai debiti, porti sovvenimento, e ne ravviò la atraccurata amministrazione per mezzo di speciali delegazioni, riducendo ad alquanto di uniformità il reggimento municipale, e rendendo obbligatoria la compilazione del bilancio e causato delle apese. Cominciarono allora gl'interessi comunali a convergere verso un centro vicino e naturale, e a poco a poco nacque l'interesse provinciale, che tramezza il Municipio e lo Stato, e lo cementa.

Nelle provincie tenevano il governo delle armi i Governatori e i Comandanti militari, ed essi pure la polizia che invigila alla sicurezza dei cittadini e del o Stato, e che pur troppo, ad essi affidata, aveva per sua legge l'arbitrio. L'autorita militare usurpava frequente la regolare giustizia dei magistrati, e contro di essa la liberta personale dei sudditi mal potea trovare schermo pella legislazione vigente, la quale perseguitando con qualsivog ia mezzo i, delitto, lo presumeva anticipatamente nell'accuento

XIV. Il ducato di Aosta differenziavasi dalle rimanenti provincie per istituti particolari. Aveva tribunali e giudici proprii: la corte de le Riconoscenze, il bailivo, il vice-bailivo (autoritu giudiziario e amnumetrativo a un tempo) e i giudici locali conoscevano senza appello delle cause non eccedenti il valore di emquanta scudi d'oro. Ma il principale privilegio del ducato era quello d'imporre esso etesso, e nella quantà che atimava conveniente, i pubblici tributi, eccetto quello della gabella del sale; e li etanziavano gli Stati Generali, da cento e più anni disusati in Savoia e in Plemente, e non venuti meno nella valle angustana. Molto amore portarono sempre i valdostani alle loro franchigie, molto ze o verso la religione e contro le erosie della vicina Elvezia; il che non toglieva che in pari tempo non respingessero costanti la Inquisizione. Nessun esercito atraniero avea fino a quei di calpestate le loro terre: quando nel 1691 vi penetrarono i francesi, la valle perdette il vanto di Pelzella, che le era dato ma incontaminata rimase e allora e poi dal Sacro Tribunale.

Il Consiglio Generale dei tre Stati componevasi del clero, del nebili e del popolo, e presedevalo il governatore del ducato, o altro personaggio dal principo deputato. Negli an-



tichi tempi si congregavane per velontà propria: dope Emanuele Filiberto li congregava il Sovrane. Il clero v'interveniva soltanto allorchè trattavasi di negozi riguardanti le State; se dovevansi decretar donativi al principe, o importe gravezze provinciali, non vi comparia, escendo immune dalle taglie. Il secondo ordine, cioe la nobiltà, constava dei feudatari ecclemastici e secolari; connumeravansi fra i nobili i due mudaci di Aosta con alcuni laurenti e causidici di maggior nome. Il popolo ara rappresentato dagli uffinali di giustizia, dai cindaci e procuratori dei Mandamenti e dei Comuni. Per essi udivasi la voce del maggior numero, e non sempre supplichevole, alle volte fremente e chiamosa. Crescendo i bisogni dell'amministrazione, e richiedendosi moltiplicate convocazioni degli Stati, le quali riuscivano gravoco a chi vi doveva assistere, fu istituito un Consiglio detto dei Commessi, composto di ventiquattro membri, i quali noi casi ordinari esercitavano le veci degli Stati, ed erano da esei elett. ponendo cara che i tre ordini vi fossero con giusta proporzione rappresentati. Nei Commessi si restrinse a breve andare la facoltà di provvedere agli affari ordinari di minor conto, e il corpo degli Stati radunavasi periodicamente soltanto di sei in sei anni per quelli di grande rilevanza, come a dire la concessione di straordinari sussidi, detti donativi gratuiti, l'elexione dei Commessi e la nomina degli ufficiali della provincia, Da propeipio tutti i Consuglieri erano eletti dagli Statu ma coll'andar del tempo ai considerarono quali membri nati il vescovo, i due umdaci de la città i capi delle famiglie dei Challant, dei Vallesa, dei Pont Sun Martino, principali feudatari della valle. I reali di Savoia al loro avvenimento al trono giuravano di osservare le franchigie augustana, giuramento che fu più tardi pretermesso dal re Carlo Emanuele III (1730). Durò tuttavia sotto il suo regno così la istituzione dogli Statu, come quella dei Commessi, e non cessò che sotto il regno di Vittorio Amedeo III.

XIV. Ora compondiando le cosa detta sopra le condizioni del Piemonto nella seconda meta del secolo XVII, vediamo a quoi di casero tutto il popolo caercitato nelle armi, lealo a guerriera la nebiltà, rispettato il governo; e nel medesimo tempo poche lo ricchezze, non industria, non incambi: le terre gravato di servitti fendali e fidecommissarie, esorbitanti le immunità dei cherici, a per questi privilegi l'azione del governo sovente inceppata; aplendor di lettere o di arti, le quali fanno per lo più questo e altre cose perdonare, non consola quell'eta. Il mai gunto spagnaolo, l'imitazione delle gonnezze dell'Achillini e del Preti deformavano la poesia, l'oratorm sacra, in storia e le scuole; le scienze fisiche e le matematiche bambologgiavane tuttavia, ancorchè già fossoro antiche le esperienze e gli scritti di Galileo Galilei, e fiorisse l'Accademia del Cumento: ond'è che Domenico Cassini nato nel contado di Nizia, avea dovuto recara a studio in Toscana e in Bologna. La steria crudita a pamente ora coltivata da Honsignor Francesco Agostino Della Chiesa e da Pietro Goffredo, nomi cari o chi non disdegna le memorie dei patrij annali, ma usurpava la fama contemporance il P. Giugliana, intrep do accezzatore d'iperboli, di antitosi e di quante pazzie arzigogolava il secento, e con esso Emanuele Tesauro, inzegno fery do o di non poca dottrina fornito, ma tutto tutto dal perverse vezzo dei tempi corrotto. L'Università degli studi scaza gloria de lettore, l'educazione in mano dei Regolari e segnatamente dei Gesarti, che nelle lettere nea aveano che fare col Segnen, col Bartoli e col Pallavicino, e nella filosofia speculativa rimasticavano le sottigliezze scolastiche, nelle discipline fisiche invocavano Aristotile, e sfolgoravano Galileo. La giurisprudenza, in cui il Fabre, il Cujaccio e Antonio Tesauro eranej sellevati a bella rinomanza, se non registrava più nomi illustri del paro, manteneva le buone tradizioni, e das nostri magistrati sacivano salutiferi avvertimenti per tutelare lo Stato contro le pretensioni romane, e moderare coldiritto regio le prerogative baronali Non sorgeano pittori o scultori di grido, sola l'architettura fioriva. Infatti Carlo Emanuelo II adoraò Torino di nobili fabbriche, essendo egli magnifico nell'edificare, e di aplend dezza che avrebbe dimandato erario men sotule. Furono architetti lodati Carlo e Amedeo cont. di Castellamonte, del cui valore fanno testimomansa parecchi privati palagi, la villa della Veneria, il Palazzo Reale e l'ammirabile via di Po Dell'ardimentosa.



ma scorretta immaginativa di Guarino Guarini, padre Teatino da Modena, rimangono a documento la chiesa di S. Lorenzo, la Cappella del Sudario, il palazzo Carignano e quello dell'Accademia delle Scienze.

Spiccata la distinzione degli ordini cittadini, il patriziato disdegnava il cato di mezzo, poco pregiava il sapere e tutto ciò che non fosse armi, cacca e dignita di Corte; l'altra cittadinanza nè opulenta, nè di alteri apiriti, poco o punto poteva, il popolo non era di alcun suo diritto investito; diverse di lingua e di costumi la Savoia, il Piemonte e Aosta, Pure un'idea, un sentimento, un affetto comune unificava e armonizzava tanto varii elementi. Vincolo comune la devozione al Principe. Questo all'universale, rappresentava in visibile e concreta forma la patria. Il quale amera, dal corso di sei secoli cementato, era in tutti profondo, e la voce dei Reali di Savoia scoteva nelle intime viscere ogni cuor piemontese e savoiardo, foss'egli superbo conte, piccolo cittadino, o povero popelano; le loro gioie, le loro sciagure erano allegrezze, erano lutti nazionali. Negli ultimi momenti di Carlo Emanuele II la folla accalcata intorno alla reggia ne attendeva ansiese le novelle, e si udiano dalla regal camera le pubbliche preci e le lamentanze. Vuolsi che il Duca morente dicesse: " Aprite le porte, lasciate che entrino e vedano che muciono anche i principi ...

### CAPITOLO III

## Le cose di fuori.

I. Aveano tuttavia perseverato, regnando Carlo Emanuele II, i tristi effetti della guerra civile, vinta coll'intervento della armi francesi, onde il predominio della grando e vicina monarchia era dalla memoria dei benefizi e dalla superiorità di Luigi XIV mantenuto; nè quando le pressure del protettorato furono meno gravi, cosso la sommessione dei consigli ducali Del che non si chiamerà giustamente in colpa il Governo, questa essendo la dura condizione dei piccoli Stati, i quali, allorchè nelle loro alleanze non hanno liberta di elezione, soggiacciono di necessità agli imperiosi influssi di chi sa di poterli esercitare a sua voglia in sembianza di amico. Nè la postura sua giovava in quei di al Piemonte, attoso lo abassamento della Spagna, signora del Milanese.

Al primato esercitato nell'antecedente secolo in Europa dall'Austria, era succeduto il primato della Francia, la qualo nella seconda meta del secolo XVII, potentissima e gloriosa, era nel maggior colmo. Luigi XIV, ristorata la macetà regia oltraggiata sotto la Fronda, umiliate le resistenze delle magistrature giudiziarie e politiche, fatta cortigiana la torbida nobilta, posti i fondamenti dell'umità amministrativa, e ridotte in sua mano le forze tutte del reame, avea potito non senza verita pronunziare il detto superbo. "Lo Stato son io "La Francia inorgogliva del suo re che vinceva in guerra e dettava le paci, e l'Europa in lui guardava trepidante e mal sicura.

II Le guerre intraprese da Luigi XIV si giustificavano piuttosto colle finzioni che colla realtà del diritto, movendole l'ambizione adonestata con quei pretesti che servono di coperta alle mire di chi puo quel che vuole. Moriva del 1665 Filippo IV di Spagna, e il re Luigi, in qualità di marito dell'infanta Maria Teresa, domandò la Fiandra e la Franca Contea, quale retaggio della moglio non ostante la rinunzia fattane da questa nel contratto di matrimonio, e marciò senza più sopra gli ambiti paesi. La conquista della Fiandra e della Franca Contea fu una corsa trionfale, innanzichè una guerra formale; due mesi non erano trascorsi, e i gigli aventolarono sulle mura delle rapite città. Colla pace di Aquisgrana (1668) affrettata dalla conclusione della triplice lega dell'Olanda, dell'Inghilterra e della Svezia, il re Luigi restituì la Franca Contea, ma la Spagna gli cedette le città conquistate nei Paesi Bassi coi loro territori e colle loro dipendenze, come disse il trattato. Lo eformato imperio iberico, sul quale il sole nen tramontava, andavasi efasciando.

La guerra d'Olanda commetò cogli stessi anapici quattro anni dopo (1672). Il Cristianissimo, per punire gli Stati Gene rali che gli faceano intoppo alla conquista delle Fiandre, e vendicare il suo nome profanate nei libelli uscenti dalle officine di Ameterdam, collegatosi prima coll'Inghilterra, agovernata da Carlo II, assaltò le Provincie Unite per terra e per mare. Niun apparecchie d'armi avenno fatto gli Olandesi, 1 quali, ridotti in brev'ora agli estremi, chiesero pace e merce. Il re, bravando e minacciando superbamente, suscitò sell'intmico il coraggio della disperazione. Il giovane Guglielmo di Orange, chiamate allo Statolderato, fermò la ruina della patria, e facendo capaci le corti d'Europa, che dai triopfi francesi ecaturiva inevitabile la monarchia universale, ebbe seco Austria, Spagna e Germania, e in Inghilterra l'opinione pubblica costrinse Carlo II a spiccarsi dalla Francia. Il re, solo contro tutti, resistette ai collegati, moltiplicò gli eserciti, occupò la Lorena, volse il norbo della guerra contro l'Alemagna e l'Olanda, abarco m Sicilia e penetrò in Catalogna.

Cotanto sforzo, sì grande mole d'armi e d'armati governava da Versaglia il marchese di Louvois, nomo di vasta mente, di ambizione andace, senza scrupoli, selvaggiamente feroce nei propositi, rotto al prepotere, negli odii implacabile, invido del merito altrui, quasichè non avess'egli valore proprio e grande;

Canern, Il prime fo il Casa Susoya,

-



strana mescolanza di virtù e di vizi! Preposto, giovanisaimo, alle cose della guerra, con mano di ferro strinse nell'obbedienza la nobilta arrogante e maofierente della disciplina militare, e con celeri consigli provvide alle necessità della Francia armata e riversata nei campi. Fu odiato in vita e vilipeso non appena manob; ma, lai vivente, gli eserciti francesi volarone di vitteria in vittoria, e i molti disastri che sepraggiunsero di poi, fecero conoscere alla Francia che l'Attila del Palatinate prù non era (1).

Nel 1678 Luigi XIV prima si accordo separatamente coll'Olanda, contrapponendosi indarno Guglielmo d'Orange, quindi
soscrisse la pace di Nimega. L'Imperatore cedette Friburgo;
la Spagna, avuto in rectituzione alcune delle città cedute col
trattato di Aquisgrana, perdette la Franca Contea e quello
città di Fiandra che por l'arte di Vauban divenzero i baluardi
della Francia. Alla legge del vincitore non chinò il capo il
duca Carlo di Lorena, il quale, ricusando il trattato che gli
tolse Nancy sua capitale, antepose la raminga vita di esule
capitano alla accettazione dei patti che ponevano lui, libero
principe, in servitu di Francia. Militò al aervizio dell'imperatore, times nel cangue ottomano la spada vittoriosa, e divise
con Giovanni Sobieski la gloria di liberatore di Vienna. Ebbero i figl. suoi il premio dovuto alle virtà paterne.

III Da quel tempo la diplomazia di Luigi XIV divense più imperiosa ancora. Il re, che nelle sue armi portava il Sole per impresa, eredeva alla omnipotenza sua per l'alte senso che avea di sè; vi credes per le lodi e le adulazioni che gli prodigavano la Corta, i letterati, il mondo. Alla pace di Nimega avrebbe dovuto cercare e scorgere dove si ferma il semmo dell'arco, e mohiodare la volubile ruota della fortuna; ma i grandi conquistatori non vedono al loro omzzonte confini, e ogni vittoria non è per essi altro che un passo verso un termine che nella lor mente non segnano giammas. Oltre di che i vinti, e coloro che dai vincitori patireno violenza, non



<sup>(1)</sup> Francesco Michele Le Telier, marchese d. Louveis, nato nel 1641, mort nel 1691

bene ei adagiano a tollerare pazienti il danno e la vergogna, e l'autore dei lor mali il sa ottimamente; laonde a nuove offese ricorrendo, le giudica provvedimenti di legittima difesa. Il fato dei precedenti li trascina.

Gl'infermi governi d'Europa non facenno ripare all'allagazione crescente, essendosi l'Olanda sola alzata contro al redi Francia, barriera di per sè non bastevole a frenarlo. In Ispagna a Filippo IV era succeduto il giovinetto Carlo II. fragile di corpo, debole di mente, quasi inetto a reggere il peso della propria persona, non che il timone dello Stato, Carlo II d'Inghilterra vendeva a suon di contanti la sua alleanza a Lu.gi KIV, come aveagli venduto il porto di Duncherca. L'imperatore Leopoldo I, travagliato d. quei giorni nell'interno dall'Ungheria rivoltosa, e di fuori minacciato dalle scimitarre Ottomane, aves maggior bisogno dell'anuto altrui, che maniera di farsi vivo contro il comune nomico. E allora per l'appunto i Turchi, dalla Francia aizzati, irrupppero nelle terre ereditarie d'Austria, le corsero preceduti dal terrore del nome, annunziati dalla immanità delle opere. Nel 1683 i cavalli tartari nitrirono sotto le mura di Vienna, Leopoldo fuggi, e la mezzaluna sarebbe aventolata sugli spaldi della metropoli, se Giovanni Sobieski non giungeva.

Bene è vero che di Francia commeiavano a dolersi i più dei principi germanici, sebbene infra di loro mai concordi e poco fidando nell'imperatore, si lasciavano dalla fortuna portare. Non coel Federico Guglielmo I, il Grande Elettore di Brandeburgo, capo della parte protestante, chiaro per virtù militaro e per alti e ardimentosi propositi. Nell'altima guerra combattendo primo o colo per l'Olanda minacciata e contro la Svezia alleata di Francia, vinse la giornata di Febrbedin, occupò Stettino, Stralaunda e tutta la Pomerania avedese. Se non che, nimicato soppiattamente dall'Austria, che guardava cospettosa alla giovane Pruesia presentendola futura rivale, raccolse hevi compensi delle sue vittorio col trattato di S. Germano in Laja.

IV. L'Italia nostra non connumeravasi quasi più fra i libera Stati, essendo Milano, Napoli, Sicilia e bardegna in obbedienza degli Spagnuoli, e i governi indipendenti pover, di



forze proprie. Papa Innocenzo XI (Odescalchi) patì nella queatione della immunità disonesta violenza in Roma dal re Criatianissimo. Genova, fulminata dalle bombe francesi nel 1684. mandò a Versaglia il suo dogo a fare le scuse della repubblica oppressa. Avenno le corruttele Medicee apervata la gentile Toscana, Carlo II di Gonzaga, duca di Mantova e di Monferrato, dilettavasi di una specie di aremme che popolava colle bellezze incettate nella cristianità e per le terre degli Infedeli. e a mantenere la fiorita femminiera il voluttuoso sultano del Mincio atava in punto di far mercato di Casale con Luigi XIV. Venezia conservava intatto il dominio di Terraferma e pressochè tutti i possedimenti a mare, e mostrava animo e braccio gagliardo nelle difese contro il Turce; ma la vicinanza delle due case d'Austria popendola in necessita di guardarsi da ogni parte, e le ecoperte marittime avendole stremate il traffico in Oriente, fonte delle sue ricchezze. la neutralita e il riposo d'Italia a qualunque costo divennere il perne della sua politica. Sopravviveva la fama dell'antica prudenza del Senato, laddove, parlande il vero, andavano mancando gli antichi spiriti generosi.

Quanto al Piemonte, la occupazione di Pinerolo nel 1630 condusse la corte di Savoja alia soggezione più o meno velata secondo gli umori del potente vicino e gli accidenti dei tempi. Morto Carlo Emanuele II, le condizioni dello Stato ricercavane un principe destro, cauto e animoso a un'ora, il quale, valendosi delle occasioni, uscusse coll'arte e coll'ardire dalle morse che lo atringevano, e ripigliasse l'opera di Carlo Emanuele I con pari costanza d'animo e con più unità di proponimenti; in cambio sali al trono un fanciullo, e cominciò una nuova reggenza di donna, causa per lo più d'indabolimento nella maggior parte degli Stati di reggimento assoluto, e da noi per tristi e non antiche memorie paventata.

Maria Giovanna Battista, comeche di sangue di Savoja, sendo nata e allevata oltremonte, dove ab antico avea stanza la linea di Savoja-Nemoure, e ricordando con troppo di compiacimento i primi anni della giovinezza passati in quella Corte, serbava colà relazioni per tempo e lontanauza non venite meno, fra le quali giova mentovare le strette corri-





spondenze colla contessa di La Fayette, celebre autrico della Principessa di Clères, con la quale carteggiava soventissimo il marchene Giuseppe di l'Écheraine, consigliere di State e auc segretario. La contessa che, al dire della signora di Sevigne, \* avea cento braccia e giungeva dappertutto ... molto poteva in Corte per mezzo del marchese di Louvois, e molto vi adoperò in servigio di Madama Reale. Il perchè in Torino chi zua avea lamentata la grande devozione di Carlo Emanuele II al monarca francese, ora non a torto temeva che sotto la nuova amministrazione dall'un lato le pretensioni, e dall'altro le arrendevolezzo quasi volonteroso, foesero per tramutare di cheto il Piemonte in una specie di feudo borbonico. Appena morto il Duca, il fanciullo che gli succedeva, singhozzando disse, per ordine della madre, all'ambauciatore Servient: \* Prego l'ambasciatore di assicurare S. M. che sono obbedientissimo servo, e che la supplico di tenermi luogo di padre, poiche ho perdute il mio ...

V. La reggenza fu assunta ed esercitata senza contracti e non venne nel suo corso rattristata da quei domestici conflitti che aveano sconvolto il governo della duchessa Cristina, e più anticamente turbato le reggenze di Bona, di Iolanda e di Bianca. La famiglia regnante non contava del resto alcunprincipe, intorno al quale potessero i sudditi malcontenti rannodarsi, Carlo Emanuelo II non avea fratelli, i augi figli naturali erano in piccola età, e il principe Mannizio eno 2.0 non lascio prole. Dal principe Tommaso di Carignano erano discesì i due rami di Carignano, l'uno di questo nome, a l'altro detto di Savoja-Soissons: quello residente in Torino, questo stabilitosi in Francia. Il ramo di Carignano era rappresentato dal solo principe Filiberto, che devremo più d'una volta nominare. Nacque sordo e muto, e avvegnache, grazie alle cure dell'arte, fosse pervenuto per gentiluomo a raro grado di coltura, male avrebbe potuto attoggiarei a capo di parte. Camminava verso la cinquantina, e non era ammogliato. Luigia Cristina sua sorella avea sposeto Ferdinando Massimiliano margravio di Baden.

Nel 1675 vivea ancora la vecchia principessa di Carignano Maria di Borbone-Soissone, loro madre, vedova del principe

Tommeso, donna d'imperioso umore, bisbetica e dallo etesso Luigi XIV temuta per la sua lingua che tagliava e forava. Eugenio Maurizio conte di Soissons, secondogenito di lei e fratello di Filiberto, fu marito della celebre Olimpia Mancini. nipote del cardinal Mazzarino, etata poi abandita di Francia. per femminili gare; ebbe da essa cinque figliuoli maschi, e due femmine, delle quali per buona sorte non mi bisogna discorrere altrimenti. In Luigi Tommaso, primogenito dei cinque fratelli, e conte di Soissons nel 1673 per la morte del padre, si appuntarono le ambizioni dell'avola altera, che disamava il principe di Carignano suo proprio figliuolo, perchè la natura gli era etata madrigna: Luigi Tommaso raccoglierebbe la successione dello zio sordo-muto, e in lui rifiorirebbe la Casa. Ma questi, diciannovenne e scapatello, dovea crude.mente frustrare sì dolci aperanze. Luigi Giulio suo fratello, detto i. Cavallere di Savora, viese in corte di Torino, ed era di nome governatore di Saluzzo. Degli altri tre, di piccola età, l'ultimo genito era Eugenio, colui che, destinato alla chiesa, fu invece il grande capitano (1)

#### (1) Ecro l'albero genealogico.

Tonkaso, 1º Principe di Cangnane † 1656. Sp. Maria Borbone-Soissons † 1694.





Da niuno di sesi poten l'autorità della reggente patir nocumento, nè avessi a dabitare dei mgnori del sangue e dei legittimati di Carlo Emanuele I, dei quali ultimi viveano ancora D. Gabriele di Savoja, generale dello Stato maggiore della cavalleria, D. Antonio, provvedato di pingui badie e governatore del contado di Nizza (1) e un Lodovico, non riconosciuto, che morì in Lione nel 1684.

VI. Giovanna Battista, assumendo la reggenza, disee: \* Non ho altro sentimento che quello di fare ciò che ricerca la giustima e l'utilità del principe mie figlio e dello Stato, e di dar prova in ogni occorrenza che sono buona premontese: non ho altro intento fuori di questo .. Vedremo pur troppo come da altri, e non buoni intenti, fosse di poi disvista, al pari di Madama Cristina, Nel Consiglio di reggenza che compiva l'ufficio di Consiglio di Stato e adunavasi alla sua presenza due volte la settimana, sedevano D. Gabriele di Savoja, l'accivaccovo di Torino, il Gran Cancelliere, i marchesi di Santommase e del Borgo, l'abate d'Agliè e il presidente Trucchi. D. Gabriele, vecchio in guerra e buen so.dato, se non capitano di vaglia (e la campagna genovees de. 1672 lo aven dimestrato), era per natali e per bontà d'indole tenuto in onore. L'arcivescovo Beggiamo, per ingegno e per dottrina non eminente, possedeva tuttavia, per quanto affermano i costanes, il pregio di non inframmettersi in ciò che non era da lui, e di accordarsi all'altrui parere, quando il credeva buono. Il Gran Cancelliere Giovanni Battieta Buschetto, già innanzi negli anni, esperto nei negozi, fecondo di spedienti, e acuto nell'antivedere : lontani effetti delle azioni, esercitava nelle risoluzioni della Reggente non piccola autorità, ma al dotto nemo di legge difettavano le parti dell'uomo di Stato, o tristo egli era, se le possedeva. Il marchese Solaro del Borgo e l'abate d'Agliè, consumati nelle ambascierie, conoscatori delle Corta europee e dei segreta impulsi ond'erano mossi i gabinetti, rappresentavano nel Consiglio la politica

<sup>(1)</sup> D. Gabriele mort in Tormo il 29 giugno 1685; D. Antonio il 24 febbrato 1688.

e la diplomatica esperienza (1). Al Trucchi, che gia abbiamo precedentemente ricordato, sotto Madama Reale venno meno l'antico favore, quantunque la roggente non lo rimovesse dal grado supremo nelle Finanze per rispetto alla memoria del marito, e perchè utile tal flata nello epaccio degli afferi. Gugitelmo Francesco Carron, marchese di Santommano, moltoattempato, tenea, come già il padre suo, l'ufficio di Primo segretario di Stato, o come ora diremmo, di ministro degli affari esteri e degli interni (2). A lui mettevano foce tutti i negozi, o si riferiasero alle relamoni esterne, o all'interior polizia, ed era dal figlio Vittorio, conte di Buttigliera, ceadiuvato, il quale fin dia lora avea conseguita la sopravvivenza nel grado del padre. Il conte di Buttigliera, che apesse incontraramo sotto il name di marchese di Santornmaso assunto dopo la morta del genitore, nome di matura vizilità, operose, destro, di perfetto senso politico, racco di proprii concetti, abile ad eseguire gli altrui, servi esgacemente e con ledati euccessi Vittorio Amedeo II nei primi e più tempestosi anni del suo regno (3). Nel Consiglio di reggenza leggeva i dispacci, dava contarra dei negori da trattarei, prendeva neta delle provvisioni adottate, e compilava le risposte e i decreti

(1) Michale Beggiamo, già vescovo di Mondovi, 12 arcivescovo di Torno nel 1662, merì nel 1689 Gli succedette monagnor Vibb.

Grambatteria Burchetti, Gran Cancelliero nel 1601, fu investito di parte di Ceva col titoro Marchionale, Scrince un poema copra l'é sette del popolo d'Irraello dell'Egitto, che non fu pui blicato. Mori celibre nel 1687, ed abba in successore il marchese Grano di Bellegarde.

Carlo Geronimo Solare marchese del Borgo S. Palmano, laogoteneste generale, gran mastro di artigheria, in Invisto in Francia e presso la Solie Cavaliere dell'Ammunista nel 1666, mori il 2 di mario 1678 finantifantesco di S. Martino d'Aglie, abate di S. Marin di Finereto, e poi di Statiarda, ambasciatore in Francia, Spagna e Roma, mori in

Tonno il 20 aprile 1678 di 75 anni.

(2) trovanm Carrene fu primo Segretario di Stato il 14 giugno 1625. Nel 1617 era stato investito di S. Thomas de Cirur, u nel 1619 di Buttigiera, mori nel 1649 Guglielmo Francesco suo figlio, primo marchese di Santorarrano, abbe la nomina di Primo Segretario il 20 ottobre 1637, col o atipendia di lire dua mila settecanto assessita da soidi vanti l'una (1,20 della iro attuali). I Carron erano originari del Bagey

(3) Carlo Ginseppa Virtorio sibe la sovravevenza al padre nal 1663. Caraltero dell'Annunyman nel 1698, mirri di 17 dicembre 1699, e a lui succedetta nei Segratariata il Eglio Giuseppe Gastano Giacinto, di cui

even avuta la copraversenza il 39 dicembre 1696.



che la Duchesea soscriveva, contrassegnandoli il marchese suo padre (1).

VII. Il piccolo duca Vittorio Amedeo II. nato il 14 margio 1666, come si è detto, devea essere battezzato da un legato pontificio, il che per puntigli di cerimoniale non potè avere effetto. Fu nei primi anni suoi di graciliasima salute e in continuo pericolo di vita, a segno che nel di della Pasqua del 1668 i dottori dichiararone più non esservi speranza di salvario. Allora il padre votollo a S. Francesco di Sales, e gli amministro certa pozione di suo capo, onde si riebbe. Ma fu breve il conforto: il bambino ricadde, ed era stidato. quando un dottor Pecchio, medico di Lanzo, chiamato a Corte sbandi pozioni, boccette e diogni generazione ricette. e fecelo nutricare di pane grissino. In poco di tempo, la natura aintante, rinvigori, e parve un altre. Mostravasi indecile e testereccio; il padre trattavalo rigidamente, non gli risparmiò la frusta, e scriveva al marchese di S. Maurizio. ambasciatore in Francia e amico suo, che i colpi di staffile rammolfivano il bambino hizzarro, Il marchese, disapprovando tal castigo in tale età, rispose queste parole, che meritano di essere riferite: " Le frustate si dovranno dare, quando " sarà in età da uscire di notte a insaputa del suo gover-" natore, come facea V. A. R. per correr dietro alle sue \* ragazze \_ (2)

Non trovansi altri ricordi dei primi anni di Vittorio Amedeo II, se di questo nome non piaccia onorare le solita novelle comuni a tutti i principi, vale a dire la vivacità ingegnosa, le pronte risposte, i motti arguti e frizzanti. Egli narrava negli ultimi suoi anni un curioso ricordo della sua prima età, che nel castello di Rivoli gli ricorreva apesso in mente, ed è queeto. Predicava nel convento vicino alla

<sup>(1)</sup> Minoires sur la Régence de Marie Jeanne Baptute, étc. Ma della Biblioteca del Re. Madama Reale la fece acrivere da G. Paolo della Rocque abate e giornalista francese. I fatti vi sono narrati secondo gl'intendimenti della Duchessa, e il abro è fallace guida, le l'aves se guita nelle precedenti edizioni di questa storia, e ora nella presente ho rettificato la inesattezza riconosciute.

<sup>(2)</sup> CLARETTA, Storia del regno e dei tempi di Carlo Emanuele II, vol 1

Veneria un cappuccino detto frà Marco d'Avigliana, con tanto concorso di popolo, che non capendo la gente nella chiesa, dovețte alzar îl pulpito nell'aperta campagna, e quincialle turbe socorrenti parlare. La Duchessa madre condusse lui gravinetto di dreci anni a udire il frate; e siccome era in fama di canto, e le si volce dotate di spirito profetico, finito il sermone, Giovannia Battista gli presentò il principino. richiedendolo di proposticarne la serte. Frà Marco, fatta la disamma, risposa: \* Vivrà glorioso, e finirà nell'affirmone ... la questo fatto della ma puerina vuolai per avventura ricercare la ragione del perchè anche nella età virile interrogasse più d'una fiata persone religiose invasate e credute privilegiate di doni soprannaturali: vaneggiamenti allora comum ben anco fra personaggi di gran conte, e di cui nel secolo che viviamo si nogghigna, e intanto si ha ricorso al sonno magnetico e alle tavole giranti.

Il giovinetto ebbe a governatori il cente di Monasterolo e il conte di Piossasco, ma essendo nata certa ruggine fra di lore, il conte di Piossasco venne creato Gran Mastro di Artiglieria e nel 1678 surrogato dal marchese di Morozzo (1). Furono suoi intitutori l'abate Emanuela Tesauro e il ancerdote Pietro Gioffrede di Nizza, che già abbiazno nominati, e quindi l'abate Sallier della Tour di nazione savoino. Secondo le leggi fondamentali della monarchia i duchi di Savoia uscivano di pupillo a quattordici anni, pighando nominalmente il reggimento dello State, e di qui ebbero cominciamento i maneggi che fanno macchia alla Reggente.

Giovanni Michale Souro conte di Monasterolo, Cavallera dell'Anannuata nel 1679, morì il 17 marzo 1689. Fu Governatore di Alba, Mondovì è Momeliano.

Fil.berto Pioseasco conte di Pioseasco e della Volvera, primo scudiore il Madama Rease Giovanna Battista, inviato presso le Corti di Baviera, Rodena, Parma, Parma e Londra, ambasciative straordinario a Lubona, Marescialio di campo, nel 1077 pran Mantro di artiglieria, e nel 1692 Gran Mastro della Casa Reale. Ebbe il Collare dell'Annuaziata sei 1678.

tario Francesco conte di Moroizo, marchese della Roccadebaldi, auto nel 1628 ebbe più commissioni di complimento a Milano, Parma, Parigi, Londra, Genova, Vienna e Monaco di Baviera, fu Cavaliere dell'Annunziata nel 1679, e nel 1640 Gran Mastre della Casa Reale. Morì in Tonno il 9 aprile 1699.

#### CAPITOLO IV.

# La Reggenza di Maria Giovanna Battista.

L Giovanna Battista, nata l'undici aprile 1644, colta e ingegnosa, bella più che avvenente, maestosa negli uffici di Corte e di Governo, affabile nelle udienze, facile alle preghiere, caritativa e religiosa come tutte le principesse di Savoja, toccava il trentunecimo anno, quando mori Carlo Emanuele II. Stavale ansiesamente in cuore la bramesta del potere per gli oesequii, le adulazioni e le altre vanità che circondano chi lo possiede ancorchè a brave scadenza, e da principio fu delle apparenze del comandare gelosa per modo da avere a male la supposizione che si consigliasse col priscipe di Carignano. Professava impertanto di non volere nè favorito, nè primo munistro, e così avesse nei buoni proponumenti perseverato. Il marchese Chabot di San Maurizio, richiamato dalla legazione di Francia, ed entrate nel Consiglio. in poco d'ora acquistò grado di principal ministro, e per la città si sapeva e diceva che il contino Emanuele Filiberto, suo figlino.o. era a Madama Reale divenuto troppo caro. Giovanna Battista, virtuosa moglie con marito infedele, come fu vedova parve diversa da quella. In Torino si pasquinò sopra il giovine poco più che venteane, imprudente, mordace e vanerello, e in Francia se ne faceano le risa. Ella, o tenera della fama, o di lui atanca, lo allontanò da Torino nel 1678 dandogli commissione diplomatica a Roma e a Berna, e divieto di ricomparire in Corte, se non ammoghato (1).

Grande di ciò la coddisfazione degli amici di Madama Reale



<sup>(1)</sup> Emanuela Filiberto Chabot di S. Maurizio era nato nel 1665 Si rittrò in Germania, e non lancio discendenza manchile.

e de la sua riputazione. Il marchese di L'Echeraine ne scrisse lettera alla signora di La Fayette, che verisimilmente non avea lodata quella intrias:chezza col contino, amnunziandole il gran fatto, e mettondo pogno che quinci innanzi non mi parlerebbe più di siffatte novelle. A cui la contessa norridendo replicò volerci anni e anni di prova per sesere al riparo dall'amore, massimamente quando se ne è sentito il fascino. \* Si dimenticano i mali che gli vengono dietro (ella diese), non se se ricordano che i piaceri, e le buone risoluzioni si dileguano . (1). Nè s'ingannava, chè poco stante brillà sull'orizzonte l'astro del conte di Masino, giovino di ventitre anni, creato dei primi gentiluomini di Camera. La contessa riscriveva; \* Codviene fare egni possibile per im-\* pedire che colui sia felice, giacchè la sua felicità cagio-\* nerebbe scingura alla persona che noi eneriame .. Nulla impedirono Carlo Francesco conte di Masino succedette al conte di San Maurizio.

Peccato maggiore, e da non essere facilmente perdonato a Madama Reale, fu l'innamoramento dell'autorità sovrana, che volle serbare oltre il termine della Reggenza, con ingiuria del figliuolo, e presentissimo danno dello Stato. Dal-1675 al 1678 durante la guerra d'Olanda Luigi XIV, non disegnando di far novità in Italia, diede poca briga al Piemonte Passato di vita Carlo Emanuele II, vennere gli ambasciatori delle Corti amiche a fare uffici di condoglianza e di congratulazione, e con essi vennevi per la Spagna il duca di Giovinazzo con mandato stabile. Non risedendo da buona pezza in Torino ambasciatori spagnuoli, ed essendo il Cattolico in guerra colla Francia, ciò non seppe buono a Luigi XIV, massime quando senti fume di non so che matrimonio austriaco da lui divisato per Vittorio Amedeo; Isondo ordinò al marchese di Villars, suo ambasciatoro, di fare rimestranza interno alla residenza del duca di Giovinazzo, e rispetto al matrimonio, di gettare un motto sopra-Anna d'Orleans, sua nipote Madama Reale si protesto de-



<sup>(1)</sup> Prancao, Lettere medite di madama di La Fayette. Nelle Curionità e rice, che di storia subalpina, vol. IV

ditissima al re, certificò il marchese, che ella intendeva di continuare nelle massime del defunto marito e signore, stato in ogni tempo affezionatissimo di Francia, ma non potere alterare la neutralità che essa Reggente avea atretto obbligo di mantenere. Quanto al parentado osservò che non era caso da dovervi per ora pensare sopra, essendo Vittorio in età di nove anni; la duchessa Cristina aver data moglie a Carlo Emanuele II di trentan anno, ed ella ne seguirebbe l'esempio. La cosa non andò più oltre

Il. Vives a quei di esule in Francia Carlo di Simiana, secondo marchese di Pianezza, prompota di Donna Matilde legittimata di Emanuele Filiberto e di Carlo Emanuele di Simiana, signore di Albigay, venuto di Provenza ai servigi di Savoja nel 1597, e stato poscia condannato a morte sotto Carlo Emanuele I per causa di Stato, Il secondo marchese di Pianezza, noto nelle vicende della guerra genovese del 1672 col nome di marchese di Livorno, fu involto nel processo contro il conte Catalano Alfieri, male avventurato capo dalla armi piemonteni sconfitte a Castelvecchie. Sebbens egli fosse stato autore principale in quella giornata, avea avuto assicuranza di non ricevere molestia, nè di essere ricercato: il qual favore gli fu usato per la congiunzione del sangue, e in respetto esiandio del marchese di Pianezza suo padre, venerando per gli anni, pei servigi prestati sotto la reggenza di Cristina, e per l'estimazione di che godeva in patria e fuori. Nulladimeno prese a dubitare di quelle apparenze di bonign.tà, quando D. Gabriele di Savoja, duce supremo della spedizione del 1662, divulgò, a carico di Catalano, un suo manifesto che lui pure incolpava e quando sepos che il Duca interrogava di nascosto contadim e soldati sul suo conto, più non assicurandosi nella propria innocenza, s. scansò e presa servigio in Francia; a'illustro in guerra, guadagno la grazia di Luigi XIV e la fiducia del marchese di Louvois. Intanto in Torino fu condannato capitalmente, e senza difesa. (18 maggio 1675). Luigi XIV s'interpose invano presso Carlo Emaguela II chiedendo la revisione e la revocazione della sentenza; rinnovò la stessa domanda a Giovanna Battista, che ricusò alla prima, indi revoco la condanna, facendo di-



visto al marchese di ritornare in Piemonte (6 dicembre 1677). Passato alcun tempe, Luigi XIV pregò ancora alla Duchessa di restituirlo in patria. Il conte di Masino, di cui si è detto, era figlio di una sorella dell'esule, e perciò a petizione del re e colla sponda del favorito in principio del 1679 gii fu consentito di venire nel suo feudo di Montaña (1). Il Liverno, ora marchese di Pianezza, per la morte del padre ritornò in Piemonte, e vi ritornò tutto francese, nè andò guari che, riammesso in Corte, avanzò nella confidenza di Madama Reale, e le fu intimo e negreto consigliere.

Nel 1770 Luigi XIV avea ottenuto da Carlo Emanuele II un reggimento di cavalli e un altro di fanti, i quali combatterono pooratamente nelle Fiandre. Essendosi poi intromesso nella conclusione della pace fra Savoja e Genova, chiese altri tre reggimenti di fanteria, e avutili in sogno di gratitudine, domando pure che fossero assimilati ai Francesi, il che davagli facoltà di conferirore i gradi egli stesse. Il Duca disse di no risolutamente; ma rianovata la medesima istanza alla Reggente, il re vinse il punto. Su di che l'ambasciatore Villars scriven che S. M. potea richiedere alla Duchessa tutte quanto gli fosse in piacere, perchè lo Stato non potea reggerai che alla protezione del Re.

III. Nel 1677 mentre adunavasi il congresso di Nimega, Luigi XIV sparse voce di volere a primavera portar le armi in Lombardia, e mandò a Pinerole un Commissario militare (Camus Buclos), che incettava pubblicamente vettovaglia, e affrettava i preparamenta; nella stessa ora deputò ambasciatore straordinario a Torino il cardinale d'Estrées a chiedere il passo all'esercito francese lunghesso il Piemonte, e proporre lega offensiva e difensiva contro la Spagna. Madama Reale (si diceva) considerasse la facilità dell'impresa; essere aguernite le piesze del Milaneso, poche le gonti spagnicie, certi i conquisti La Reggente e il marchese di Santommaso.



<sup>(1)</sup> Il murchese di Pinnetza nelle que lettere al marchese di Louvois paria acopertamente delle remaioni della Duchesia co, nipote Il 7 luglio 1679 seriveva: \* L'on prétend d'avoir trouvé les révitables moyens de garder toutes les apparences, et de se mettre à couvert de la critique ...

in Torino, il conte Ferrero, ambasciatore in Parigi, agomentiti, usarono ogni studio e schermirsi almeno dalla confederazione armata, rappresentando che la corte di Savoia non avendo a richiamarsi della Spagna, la Duchessa, come semplice Reggente, doves guardarsi da qualsivoglia intrapresa che mettesse a repentaglio lo Stato. Respirarono, subito che videro le sollecitazioni languire e poi cessare; il che Giovanna Battista nelle Memorie sopre la Reggenza fece registrare per una sua vittoria politica. Il vero è che la guerra di Lombardia era stata una mostra per far forza sul congresso di Nimega, e il segreto essendo rimasto chiuso nel re, nel signor di Louvois e nel Commissario francese, il marchese di Villare e il cardinale d'Estrées aveano senza saperlo fatta la parte ·loro nella commedia diplomatica (1).

Al congresso di Nimega intervenne il Presidente Orazio Provana in nome del Duca di Savota, senza assumere carattere ufficiale, e operando colamente coll'interposizione dei ministri francesi. Importava alla nostra Corte di ottenere l'investitura di Alba. Trino e delle altre terre del Monferrato. conforme ai trattati di Cherasco e di Munster, investitura che l'imperatore, a petizione di Carlo Gonzaga, non avea mai data (2), in secondo luogo chiedeva il pagamento della dote e degli interessi dotali della Infanta Caterina, sposata a Carlo Emanuele I nel 1584, non stati ancora dalla Spagna coddiciatti; in terzo luogo dimandava che, nel trattato di pace, Savoja fosse nominata subito dopo Venezia, e innanzi agh altri principi. Caleva sopra tutto che l'imperatore non dichiarasse il Duca decaduto dal diritto dell'investitura del Monferrato, perchè nella guerra presente avea dato quel reggimenti alla Francia, sebbene non avesno combattuto contro

<sup>(1)</sup> V Rousem, Histoire de Louvois et de son admenistration. Parigi. seconda edizione, 1862. Quest'opera sparge molta luce sulla Reggenza

d. Grovama Battuta, mercò il carteggio degli ambasciatori e degli agenti francesi in Torino, i quali registrano i fatti e li apregano.

(2) La Francia era in obbligo di aboriare al duca di Mantova 494 mila acudi d'oro in compenso della porsione del Monferrato, che gli era stata tolta e data a Vittorio Amedeo I in cambio di Pinerolo, e non aveva mui pagato nà il capitale ne il frutto Da qui le opposizioni di era Gonzaga, e la negute investiture imperiali.

agl' imperiali. Il duca di Savoja fu nei trattati nominato dope Venezia e prima dei principi Eletteri di Germania, furono validati i diritti sul Monferrato e le ragioni sulla dote di Caterina; ma l'una e l'altra stipulazione rimasero lettera morta, come per l'addietro. Pubblicata la pace, i reggimenti piementesi mandati in Francia riternarone in patria.

La Duchessa si lodò dei ministri francesi a Nimega, ma non lodavasi del marchese di Villara e dell'ambasciatrice. sua moglio. La marchesa pretendeva cerimoniale privilegiato in Corte, e privilegiate adornesze di vestire, come già avea fatto la presidentessa Servient, moglie dell'ambasciatore stato di gran tempo presso la nostra Corte (1648-1676); il che era cagione di bisticci e sopraceani quotidiani. Il marchese dal canto suo camminava coll'aitara di chi sa di poter agni cosa, a nell'anno 1677 avvenne caso, nel quala passò ogni termine di discrezione. Una giovane patrizia veneziana, promessa sposa al senatore Contarini, fuggitasi di casa col musico Stradella allora in grido, ricovercesi con esso lui in Torino, quando un bel giorno due bravi, venuti di Venezia, passarono fuor fuora lo Stradella cogli stiletti, indi ai riduasero a salvamento nel palagio dell'ambasciatore di Francia. La Duchessa, che avea centito pietà dei due disgraziati, e a ogni modo doveva conoscere del delitto di sangue commesso, domandò la consegna dei sicari: il Villare la rieusò. Fatti a Voranglus i debiti richiami, Luigi XIV biasimò l'ambasciatore di aver dato l'asilo, ma arbitrò che non era dell'onor suo il rimettere i rifuggiti. Ed ecce il marchese di Villare, alla scoperta e di pieno giorno, torli sece in carrozza, e condurli ei medesimo a Pinerelo. Ciascun piemontese sel recò a ingiuria, e niuno volle aver più che fare coll'insolente legato. Il re lo richiamò, e venne in suo luogo l'abate d'Estrades, allora residente a Venezia. La scelta di un abate allargò il cuore alla duchessa, la quale, a cagnose della marchesa di Villara, avea pregato il re di non mandarie. ambasciatori con donna.

IV. Rispetto alle cose de l'interno, Giovanna Battista patrocmò le arti, fondò l'Accademia Reale dei pittori, scultori e architetti (1678), e ricostitui l'Accademia palatina, alle cui





adunanze interveniva ella pure, e che di sè non lasciò ricordevoli monumenti, se tali non si vogliono dire alcuni epigrammi di Pietro Gioffredo. Nel 1678 i Gesuiti che molto
poterono sotto la seconda, come sotto la prima Madama
Reale, offrirono alla Duchessa di costrurre del proprio un
collegio pei Nobili, acciocchè i giovani patrizi non fossero
più astretti a cercare istruzione nel collegio di Parma, o
in altre città d'Italia. La Duchessa gradì l'offerta, diede
loro il terreno per la fabbrica, e fu murato il Collegio dei
Nobili sui disegni del padre Guarino Guarini (1) Nel 1684
la Compagnia chiese e sperò la concessione di aprire una
Università degli Studi in Ciamberì, la qual pratica fu tronca,
quando Vittorio Amedeo II prese le redini del Governo

Nel tutt'insieme, e fatta ragione delle difficoltà dei tempi, l'amministrazione di Madema Reale noi primi tre anni della Reggenza non peggiorò notabilmente le condizioni dello Stato; se non che fin d'allora sinistri disegni ingombravano la mente della Duchessa.

V Maria Elisabetta di Savoia-Nemoura, sorella di Madama Reale, aveva nel 1666 aposato Alfonso VI re di Portogallo, principe di poco cervello e di corrotto costume, a cui l'anno seguente D. Pedro auo fratello telse la corona, e ottenuto l'annulfamento del matrimonio di Elisabetta, spesò la cognata (1668) Di questa seconda unione nacque una principessa che, celebrata di poi quasi miracolo di bellezza e d'ingegno, fu considerata quale erede del a Corona, quando la madre sua, pei malori che la travagliarono, venne tenuta inabile di generar nuovamente (2).

Giovanna Battista ed Elisabetta, vivente per anco Carlo

Cancres, A prime Se di Casa Seccia,

Go. gle

<sup>(1)</sup> Ogn à sede della R. Accademia della Scienze e dei Musei (2) i il maio della Regina che accennat con le passate, è voce comune da una flussione di sangue cagionatale, chi dice dal parto o asa da un quorto, e chi da mala qualità pescata e comunicatale dal marito, alla qual cosa non havendo trovato rimedio appresso i medici, si applica da un pezzo in quà alta devononi. et adesso vinta sovente una miracolosa imagine della Vergine che qui chiamano del Pilaro , Lettera dell'abate Giacomo Spinelli, agente segreto di Savoia a Lisbona dei 21 di Marzo 1678, pubblicata dal Ciorario ne' moi Ricordi di maa miracose in Portogalle. Torino, 1850.

Emanuele II, suttarono motto di un re in matrimonio i loro agligoli, ma per la leggi del Portogado dovendo il principe sposo fermare stanza in Lisbona insino a che avesse prole, il Duca, cui sapea male di mandare fuori Stato l'unico suo figlio a ventura, non vi fece disegno. Lui morto, le due madri ripigliarono il discurso, e se no accesero maravigliosamente. Eravi fra i protondenti all' lufanta il principe elettorale di Baytera, figliacio di Adelaide di Savoia, verso il quale Elesabetta facea le viste d'inclinere; laonde sotto colore di valersi dei buoni uffici di Giovanna Battista, zia del principe elettorale, aell'ottobre 1675 mendò a Torino il conte di Atalaja a complire col nuovo duca, e gli diede commissione del aegozio (1). L'abate Sallier della Tour, gia precettore del principe e ora uffiziale pella segreteria del marchese di Santommano, adoperò di tutta lena a spianare le vie, a talsegno che Madama Reale nelle Memorie sopra dette volle farlo credere inventore del trattato. E narra di una scrittura 41 lui, che sponeva: a mun altre meglio che al suo signore poter convenire la mano della erede del Portogalio; con essa Vittorio Amedeo II ai avrebbe posto in fronte un nobilissimo diadema, o la casa di Savoia no sarchbe cresciuta in decero e potenza non più vedute. Lotta la stampita matrimoniale, la Duchessa mostrò di tenerla come presa di romanzo, e di non darvi retta, lasciando che l'autore ne discorresse coi ministri Ma egli cho, o avea letto nell'animo di lei, e avutone il segrete. si volse al marchese di Santommaso. Questi non gli fece pre lieto viso l'abate niente scorato prechiò all'usero del Oran Cancelliere, e tanto seppe dire e fare che il Buschetto innamore dell'idea, e a sua volta ne invaghi il Santommaso, il quale non tardò a innamorarne la Duchessa (2) Ravvisto il negozio, e ristrettesi le pratiche fra la Reggente, il Gran Cancelliere, l'abate e il ministro, quest'ultimo acgretissimamento mando a Lisbona Giacomo Spinelli, canonico di

<sup>(1)</sup> CLAMBERA, Vita de Maria Francesca El subrita de Navora-Nomboro,

regina di Portognila Torino, 1865. (2) Memoria della Reggenza, acconda parte intitolata: Réletion de ce que a'est passé dans la négociaison de S. A. R. avec l'Infante de Portugal

Carmagnola, il quale, aende stato adoperato in varie nunziature, era nemo acconcio alla gelesa faccenda. Parti le Spinelli, dimerè incognito in Liebona, e dopo lunghi induzi furono cola sottoscritti i capitoli del matrimonio addi 14 di maggio 1679 (1). L'articolo più importante era quello che facea obbligo al Duca di porre etanza nel Portogallo insino a che il matrimonio avesse excurata la successione al trono. Siccome le nozze non deveane, per accordo apeciale, effettuarsi, pria che il Duca compisse il sedicesimo anno, a Madama Reale venta prolungato per buono spazio di tempo il governo del Piemonte, e dove gli affetti maritali e paterni avessero per sorte isvogliato il giovane re della natia sede durale, sarebbesi indefinitamente protestta l'autorità nelle mani della madre. A ciò s'indirizzarono d'allora in poi tutti i consigli e cli aform della Duchessa, che spedi tosto in Francia l'avventurato Sallier della Tour a informare il re Luigi dei trattati conchiusi, e invocarne il beneplacito e i buoni uffici

Rogato il contratto, e approvato dal e Cortes portoghesi a patto della residenza dello aposo in Liebona sino ai tempo teste detto, rimaneva che si ottonesse il consentimento del Duca. Fu a ciò deputato l'abate della Tour, il quale commeiò a descrivere accortamente la bellezza della sposa, e a magnificare la vaghezza e la dolcezza del paese, evocò la memoria di Emanuele Filiberto che avea già ai tempo suo ambito la successione portoghese, e tanto ben disse, che Vittorio, abbenchè con qualche esitanza, promise di ratificare il trattato. E lo ratificò, ma nel medesimo mentre dichiarò che riserbava a sè stesso la facoltà di partire solamente quando gli tornasse meglio. Fu quindi mandato ambasciatore atraordinario a Lisbona Filiberto d'Este marchese di Dronero, congiunto di sangue colla casa di Savoja (2). Elbe due istruzioni, l'una

<sup>(1)</sup> Relazione dell'eribine, progressi e scioglimento di trattati di matrimonte tra S. A. R. e la Serenissima infanta imbella di Portogalto, compilata ed appoggiata a suoi documento dal priore D. Giacono Spiniciali. Na della Biblioteca del Re

<sup>(2)</sup> Discendeva questo ramo Estense da Borso primo duca di Ferrara (1413-1471). Filippo d'Esta venuto in Piemonte al tempo di Emanuelo Filiberto, aposò nel 1570 Marsa figlia naturale del Daca e marchesa di

del Duca l'altra di Madama Reale, e dalla diversità del loro tenore argomentamila diversità degli intendimenti della madre e del figlio (1).

Il re Luigi, adito il messaggio della Reggente, lodò il parcentado e si dispose ad agevolarne, e ne agevolò l'effettuazione, acernendo di colpo i vantaggi che ne poteva cavare. Gli Stati di Savoia in mano di una donna, e di un vicerè mandato dal Tago, perdevano ogni servo; e i Piemostem, offesi dell'abbandono, e abborrenti da un governe che ragginghava la loro condizione a quella dei Milanesi e dei Napolitani, maceri e amunti dell'avarina viceregale, avrebbero a pocu a pocu desiderato di congiungere le loro sorti con quella della Francia.

VI. Divulgatori i accordo, in Torino e nelle provincie, in Corte e fra il popolo corsero le male contenterse. Gravi accuse levaronsi contro Madama Reale, dannandone le ambiziose mire; por cupidigia d'imporo aver macchinate le infanate ne zze, abunando si fattamente della giovinezza dell'inpocente figliacio, ignaro dei cupi raggiri ond'ora irretato; ella, per

Lanzo Filippo Francesco, quo mipote di figlio, spesò alla qua volta Margherita naturate di Carlo Emanuele I e marchesa di Dronero Da questo matrimonio naccue Carlo Diliberto che assume il titolo di marchise di Propero dopo la marte della macre, avvenuta nel 1659 il casato si estanse nella discendenza mancolina pel 1752.

I Nella istruz can del Duca al marcheso di Deonero relativamente alla partenza dicevani: " On vota parlera anna donte efficacement de mon è parte et ou rous exacerera les raisons qui docrent m'empager à la résondre stat deloi i ous répondrez que ma passion à la lider nest pas mondre que la leur. Qu'in une verraient bientist carrière dons deux port se mon de servi ne rencontrasent point d'obstacces, que je ne pass refuser la consomition de me voir un peu fartifii à des anciens aujets désembérés de me peritre, que j'ul mirient à combattre la tendressa de M.R. que frainit à un media obje de ne agreerer de mai, que le terme adammaise ne seru pout toug, et que je un perdras para un moment à réduire les chases du point qu'il faint pour introferre unes conjectiones et la loser...

qu'il funt pour sutréfeurs une toupetteues et le leur.

Nelle rétretions poi dategis à parte du Malama Reale si legge \* J'es desse fent server à la treue que S. A. M. en conforme estant mouvee la liberté de partir quand il condraît II ne servet pou juste de le controundre lè-dennes. L'umans et la gloire le presseront asses. Il lui faut aculement donnes le temps d'échaires non esprit et de louches son seus. Alors il a récontere plus les dissours sun êmes banes, que tuchent de la solute par leur affection intéressée, et que sumeraient plus lui faire perfer une concent au concedérable, que de craindre la perte on de leurs charges, on de leurs en seus en misons :

Google

Drg m from HAR√ARD UNI√ERSIT farla da sovrana di seconda mano, immolare glinteressi dello Stato, e vendere il Piemonte alla Francia (1). Carlo Emilio di San Martino marchese di Parella, in voce d'nomo coraggioso e manesco, e con alte relazioni in Vienna e Milano, abboccatoei con amici sicuri e pronti, congiurò non solamente di impedire la nozze, ma di togliero la Reggenza a Madama Reale, e in auo luogo nominare il principe Filiberto di Carignano. Un di Luigi Giulio di Soissons, il cavaliere di Savoja che dimorava più spesso in Torino che non nel suo governo di Saluzzo, insultò pubblicamente il bel conte di San Maurizio, che non avea ancora ricevuto commiato. Nei popoli ribollivano gli umori contro i Francesi, creduti autori della macchina, o per lo manco complici della Reggente; i francea di rimando tacciavano di Spagnuoli i mormoratori, dicevano loro capo il principe di Carignano, e guardavano a traverso l'ambasciatore Giovinasso

Vittorio Amedeo non dissimulava che il matrimonio era stato maneggiato per allontanario dal Piemonte, e alla madre stessa fece comprendere per bocca del marchese di Morozzo, auo governatore, che non partirebbe (2) Nulladimeno, compiuto di 14 maggio 1680 il quattordicesimo anno, e nel Conciglio di Reggenza proclamato maggiorenne, indettato dai ministri, pregò la madre di continuare il governo dello Stato, che egli, per l'età sua, non poteva ancora pigliare. Adunatasi l'Accademia Palatina, l'abate di St-Real disse le lodi della Reggente e della Reggenza, e il panegirico procurò allo scrittore, già chiaro in Francia, la patente di Consigliere e atoriografo della R. Casa coll'annuo assegnamento di 400 ducatoni, oltre al dono di un anello del valore di 1740 lire (3).



<sup>(</sup>i) 'Un matin ou frouve aus portes du paleix deux têtes de cire, s'une représentant le comte (di Sau Mouririe), et l'autre la ducheuse de Saroie. Au less de les faire disparaître sons bruit, ou les exposa malodroitement sur un ichafaud, où le bourreau les bresa devant la foule. Il aurait été plus à propos, observe justement le marquis de Villare, de me par faire cet éclet. Roumen, Histoire de Loucois, vol. 2. Poso utante in Loudra e Parigi cores un labello manoscritto intitolato. Gis amors de Madama Resie, che non pervenne sino a nou.

Reste, che non pervenne sino a non.

(2) Lettera del marchese di Pianessa a Louvois del 80 novembre 1679

(3) Cramerra, Sua principale storici pienonten, a particolarmente sugli storiografi della B. Casa di Saccio. Torino, 1878.

Giovanna Battista esercitò come per lo innanzi assoluta l'autorità; deliberava, risolveva, ordinava, consultandosi cel solo marchese di S. Maurizio, e passandosi del Consiglio di Stato; al Duca serbava la soscrizione di talune provvisioni di maggior ribevo, e testo gliene fece sottoscrivere una, che le costitul un'annua pensiona di lire trecento mila in riconoscimento de le benemerenza della Reggenza, e nominatamente a cagione dello splendido matrimonio portoghese che gli avea procurato. Inoltre si attribut prerogative e onori che si risolveano in aggravio dell'erario.

VII. Interno al giovine duca, tenuto appartato da ognifacconda pubblica, si moltiplicarono gli avaghi e le dolizie. che rendone odiose le gravi cure. Essendogli in amore gli eseroisi militani, soleva egli sassegnar nel castello della Veneria i soldati vigilandone la istruzione, e sovente la duchessa. il riprendeva di suffatte coercitazioni, come puerili e vane. mgegnandosi di padroneggiarne l'anime colla rigidità, anzichè colla dolccaza, e di perpetuare nella mente di lui confuse e inseparabili le due idee di madre e di sovrane. E-a tuttora strettamenta ubbidita, ma il giovinetto, conoecendo a che mirasse il matrimonio, e per quali fini il re di Francia le fomentasso, e sapendo pure essergli necessaria la disermulaziona, cominciò a impararne l'arte : perciò, usandola, mitigò la ricisa dichiarazione fatta a Madama Reale per mezzo del marchese di Morozzo, e amunizió che partirebbe veramente zella primavera del 1682; di tal maniera guadagnava due anni di tempo. Nè il marchese di Parella ristavasi dal porgli in mente i pericoli del viaggio, a mettergli avanti ach occhi la tropidazione di ogni ordine di estadinanza, e le salamità infinite che si apparecchiavano a un popolo con devoto alla sua Casa e al suo nome (I).

Una sorella del marchese avea sposato il conte di Konigseck, ministro dell'imporatore Leopoldo I; ed egli avendo perciè modo di carteggiare con Vienna, coll'ambasciatore imperiale



<sup>(</sup>I) La trad zione reca che uno dei gentiluomini gli dicesse un giorne sorridendo: " Che altri suuditi andate voi cercando? gente più c.... di noi non la troverete in nessin luogo ...

.n Venezia e col governatore apagnuolo di Milano, loro significò copertamente che di corto il Piemonte ecuoterebbe il predeminio francese, accollategli dalla duchessa; e per meglio celare il ginoco, accontossi ai ministri e agli agenti di Francia, mostrandosi ad essi dedicaticamo.

Il Duce prestava orecchio a lui e a chi gli teneva bordone. rispondeva a mezza bocca, e si rinchiudava ne' suoi pensieri, non tanto però che la subitezza dell'indole e l'età adolescente, vincendolo della mano, non lo facessero tal fiata prorompere contre la madre e contre Luigi XIV in parele di fueco; e un 🐧 percosse rabbionamente un giovane signore, perchè andava paggio in corte di Francia. Le parole e gli atti erano di subito rapportati alla duchessa e alla legazione francese. Guardava con ribrezzo il San Maurizio e poscia il Masino; avverso al Pianezza, mostrava predilezione al principe di Cariguano e al cavalier di Savoia, invisi alla clientela materna. A poco a poco imparò a tacere e nascondere il suo sentimento, ma nè l'abate di Estradea, nè Pianezza, che ogni cosa riferivano a Versagha, erano presi all'amo (1); nè la madre s'illudeva. Trattando il figliuolo con sopraccigli levati e rumbrotti, ed escendole più che mai necessario il patrocinio francese, mentre attendes bramosa il 1682 e la flotta portoghese che doves portare le sposo a Liebona, confidava con gl. ambasciatori del Cristinarssimo le sue ansietà, e insinuava che ella sola potrebbe mantenere il Piemonte in fede del re. intanto divisò di compiere alcun fatto molto notabile che illustrasse il suo nome; e agognando ella pure, come la prima Madama Reale e il defunto Duca, il trattamento regio, n'ebbequalche aperanza dalla Francia e dalla Spagna. Quando l'ot-



<sup>(1)</sup> PErmanus, disp. 22 lugho 1679: " Le prince est naturellement caché el necrel, queique sons qu'en preuse de pénètrer ses céruables tentretents,

el necrel, queique som qu'en prenne de pénètrer ses vérnables hentestenti, en les connaît difficilement, et j'el remarqué qu'el feit des ametide à des peus pour que je sous qu'il a de l'aversion ...

Princeza à Louvois, 15 settembre 1679 " J'al su par le favori de la A. B. qui est le saiet de chamère nommé Marchette, que lorsque madame Boyale, le core, veut saluer S. A. R. et que par haserd il lus teuche le risage, il se froite en vortant de la chambre, comme e'il avait approché l'un pentiféré, avonant au dit Marchette, qu'il disapprouve l'alle parties de la content de la langue de la qu'il disapprouve l'alle que de la content de la langue de la langue de la content de la la content de la cont tellement les actions de Madame Royale, que rien plus "

tenesse, il suo nome sarebbe posto sopra quello della duchessa Cristina

VIII. Ma un gravissimo caso si andava preparando. Luigi XIV guardava nelle due città di Casale e di Strasburgo, la prima delle quali lo assicurava del Piemente, avvicinavalo alla Lombardia apagnuola, a mettevalo nal cuore dell'Italia, l'altra aprivagh le vie della Germania. Le Camere di Riunione, jatituite a Metz e a Brissac, gli darebbero in mano la voccuta citta imperiale germanica, e Carlo di Gonzaga duca di Mantova a di Monferrato stava per vanderali Casale, si pel continue auo disagio di moneta, a sì perche scorrucciato coll'imperatore Leopoldo. Il negozio fu intese in Venezia fra il duca Carlo, il conte Mattioli suo ministro, e l'abate d'Estrees. ambasciatore del re; di là il Mattioli, condottoni di strafore a Parigi actto il nome di Costantino Mozzi, l'otto dicembre 1678 cottourness il contratto. Ercole Mattieli, hologness, dotto legista, ma di dubbia fama, come mezzano delle dissolutezze del Gonzaga, ritornando sa Italia fe' sosta in Torino, e diede contezza al presidento Trucchi della fatta convenzione, mostrandogli copia della lettera acritta sopra ciò da Luigi XIV al Gonzaga, nella quale fra le altre cose indicavasi il numero delle truppe che la Francia manderebbe a Casale, non si tosto" fossere scambiate le ratificazioni. Affermano alcuni che il Mattioli, orditore del trattato, ora per carità di patria rivelasse il segreto; altri dicono che lo vendesse per quattrocento doppie.

I consiglieri di Madama Reale sentirono di quali funenti effetti sarebbe cagione al Piemonte somigliante trattato: Torino, la capitale degli Stati, rimarrebbe, per così dire, bloccata fra Casale e Pinerolo, soggette ai Francesi, e le lore truppe attaverserebbero il dominio ogni di, per andare e venire dall'una all'altra fortezza (1). Madama Reale, pesata ogni cosa, giudico deversi dare avviso del fatto al conte di Melgar, go-



<sup>(1)</sup> D'Estrades scriveva a Pomponae il 25 mario 1579: " On crassi tellement ici que Casal ne tombe entre les mains du Roi, qu'en ne parle d'autre chose dans les conscile de Madame Royale, et que je sait certainement qu'il y a des ardres exprès d'ouvrir toules les lettres ...

vernatore di Milano, eccitandolo in nome della comune utilita a impadronirsi animosamente di Casale e spianarne le forti-ficazioni; con che sarebbesi impedita l'occupazione francese. Questo ella fece scrivere nelle sue Memorie, ma da altre fonti lice argomentare che il Mattioli etesso abbia notificato il tutto a Venezia e a Milano.

Il governatore di Milano e la corte di Madrid, temendo con sì coraggioso partito di rompere la pace di Nimega frescamente conchiusa, non si ardirono abbracciarlo e contentaronsi a gagliardi protesti a Mantova e a Parigi. Scoperto per tal modo îl segreto della pratica. Luigi XIV ne soprattenne l'esecuzione, forte alterato con Madama Realere col marchese di San Maurieio, che accagionò di avere diffusa la voce di cosa da lui nò fatta nò penesta mai. L'imputazione non era cenza fondamento, dapporchè la Duchessa ne avea scritto all'abate di Verrus, ambasciatore a Parigi, come di novella che correa per le bocche di tutti, e verosimilmente l'abate di Estrades a Torino, fiutandone le orme, ne indevinò le scaturigini. Madama Reale, in udire i rimbrotti, venne tutta meno, e avutone consiglio col marchese di San Maur.zio, ella stessa discopri al re e al marchese di Louvois, che il Mattroli le avea rivelato il segreto e mostrata la scrittura fatta (1)

IX. Luigi XIV muna cosa bramo più cupidamente che vibrare la sua vendetta aul traditore, ricuperare e d etruggere i documenti del negoziato; bramollo I abate d'Estrades, che, come artefice della convenzione, era sopra a modo inviperito contro chi non gli avea guardato fedè Ora avvenne che il conte Mattioli ritorno in Torino a conferir nuovamente cella Duchessa, e dar pascolo all'ambasciatore francese, che gli giovava tenere a bada; questi in vederlo fermò il proposito di assicuraresne, tergli le carte, e tradurlo prigione a Pinerolo; e conoscendo gli agomenti di Madama Reale non appena parlasse



<sup>(1)</sup> V nell'opera del sig. Topin (L'homme on masque de fer. Parigi. 1870) la lettera del ministro Pomponne all'anate d'Estrades del 22 aprile 1679. Il ministro, narrato il fatto, termina dicendo che la Duchessa. Il elle meme es a donné cris à S. M.,

in nome del re, tratto il dado, gliene fece apertura. La Duchessa ringrazià l'abate di voler operare d'accordo coa esso lei, e disce che invero colui atarebbe meglio in Pinerolo o in Francia, che non in Torino; sel prendessero, ma non sulle sue terre, affinchè n.uno potesse tassaria di aver dato in mano altrui un nomo, che, quantunque colpevole di tradimento, erasi in lel confidato (1). Il generale Catinat, che dovea pigliare il comando delle trappe, e nel di prefisso correre d'improvviso sopra Casale, già era in Pinerolo sotto fiato nome e quale prigioniero di Stato, per non dentar sospizioni L'abate d'Estrades disse al conte Mattioli essere mestieri conferire col generale nell'interesse del re e del duca di Mantova; venisse seco in certo luogo, e si abboccherebbero. Il cente eall in legno coll'ambascustore. Giunti al fiumicello Chisola non lungi da Cumiana, trovarono il nonte guanto e mal sicuro. el che a fatica e con pericolo il varcarono, e venuero in una casetta appartata posta sul territorio di Pinerolo, Kravi il generale con guardie appostate; Mattioli fu preso e condetto nella cittadella (2 maggio 1679) Il re, come ebbe avviso del disegno di satturarlo in tal maniera e in Torino, prima ne fece divieto volendo achifare la mala taccia di violatore del diretto de le genti; poi recrisse e diode il suo gradimento. Ma l'una e l'altra lettera giunsero all'ambasciatore quando il colpo era fatto. L'ultima diceva: " Fatelo sensa che alcuno il sappia: persona che viva non des conoscere ciò che sarà avvenuto di colui , (2). Ercole Mattioli rimase nella cittadella di Pinarolo ano al 1694; di là fu trasportato all'mola di

Lett. del re, 22 aprile 1679.



<sup>(</sup>I) Il sig. Rousset scrive che Madama etsesa propose l'arresto del Mattoh, sel che s'inguana. L'oco la testiminamen dell'ambandatore stemo. \* Après m'avoir remercié de ce que se voulais bien agir de concert soic Elle, elle me r'acommanda de fasce en sprie que Mattsoli ne fut point arrenté mar oce terres, affin qu'elle n'out pas à se reprocher d'àvair blord un homme qui quoyque coupuble d'une traktaon, s'étoit adammente confié à Elle ... Drop. dell'abate d'Estradon, 24 aprile 1679. (2) " Il faudra que personne no sache ce que cet homme sort desons ...

Il trattato e le lettere di Luigi XIV e del ministro l'ompoune sta-vano in mano del padre del Mattrols, da cui furono ritirate poco depol'arresto. La contessa Mattioli, mogrie di Ercole, dimorava in Bologna. V. Torin, opera citata.

S. Margherita. Parecchi scrittori (ed io pure altra volta con essi) congetturarono ch'ei foese l'nomo della celebre Maschera di Ferro, argomento di tante leggende romanzesche; ma oggi sembra provato che il conte Mattioli morì a S. Margherita poco dopo il sue arrivo colà, cioè il 28 aprile 1694 (1). Accertato è pur troppo il vituperoso consentimento di Giovanna Battista all'aggusto e al proditorio arresto del ministro mantovano.

X. Madama Reale e il marchese di Sau Maurizio non si apposero stimando di avere a tal prezzo placato il ricentimento del re. Questi negò perentoriamente gli onom regi di cui erasi negoziato, e comandò all'abate di Estrades di troncare ogni commercio col marchese, il che gli levò l'autorità sì fattamente che poco di poi, rinunziato il ministero, ritornossene in Francia, dove mort nel 1682 (2). Alla Duchessa. castigo più grave. Trovavasi da quattre anni in Torino il duca di Giovinazzo, ambasciatore di Spagna, che al primo suo giungere vedemmo fatto eegno alle rimostranze francesi, e per cui mezzo Madama Reale venue in isperanza di ottenere il trattamento regio dalla corte di Madrid, e comporre la questione della dote dell'infanta Caterina, mediante la cessione di alcune terre delle Langhe e dell'Alessandrino, Ma a Parigi ei cominciò a vociferare che l'ambasciatore ripigliava la pratica del matrimonio austriaco, e studiava sotto via di eventare il portoghese; aggiugnevano che andava ghiribizzando di lega difensiva fra i principi italiani, e discorreva troppo di Pinerolo e delle fortificazioni che la Francia vi costruiva; forse più di tutto cuoceva il vederlo el caro ai piemontesi, che in lui guardavano come al rappresentante di un potentato avverso al Cristianissimo, Luigi XIV dimandò ch'ei fosse congedato. Venne il caso che in quella l'ambasciatore, richiamato a Madrid, prese commisto, e tutto pares finito. Ma il re di ciò non fu pago, e volle che con promessa



<sup>(</sup>i) Intorno alla Maschera di Ferro mi fo lecito di ciare la mia Storio di Ivaerolo, Labro V, Cap. IV. Pinerolo 1897.

<sup>(2)</sup> I Chabot de San Mauricio el estinsero nel 1802 a Ginevia in Giuseppe Francesco Gilberte, conosciuto col nomo di Chabot.

scritta Madama Reale si obbligacce di non più ricevere legati di S. M. Cattolica. Dolente e piccata, la Duchessa fece provadi resistergli, e dicde all'abato di Verrue, ambasciatore e Parigi, retruzioni implicate e ambigue; poi, calando a un tratto, acrisse la promessa (20 gennaio 1689), e per fare inganno al mondo, addessò il carico di ogni cosa sopra l'abate di Verrua, lo richiamò dalla legazione con divieto di comparire in Corta, e nelle Memorie della regrenza, aponendo i fatti a modo suo, ribadì le imputazioni. Ando nuovamente ambasciatore a Parigi al conte, ora marchese Ferrero della Marmora, e in Torino l'autorità ministeriale passo di piano nel marchese di Pianezza, che, stato alquanto tempo consigliere segreto e senza titolo, fu pominato Segretario della Guerra, ministro di Stato e generale di cavalleria. L'uomo del marchese di Louvois governò il Piemonte. Egli avea scritto all'amico suo: \* Fatovi capace di questa verità, cicè \* che in Piemonte non si farà pulla, se non colla forza ... Ora con lui gli ostacoli cadevano, si amorzavano le resistenze, e nell'anno seguente Casale, preda da sì gran tempo agognata. venne in potere dei Francesi,

XI. Il duca di Mantova, sempre in appetito di quei danari, feca intendere al re, che per colorare la cessione agli occhi dei vicini, e spezialmente dell'imperatore, era mestieri provare che le minaccie di Francia l'aveano violentato...Con quest'intesa l'otto di luglio 1681 fu sottoscritto in Mantova altro trattato del duca Carlo e dall'abate Moret per la Francia. Luigi XIV raduno truppe nel Delfinato, ne esagerò il numero, spargendo voce che g'à formavano grosso esercito (1); ed ecco giungere da Venezia a Torino il cardinale d'Estrée, il quale da capo in nome del re propuse la lega offensiva e difensiva; e avutane la rispostagià data al marchese di Villare, chiese il passo per la truppe francesi che moveano verso Casale, e faceltà di porre magazzini e canove nelle terre di S. A. R. Ogni diniego parve impossibile, potendosi invocare il precedente esempio di Carlo Emanuele II, il



<sup>(1</sup> Istrusioni di Lingi XIV al marchese d. Boatlers del-14 di agosto 1681, Si leggono nelle Memorie di Catanat, vol. I.

quale nel 1662 avea dato il passo alle genti mandate dal re a Roma contro papa Alessandro VII, il Francesi si avanzarono, e il marchese di Boufflers prese il possesso di Casale, di cui Catinat obbe poecia il comando. L'abato d'Estrades mandava a Parigi. Per verità qui ubbidiscono, perchè sanno di non poter fare diversamente, ma grande e visibile è il dispiacere, e non è d'ora solamente che mi sono accorto della somma apprensione che genera il buon esito di questa impresa . L'impresa in vero era riuscita bene: il Piemonte fra le tanaglie di Pinerolo e di Casale stava a mercede della Francia; pure Pinerolo e Casale furono due errori gravi, l'uno del cardinale di Richelieu, l'altro di Luigi XIV, e non era lontàno il giorno in cui il re stesso deveva riconoscerlo.

XII. Nel quale spazio di tempo e in piena pace proseguirono le conquiste francesi. Come i trattati di Nimera ebbero fatte posar le armi, Luigi XIV istituì in Metz a Brissac le Camere di Riumone già ricordate, alle quali diede la seguente commissione: - Essere state pei trattati di Vestfalia, di Aquisgrapa e di Nimega cedute a la Francia l'Alsazia e le altre città e provincie ivi nominate, insieme colle loro dipendense, dovere le dette Camere o Giunte scrutare quali fossero le antiche dipendenze dei nuovi acquisti, ancorache i territori fossero etati emembrati prima della cessione. - Con siffatte interpretazioni le Camere vagliarono gli antichi titoli e aggiudicarono nuove terre e provincie al re; furono tosto occupate e con esse la città di Strasburgo, nel giorno stesso della presa di Casale. Inoltre levò il principato di Orange a Guglielmo, statoldero di Olanda che atteggiavasi in sembianza d. avversario Lo Statoldero mando Antonio Emero in Francia chiedendo grustizia, e siccome questi parlo da cittadino di libero paese, fu da Louvois minacciato della Bastiglia. L'Olandese non dimenticò l'offesa a lui fatta e alla patria sua, e a suo tempo mostrò di averla a memoria

XIII. Preeso di noi nei medesimi giorni la provincia d. Mondovi traboccò nei tumulti, che raccontero nel capitalo seguente. Il marchese di Parella e i suoi amici, vieppiù confermandosi nel proposito di doversi muovere a salvezza del

principe e della patria lore, mentre ne davano voce a M.lano e a Vienna, ripeteano a Vittorio ciò che da lui si augurava il suo popolo. Il marchese di Dronero, feduce dal
Portogallo, non montravani ammirato ne di Liebona ne dell'Infanta, e, etrano a dirsi, lo stesso abate della Tour, adesso
pareva andar freddo. Allora Luigi XIV giudicò opportuno di
venire in aiuto di Madama Reale. L'abate d'Estrades chiese
udienza a lei e al Duca, e, presente il marchese di Dronere,
manifestò la disapprovazione di S. M. rispetto ai discorsi
che questi facova. Il poverino a tai detti quasi svenne. Se
non che l'abate d'Estrades riferì al re (e il fatto menta di
essere registrato) che mentre tutti stavano allibiti e senza
parola, il giovinetto Duca con fermo viso disse che pinto
non dibitava che S. M. tenesse tale linguaggio per giusti
motivi (Dup d'Estranes S a 9 settembre 1681).

Ma al marchese di Louvois non fecero inganno simili parole, e parlando dell'occupazione di Casale, serisse al Pignezza: " Certo i cattivi politici della vostra Corte terranno il \* broncio, ma i lesli servitori di Madama Reale ne saranno \* sodd sfatti, giacchè la sua autorità non puo durare in Pie- monte che mediante la protezione e la efficace assistenza. " di S. M : Madama Reale non può disconoscere il vero auo \* interesse, e non essero heta di vedere il re in grado di \* farla obbedire in Piemonte, anche a malgrado del eignor suo \* figlio .. E facendo oggimai a fidanza colla complice sua, non si perità di aggiungere alcun tempo dopo: " Se Madama intende serbare il governo anche a dispetto del figlio, se vuole serbarle per tutta la vita, si accordi più strettamente. " col re, e sarà escura; tutte le volontà le saranno soggette. \* anche quella del figlio... Il re non è sollecito che dei van- taggi della Duchessa, perchè quanto al resto Casale e Pi-" nerolo sono buoni pegni della condotta di un duca di Sa-\* voja, per quanto dedito egli sia agli Spagnuoli (Disp. 10 aprile 1682 presso Rousser) . E ricalcando le orme del cardinale di Richelieu sotto la roggenza di Cristina, fece a Giovanna Battista due domande, la consegna delle fortezze e il diritto di collocare soldati in alcuni luoghi del Piemonte.

Madama Reale, tirata dalla rea cupidigia del dominio, e confortata dal Pianezza, propose ella stessa un modo di lega, dando alla Francia non le fortezze, ma la facoltà di porre presidio in alcuni luoghi, e chiese in contraccambio che il re le guarentisse l'esercizio dell'autorità suprema. Il marchese di Louvois, meglio considerata la cosa, o non si contentasse delle guarnigioni senza le fortezze, o la dimandata guarentigia gli paresse troppo enorme fatto, rispose che i capitoli si doveano meglio esaminare, e la lega conchiudersi dopo la partenza del Duca; quindi, offertole l'ainto delle armi francesi per ridurre all'obbedienza i Mondoviti, chiese al Pianezza qual, foesero le fortezze più acconcie a difendere le comunicazioni fra Pinerolo e Casale, e mandò a Torino (25 giugno 1682) il marchese della Trousse che, come soldato, al debito tempo desse ai negoziati non blando sospingimento.

Qui il marchese di Parella venne a risoluti partiti: non sì tosto giugnessero a Tormo gli ambasciatori del Portogallo, levare il rumore per la città, trarre il popolo in piazza Castello, domandando ad alte grida che il Duca non partisse, e regnasse nolo; assicurarsi della persona di Madama Reale e chiuderia in un monastero. Secondo le Memorie della Regenza, non a Torino, ma durante il viaggio del Duca, o nel bel mezzo del Mondovì sollevato, dovea farsi il colpo (1).

XIV. Il 20 di giugno 1682 la flotta portoghese con regale magnificenza allestita gettò l'ancora a Villafranca di Nizza (2), portando il duca di Cadoval ambasciatore etraordinario, che, deputato ad accompagnare il principe, venne a complirlo in Torino. Ed ecco Vittorio Amedeo II, il quale da alcune settemane, per cagion di salute, erasi condotto a Moncalieri, essere

Google

<sup>(1)</sup> La pratica del marchese di Farella, ecoperta nel 1682 e comunciata assai prima, è cosa tutta diversa da quella del marchese di Pianezza, e del conte di Druento, di cui sarà detto più sotto, e le due furono confuse dagli storici, e da me con essi, quando ne scrissi a prima volta.

<sup>(2)</sup> Il cerimoniere di Corte registra che questa flotta era "ia più richa, la più addobbata e la più bella che habbi solcato il Mediterraneo, e la meglio armata... pon si puonno descrivere il argenti e li arazzi e dorature di detti vascelli...

sorpreso da febbri sì gagliarde e di tale violenza, che in Corte, per la città e in l'arigi a dubitò della sua vita. Madama Reale affermò con gran caldo al legate perteghese che Vitterio non avas male di rischio, e fra pochi giorni sarebbe libero e in grado di mettera in via; ma prefende turbamente le ingombrava l'animo, poichè sapeva che, dove il Duca morisse, era chia mato alla successione della Corona il principe di Carignano ed ella perderebbe ogni sua grandigia. Gli ambasciatori di Francia ci informano, che in quel punto, e senza più, ella propose al principe di sposarla, e che se n'ebbe aperto rifiuto; il che saputosi a Versaglia, il marchese di Louvois sonsse al generale della Trousse di domandare al Pianezza quali partiti gli sembrassero da prendere, e intanto gli suggeri quest'esso, che riferisco colle que parole: \* Voi potete insinuare, quale pensiero vontro, che, siccome il duca di Savoja sottoscrive ogni carta · senza badarvi, sarebbe molto a proposito che Madama la Du-" chessa di Savoja tenesso in pronto una patente la forza della · quale, stante la incapacità del signor principe di Carignaco, il \* Duca le commettesse di reggere gli Stati di Piemonte e di " Savoja, sua vita durante, e coll'autorità stessa che e la " esercitò dalla morte del aignor duca di Savoja in poi; co-\* testo titolo sarà fatto buono mercò l'aiute del re (1) ... Quando giunso a Torino questa lettera, documento di morale pervertimento, erano cessati i timori per la vita del giovinetto.

Non cessò per altro una sua febbretta, la quale, dice un buon cromsta contemporaneo, parea che il principe tirasse fuori di tasca ogni qual volta gli si parlava del matrimonio e del Portogallo (2). Nè andò guari che il Cadoval, fatto certo delle male disposizioni di Vittorio e delle opposizioni che al matrimonio facevano la Corte e la città, volle essere chiarito della natura di cotali febbri sopraggiunte così intempestivamente. La rolazione el e ricevette dal primo medico di Corte, si rifa-

<sup>(1) \*</sup> Ce titre deviendra bon, soutenu par la protection du Roi ». Disp. cel 22 settembre 1682.

<sup>(2)</sup> Memorie di un Borghese di Riroli Manoscritto de la Biblioteca del Re.

ceva dai primi anni di Vittorio Amedeo II, e narrava che egli, per debelezza di complessione e malsania insino dall'infanzia stidato, quasi per miracolo era stato salvo; quindi trapassando leggermente sopra aette od otto anni di buona salute non interretta, osservava che i malori di freeco rinnovatiai con più gravi sintomi, davano ecepetto e timore di tisi; la ecienza non augurare robusta vita al giovinetto, l'arte essere in questo contingenze vana per lo più; non resisterebbe adesso per fermo ai travagli del mare, nè potrebbe dar perfezione alle nozze. Siffatta relazione che a manifesti segui pare suggerita dagli oppositori, i quali provvedutamente antivedevazio gli effetti che avrebbe in Lisbona, fu dal duca di Cadoval mandata alla cua Corte con chioce che ne crescevano il peso.

XV. In questo mezzo la duchessa ebbe avviso delle macchine del marchese di Parella. Le Memorie della Reggenza narrano che, avendo il marchese data intenzione de' auoi propositi a Milano e a Venezia, di là e da privata persona se fa scritto al conte Maffei, governatore di Asti, per putria Veronese e da assai tempo agli atipendi ducali; aggiungono che quella persona, temendo non venisse per tale accidente a turbarai la pace d'Italia, credette bene di aventare la trama avelandols. Il marchese della Trouses per contrario ne' suoi dispacci, scritti di per di, assevera che egli stesso scopri la mena, ne svverti la duchessa, e dimandò che Parella fosse costenuto. Certo è che avendone Madama Reale fatto motto a Vittorio, incontanente il marchese n'ebbe avviso. Fuggissi da Torino (8 agosto 1682), e riparò nel suo feudo di Andorno, e guindi nei monti del Biellese, in mezzo a buon numero di nomini raccolti nelle sue terre; di là, ottenuto un salvacondotto, si trasferì a Ferrara, e poi a Vienna, dove, coll'assense del Dues, e colla sponda del conte di Konigueck, suo cognato, prese servizio nell'esercito imperiale, fece con onore la guerra contro il Turco, e fa nominato generale di battaglia (1).

XVL La relazione medica spedita a Lisbona portò i frutti sperati da' suoi autori; il duca di Cadoval ricavette ordine

<sup>(1)</sup> V. Alberto Lanarmona, Notizia sulla vita a sulla geste militari di Curlo Emilio San Martino marchese di Parella, etc. Torino, 1863

t auvert. It prime Re di Onni Stroja.

di partire da Tonno sul finir di settembre con Vittorio Amedeo, e senza di lui. Partì (28 settembre), non dissimulando severo giudizio sopra tutto mò che avea veduto e indovinato, e ritoriò a Villafranca, aspettando la guangione del Duca. Ma Lingi XIV diligentemente da' suoi agenti ragguagliato, non turdò a sospetture di che indole fosse la malattia di Vittorio Amedeo II; lacade stimendo il matrimonio non più effettuabile, e persuadendosi che coll'impedire a malaforza che il Duca prendesse il governo dello Stato, il quale secondo ogni legge divina e amana gli apparteneva, darebbe con piccolo vantaggio scandalo infinito, non proseguì la pratica divisata. Senzachè altri maggiori eventi domandarono la sue cure

XVII. L'Ungheria sollevata avea chiamato i Turchi in ajuto, e questi, sendo spirata la tregua dei venti anni conchiusa dopo la vittoria di S. Gottardo riportata sugli Ottomani da Raimondo Montecuccoli, ripigharono le armi, e dall'Ungheria si avanzarono contro gli Stati ereditari. Da tutta cristianità molta nobile gioventii corse volontaria a combattere in Austria, e vi andarono parecchi Piemonteni, fra i quali un Sanfre, un Gromis, un Tarini, un Gabaleone, il cavaliere Operti, il cavaliere di Roccavione, un Baratta, il conte Provana di Prossasco, e il marchose di Parella già nominato; andovvi pure il cavaliere di Savoja, consenziente Madama Realo, e confortante il Duca, del che gli si tenne huon conto a Vienna nei tempi seguenti. Contro il volere di tutti i Soissone parti anch'esso di poi il principe Eugenio, abbandonando la Francia nel modo che diremo.

Luigi XIV, raffidandosi di potere fra si gravi eventi avere balta di operare nelle Fiandre a man salva, e più alte ancora mirando, offeri un esercito a Leopoldo I; e bene avvisando che la mossa nelle F andre ricondurrebbe in campo la Spagna, onde Casale correrebbe pericolo di un soprassalto dal Milanese, volte far sicura la piazza con pesti militari che lungo il Piemonte preservassero le comunicazioni con Pinarolo. A tal fina ordinò all'abate d'Estrades,' mentre il duca di Cadoval soggiornava ancora in Torino, di netificare alla Duchessa, che ostinandosi i popoli del Mondovi nella lor con-

Google

Drg to from

. [

tumacia, e non essendo facile cosa il radurli all'obbedienza colla forza nel punto stesso che il Duca accingavasi a farvela per Liebona, el re le esibiva le truppe che stanziavano in Casale, in Pinerolo e nel Delfinato; queste, pagate coi danari del re, obbedirebbero si cenni di Madama Reale, e si ritirerebbero, quando la Duchema e il Duca aon le giudicassero più pecessarie al loro servigio; volere per tal mode far manifesto " non emer agli per tellerare mai che i principi suoi " alleati fessero e dai nemici, o dai sudditi turbati nell'eser-· cizio della loro autorità . (Lett. del 14 margio 1682) Giovanna. Battista, at per rispetto all ambasciatore portoghese, e si per timore di maggiori guai in Corte, ringrazio della esibizione, a commisse al marchese Ferrero di ragguagliare il re, che le cose mondovitane prendevano buona piega, e che i deputati della città essendo giunti in Torino per far atte di sommessione, son era mestieri ricorrere alla form per ripristicare l'ordine pella provincia (Lett. della Duckessa del 20 maggio 16×2).

Poco preceso il marchece della Trousso aggiunee escore intentione della Francia di destinare al servizio di S. A. R. le truppe da lui comandate nel Delfinate, e lasciò acorgere che devendosi fortificare i presidii delle piazzo piamontesi. Madama Reale se ne valesce ad arbitrio, e con quelle apegnosse, venendone il bisogno, gli amori di chi frastornava il negotio di Portogalle. La Duchessa ringrazio e non accettò il sussidie con dire che le piazze orano abbastanza guernite di soldati, e che a un bisogno se ne introdurrebbe maggior copia, "additando in questa forma (così acrisse al"l'ambasciatore a Parigi), che non pensavame di valerci a tal"fine di quelle del re di Francia", (Lett. del 27 giugno 1622).

XVIII. Partito il Cadoval da Torino, cassarono le volpine blandinio Il 30 di settembre l'abate d'Estrades presento al a duchessa la credenziale e la plenipotenza, con cui il re gli conferiva mandato di trattare e stringere lega difensiva col Duca, e poche ore dopo chiese, insieme col marchese della Troussa, che si dessoro gli ordini noccessii per alloggiare in Piemento tre mila cavalit francesi; incalzare il tempo, poiche dai riscontri avuti, i soldati cominciere bero a afilare il giorne otto di ottobre. Continuò dicendo, che la lega fra i



lue Stati avea per fine la conservazione di Cacale e di Pinerolo da una parte, e il dominio ducale dall'altra; l'alloggio dei tre mila cavalli essere al tutto necessario ad antiveniro i tentativi che si poteano fare contro Casale indifesa, e contro le piazzo di S. A. R., appena fosce nota l'alleanza. Rispose la Duchessa, risposere i Ministri che se l'alloggio era conseguenza della lega, doveasi prima fermare il trattato, indugiassero la marcia dei soldati, tanto almeno che bastanze il tempo di mandare a Parigi per farme rimostranza al Re. Replicò l'ambasciatore che non avea facoltà di ciò fare: gli ordini del re essere ricisi e irrevocabili (Lett. a Ferrero, 3 ottobre 1682).

Si rassegnarono e diedero gli ordini per ricoverare le truppe; quindi posero mano ai capitoli del trattato; con qual cuore, penei il lettere. "Noi crediamo (scrives Madama Reale "nella lettera or ora citata) che fra due o tre giorni sarà "conchiuso e firmato, affinche paja almeno che l'arrivo dei "qualli non è altro che l'eseguimento della convenzione, e "non sembri una disonesta violenza all'autorità sovrana e "alla libertà di S. A. R.,

Il trattato non fu sottoscritto che il 24 di novembre. Stipularono lega difensiva per sicurtà di Casale e Pinerolo, e degli Stati ducati: il re terrebbe in Piemonte tre mila cavalli, e il Duca pe manterrebbe in piedi mille ottocento, più sette mila dugento fanti, pei quali il re pagherebbe trecento mila lire tornesi cani anao; nel caso di guerra il Duca leverebbe quattromila cavalli e dieci mula fanti, pei quali il re pagherebbe un milione e dugento mila lire tornesi. Un generale francese comanderebbe in tempo di guerra l'esercito confederato, e i generali del Duca assisterebbero al Consiglio di guerra \* per dare si loro parere "; il generale francese poi darebbe al Duca, o in sua assenza a Madama Reale notivia delle drliberazioni prese (art. VIII e X) I soldati del duca formerebbero sempre l'ala sinistra; gli uffiziali francesi, in parità di grado avrebbero la diritta sur Premontesi. Durerebbe sei anni la lega (1). Madama Reale, che altra voita aveala essa -



<sup>(1)</sup> Tractes publics de la Royale Moison de Savote avec les puissances depungères etc., Vol. II, Torino 1836.

stessa proposta con patte di avere guarentita la continuazione del governo degli Stati del figliuolo, mente consegui in proprio vantaggio, neanco il titolo di Altezza Reale; Lu.g. XIV fuggi almeno la macchia di averle tenuto il sacco, e rimase libero da ogni obbligazione verso di lei. Ingiuria maggiore le fece, avendo ordinato all'abate d'Estrades, che per agevolare il negoziato le offeriese una pensione vitalizia di cento cinquanta mila lire. Somiglianti meszi aveano provato in altre Corti; in Torino erano per sorte nuovi. La Duchessa guardò in viso l'abate, e rispose. "La liberalità del re actetterei con onore e riconoscenza, se S. M. la usasse verso "mio figlio, dandogli medo di mantenere un maggior numero "di soldati, che sarebbero del resto, come sempre, al servizio "di S. M. ". Nobili parole che vendicarono l'affronto."

Il modo con cui fu imposto il trattato del 1682, a la sua condizioni, fecero palese in quale conto la Francia teneva oggimai il governo ducale, e a diritto il a gnor della Feuillade ripetè a Parigi il detto di Tommaco di Carignano al tempo della reggente Cristina: " Casa Savoja sa ne va giù, come quella di Lorena , (Disp. Ferrero, 15 genn. 1682)

XIX. Il duca di Cadoval alle prime voci della lega e de la calata dei Francesi levò l'ancora da Villafranca, sordo alle istanze di Giovanna Battieta, che supplicollo di soprastare Reduce a Lisbona, ripelè a voce quanto avea narrato per iscritto; parlò della discordia in Corte e della commozione popolare; un medico portoghese, che avea pur esso visitato il Duca, confermò le conclusioni del rapporto torinese, e affermò che della salute del principe poco di bene poteasi augurare. La regina ne fu oltremedo dolente, ma il re e i grandi del Consiglio opinarono che dovesse romperai il trattato, e significareno a Torino le ragioni della presa deliberazione. Il che saputosi in citta, vi ebbero si universali contentezzo che il marchese Scaravello, Mastro delle Ceri mome, ebbe il coraggio di farne memoria e, stesso nel libro del cerimoniale (1).



<sup>(1) &</sup>quot;Col ritorno d'un corrière si hebbe nova che il matrimonio di "S. A. R. con l'Infanta di Portogalid" n era discisito, non sapendon la

Affermarono alcuni storici, e fra gli altri il Denina, che Madama Reale, meglio considerando i pericoli, cui andavano esposti gli Stati per la lontananza del figliuolo, abbia ella atessa studiato modo di uscirne con onore (1); la quale asserzione è del tutto contraria a verità. Conciossiachè quando la Duchessa conobbe le deliberazioni di Liabona, lagnossi altamente colla regina sua sorella, e accusò il duca di Cadoval come colui che con essgerati e maligni referti avea nimicati gli animi a Liabona. Senza dire che ella, temendo che veramente la traversata per mare potesse riuscir funesta a Vittorio, non solo si dispose a fargii imprendere il viaggio per terra (2), ma già il suo bagaglio era pervenuto a Grenoble, quando la pratica fu del tutto tagliata.

Del resto le speranze di coloro che, non badando al Piemonte, patrocinavano il matrimonio portoghese, perchè avrebbe conferito alla casa di Savoja così ricco e potente reame, sarabbero state deluse. La regina Ehsabetta morì nell'anno seguente (1683), il re Pietro, passato ad altre nozze, ebbe un figlio, e così alla infanta mancò la successione del regno. Nennco senza di questo Madama Reale sarebbe pervenuta a colorire il principale auo disegno, imperocche la corte di Lisbona per veruna guisa intendeva lasciarle il reggimento degli Stati di Savoja, i quali diventando, come dicevano, dominio del Portogallo, riceverebbero in governatore un Grando di quella nazione, e già a tal fino si disponevano di mandare genti porteghesi a guernire le piazze di Nizza, Veresili e Torino. Il duca Cadoval che avea istruzione di aprirsi su questo capo con Vittorio prima di partire con esso, ne era etato dalla malattia del principe impedito.

Quanto alla malattia di Vittorio Amedeo II, non fu ben



causa, del che tutto il Piemonte ne hebbe una allegrema indicibile,
 e n e veduto che Dio benedetto ha purticolar cura di questa Real
 una o della persona di S. A. R.,

il Denna, Storia dell'Itulia Occidentale, Lib. XII, Cap. II, a nella Histoire de Victor Amedie, ma de la Biblioteca del Re in Torino.

Z Lettera della duchessa Giovanna Battata al marchese Ferrero, del 1662.

chiaro preceo i contemporanci, se sia stata infinta ad arte, o se vera fosse. Non sembra improbabile che il turbamento dell'animo, l'avere in qualche parte aderito alle tente del marchees di Parella, e l'ondeggiare fra diversi timori e aperanza alterassero la sua salute; e che poscia delle fabbrette persistenti si servisse come di ottimo apediente per isvilupparei da un nodo che non gli bastava l'animo di troncare a viso ecoperto. Certa cosa è che non appena la flotta portoghees salpò da Villafranca, le febbri cessarono, e il Duca entrò in cenvalescenza, ansi mostrò di quella partenza tale allegrezza, che a Lisbona se ne ebbe scandalo (1).

XX. Venuto meno il matrimonio di Lisbona, Madama Reale divisando altre nozze al figimolo guardò a un'arciduchessa. imperiale, poi si volce alla corte di Firenze, e per mezzo del presidente Trucchi vi fu discorso sopra Anna Maria-Luisa, figlinola del granduca Cosimo III. Ma Luigi XIV aigraficò alla Duchessa non pensasse quind'innunzi ad altri perentadi senza suo consentimento e partecipazione; e determinò seco medesimo di dare Anna d'Orléans, sua nipota, in moglie al duca, come già avec accennato prima. Vittorio Amedea II, schivo dei passatempi cari all'età sua, sospettando delatori negli uomini di Corte che la madre gli metteva attorno, rodevasi nella solitudine, e prendeva destramento lingua degli umori della città : prestava ascolto ai pochi amici che lo incoravano a riscuotersi e pigliare l'esercizio del governo, divisandone luogo e tempo; ma tosto gli cadeva l'animo, vedendo ottimamento che contro le due volontà congrunte della madre e del re ogni suo disegno sarebbe di esecusione difficilissima, per non dire da non potersi usare. Erano i soldati posti sotto l'amministrazione del marchese di Pianezza, i comandanti delle fortezze dediti a Madama Reale, e i Francesi in Casale e Pinerole con libero pasco o posti militari dall'una all'altra piasca. Accumulavanni nel petto giovanile tesori di odio contro il re, e fra dissi-



<sup>(1)</sup> La regina Elimbetta acciose alla duchessa: " On dei tant de chiera de tonts cotés de la joie que mon neveu a fuit parastre de la rupture de ton mariage, que je vous avous que este sobe d'umme un peu ma douleur .

mulazioni e rancori di figlio e di principe, cominciò anzi tempo la vita d'uomo, a scapito del cuore.

XXI, Il marchese di Pianezza, conosciuto fermo il matrimonio francese nella mente del re, comprese di leggeri che Luigi XIV non avrebbe a lungo comportate l'imperio di Madama Reale nella reggia di Torino, a disdoro degli sposi suoi nipoti; onde parendogli vicina al tramonto la stella di Giovanna Battista, e con cesa la fortuna sua, pensò di abbattere egli stesso una potenza declinante e mal sicura (1). Liberando Vittorio Amedoc II, stringeva a sè coi vincoli della riconoacenza il giovine sovrano, e gli diventa necessario presso la · Francia, che in lui ravvienva il mallevadore del principe. Con questi proponimenti, e per mezzo di Ottavio Provana conte di Druento, auo nipote, che il Duca vedea di huon -occhio, gli si profferì tutto. Vittorio trovavasi ancora in Moncalieri. All'udire il discorso, fece le maraviglie, e stette sulte sue; poi rispose che se il ministro di sua madre bramava conferire seco, venisse egli atesso. Abboccatisi occultamente, il Pianezza espose il suo disegno. Il Duca dovea dissipare i sospetti della corona di Francia e cercarno la grazia; la conseguirebbe colle protestazioni di obbedienza e devozione, al che il marchese spianerebbe le v.e. Intanto accettasse senza esitanza e con segui di riconoscenza la mano della principessa d'Orléana; quindi in un giorno designato, artrasse nella cittadella di Tormo, e di la notificame ai mag strati, all'esarcito, alla nobiltà e al re di Francia, che da quell'ora assumeva effettivamente il governo; egli marchese, ministro della Guerra, opererebbe che tutto seguisse alla sicura, il sig. della Trousse a Torino, e il Lonvois a Parigi, da lui all'ora debita rassicurati, non moverebbero dito. Vittorio ascoltò, e venendo ai particolari della esecuzione, chiese al marchese di darghene per iscritto i punti principali.



<sup>(1)</sup> V. Rousser, Histoire de Laurois, che seguo in quest'episodio, avendolo egli disteso sopra i dispacci degli ambasciatori francesi. Vogliones perciò correggere le narrazioni di Alberto Lamarmora e degli altri starici, come ho gia fatto io di me steino ne. Vol. Ill della Varia della Dipiomazia della Corte di Saroja.

Tutto ciò avveniva nel dicembre 1682. Vittorio Amedeo II avea di pochi mesi passati i sedici anni; era solo nel castello di Moncalieri, solo consultò la proposte e le esibizioni di aiuto venutegli donde non ne avrebbe aspettate mai. Non dubità che il Pianezza parlame sincero, non temette insidia; tutto pares con sagaci consigli ordinato e di facile esscusione, per guisa aha il giovine oggi umuliato e offeso, domani a sua volta raumilierebbe gli offenson. Krano tentazioni forti, e le vinse. Ebbe ribrezzo di farsi complice di un nomo ambizioso, senza coscienza, e dipendente dai francesi: sentì che la complicità gl'imporrebbe vergognosa soggesione, e che la Francia non paga di parole pretenderebbe guarentigie maggiori, pegni più cicuri, otcè le fortezze già chieste a Madama Reale. Ributtato in cuer ano il patto, velle andar debitore del regno a sè solamente, e calcare intanto il potente alleato di sua madre. Andò a Madama Reale, le rivelò la trama, gliene offri le prove. Ella, come per caso, entrò. in camera del figlio, mentre stava a colleguio cel Pianezza, e mostrandosene stupita, interrogò il marchese che, di nulla acspettando, ruspose per modi e con parole prima convenute con Vittorio, e da questi già partitamente riferite alla madre. Madama Reale acquistò la certezza di essere tradita dal suo confidente. Il marchese e il conte di Druento furono arrestati in Moncaheri: l'uno condotto a Monmeliano. l'altro nel castello di Nizza. Il Duca scriese all'ambasciatore Ferrero a Parigi: "Siamo stati obbligati di assicurarci della persona \* del marchese di Pianezza e del conte di Druento, per con-\* servare illeso quello che abbiamo di più prezioso, cioè il " vincolo indissolubile che ci unisce con rispetto ed affetto "figliale insuperabile a Madama Reale, mia riveritiesima \* signora madre.... mentre li suddetti hanno procurato, con " modi altrettanto artificiosi quanto maligni, di separarci, \* come se questo fosse possibile senza dividere noi stessi " (Disp. 21 dicembre 1682).

XXII. Quando Vittorio nel mese di gennaio 1683 ritornò da Moncalieri a Torino, la popolazione gli messe incontro, clamorosamente lieta non nolo della ricuperata salute, ma della caduta dell'odiato ministro. Madama Reale, al tradi-

mento del Pianezza vedendosi mancare il terreno sotto, e di verua piemontese più non credendosi sicura, chiamato a sè il sig. della Trousse, richieselo se e fino a qual segno potesse fare assegnamento sopra l'assistenza del re, e gli mandò, per mezzo del conte di Masino, un memoriale, in cui querelavasi del figliuolo.

Luigi XIV a tal dimanda rispose, che ogni atto contro di lei sarebbe considerato come un attentato contro sè stesso: disponesse dei soldati francesi e dei torrioni di Casale e di Pinerolo. Data la regia risposta, il marchese della Trousse soggiunes: troppe importare che alle fortezze, e massime a quella di Torino, si facesse buona guardia; a quest'ultimo adocchiare i perfidi consiglieri di Vittorio, se non mentiva la fama: perciò la pradenza consigliare alla Duchessa di porviun presidio francese. Il re, nelle istruzioni date al suo agente, non ristette a tanto, e disse che se ella facesse le vista di opporai, ogli La Tronsse eccupasse conta dilazione Verrua e la cattadella di Torino: e se per vincere in lei qualche acrupolo che ne sentisse, fosse necessario usarle delce violenza. il facesse cavallerescamente (1). Madama Reale non esando nè accettare nè riflutare il brutto partito, ringraziò il re, osservando che le fortezza erano a buona guardia, e consegnò un altro memoriale di accuse contro Vittorio, notandene la nera malinconia la dissimulazione profonda a l'inquietezza perpetua della mente: raccattar egli di celato le novelle della città, e sovr'esse far sogni da nomo aveglio, atteggiandosi a ragazzo di senno superiore all'età sua; niente rallegrario, di mente pigliar diletto; abbandonata anche la caccia già suo piacere, e non mescolarsi che con persone volgari. La lettera terminava con queste parole: " Vede in lui con rinerescimento



<sup>(1) &</sup>quot;Vous pourries dire à Madame la Duchesse que le Roi s'étant declaré pour son protecteur, som trouves qu'il est tellement de la gloire de S. M. de la soutenire, que sons serves disposé à entreprendre de veus même ce qui serait nécessaire pour cels, quand même elle ne consentiroit pas, tournant les expressions dont sous sous servers en cette occanon de manière que cette princesse vous auche gré du sele que vous témogneres pour ses sutéréts, et que su confiance pour vous en augmente,. Disp. di Louveux à La Transse, 11 marzo 1683.

" una natura portata al rigore e alla violenza; poca tene" rezza, poca aicurezza , (Lett. del 7 marzo 1683). Ciò fatto, conferì al conte di Masino il comando degli Svizzeri, e chiese a S. M. di concedere del fallo perdonanza al marchese di Dronero, quasi ch'ei fosse suddito del re; e S. M. la concedette. A tanto si era giunto da una parte e dal. altra.

Vittorio, copo l'arresto del Pianezza, nulla mutato contegno, studiò a raffrenar meglio l'impetuosa natura; di nulla si lagnava, ma di niente pigliava cura, eccetto che delle cese mintari e dei soldati: chiudevasi in camera secondo il consueto, e là volgava e rivolgava per la mente le istruzion: del Pianezza, e se le inviscerava. Viaitavalo di frequente l'abate della Tour, she il blandiva dicendolo chiamate a grandi destrui: il Piemonte e le corti d'Italia avere gli occhi in lui rivolti, e facendo sottosopra i discorsi del marchese di Parella. i quali erano germi destinati a abocciare e dar frutti. Così l'accorto abate entrò pella grazia del Duca, ma perdette quella di Madama Reale, e fecesi inviso a Louvois. Avvenne che Vittorio in Consiglio di Stato, dove non aprìa mai bocca, un bel dì ceò nostenere un opinione contraria a quella della madre, e un altro di si fe' lecito d'introdurre alcune modificazioni in un regolamento militare, sia da lei approvato. Madama indignatussima lo chiamò al suo cospetto, o gli significò che se altra volta ritoccasse i suoi ordini, gheli atraccierebbe in viso.

D'altro lato fu notato in Corte che il giovano principe molto si compiaceva di conversare colla bella signorma di Saluzzo, e la Duchessa venne in cospetto non di amori coltanto, ma di corrispondenze che per mezzo di lei, parente del marchese di Parella, intertencese col fuorascito. Statui perciò di chiedergli conto di condotta si equivoca e scorretta, e con colense cormone, mescolando la politica alla morale, gli ingiunse di parlar franco una volta, e dire che coca pretendeva; rispondesse non a lei, ma al marchese di Morozzo suo governatore, e all'abate della Tour, che verrebbero in suo nome.

XXIII. Vittorio che non avea ancora del tutto acosso il fascino della superiorità materna, forse non sarebbesi ard.to a dire apertamente a lei l'animo suo: non così per mezzo de.

due mediatori. l'uno del quali era dalla sua, e il Morozzo benchè dedito a Madama Reale, noi disfavoriva. Adunque dichiarò di netto che non incolpava la duchessa di mal governo, ma che, essendo maggiore di età e capace di reggere lo Stato, volca necire dalla umiliativa tutela, cui era sottoposto; veciferarii che il re di Francia si opponeva; aon prestarvi fede, perchè insinuazione tale recava gravissima ingiuma al magnammo cuore del grande monarca, quasi ch'ei volesse apodestato un principo legittimo e affezionato: manderebbe ei medesimo a Luigi XIV un nomo di sua fiducia, che il vere gli aprisso, e delle calumnose imputazioni il purgame ; reputar una cosa gl'interessi della Francia e del Piemonte, e dalle maai del re riceverebbe la moglie che sarebbe per destinargli; meglio che con parole, coi fatti servirebbe il re e lo zio in pace e in guerra (maggio 1683). Sifiatti blandimenti, già uditi con piacere a Versaglia prima di quel giorno, ora, ripotuti di ta, maniera, pracquero anche più. Madama, abigottita, con un terzo momoriale pose il re sull'avviso di non fidarei di un ragazzo che offendeva sua madre, e disamava la Francia (1),

Il marchoso di Louvoie, confidendom tuttora di ettenere dalla Duchesas le fortezze, ma vedendo che il re non avrebbe voluto usarle violenza, diede istrumone al La Trousse di biasimare severamente in nome di S. M. i discorsi è le pretensioni del Duca, subornato manifestamente dagli apagnuoli e dai nemici della Francia; deve il re non penesse intiera fede in Madama, già avrebbe pigliata di forza la cittadella di Torino, è spediti fanti è cavalli in Piemonte a schermo di Casale e Piaerolo. Ma in segreto aggiunne che la causa della Duchessa calava; quindi dicesse in forma di ammonimento, e per norma di lei, che se Vitterio, in segno di nommessione e fiducia offerisse si medesimo Verrua e Torino, è accettance la mano di Anna d'Orlegna. S. M. non sarebbe per diniegargli da protezione; a lei bastare ancora il tempo: si risolvesse (18 muggio). Madama a quest'ultimo detto al risbbe alquanto.



<sup>(1)</sup> Il memoriale diceve: "Madame Royale suit et voit bien que le Ros me surrait faire sucum fond sur un enfant leger qui manque à sa mere, et qui est auticellement mai intentionne pour le France... Presso Royalex, opera citata.

e persuasa che il figlio non darebbe le fortezze, e sperando di procrastinare la definizione, rispose con parole evasive, e giusta il consiglio datole da Louvois, relegò l'abate della Tour in Ciamberì. Vittorio ne fu punto sul vivo, e volle che ritornasse a Torino. Madama, per chiudergli la bocca, si fe' acrivere lettera da Louvois, la quale diceva che il re stesso avrebbe chiesto l'allontanamento di quel mettimale, ove la Duchessa non l'avesse già fatto.

Vittorio più non mosse querela, e si diede a un vivere licenzioso e scapigliato, del quale l'abate della Tour dal suo confino gravemente il rimproverava. L'Europa guarda in voi (gli ripeteva) non deludete le sue speranze (novembre 1683), In quella la signorina di Saluzzo ando sposa al conte di Pertengo, poi marchese di Priero (1). Del che Vittorio si rattristò grandemente, e del suo rammarico si lasciò fuggire qualche parola collo stesso marchese della Trousse. Non dimenticò per altre la parte sua pè fra le dissolutezze, nè fra le melanconie, e ripetendo le protestazioni di devozione a S. M.; Andrò (diceva) a servire volontario sotto di lui alla prima guerra che muova: nulla debbo temere gittandomi nelle braccia di un re, che è così onest'uomo, come grande monarca .. Oltre a ciò sapendo il desiderio di lui, accennò di essersi riconciliato colla madre, e ne fece pubblica dimostrazione. Luigi XIV, lusingato e pago, mandò tale intimazione. a Madama Reale da provarle che il suo impero finiva; domandasse in isposa Madamigella d'Orleana, ovvero consegnasse Verrua e la cittadella di Torino.

XXIV A suffatta proposizione il senso morale della principessa, ottuso e guasto da tanti anni di colpevoli raggiri, si risvegliò. Rispose all'abata d'Estrades che non potea dimenticare di essere madre, e che gli Stati che aveva governati finora, appartenevano al Duca, non a lei; se fosse co-



<sup>(1)</sup> Maria di Giacinto Amedeo Saluzzo di Cardè spesò nel 1684 Errole Turinetto, marchese di Priero dopo la morte del padre, che, arricchito nel commercio, comperò feudi con titoli comitali e marchional. Vetremo Errole Invisto a Londra e a Vienna, e cavaliere dell'Ordine Supremo nel 1688, quantunque l'avolo suo fesse piccolo cittadino di Chieri e maestro di scuola.

stretta a cedere al mal volere del figlio, si trarrebbe in disparte, e non gli darebbe ragione di farle alcun giunto rimprovero (27 ottobre). Indi, togliendo alquante alla dignità della risposta data, diese al sig. della Trousse: Che cosa pretendeno da me? non ho dimestrate quanto sono dedicata ai voleri del re? Tutta Italia me ne accamona, e qui non sono odiata, se non perchè mi tengono per francese, e sentono che senza di me questa Corte sarebbe apagnuola. Vogliono forse che lo faccia una guerra civile a mio figlio, che non mi vi costringe? You sapote the se dà qualche segno d'inquietudine a si occupa dei soldate, non si mescola de niente altro: che la somma delle cose è in mia mano, che egli entra appena in Consiglio, a che io faccio tutte le nomine e tutte le provvisioni. Basta che il re mi protegga, e Vittorio sarà tenuto in freno, e a me sasicurato il governo. Vedete? avea preso caldo per l'abate della Tour; appena gli fu detto che il renon desiderava il ritorno di lui a Torino, più non muses parole - Quanto al matrimonio, facessero considerazione che Vittorio non era ancora in grado di pigliar moglie, nè mettori bene somiglianti unioni precoci - In ogni caso (aggiunae) sono persuasa che il re, quando mio figlio sia ammogliato, non sara così bene servito in questo paese, come di presente Disp. de La Trousse à Lourois, 9 decembre 1683, presso Rousset, op. cit.). Conchiuse nulladimeno che se al re così piaceese ed ella farebbe il aug volere.

Ma qui l'immaginazione malata le suggert stram ripieghi. Maria Teresa di Francia era morta da alcuni mesi, da pochi giorni ora morta Elisabetta regina di Portogallo; a Madama Reale parlò di aposare Luigi XIV coll Infanta portoghese, Anna d'Orléana col re di Portogallo, e per Vittorio chiesa l'u tima figliuola dello etesso duca d'Orleana, fanciulla di otto anni. Di tal giusa regnerebbe un'altra decina d'anni.

XXV. La resposta data dall'abate d'Estrades intorno alle fortezze era stata udita apiacevolmente, e già di Francia il marchese di Louvois aveva scritto all'ambasciatore che l'autorità non potrebbe rimanere più a lungo in Madama Reale, ora Luigi XIV alle stravaganti proposte matrimoniali, levando le rate ciglia, mando al marchese della Trousse il ritratto di



Anna, ordinandogli di consegnarlo a Madama Reale, affinchè il presentasse al Duca, come quello della sua futura sposa, e lasciò che nella corte di Versaglia si diecorresse del matrimonio come di affare conchiuso. Giovanna Battista, lagnandosi con La Trousse di assere stata da lui ingannata, sclamò che , tutto era perduto, se suo figlio si ammogliava, ripetendo a sametà che gl'interesm del re a mune sarebbere meglio affidati che a lei: il Duca non avere che diciassette anni: si aspettasse almeno che ne compisse i venti. La Trousse le ricordò che ella era ancora in tempo: afferrasse la tavola di salvamento, e desse le fortezze. Al che Madama Reale, presa da nobile adegno, gridò: " Quand'anche mie figlio mi camminasse sul cape, non prendersi mai aimili partiti ... Presentò il ritratto a Vittorio, chiedendogli se conosceva di chi fosse; egli arrose), e rispose di no. Madama parlè allora del matrimonio. Alla sera Vittorio si mostrò gaio al circolo di Corte, parlò più volte col marchese della Trousse, ma nulla disse del colloquio

Giovanna Battista, bevuta l'amara coppa, in large di farsene onore, preferì accattare un nuovo amacco. Scriese all'ambasciatore in Francia di chiedere la mano di Anna, ma popendo per condizione che le nozza si facessero fra qualche anno, e a lei fosse riconosciuto un diritto di precedenza sulla nuora; il Duca essere troppo giovane, acapestrerebbe; guardassero alla signorina di Saluzzo. Luigi XIV, come ebbe contezza della commissione, ricusò l'udienza al marchese Ferrero. La duchessa piegò alfine il capo, e il 27 di gennaio 1684 il nestro ambasciatore fece la domanda pura e semplice, e nel gjorgo stesso il re, in segno di gradimento ritirò dal Piemonte i tre reggimenti di cavalla, alloggiativi nel 1682. Il matrimonio fu pubblicato in Torino il 4 di febbraio. Vittorio Amedeo non diede cenno di volere alterare l'andamento del governo, ma dal contegno dei ministri, della Corte e del pubblico ni fece evidente che le condizioni della madre e del figlio erano mutate, e Giovanna Battista, a guisa di un sovrano che mediti di deporre la corona, nel mese di febbraio confidò al marchese di Louvois che avea in animo di abbandonace le reduni dello Stato.

In questi ultimi anni del governo di Madama Reale e segnatamente negli anni 1680, 1681 e 1682 le-turbazioni popolari del Mondovì, cui abbiamo accennato di volo toccando
delle profferte di Luigi XIV alla Duchessa, erano venute in
vera ribellione, onde a noi fa mestieri raccontar compendiosamente quei provinciali casi notabili per sè stessi, e perchè .
fanno ritratto dell'amministrazione di Giovanna Battista e
delle ultime amodate resistenze dei liberi Comuni, non ancora
tutte fiaccate della monarchia divenuta assoluta.



## CAPITOLO V.

## La guerra del sale nel Mondovi. Vittorio Amedeo II prende il governo.

I. La città di Mondovì e le terre vicine da assai tempo e per varie cagioni contendevano col governo, che mal riusciva a contenerne gli spiriti discordevoli e riottosi. La città, datasi spontaneamente ai principi di Savoja nel 1396, componevasi di cinque membri: la Piazza, posta sulla sommità del colle, Vico, Carassone, Breo e Pian della Valle, situati alle falde. Un sindaco, un Consiglio generale di quarantacinque consiglieri, una Congregazione o Giunta delegata, come si direbbe ora, di otto, amministravano la città, e le imposte che si riscotevano dal Comune per conto del governo, ripartivansi fra le dette cinque frazioni, e sopra Villanova. Questo villaggio che prima faceva parte della città, sebbene fosse poscia stato infendato, rimase tuttavia unito, quanto al registro, con Mondovi, insieme con Pianfetto, Morozzo, la Bastia, la Mollina, Montaldo, Monastero, Roccaforte e le due valli di Ellero e Lurisia. A cagione del ripartimento delle imposte, serpeggiavano del continuo i mali umori delle varie frazioni contro la Piazza, che era il capo principale della citta, e la gabella del sale dava fomite e alimento a conflitti col governo.

I Comuni del Piemonte dovesno per legge levarne certa quantità rispondente alla populazione, e pagarne il prezzo, muna considerazione avuta, se fosse poi da essi venduta in tutto o in parte solamente. Mondovì da tale gravezza andava esente in virtu dei patti deditizi, di guisa che i cittadini comperavano liberamente il sale che la Camera vendeva circa quattro soldi la libbra. L'alto prezzo, giunto alla prossimità

Canurni, Il primo Ri di Casa Saroja.





della riviera ligure, allargò stemperatamente il contrabbando, in cui erano celebrati singolarmente quei di Vico, Briagna, Montaldo e di altri casali mentuosi. I quali non si contentavano a vendere la città e nei loro luoghi la frodata merce, ma a frotte e a carovane la trasportavano nelle viscore del Piemonte con detrimento del tecoro e spesse abbaruffate coi gagbellieri. Il presidente Trucchi, al tempo di Carlo Emanuele II, si provò di estendere a Mondovì la legge comune intorno alla levata obbligata del sale, il obe avrebbe troncato dalle radici il male; ma la citta ricusò di venire a patti, e il Duca, increscondegii di abbracciare violenti partiti, dopo vane montre di forza lasciò le cose com'erano.

II. Altra causa di brighe era l'instrumità dei beni ecclesiastici. Emanuele Filiberto avea temporaneamente dapprima, indi in perpetue, ordinate che i Comuni pagassero all'erario ducale un annue suesidio determinato, e i Comuni l'aveano repartito sopra i bemi stabili che furono perciò descritti, regiatrati e allibrati; dal che ebbe origine presso di noi il tributo prediale, dette allera il tesse. Se non che i beni ecclesiastici non essendo stati tassati in grazia della immunità di cui godovano, all'ombra di siffatto privilogio a'introdussero molti abusi, e le possessioni del clero ne ingromarono strabocchevolmente, nè per l'accrescimento dei terreni ecclesiastici esenti diminui il tributo fisso dovuto al principe dai Comuni. Verso il 1672 il Coamglio generale supplicò a Carlo Emanuela II che ecclesiastici e privilegiati dovessero anche esai pagare, e il Duca vi acconsenti, ma poco di poi la città, mutato consiglio, non volle più nè pagare essa per gli ecclesastici, nè costringerli al pagamento, allegando il timore della scomunica; e qui non ristandosi, i più accesi fecero ad alcani preti il presente di ciaquanta doppie, afflachè porgessero lor richiami a Roma per violata immunità. Il fine occulto di questo raggiro consisteva nel volor tolta dalla taglia. della citta la pormone che sarebbe toccata ai beni immuni; e sicceme era noto che non poche terre gedevano la immunità cenza averne diritto, ripromettevana di fare, dopo la riduzione del tasso, muovo censimento delle terre e sottoporre al registro quelle che usurpavano illegittimamente la qualità

di ecclesiastiche (1). La Corte, non volendo garbugli con Roma, seppe con lusinghe e promesse rammorbidire i chierici, i quali si tacquero (2). Ma intante non pagando questi, e non pagando la città, l'erario non era soddisfatto del suo

Il Collaterale Pallavicino, direttore della provincia, pensò a uno spediente sicuro per riscuotere la taglia senza che il governo paresse mescolarvisi. Certo Andrea Cantatore di Breo, uomo di dubbia fama, già frate, ora grande odiatore dei preti, e che avea dato fondo alla sua facoltà, se ne assunse, mediante suoi compensi, la riscossione, e circondatosi di birri e di soldati, entrò nei poderi degli ecclesiastici e ne fece prigioni i coloni. I preti si armarono, salirono a cavallo coi loro uomini, e diedero la caccia al Cantatore; ma non potendo uccidere, nè ferre senza incorrere nelle irregolarità canomche, fecero poco frutto. Di che l'altro, imbaldanzito di due doppi, correva con sua masnada le campagne, rapiva uomini e bestiami dove non gli eran dati quattrini, commettendo, a dir corto, enormezze.

III Durante i quali disordini, cessato essendo il timore della gabella del cale che avea per poco unit. gli animi, ribollirone le vecchie ruggini delle frazioni del Comune contro quei di Piazza, i quali, avendo in mano la comma delle cose, usavano, a detta dei loro avversari, ma a giustizia nel ripartir dei balzelli, gravandone indebitamente gli altri per alleggerirne sè atesa. Inferocendo la rusa cittadina, i più savi esposero per supplica a Madama Reale che l'amministrazione civica avea mesticii di riforma, e la Duchessa commise al Pallavicino di dar nuova forma al reggimento della citta. Questi creo tre Sindaci, che durassero in ufficio un anno, l'uno per Piazza, l'altro per Vico, il terzo per Carassone, c



<sup>(1)</sup> Si legge in un manoscritto di quei tempi. Si è scoperto essere cente dulle taglie sotto il titolo d'immunità ecclematica chi avea la moglie gravida e figliuoli, per averta alcuni anni goduta, portando l'abito clericale. Relazione dei successi nella (littà e Mandamento di Mondor) negli unui 1680, 81, 82 Ma. della Biblioteca del Re

<sup>(2)</sup> Nel crometa citato nella nota antecedente si legge che la Corta mando a capi desia parte eccles astica dodici cassoni di vini squali, il acquavite, confetti e simili leccornie.

parecchi vice-sindaci per le rimanenti frazioni, commettendo ad esse la mezione dei consiglicri. Venne accolta con universale culturza la riforma, perchè ognuno (scrive il cronista) poteva vedere e sentire la sua ragione, e non potevano la piani e campagne essere inganuati da quelli di Piazza che governavano male " (Cronacz citata)

Per brevi giorni rimasero in quella gioconda credenza, perocchè i pai avveduti cominciarono a sospettare che notto quell'ordinamento si celasse un transllo, e che insidiosa fosse la moltiplicità dei modaci, la quale tirava alla divizione della città, e la divisione alla gabella del sale, ultima mira della Corto Standom i cittadini in sospetto, un nuovo accidente li gittò in altri prunai, e diede comodità al governo di pervemre si anoi fint. I Mondovita avendo vietato la esecia e la pesca la Villazova nei tempi e nei modi stabiliti per le altre terro, il sonte Amedeo Faussone, signore del luogo, disse violati con quest ordine i suoi diritti faudali, ne proibi la pubblicazione e l'affimiono, e per impedire il rianovamento di somigliante abuso, dichiarò che niuna provvisione della città sarebbe quinc'innansi pubblicata o afficia, dove prima nonfosse veduta e disaminata dal mio giudica locale; e ciò fece. perchè mulinava di ottonero per Villanova un registre separato da quello della città, a fine di importo ei medenimo a sua volta ai vassalli. Eravi per tal fatto molta agitamone in Mondovi, onde nel 1680, quando Vittorio Amedeo II usci di minoratico e la città elibe decretato un donative d. mille scudi d'oro m congratulazione del fausto avvenimento, di null'altro si abbe maggior fretta che di fame pubblicare il ripartimento in Villanova. Essendo assente il marchese di Bagnasco governatore, il vice governatore ingiunee ai sindacidi rimanersi da ciò per evitare scandoli, ma poscia, udita lorrazioni, e capacitato dei diretti della città, revocò l'ordine. Il messo del Municipio partissi adunque per Villanova, e il conto l'aussons, che stava sull'avviso, come il vide gl. strappodi mano il decrete e la tromba con forti misacce e villanie Il messo, ritornato a corsa in città, prese a raccontare ed esageraro i duri trattamenti sofferti e le ingurie udite, gridanco ad a ta voce che l'oltraggio non era stato fatto a lui,

si bene alla magnifica città. Il popolo leva il rumore grande, i sindact e i consiglieri se ne faano i capi; suonano le campano a martello, un'onda di armati, fra grida e canti di vendetta marcia sopra Villanova. Indarno si oppone il vice governatore, indarno manda soldati distro alla turba; giungono a Villanova, domandano al conte soddisfazione dell'affronto, e fanno pubblicare il bando. Indi ritornano a Mondovi con sonore dimostrazioni di allegrezza. Avvenivano queste cose il 4 e il 5 di agosto 1680

IV. Il conte invelenito volò a Torino movendo sue querele, e il Comune, per tagliargi: la volta, deputò due suoi qualificati cittadini a difendere la sua causa, une dei quali fu Marcello Ferrero di nobil sangue e di audaci comigli Non furono ricevuti dalla Duchessa, ma ebbero assicuranza dai ministri che non sarebbero stati ricercati gli autori del trambusto. Stavano atentedimeno in gelosia i cittadini, e massimamente i tre sindaci che erano: Stefano Viriglio, Antonio Chiappella e Giovanni Grassi, l'ultimo dei quali più degli altri due dovea temere, sendo egli acerrimo oppugnatore del sale, pronto di lingua, e in grazia del popolo. Il marchese di Bagnasco. reduce al suo ufficio, chiamollo a sè per trattare dei negozi del Comune. Il Grassi dubitando di essere sostenuto, non vi ando: chamato una seconda e una terza velta si scansò, rifugiandosi dapprima nel convento dei Cappuccini poi in quel o di Nostra Donna, e finalmente nell'altro di S. Francesco, che divenne da quel di la sede dei primi rissanti. Allora da Torino gligiunes precetto di trasferira nella capitale a render conto dei fatti avvenuti Egli, bene ponderate le cose sue, delibero co' suoi aderenti di non andarvi; e il Consiglio civico, volendo dimostrare pubblicamente che accomunava la propria colla causa del perseguitato suo magistrato, chiuse il palagio, e fatti trasportare altrove i libri e le sentture del Comune, ne abbandonò l'amministrazione.

Il marchese di Bagnasco s'industriò di rappacificare gli an mi, ma i suoi ufficii non approdarono, e duro questo stato infino al principio dell'anno vegnente, nel qual tempo si nominavano i muovi sindaci. Interpostosi il vescovo di Verce II, di ciò sollecitato da alcuni buoni cittadini, ottenne dalla Corto



in favore della città le condizioni seguenti; si rimettossero le scritture pubbliche a loro luogo, la città pagasse quanto era all'erario dovuto, dal giorno che i consigheri aveano abbandonata l'amministrazione: della baruffa di Villanova più non si parlasse, ma il Grassi dovesse presentarsi a Torino a rispondere de fatti suoi. Parvero accettabili i patti, eccetto quello riguardante il Grassi, il quale pretese un salvacondotto, o almeno che lo si lasciasse uscire dallo Stato liberamente. Il ministero non accolse la domanda, e disse che se l'autico sindace era innocente, non avea mestier: di salvacondotte; se colpevole, non potes il governo venir con esso a trattato. Intanto si vedevano da varie parti arrivaz coldati, o faccasi manifesto che in Torino erano fermi a finirla colla forza. I cittadini si armarono s stettero aspettando. Quindi, peggiorando gli avvisi, il Censiglio accetto le condizioni, nominò tre nuovi sindaci, il primo dei quali fa l'avvocato Capellino, congiunto e chente del Grassi. Questi, ancorchè tutto a fosse fatto di suo consentimento, non ubbidi al precetto, e dato l'addio alla nativa sua terra, passò a Genova, indi si restitub a Bologna, donde la sua famigha traeva l'origine. Partissene simi mente e riparò in Francia Marcello Ferrero, che abbiami testà mentovato, e che tutto ernai ingolfato nelle sedizione MODELER

Initime si mossero verso Mondovi in principio del maggio 1681, guvernati da D Gabriele di Savoja, accompagnato dal Collaterale, era presidente Pallavicino, cel titolo di Commissario per le cose civili e di giustizia. In pari tempo il governo decretò la levata obbligata del sale, ma, prima di pubblicazio, con fieri bandi e con quelle forze provvide ad assicurarne l'esecuzione. All'appresearsi dell'esercito, la città si divise in contrari pareri; i più arrisicati e il popolo minuto gridavano di far giornata; i più assennata, i più vecchi e i maggiori abbienti consigliavano di componimento, rappresentando inutile la resistenza, colpevole lo spargimento del sangue, quando non è speranza di vittoria; fellonia a ogni modo il voltar le armi contro al proprio principe li 26 di maggio D. Gabriele, posto il campo in cospetto della città, atette



attendendo che gli ai mandaesero deputati a trattare. Non venne alcono, perchè il sindaco Capellino, come tutto del Grassi e di sua parte, non osò andarvi, e gli altri, dubitando di essere trattenuti per cetaggi o sostenuti prigioni, si rimasero. Questo fa errore dei cittadini, conciossachè quando D. Gabriele entrò in città, non trovandosi obbligato ad alcuna convenzione, ebbe balla di fare quelle provvisioni appunto, che tanto erano dai cittadini abborrite.

Dopo alcuni giorni spesi dalle truppe in fortificare il campo. D. Gabriele pubblicò due decreti, l'uno dei quali ingiungeva. di deporte le armi, al che (dice il cronista) si ubbidi almeno in apparensa; e l'altre intimò agli abitanti, che per timore e altro metivo m erano allentanati dalla città, di riterparvi entro breve spazio, la qual cosa fe eseguita, veggendosi dai fuggiti vigorosa la disciplina fra le soldatesche e pacifiche le promesse dei capi (1). Con un terzo decreto D. Cabriele ordinò lo scioglimento del Consiglio generale, affermandosi dagli oppositori dell'attuale amministrazione che le elezioni erano atate fatte tumultuariamente e con non sufficienti voti: ma avendo di poi riconosciuto che l'accusa era opera di maligni e destituita di fondamento, revocò l'ordine. Qui il cronista, gernendo sulle divisioni cittadine, osserva: \* Bisogna confessore che tutti li danni pervenati alla città sono \* proceduti da mali cittadini e da emulazioni civili ...

Finalmente per buoni uffici del marchese di Bagnasco i sindaci vennero a far riverenza al generale. Il presidente Pallavicino li tasteggiò interno al sale, ultimo fine di tutta.



<sup>(1)</sup> Il cronista ci narra il seguente aneddoto, che può essere recato come pittura dei costumi dei tempi. Alcumi soldati entrati in ana cascina, e trovatavi sela una donna bella e incinta, la maltrattarono di guisa che si aconciò. " dei qual miefatto (scrive l'A.) essendosene avvi sato D. (labriele, fatta la perquisizione nel cumpo fu trovato della baracca del giafattore un vaso di atagno chi aven rubato nella medesima casa, e trovato colpevole fu condennato alla forca. Ha il conte di Pioesseco suo capitario, che dava a' suoi soldati troppa liberta, persuase la madre di una sua figliuola (sici a volerla disporre acciò la domandasse il soldato corpavote) per suo marito, con promissa di dargli dieci doppie, come fece, mentrechè era condotto al patibolo, e fu liberato; ed essendosi fatta la ricarea nel campo per la dote di questa nuova sposa, farono trovate per elemesima seisento lire.

la mossa, ma trovato duro il terreno, lasciò cadere il discorso, Dopo di che D. Gabriele, entrato in città, fece immantmente radunare il Consiglio generale, dove il Pallavicino propose cho si dividessero i quantiori della città e si separasse il registro di ciascuno, tale essendo la mente di Madama Rea e Il conte Ippolito Beccaria, vecchio di settant'anni, e Francesco Vigliotti risposero coraggiosi, che somigliante risoluzione era contraria si patti, sotto i quali la città si era data a casa Savoja, e che, volendovi derogare, era necessario raccogliere i voti di tutti i capi di casa. Ma il Pallavicino dichiaro che la volontà di S. A. R. era assoluta, e che se il Consiglio non consentiva, farebbe egli da se. Infatti il di seguente pubblicò la detta separazione, la quale fu accolta con molta cod disfazione dai quartieri che invidiavano la superiorità della Piazza.

VI. Disgregata l'amministrazione, più facile riusciva l'introduzione del sale, atteso le forze diminuite dei vari Consigh (I). Se non che D. Gabriele antivedendo che per la natura dei luoghi e kindole belligera degli abitanti, quei d. Vico e di Montaldo avrebbero fatta resistenza anche colle armi, volte a buon conto prender cognizione delle strade è della postara dei loro direpati villaggi, Incamminatosi a quella volta con quattrocento fanti e cento cavalli, sotto colore di visitar la tomba di Carlo Emanuele I suo padre sepolto in Vico, fu dai Vichesi rispettosamente-accolto; per contro i Montaldini, più fieri, diedero voce che non concederebbero il paeso, significando a un uffiziale mandato a chiedere ragione di ciò, che no D. Gabriele avea desiderio di visitar Montaldo, venissevi liberamente con seguito conveniente. purchè i soldati in rimanessoro lontani. È avondo l'uffiziale replicato che si aprirebbe la via colla forza, i Montaldini il condussoro sur un'altura, e da quella gli additarone schierata grande moltitudine di loro nomini armati e disposti in ordine di combattere. D. Gabriele vedendo la ribellione si gagharda, avviso prudente di ritrarsi. In quella più persone savie si fe-



<sup>(1)</sup> Il cromuta traduce il noto Divide el ampera in questa guisa; " Si "fece come l'animal grasso che prima si divide, e poi si "sala ...

cero capaci di essere in colpa per confatta disubbidienza, e misleali verso la maestà del principe; laonde per consiglio e mediazione dell'abate della Madonna di Vico, e d'intesa con D. Gabriale, il sindaco e alcuni consiglieri del borgo battagliere vennero al generale, scutandosi e invitandolo a trasferirsi colà con quel numero di soldati che gli piacesse. Furono umanamente uditi, a in quest'occasione accettarono anch'essi la separazione del registro, con protestazione che non intendevano per questo di aderire all'imposta del sale, la quale in nessun caso avrebbero mai tolierata. Ebbero parola che non trattavasi del sale, e non temessero. Allora una squadra di soldati e parecchi esperti uffiziali andarono a Montatdo, e compirono la perquisisione.

Altre provvisioni fece D. Gabriele di quei giorni. Pu dichiarato riballe e contumace il Grassi, e, disfatte le suo case, il carnefice sul raso terreno seminò il sale. Furono atterrate parimente le case di Marcello Ferrero, ed egli e il Grassi condannati ad essere appiccati in effigie. Le macerie delle spianate dimore servirono quindi alla riedificazione dell'antica fortezza di Vico, decretata per tenere in rispetto quei popoli. Sopra ciò i padri di S. Francesco furono discacciati dal loro convento, come complici delle sedizioni del Grassi, allorchè egli erasi presso di loro rifugiato. In ultimo si promise salvacondotto e premio ai banditi di qualunque categoria. i quali si arruolassero volontari nelle truppe ducali, provvedimento consigliato dal timore che tale genta colà prinerosa e usata alle armi si mettesee a un bisogno nel e fi e dei Montaldini. Questo editto ebbe grave biasimo, e il Senato, cui spettava interinarlo, rimostro a Madama Reale essere contrario alle leggi della monarchia e alle prerogative della magistratura.

VII. Venne il giorno sedici di giugno assegnato alla pubblicazione della gabella del saie. Stette in arm. il campo, erano la piazza e le vie principali assiepate di soldati. In mezzo a questa minacciosa mostra congregatosi il Consiglio, il Pallavicino vi lesse il decreto, che imponeva a Mondovi (Piazza) la levata di dodici carra di sale, e con brev e severe parolo lascio capire a qual fine doves quell'apparecchio mi-



litare servire. Non isgomentiti alla vista delle soldatesche, non turbata alle acerbe parole del magustrato, i consiglieri Beccama e Vighetti propugnarono intrepidi ciò che chiamavane il diretto della cettà e i sacri suoi privilogi. Pallavicino rispose che tutto lo Stato era soggetto alla tassa, e che la immunità de le terre mondovitane non che riuscire scandalosa. e inguesta, eca divenuta fomite di frodi, occasione di risse. micidi e tumulti, abbidissero, e temessero le adegno del principe. Il coute Beccaria, cui erano principalmente dirette le altime parele, replicò che nulla temeva, e che per la patria sun sosterrebbe lietamente mille merti. Al che Pallavicino rrapose beffardo che non mille, ma una sola ne sosterrebbe. l consigheri cedende alla violenza sottoscrissero con riserva di ricorso al principe, protestando della libertà violata. Nei giorni seguenti, e cogli atessi modi ebbesi il consenso di Vice e Briaglia, di Caramone, di Breo, di Pina della Valle, di Villanova e Pranfetto. In meno di una ventina di giorni e senza apargunento di sangue le resistenze furono vinte, e i Comunelli piegarono il capo.

Non così i Montaldini. Risposero che aveano accettata la divisione del registro, a patto che non si toccasse del sale, e averne avuta promessa; se Mondovi comportavasi vilmente, Montaldo non l'imiterebbe colle armi respingerebbe la gabella, e salverebbe le sue liberta. Il Pallavicino mando mediatori, profferendo al Comune di assegnarghi un solo carro di sale. I Montaldini tennero il ferme, dicendo già una volta aver patito inganno, non credere più alle perole; e poi, incominciarsi sempre dal poco per venire al più; oggi un carro, domani due, l'anno vegnente ciaque; non parlassere di sale nè poco ne punto. Cessate le pratiche di accordo D. Gabriele pubblico bendo che li dichiarò ribelli, dandone i bem al fisco, e il 25 di giugno venne alle offese.

VIII Montaldo è ponte sul ciglione di un colle folto di bescaglie, con erta salita di quasi un miglio, e difeso alle falde dai due rivi o torrenti, Coreaglia e Roburentello; l'indole degli abitanti sapeasi essere manesca e feroce, cosi per l'uso del contrabbando esercitato a man salva, come per le difficoltà dei luoghi che sicuravano impunita ai facinoresi, e impedivano



l'azione della giustizia pumtiva. Numeravano quattrocento nomini circa atti alle armi, e drappelli di combattenti erano venuti da Monastero e da Vico in loro ajuto; ne fu principale condottiero un Costanzo Cavallo, ardimentoso e pugnace nome, in cui aveano i Montaldini gran fede. Altre lor capo era un Luigi Masso, e ambidue in quel giorno combattendo perdettero la vita. D. Gabriele, spartite le sue genti in cinque echiere, pose ordine alla marcia. Salivano i soldati pei viettoli scoscesi, pei greppi, per le erte; i montanari appiattati dietro agli alberi, e dalla disuguaglianza del terreno assicurati, aparavano e ferivanli a morte. Pervennero infine i soldati in sulla votta del celle, e sugli abituri dei Montaldini piombando, appiccarono fuoco alle casupole, la maggior parte coperte di paglia; a già si sfrenavano ad eccessi, quando giunse e vi pose fine il marchese di Parella, che guidava la prima colonna vincitrice. Pochi dei Montaldini caddero, molti dei ducali, da alcuni esageranti computati in ducento. Alla sera le truppo sgomberarone il devastato villaggio.

Sedato il furore del combattere, i Montaldini, veggendosi soli e privi dell'assistenza dei luoghi vicini, a consiglio di alcuni rel giosi, e nominatamente dell'abate della Madonna di Vico, s'indussero a chiedere mercè, sebbene non vinti, nè domati ancora, Trattato l'accordo dall'abate, otto o dieci di essi vennero a D. Gabriele, preceduti dal sindaco che portava una corda al collo a guisa di stola, e gli si buttarono a. piedi, chiedendo miser cordis. D Gabriele domandò loro che cosa volessero; risposero; Perdono dell'errore commesso e della colpa di aver voltate le armi contro al proprio signore D. Gabriele, fatta levar la corda dal collo al sindaco, ammonì la deputazione con peverità mista a dolcezza, escrtò tutti ad essere per lo innanzi abbedienti, e promise che si farebbe loro intercessore presso Madama Reale e il governo, sperassero bene. Ciò udito i Montaldini, fecero lor sommessione per quattro carra di sale. Molto se ne rallegrò la Corte, e i capi della spedizione ne riportarono lodi e premi.

Istituitasi quindi una delegazione dei senatori Benso, Malerba e Salmatoris per giudicare dei resti commessi, in un

giorno di mercato e nel mezzo della Piazza vennero appen in effigie il Grassi, Marcello Ferrere e Alessandro suo figlio; due figliachi del Grassi, presi poco fananzi sel convento dei Francescani, dove eransi infugiati, furono condotti a Torino, e a Torino pure condotti come ostaggi quattro cittadini di riguardo, cioè il Beccaria, il Vigliotte sopranominati, Oddino Maria Odetto e il conte Giuseppe Maria Faussone, stati anch'essi caldi propugnatori delle franchigio Monregalesi. Ciò fatto, D. Gabriele col più delle sue genti se ne parti (è di luglio 1681), lasciando a ogni buon fine nella città un presidio di mille uomini sotto il governo dei marchese di Bagnasco.

IX. Ed era savio il consiglio, chè il fuoco covava sotto le ceneri. Non erano finccati i fieri montanari, e già in Mondovì ombravasi di alcune opere di ristauro intraprese intorno alla cittadella e alle mura della città, di fuori poi anch'essi i Comunelli poc'anzi ribellanti guatavano biecamente i lavori che doveano porre in assetto la fortezza di Vico. Altri inteppi incontrò la distribuzione del sale, cui ai pose mano. Gh appaltatori, i destributori, tutti coloro che in questa faccenda e mescolarono, segnalati col nome di Salvista erano. dalla plebe mmacciati, e non di rado malconoi. I Salnisti non istavano colle mant alla cintola, e rispondevano a misura di carbone; più di tutti armeggiò quol Cantatore, battitore di preti, il quale ottonne dal Governatore di formare una squadra di banditi e di altra facinorosa gente, e battezzatala col nome di Compagnia dei Santi fecela passeggiare per la città a incutere terrore. Mondovì tacque; nelle campagne, dove ne del Cantatore, ne de suoi bravi si tomeva, la più strana licenza reguava, e faceaes sopratuito rumore nel luogo di Monastero, perchè nell'indulto promesso e pubblicato da D. Gabriele, non era stato compreso. Ora accadde che ave 100 alcum banditi rubato in quel di Briga più centinana di capre, il marchese di Bagnasco avviatosi con buon numero di soldati verso Frabosa, dove erano state trafugate, dovea passare appunto per Monastero. Al suo avvicinare ecco le campane auonare a stormo, equillare i corni, e tutto qual popolo e con esso quel di Montaldo levarsi in su l'armi,

credendo movesse contro di loro; così apparecchiati e pronti a venire alle mani, mandarono intimando al marchese, se ne ritorasse sopra i suoi passi, o mal par lui. Il governatore che a tutt'altro si aspettava, fuorche a questa imbasciata, espose la ragione della spedizione, e potè proseguire sua via, ritogliere gli armenti rapiti e ritornarsi in citta.

La fortezza di Vico, le cui mura già si vedeano corgere a bell'altezza, oltreche ai Vichesi, erano un pruno negli occhi a quei di Montaldo, di Bactia, di Villaneva, percechè ognuno ottimamente sentiva che, posto loro in bocca quel frene, nen l'avrebbero potuto di poi rompere mai, e il presidio, invigilandoli dappresso, impedirebbe il frodo, usata lor maniera di campare, cicchè quella libertà che invocavano, correva il rischio di ridurai al mente. Un editto ducale, che preibì il portar le armi, e ordinò di consegnarle all'autorità pubblica, pose il colmo al concitamento popolare delle campagne. Ragunaronni nottetempo, fecero conventicoli, e'inanimirono, s'incitarono, e verso la metà di agosto raccoltisi in numero di un migliajo, e giurata confederazione, deliberarono che fosse da mettere a terra il molesto castello sorgente.

In effetto la notte del 23 di agosto vi si precipitarono, incendurono i legnami, direccarono le muraglie, struggendo macchine, arnesi, ogni cosa. Bagnasco, udito il caso, mosse, albeggiando appena, con trecento cinquanta soldati, e avvisato per via che i sollevati, numerosi e appostati, mostravansi risoluti a venir alle mani, tuttochè non avesse con sè forze bastevoli, stimò cosa vilissima indietreggiare. A un tratto odonei i corni sucnare a battaglia, a destra, a sinistra, di fronte, alle spalle raddoppiasi il clangore, compajono da ogni banda i rivoltosi, quasi sbucati di sotterra, e comuncia lo sparo dei moschetti che non fallano il colpo. Le truppe si ritrassero con perdite non hevi. A tanto i montanari prendono nuovi ardimenti, e avvisano di entrare in Mondovi durante la confumone della ritirata, abbatterno le mura che -, andavano rifabbricando, e prendere la cittadella. Per poco nos usci loro il duegno, essendo che una mano dei più arrise bievoli penetrò in uno dei quartiere, occupò il convento dei Zo-colanti, abbandonandosi a ogni maniera di violenze. Gia

le grosse turbe si avvicinavano, e lo apavento e la confusione cresceva, quando d'improvviso un furioso temporale, che il cronista chiama un diluvio d'acqua, si rovescio sulla citta. Ai lampi, ai tuoni, si fulmini cadenti sostarono gli assalitori; allibriono, e alcuni pensarono che fosse opera di magia (1). I padri del Convento gli venuero esortando a ritornareese, giacchè i compagni non giungevano, ed eglino sarabbero accerchiati dalle soldatesche; approfittassero del benoficio dell'acqua, e si dileguassero. Indiguareno alcun tempo sospesi, indi non vedendo arrivare gli sjuta, se ne partirono, e in Vico e Carassone si sparaere, dove si tolsero il gusto di smantellare la casa dell'odiato Cantatore, ne a ciò contenti, diedoro anche un po' di mecheggio qua e là.

I. Pervenute a Torino le novelle. D Gabriele ritornò di subito con maggior zerbo di truppe, e alcane centinaja di milizie Valdesi, condotte dal marchese di Cavour, governatore delle valli. I sollevati non rifecero testa, e si dispersero per le montagne, calando a piccoli e improvvisi assalimenti. Interpostim di miovo l'abate della Madonna di Vico e alcuni a guera di buen nome, fra cui il barone di Alemagna e il cavaliere Pensa, e venuti a parlamento, concordarono che i Vichesi ricostruissero il castello a loro speso, si Monasteroli pagassere una tagha di lire due mila cinquecente. Montaldo non fa multato, perche, essendosi nei trascorsi mosi braciato le loro case, male avrebbero pututo, tra per l'antica povertà e pei danni recenti, sopportare a tre gravezze. A Brec e Pian della Valla, non compresi nell'accordo, fu posta addosso una taglia di cente trenta mila lire, la cui riscossione fu in processo di tempo causa di brighe infinite. Questi due borghi così duramente trattati, pagarone il fio non solo delle solpe loro, ma di quelle dei montanari, che non si trovè modo di punire altrimenti. Oltre la taglia dovettero alloggiare per quasi due mesi mille cinquecento soldati, i quali, se rispettarono le vite degli abitanti, quanto alla roba fecero d'ogni



<sup>(1)</sup> La Relamone più volte citata dice che il temporale fu credato dai meno interligenti essere originato da arte angica .

erba fascio. Dopo qualche passeggiata inoffensiva usi dintorni D. Gabriele, vedendo il paese tranquillato, sul principio di ottobre lasciò la stanza di Mondovì, e il marchese di Senantes andò governatore della provincia in cambio del marchese di Bagnasco.

Nel gennajo seguente (1682), allorchè si venne alla levata del sale, ricominciarono gli ammutinamenti I Comuni dei monti che non se volevano sapere, ripetevano essere ingiusta la gabella, e solo per maledetta forsa averla consentita, e ora dovera intendere tolta, perchè nell'ultima convenzione stretta con D. Gabriele non se ne era parlato. Vico, Montaldo, Monastero al solito ribellarono; Briaglia, Roburento, Frabosa e altri piccoli villaggi gli imitarono. Il Senantes, nuovo governatore della provincia, francese di natali, ma da lunghi anni ai servigi militeri di Casa Savoia, tentò i modi dolci, e questi non avendo sortito effetto, adoperò la forza, e la provincia andò un'altra volta in fiamme. Per siffatti infortunati successi cadeva la riputazione del governo, e menavano vampo i sediziosi, che oggimai facevano a fidanza colle leggi e coi soldati.

Egli fu in questo tempo che Luigi XIV profferì l'aiuto dei soldati suoi, non stato accettato, come abbiam detto, da Madama Reale, la quale si risolse allora di concedere alle popolazioni tumultuanti tutte quelle domande che loro piacessero. A tal fine fu mandato con ampi poteri il marchece di Morezzo, già altrove da noi nominato, uomo di miti spiriti, cittadino di Mondovi, e beneviso alla provincia. Si abboccò coi capi, negoziò tregua, fece mettere in carta le loro istanze, e le apedi a Torino. Esse portavano: 1º Si largisse indulto generale per tutti i fatti e gli eccessi seguiti fino a quel giorno; 2º Si ricostituisse il corpo della città come era prima dello spartimento dell'anno antecedente, e per sopraggiunta vi si aggregamero Frabosa e Roburento, amembrata mo.to addietro: 3º Si abolisse la imposta del sale, contraria ai privilegi e alle franchigie della città; 4º S. A. R. riconfermasse solememente i privilegi e le franchigie: 5º Condonaese infine il tasso del trascorso anno. A siffatte condizioni incredibili si ra-segnò il governo, eccetta quella riguardante il condono del



tasso, che fu soltanto largito si Montaldini. L'editto era sottoscritto da Vittorio Amedeo II.

La città, al fausto annunzio, mandò i suoi deputati a ringraziare Madama Reale, i quali furono umanamente accosti dalla Duchossa. Vittorio Amedeo, standosena tuttora allettato per quella febbretta che gli impedi così tempestivamente la partonia pel Portogallo, li ricevette anch'esso, e il cronista avverte che all'orazione fattagli dai deputati, " rispose così " adeguatamente, che si credette che le sue fessere parole " premeditate ed insegnate; ma, mutando discorso, e trattandosi di altri interessi, si conobbe che nel Principa nen " mutava i, modo del discorso, perseverando nell'istesso " tenore ed accortezza e vivacità. L'antico aindaco Grassi e Marcello Ferrero ottennero grazia anch'essi, e nel 1683 ritornarono nella ler patria sommamente festeggiati dalla città, che come auoi difensori e vindici li teneva e onorava.

XI. Cotal fine obbe la guerra del sale, della quale, sobbene inivolta macchiata di lamentevoli eccessi, il vecchio marchese di Santerrmaso ebbe a dire egli stesso che i il furore di " quel a gente ebbe un non so che di nobile e generose , ; non essendoni trovato un testimonio che deponesse contro agh imputati, në alcuna delle grosse taglie contro i capi avendo tentato quei poveri montanari; eppure (soggiunge il ministro) vi sono " continuja di persone in quella provincia che ammazzeranno uno per una differenza di dieci soldi, \* per una parola più alta che un'altra, o per il premie di tre e quattro doppie ... (1). Dovrebbero ora ricercarm le cause del subito mutamento del governo di Madama Reale verso i ribellanti, e questo è lecito argomentare fossero due intimamente fra loro connesse. Dapprima la profferta di Luigi XIV, per se atessa umiliante, e nelle sue conseguenze panrosa. In secondo luogo quei disordini durati già al gran teripo divenivano pietra dinciampo alla partenza del Duca per Lisbona, tantoche non sarebbe maraviglia che gli oppositori al matrimiono facessero in los segreto qualche asse-



<sup>( )</sup> Lettera citata da Donescoo Pennino nel suo opuscolo: Una pagina inclita di storia Managalese, Mundavi, 1893

gnamento sopra le deplorevoli condizioni della provincia Monregalese. A ogni modo non era stato buon consiglio volere introdurre e mantener la tacca, e non provvedore si mezzi di rintuzzare l'audacia dei ricalcitraati. L'editto di Vittorio Amedeo II cessò i micidiali conflitti, ma hingo strascico di odi a vandatta lasciarono i rivolgimenti passati, nè fu pacificata veramente la contrada. I montanari, cresciuti in rigoglio, insolentirono contro i cittadini, boriandosi di aver essi, non badando agli averi e alla vita, fatta salva la città; continue riese seguivano, angherie, vendette e emicidi dei così detta Salnisti, e la pubblica podestà non essendo nè temuta, nè rispettata, rizzavano le creste impunemente di ogni sorte malfattori. Dall esempio incitato, il marchesato di Ceva. pensò anch'esso a acuotere il giogo della gabella, mettendo innanzi le stasse ragioni addotte dai Mondoviti. Fecero assembramenti e incetta d'armi, e nella primavera e nella state del 1684 i loro diritti a immunità gridando, annunziavano universale sollevamente. In quella adissi che Vittorio Amedoo II avea preso finalmente il governo dello Stato; e il modo da lui tenute fu il seguente, secondochè narra il Donina, il quale dalla bocca dei vecchi gentiluomini di Corte ne raccolsa i particolari (1).

XII Il Duca, come fu stabilito il contratto nuziale con Anna di Oricans, aprì l'animo suo al principe della Cisterna, molto suo famigliare (2); questi gli consigliò di valerzi dell'opera dell'abate della Tour, richiamate dal confino di Ciamberì, e con lui furono in segreto ordinate le convenienti provvisioni Il Duca, data voce di andare a cacciare a Rivoli, e di cheto mandati colà alcuni drappelli di soldati, invitovvi quelli fra i personaggi della Corte, sui quali potea, quando ne abbisognasse, fare assegnamento. Di là spedi lettere sovrane ai ministri e ai magnetrati, significando loro che da quel giorno assumeva egli stesso il reggimento della cosa pubblica, e ingiungendo che a lui percio si rivolgessero per lo innanzi

Cantett, fi prime & di Casa Annie.

<sup>(1)</sup> Deriva, Storia dell'Italia occidentale, Lib. XIII. cup, 3 2 Giacomo Maurino Dal Poszo principa de la Listerna, governatore di Hiella e cavaliere dell'Annunziata nel 1678.

(14 marzo 1684). Madama Reale, saputa la risolazione del figlio, e più non iscorgendo modo d'impedirla, gli seriese lattera affettuosa, dicendo che si avvicinava il giorno del matrimonio di lui, e che avende egli oggimai raggiunta l'età, in cui più non gli occorreva l'opera sua nell'amministrazione dello Stato, gli restituiva l'autorita che egli, quantunque uscito di età minore, avea voluto lasciare nelle sue mani depositata (1). Così finì la Roggonza di Giovanna Battista, sopra la quale, ancorchè non funestata come la precedente da civili guerre, pesa la memeria dei fatti, che con dolore he raccontati.

Passò da quel giorno in pei grande freddessa fra la madre e il figlio, l'uno delle arti materne acerbamente ricordevole, l'altra del perdute comande redentesi, e punta eltre a ciò dal vedersi al tutto segregata dalle consulta di Stato, confinata nel nuo palazzo e sorvegliata. Il Duca biasimava le larghesse di lei verso i faveriti, e le scialacque del pubblico danaro, massime pel matrimonio perteghese e l'ambasceria del marchese di Dronero a Lisbona, avendo a tal fine fatte venali le cariche del Senato e alienati feudi demaniali nel Genevoce e nel Fossignì, non cetante l'opposizione della Camera dei Conti, che ricusò d'internar l'editto biasimato. Madama Reale in una lunga lettera, che gli diresse, ribattè le accuse, ma con poco frutto.

Sentissi ella offesa vedendo di poi l'abate della Tour, entrato in grazia di Vittorio, deporre il collare, essere chiamato al Consiglio di Stato, e più tardi fatto presidente della Finanza e Intendente della Casa Reale. Le cagionò altresi dispetto il pronto ritorno in patria del marchese di Parella, tuttochò ne ripartisse poco stante per la guerra d'Ungheria, donde ritornò nel 1686 Trafitta più crudele le fu alcun tempo dopo il confino nelle sue terre ordinato al conte di Masino, che più non ricomparve in Corte (2) Il marchese di Pianezza e il conte di

<sup>(</sup>I) Questa lettera in legge nelle citate Memorie sopra la Reggenza, • l'originale trovam negli Archivi di Stato di Torigo.

<sup>(2)</sup> Carlo Francesco conte di Manno mori nel 1715 in Milano, dove avea spossta una figunola del conte Antonio Trotti Bentivoglio, e non Issorò discendenza.

Druento uscirono di fortezza solamente nel 1686, e furono per alcun tempo velegati in Aosta (1).

XIII. Vittorio Amedeo II parti per la Savoja il 1º maggio 1684 per incontrarvi Anna d'Orleans, la quale giungeva al pente di Beauvoisin. Il mattino del 7 s'incontrarono, alla sera furono a Ciamber). Ne partirono il 12. Il 20 la duchessa entrò in Torino, dove lo sposo l'avea preceduta quattro giorni prima (2). Pel fausto avvenimento fu concordato che la città di Torino offrisse al Duca trecento mila lire: dugento, come denativo, cento a titolo di prestito.

Anna Maria, figha di Filippo d'Orleana fratello di Luigi XIV e di Elicabetta d'Inghilterra, compianta figliuola di Carlo I, nata l'undici di maggio 1669, non avea ancora compiuto il quindicesimo anno. Maria Luisa, sua sorella maggiore, regnava a Madrid, moglie di Carlo II. Anna, buona e gentile verso tutti, pose nel marito e nei figli che n'ebbe, ogni suo desiderio e ogni sua cura. La vita coniugale le serbò dolori profondi, che sopportò rassegnata, e senza le lamentanze o gli alti sopraecigli, indizi di animo noa forte. Le virtà e l'annegazione sua meritavano di essere raccomandate alla me-

Contro alle prime dignità di Corte furono a ricevere la duchessa in Savia D. Autonio di Savoja è Carlo Filiberto d'Este principi del sangue, il como Luigi Tommaso di Soissons è suo fratesto Fil ppo. A. Susa fu compa mentata dal principe di Carignano, e per parte di madama desfe da D. Gabriele di Savoia. Ebbe la principessa della Cisterna per prima dama d'onore, e la marchesa Del Maro per dama di atour.

5 Google



<sup>(1)</sup> Ottavio Provana conte di Druento visse tino al 15 agosto 1727, e la vedremo nel 1690 destinato ambauciatore a Parigi. Con lui si estanse questo ramo dei Provana di Lenn. Mensà Druent (con era popolarmente chianato), potè dal confino di Aceta ritornare nel 1689 a Torino, dove a uro il grandioso palazzo in via S. Dalmazzo, detto poi di Barolo. Lan astreo, di amore assoluto e violento, avea dato in moglie l'unica san aglitica Elena Matilde ai marchese Girolamo Falletti di Costigliose e Birola. Al contratto auxiale intervennero il Duca e la Duchessa di Savoja, e a un tratto lo scalone franto e precipitò Parve e fu sinistro augario. Il conse di Druento venne in forte dissidio col genero che abitava con lui e ne usci. Il conte proibì alla figlia, di aegurito e di vederlo, e tennela in casa guardata a vista. La notte del 7 febbraio 1701 ella si gatti da una finestra, non si sa bene, se per ricongiungersi colio sposo, o per disperato proponimento. Mori di colpo. Il palazzo del conte di Druen 2, insieme coi beni allodiali, passò nei figli di lei, e porta ancora il nome di patazzo Barolo. I Falletti di Barolo, dinasti per molti titoli, manerarono anch'esti a nostri di nel marchese Tancredi.

moria nostra, e di recente le narrò la penna di valente scrittrice (1) Nel 1685 fu madre della principeasa Adelaide, che vedremo aposa dell'erede della corona di Francia; nel 1687 ebbe una seconda figlinola, che morì di tre anni; nel 1688 nacque ancora una femmina, Maria Luisa Gabriella, che fu regina di Spagna. Trascoreere quindici anni, prima che la prole maschile sicurasse la successione al trono.

XIV. Abbiam dette che Mondovi non era pacificata, e che faville di altro incendio sorgeano nel marchesato di Ceva. Vittorio Amedeo II, volendole apegnere di tratto, radunò su quer confini un campo di tre mila nomini, e pubblicato un editte, con cui proibiva rigorosamente il porto delle armi, si trasferì in persona a Mondovì, dove fu accolto con molta allegrezza. Disse che non si parlasse più del passato, stessero tranquilli, ed egli prenderebbe la città sotto la sua protezione (2), ma faccesero sapere ai contadini di deporre le armir questa essere la sua volontà, e la farebbe rispettare, Ordinò parecchi arresti, e di coloro che furono colti colle armi ia mano, fu presa pronta giustizia. Continuando per qualche tempo la stessa severità, rinacque il timor della legge. e con esso la sicurezza delle persone e i fecondi lavori dell'agricoltura. Nel marchesato di Ceva si raffreddarono gli umori rissosi alla vista del campo, e sontirono che cra una mano gagliarda stringeva le redini del governo.

NV. Notabile cosa in giovine sovrane, Vittorio Amedeo II si diede fin d'allora costante pensiero dell'erario, che trovò esausto, nè sapeva come ristorare. Raccomandò la parsimonia nello spendere, dandone l'esempio egli stesso, è ridusse di settanta mila lire la pensione di trecento mila, che sua madre si cra fatta assegnare. Madama Reale esseperata non arrossì di ricorrere in corte di Francia, chiedendo che il re s'interponesse; tanto era fievole in lei il sentimento della dignità



<sup>(</sup>I) La Regina Anna di Savojo, studio storico su documenti inediti di Leisa Sammo, Torino, 1887.

<sup>(2)</sup> il crometa riforesce che il Duca paragonava la provincia di Mondovi a un cavallo, che abbia il morso dolce, il quale obbeduce, se con cholegna, e inferocesce, se aspramente gli si maneggia il freno.

vera, e tale l'abito di considerare Luigi MV come arbitro della Casa e dello Stato.

Il Duca con nessupo si confidava, udiva i pareri e deliberava da solo. Il suo naturale si mostrò impetuoso e tal fiata duro: difficile con grandi, o assoluto di volere, per tutto il corso di sua vita in lui la mento prevalse sul cuore. Trascurò prestamente la giovane aposa, e pispigliavasi delle strette relazioni mantenute o riannodate cella marchesa di Priero, la bella Saluzzo, che egli col cuore ferito avea veduto andare a marito. Diceano che ponesse studio nella politica che allora chiamavası italiana, vale a dire negli artifici e negli avvolgimenti, in cui si piacquero le Corta e le repubbliche nostre nel decimo quinto e decimo sesto secolo. Diffidava e dissimulava, vincendo la subitezza della sua natura, arte oggi a lui più che mai pecessaria, sapendo troppo bene che il re di Francia non comporterebbe che le condizioni della corte di Torino verso la Francia si alterassero in veruna maniera, e nell'ammo chiuso e ardente s'incarnò e incise l'arduo, ma fermo proposito di scuotere il protettorato che da cinquant'anni penava sulla libertà della Corona.

Già nel 1683 l'abate d'Estrades, ambasciatore del Cristianussimo, acriveva: \* Giustizza vuole che si riconosca nel aig, duca di Savoja un principo dotato di molto ingegno, alieno dagli avaghi comuni alla gioventii, e nei quale tutte le applicazioni contrassegnano grande altezza di sentimenti, \* e molta inclinazione per la guerra e gli affari ... Nel 1684 ripeteva: \* Possiede tutte le doti necessarie a procacciargli " un giorne assai di reputazione, ma sarà molto severo , E aoggiunge che parea troppo più massaio che a principe liberale son si avvenga. Poco presso diceva che, gia stracco del governo, abbandonavasi alla caccia e perdeva il tempo in cavalente e rassegne di soldati, quasiché il ministro della guerra fosse lui. Toccava anche degli amori. Tre anni dopo il marchese d'Arcy conchiudeva le sue osservazioni con queste parole che colpivano nel segno meglio di ogni altra; " Niuno egli può leggere dentro, e di lui, come di Carlo Emanuele I, \* convien dire che ha il cuore coperto di montagne a soni -" glianza del suo pacee ...

XVI. Di questi primi anni sembra un " Memoriale pel governo del mio Stato , che dicesi scritto di sua mano, e fu, non è molto, messo in luce e studiosamente dichiarato (1). Nel quale il Duca indica la riforme che si propone d'introdurre nella pubblica amministrazione, e ragiona delle relazioni esterna. Dapprima accenna alla convenienza di ridurre a una sola le due Camere dei Conti, richiamare al Demanio per via di giustizia. le alienazioni state indebitamente fatte sotto i regni anteriori, e abbreviare con nuove leggi le lungagne dei procedimenti gradiziari, rendendo più efficace e severa la giustizia penale. La rivendicazione dei feudi gli era stata molto probabilmente suggorita dal presidento Trucchi, che pel primo l'aveva raccomandata a Carlo Emanuele II, ed è verimmile che egli pure patrocinasse l'unicità delle Camere dei Conti. Ambedue queste riforme furono mandate ad affetto dono alle due grandi guerre sostenute sul finir del secolo decimosettimo e in principio del decimo ettavo. Alla legislazione provvidero le Contauzioni del 1723, ritoccate nel 1729. Il Memoriale discorre degli ordinamenti militari, dei Coangli di Finanza, della Guerra, di Stato, di Giustizia ecc., i quali doveano enaminare e discutere alla presenza del Sovrano le materie loro proposte, e quindi ai allarga intorno alle relazioni internazionali.

Nota subito la visibile declinazione della Spagna, la debolezza di mente e di corpo del re Cario II, e la poca probabilità che sia per aver prole; onde egli il Duca potra un giorno raccogliere parte della successione spaganola. Ricorda gli acrezi coll'imperatore per cagion delle investiture, ma come negosio di piccele momento; avverte di non avere coi principi germanici attinenze, dal duca di Baviera in fuori, e racciosco di doversi ad cesi accostare. Lodasi del re della Gran Bretagna che avea da ultimo (en dermer hen) conceduto il trattamento regio al suo ambasciatore. Rammenta che gli Svizzeri sono i più autichi allesti della sua Casa, e vogliono essere tenuti in conto, come quelli che a un bisogno posseno

<sup>(1</sup> Memoire pour le Gourernement de mon État, edito e annotato dal barone Antonio Manno mella Berne Juternationale, Tom. IV, 1º dispensa.

venirgli in aiuto. Quanto a Ginevra, dice spediente il dissimulare \* perchè a niente giova metter fuori pretenzioni pom-\* poso, quando gli accidenti non sono tali da favorirle ... Venendo all'Italia, lagnasi del contegno di Venezia per la controversia sopra il titolo regio, ma afferma essere di suo vantaggio il racconciarsi con essa; e similmente, ricordati i bronci continui de suoi predecessori con Genova, giudica importare al suo interesse di vivere con lei in concordia, mettendo dall'un de lati le minute questioni di confine, che non franca la spesa di perseguire. Di Roma parla nei termini seguenti: " Il papa mi contende quella specie di nomine ai \* grandi Benefizi, che i suoi antecessori hanno conceduto ai " miei antenati, e con più Bolle raffermate. A nulla mi serve \* il tenere un ministro in Roma, se son ricevo altro che ripulse; che anzi dovrei desiderare di non avere in casa alcun Nunzio. Così avrei forse modo di contenere in certi. · limiti l'immunità ecclesiastica .. In tali concetti stanno chiusi i semi dei lunghi e forti conflitti, che contro alla Curia. romana egli sosterra negli anni seguenti in Piemonte, in Sicilia e in Sardegna; e conforme alle manime espresse rispetto a Venezia, Genova, Ginevra a ai principi germanici il vedremo condurai nel corso del suo regno.

Ho serbato da ultimo il passo relativo a Luigi XIV, che non sarà letto senza maraviglia, chi tenga in mente l'animo suo verso il re. " Il re di Francia (egh scrive) è il primo e · il più potente de miei vicini, e deggio restringermi con lui per conservare i miei Stati. Non hannovi contrasti di rilievo. · colla sua Corona, e tutta la mia politica des rivolgersi a conservare le sua amicizia, Olfre al mio tornaconto, v. ho \* una inclinazione particolare, poichè ammiro e amo le grandi ' sue doti, che vorrei imitare per quanto è in me, attese la differenza che passa fra la sua potenza e la mia " Questi erano stati i consigli del marchese di Pianezza, e vedendoli qui messi in carta nasce certo sospetto che per qualche bel modo dovesaero cader sotto gli occhi dell'ambasciatore francese a edificacione del suo re. Comunque sia, ben si apponeva il marchese d'Arcy, argomentando non esser fac.le il leggere in quel giovine cuore, coperto di montagne come il auo parso

## CAPITOLO VI

## Soprusi di Luigi XIV. Persecuzione dei Valdesi.

I. I ministri del re verso la corte di Savoia non usavano nomanco le maniere, che della soggezione temperano l'amarezza, salvando colle apparenze l'amor proprio. In Torino gli ambasciatori francesi davano ordini, e nelle pubbliche udienze mostravano sembiante di sindacatori permalosi; adontavansi che il duca portasse lagnazza dei corrieri che, andando e venendo da Versaglia a Roma, esercitavano in Piemonte il contrabbando delle mercanzie, e chiedevana che s'instituasse un ufficio francese di posta lor proprio in Torino. I soldati poi, alloggiati in Casale e Pinerolo, nel transitare dall'una all'altra città scorazzavano què e là licenziosamente, molestando gli abitanti delle campagne. A un tratto fu abolita la dogana di Pinerolo con notabile danno dell'erario ducale e in contravvenzione ai trattati.

Arrogi le querele degli aderenti a Giovanna Battista in Francia, i quali menavano scalpore del contegno del Duca verso la madre. Ora trattavasi di una gita di piacere fatta dai giovani sposi senza avernela invitata, ora degli uniformi cambiati alle sue guardie, ed ora di aver tolto a un reggimento il noma di Madama Reale. La diminuzione della pensione vitalizia, e le restrizioni degli onori e delle prerogative che ella si era riserbati, formavano il tema delle maggiori accuse e delle strida; e in tutte queste miserie la signora di La Fayetta, sostante amica della duchessa madro, la serviva presso Louveis. Il quale, alzando la voce, minacciava di richiamare da Torino l'ambasciatore, e pretendova che Vittorio Amedeo II, prima di muovere passo in simili faccende, interroganse la mente del re (1).



<sup>(1)</sup> Dopo mo te pratiche la materia delle pramoni fu, per interposi-

Sullo acorcio del 1686 essendo il marchese di Parella ritornato stabilmente in Piemonte, il Duca, restituitolo al grado primiero di comandante delle Guardie, in brevi giorni lo nomino maresciallo di campo. La duchessa Anna stava per essere madre la seconda volta: da tutti augurandosi un figlio maschio, e gua pensandom a darne alle Corti principali il fausto annunzio, corse voce che il marchese di Parella fosse designato a recarlo a Vienna. L'aver egli servito nell'esercito imperiale, e l'essere cognato di un ministro di Leopoldo I il rendevano sospetto in Francia, laonde Luigi XIV, dubitando che qualche più occulta commissione gli fosse affidata, mando ordine al marchese d'Arcy di opporsi risolutamente alla sua andata. Ma nel 1687 la duchessa sendosi sgravata di una femmina (Marianna visauta tre soli anni), non vi ebbero feste ne partecipazioni solenni, e al marchese di Arcy non toccò di stornare il viaggio del marchese di Parella (1).

II. Vittorio Amedeo II di tali angherie e sconvenevolezze facea rimostranze, ma senza abbondanza di frasi, che poco giovano, e sono a principe disdicevoli. Segnò a se stesso le vie verso una meta Iontana ancora, fermo di volerle correre, consapevole di poterio. Posto allo strettoro, procedette coi calzari di piombo, conoscendo che un solo passo falso avrebbe messo in fondo lui stesso e le Stato. Per sei anni mareggiò fra queste secche; poi levò il capo, e colla spada tagliò i nodi, ond'era avvinto. Guida fedele e buona gli fu Carlo Giuseppe Carron di Santommaso, segretario di Stato.

Prima il marchese di Parella, indi il La Tour, ora non p.u abate, gli erano venuti ripetendo che l'Europa era atanca del predominio del re, e che i principi italiani guardavano alla corte di Torino aspettanti un cenno; gli aveano discorso di Pinerolo che dovessi ricuperare, e di Casale donde i francesi dovesno partire. Il marchese di Santommaso, pur non



zione del generale Catinat e dell'ambasciatore francese regolata mediante contratto formale, sottoscritto il 25 aprile 1886. Nu l'alimeno risorgevano controversie di tanto in tanto.

<sup>(1)</sup> Carlo Emilio di San Martino marchese di Parella nato nel 1639, mon il 16 aorembre 1710 dopo aver preso parte al e due grandi guerre di Vittorio Amedeo II.

tenendo contrario linguaggio, moderava gli ardori giovanili, aprivagli i segreti e incerti consigli della Corti, e lo facea chiaro doversi da essi attendere il segnale degli sperati acotimenti.

Nè questi pareano prossimi. Gli ottomani, vittoriosi degli imperiali, aveano posto l'assedio a Vienna; Leopoldo E era fuggito dalla capitale; dovunque dicordine e terrore. Luigi XIV, sicuro da quel lato, allegando che gli Spagnuoli non gli adempivano alcune condizioni della pace di Nimega, mosse contra i Paesi Bassi e invase la Catalogna. Giovanni Sobieski re di Poloma e il duca di Lorena salvarono la capitale austriaca, e cacciarono i Turchi dagl. Stati ereditari (12 settembre 1683, ma continuando la guerra in Ungheria, Leopoldo I vi consumava le proprie forze e la Spagna e l'Impero, cedendo al tempo, sottoscrissero la tregna di Ratisbona (11 e 15 agosto 1684), în virtu della quale îl re di Spagna dismuse il ducato di Lucemburgo, e l'Impere riconobbe tutte le namessioni fatte sino al 1º di agosto 1681, e con esse quelle di Strasburgo e di Kehl. Prima la pace, poi un e-mulacro di guerra procacciò a Luigi XIV ingrandimenti territoriali, che non sogliono arrecare maggiori le grandi vittoria.

Nel 1685 fece aperto il formidabile suo proposito. Conchiudendosi in Vienna il matrimonio dell'arciduchessa Maria Antonietta, figlia dell'imperatore, con Massimiliano II elettore di Baviera, trapelò che Carlo II di Spagna investirabbe gli sposi della sovranità dei Paesi Bassi Incontanente Luigi XIV dichiarò che il Delfino era, per parte di Maria Teresa sua madre, il successore di Carlo II, nè egli comporterebbe che porzione alcuna della monarchia spugniola fosse slienata. Carlo II dichiarò che trattavasi soltante di conferire all'elettore di Baviera il governo dei Paesi Bassi, ma anche a questo partito il re di Francia pose divieto, e non lo menò buono se non più tardi, e pe' auci fini

Un anno prima avendo avuto avviso che in Genova si costruivano quattro galee per conto di S. M. Cattolica, la quale avea d.chiarata guerra alla Francia, Luigi XIV intimò la repubblica il. cessare gli armamenti e le costruzioni; e non essendo stato ubbedito, in piena pace, senza dichiarazione di guerra mandò una squadra nelle acque genovesi, chiedendo la consegna delle quattro navi, e riparazione di altri mancamenti: quattro gentiluomini venissero a Versaglia e facessero ecuse a S. M.; cinque ore di tempo a rispondere. Le quali trascorse, addi 17 maggio 1684 cominciò il bombardamento, e non cessò che al 29. Il doge imperiali Lercaro, come si è già accennato in altro luego, andò a Versaglia, e il 15 marzo 1685 recitò il discorso di scusa. Solenne ammonimento era questo alla corte di Torino, se mai ne avesse avuto mestieri.

Pochi mesi dopo il matrimonio colla duchessa Anna, Vittorio avuta notizia da Monaco che l'elettore di Baviera suo cugino doveva passare a Venezia pel carnevale, fece motto (settembre 1684) di un viaggio a quella volta (1). Luigi XIV ne prese sospetto, e ingiunse all'abate d'Estrades di opporvisi del tutto: se il Duca non ni rimovesse dal suo proposito, manderebbe sei o sette mula uomini di què dalle Alpi per sicarezza di Pinerolo e di Casale. L'ambasciatore, moderando i termini dell'intimazione, espose la volontà de, re, e tacque della minaccia. Vittorio Amedeo II l'escoltò attentamente, indi rispose non senza una tinta d'ironia, che gli era venuto il pensiero di tale gita di piacere, ma averlo tosto deposto, ne per fermo il ripiglierebbe, se prima non fosse certo del gradimento di S. M. L'Elettore allora disse che verrebbe egli stesso a Torino (2). La qualità di zio dava al monarca colorato pretesto di penetrare anche nelle faccende domestiche, e del modo con che intendes esercitare il diritto di sorveglianza diede nuovo e spettacoloso documento.

III. In un capitolo precedente abbiamo ricordato che Eugenio Maurizio di Savoia-Soissons avea lasciati cinque figliuoli maschi, e che Lingi Tommaso, il primogenito, era considerato come l'erede delle due linee di Savoia-Carignano e di Savoja-So asone, dappoichè il principe Filiberto di Carignano, già oltre



<sup>(1</sup> Massimiliano elettore di Baviera era fighiado di Ancialde di Savoja, b.c.a d. Vittorio Amedeo I, aposata nel 1951 al elettore Perdinando, è morta nel 1676.

<sup>(2)</sup> Disp. Lanten, e disp. del Duca del 28 dicembre 1684.

la cinquantina, non avea moglie, e non dava segno di volerla. Ora avvenne che Luigi Tommaso, preso d'amore per la giovane Urania La Cropte-Beauvais, figlia di uno scudiero del principe di Condè, la sposò segretamente nel 1678. Grande lo scandalo in tutti i rami di Savoja, indicibile il furore dell'avola (1). Cresceva lo sdegno considerando che Vittorio Amedeo II era allora in procinto di essere mandato a Latabona, onde il caso potea portare che ina eme colle sestanze di Filiberto, anche la successione della corona ducale trapassasse nella progenie di una La Cropte. Cercarono di rompere il matrimonio, e non se ne trovò modo, anzi nel 1683 Luigi Tommaso lo convalidò e rese pubblico. Avvisarono altro rimedio: ammogliare il principe di Carignano. Ma qui si albatterono in difficoltà di sitra natura.

A Luigi XIV non garbaya che il principe pigliasse moglie. e se pure devesse prenderla, pensava di dargli una principessa francese, e da alcuni cenni che si leggono nelle scritture di quel tempo sembra avesse l'occhio a Madamigella di Biois, o a un'altra delle sue legittimate. Senza dubbio poi porrebbe sue condizioni, conte ne pose più tardi al giovine conte di Soissons, quando gli perdonò il matrimonio segreto (2); e ciò tanto più, perchè teneva essere Filiberto avverso alla Francia e d'inclinazioni spagnuole. In tali frangenti la principessa madre e la margrava di Baden, sua figlia, trattarono segretamente colla corte di Modena, e fu atabilito il matrimonio del principe di Carignano con Caterina d'Este, figlia del principe Borso fratello del duca Alfonso. Vittorio Amedeo il diede il suo consenso, ma con tah cautele da poter affermare al biaogno che il tutto era etato fatto senza sua saputa. La pratica fu condotta in gran segreto dal



<sup>1)</sup> Nel 1679 Luigi Tommaso venne a Torino, e promise a Madama Roule che non avrebbe sposito Urania, ma il matrimonio avea già avuto nogo pri un Errano percio co oro che acrivono emere questo neguito no, 1880. Veggio, il carteggio di Madama Reale e dell'abate di Verrua, ambasciatore a Pangi nel anno 1679.

<sup>2</sup> A queste condizioni accennano un dispascio dell'ambancatore genovese Paolo De Marini del 1684, e una lettera della principessa avola dello sposo, de 30 marzo 1685. Quali fossero, non ho potulo accertare

conte Lanteri, segretario di Filiberto, e dal padre Milliavacca, abate di Casanova; il marchese di Santommaso la sopravvegliava, e ne riferiva al Duca. Operarono sì destramente tanto a Modena, quanto a Torino, che del trattato non ebbesi sentore alcuno, se non quando fu conchiuso. Come ghene giunse notizia, il re mandò ordine a Torino di romperlo, e subito Vittorio Amedeo rispose che il farebbe, e in effetto ammonì il cugino di rassegnarsi ai voleri del monarca (settembre 1684), e di sposare una principessa francese; al che Filiberto rispose dichiarando che non isposerebbe che una principessa italiana, non conoscendo egli altra lingua. fuorchè la sua nativa, e non potendo, per la sua infermità, impararne altra. Negoziarono piu di un mese, ed ecco addi 10 di novembre Caterina d'Este, accompagnata da un suo fratello, arrivar d'improvviso al castello di Racconigi, deve lo eposalizio fu compiuto, e le nozze consumate.

Con quale sentimento Luigi XIV ciò udisse, non è mestieri dire; il conte di Soissons, cui il matrimonio frodava l'eredità dello zio, soffiava nelle fiamme Il re pronunziò la sentenza; proibì alla principessa di Carignano e alla margravia di Baden di comparire in Corte; all'abate Rezzini, residente di Modena, ingiunse di lasciar la Francia; a Modena mandò gravi minacce (1); a Torino domando che il Duca facesse annullare il matrimonio. Filiberto fosse mandato a confino, e Madamigella d'Este (così la chiamava) usciese dal Piemonte.

IV. Vittorio Amedeo II, che avea avuto cura di dissuadere il matrimonio, mostrossi corrucciato dell'accadute, e il recente esempio di Genova bombardata gli stava dinanzi agli occhi. Ordinò al principe e alla principessa il confino, e loro assegnò la città d. Bologna; quanto all'atto nuziale rispose che i teologi, solennemente consultati, non vi scorgevano irregolarità alcuna, e dolergli di non potere più in la Sebbene



<sup>1)</sup> li re vo eva che Cesare d'Este frate lo di Caterina, fosse alloutanato digli Stati Ratenii, e minacciò Francesco II duca di Modena, se cio non faceme, di turbario nel posiesso di Guastalla per mezzo del duca di Mantova. La regina d'Inglatterra che volea male a Cesare d'Este, gli tenua bordono.

Luigi XIV sospettasse il Duca di connivenza, gliene mancavano le prove (1); interrogò la Sorbona sulla validità del matrimonio, e avendo essa risposto come i teologi di Torino. replicò che non parlava del sacramento religioso, al bene degli effetti temporali e giuridici copra l'ordine di successione, e di questi il Duca avere balla di privare il cugino. Vittorio Amedeo caasò il discorso su questo terreno.

Di colpo allora il re con lettera del 20 di marzo 1685. disdusse e dichiarò annullato il trattato dei sussidi del 1682. trattato che dovea durare ancora tre anni, e di cui al presente, dopo la tregua di Ratisbona, cessava l'utilità e rimanevano i pesi. Esso trattato, parlando il vero, non piaceva al Duca, come quello che recava condizioni di dipendenza. piuttostoche di alleanza, il perche nell'inverno precedente avea dato commussione all'ambasciatore Ferrero di ragionare della convenienza di modificarlo; ma siò, mentre s'inasprivano i conflitti con Genova, non fu a Versagha giudicato opportuno. Adeeso, mutata i tempi, senz'altro discorso fu dichiarato estinto. Il Duca, lagnandosene altamente, fece conoscere il danno che gliene derivava, atteso i contratti ancora in vigore cogli uffiziali: su del che il marchese di Louvois rispose all'ambasciatore Ferrero si ricordasse della dimanda fattagli alcuni mesi prima; allora non era stata accolta a cagione della controversia genovese; questa essendo ora composta, essersi fatto ragione al desidemo di S. A. Nulla valse al Ferrero il replicare che avea domandata la reforma del trattato, non la revocazione improvvisa, e senza i dovuti compener (2). •

V. Il principe di Caragnano parti da Racconigi colla aposa il 29 di novembre 1684 sotto il nome di conte della Chambre.

Google

Unigen from HARVARD UNIVERS

<sup>(1)</sup> Di questi sospeta toccano i dispacci del gennicio 1685.
(2) L'Estrero acriveva al duca V. A. It ai degiora recordarsi che le bo più voite accennato nelle mie lettere che, passato il loro biaogno, era da dubitare, e che l'avenno praticato con Danimarca, ove esso era cessato prime, e di più di quanta rendenza io bavessi a far il passaggio impostemi per delta r'forma, se non n'havesa nicevato triplicati gli ordini, perche prevedevo che cessate le loro cause, n ritirerebbero ta lora stessa, e audurrei bero detto mi aro, quantunque 10 sapessa cuo vi saret bero passiti di sopra, quand'anche non si fosse fitto 🔐

e quantunque serbasse etretto incognito, nel Milanese, nel Parnigiano e nel Modenese fu ricevuto con onori che ricued, per zon dare ombre. Dopo quindici giorni di viaggio, giusee a Bologna, e qui pure ricusando ogni pubblica dimostrazione. non ricevette neanco la nobiltà e le dame che vennero a osequiarlo. Dopo alcuni mesi Luigi XIV, pago di avere mostrato quale sorte era riserbata a chi lo disobbediva, assenti the Filiberto ritornasse colla sposa in Piemente, ma non senza gravi dibattimenti sul modo onde dovea essere condotto il componimento. E il modo, fu quest'esso. Avendo Vittorio Amedeo II, a richiesta del papa, promesso di dare ai Venenani cinquecento dragoni per guerreggiare in Dalmazia contro l Turchi, il conte di Soissons fece domanda al Duca di dargliene il comando, e il re glielo raccomandò; sopra del che Vittorio fece intendere destramente al conte che il farebbe contento, dove egli che avea gettate legna sul fuoco contro l'esule zio, ora chiedesse e ottenesse dal rel'oblio del passato. Luigi XIV rispose che il duca di Savoja gliene facesse motto, Filiberto gli scrivesse lettera di sommessione, e il conte avese il comando dei dragoni. Vittorio acconsenti, Filiberto scrisse la lettera, di cui gli fu dal marchese di Santommaso mandata la bozza, e gli spesi rientrareno selennemente in Terme il 9 giugno 1685 (1). Cento settanta cinque anni dopo, i discendenti di Filiberto di Carignano e di Caterina d'Este cineero la corona d'Italia.

Vittorio Amedeo II non dimenticò l'offesa a lui recata nella persona del cugino, e nel manifesto di guerra del 1690 segnalò la violenza dal re fatta a quanto vi ha di più santo e libero al mondo, costringendo senza alcun riguardo i principi indipendenti ad abbandonare i loro paesi e le loro famiglie per essersi maritati senza la partecipazione del Consiglio di Francia, e per non aver forse voluto contaminare il loro talamo. Alludevano queste ultime parole al matrimonio con una legittimata dal re (2).



<sup>(</sup>i) I conte di Soussone non consegui il comundo dei dragoni pierson i-u, perchè questi non andarono in Dalmasia.

<sup>4)</sup> Interno al matrimonio del principe Filiberte scrimero Domenico Perrero (1874), A. Neri (1876) ed E. Riva Sanseverino (1886).

VI. Nel decembre del 1684 venne per la prima volta in Torino il giovano principe Eugenio di Savoja, ultimo dei cinque fratelli Soissons, e già colonnello al servizio dell'imperatore. Nato nel 1663, era stato destinato alla chiesa, e la Corte nostra fin dal tempo di Carlo Emanuele II divisava di conferire all'abate di Savoja (com lo chiamavano) due badie in Piemonte, il che per le opposizioni della Santa Sede non fu effettuato, se non molti anni dopo, da Vittorio Amedeo II. Gracile di complessione, mentre studiava greco e latino noguava armi e battaglie, dilettavasi in Q. Curzio e applicavasi alle scienze militari, il che, giunto al suo contegno grave e a qualche difetto della persona, era a Versaglia argomento di ceba. L'invasione ottomana dell'Ungheria nel 1682 gl'infiaminò il cuore, e lo trasse a rischievoli risoluzioni.

Il cavaliere di Savoja suo fratello, ai primi rumori della guerra era accorso a Vienna e avea preso servigio nell'esercito imperiale sotto il margravio di Baden suo congiunto: Engenio n'ebbe nobile invidia, e subitamente gittò in aria nicchio e collare, con grande adegno della principessa avola, che lo discacció dal palazzo di Soissons (27 febbraio 1683) Egli. saldo nel suo proposito, si risolee di chiedere a Luigi XIV un grado militare, e il giovine principe di Conti della casa reale di Francia, suo compagno e amico, lo presentò al re. bece la domanda, e Luigi XIV nulla rispose allora; nè avrebbe moritata lodo, se avesse di tratto fatto contento colui che erasi posto in contrasto colla propria famiglia, e sarebbe un po' troppo il pretendere che il monarca, nel giovane abate di diciannove anni, che non avea mai comandato una compagnia. di soldati, dovesse divinare uno dei più grandi capitani del secolo (I) Passavano i mesi, a correndo numerosi verso Vienna. i volentari francesi. Eugenio e il principe di Conti si appa-



<sup>(1</sup> É leggenda non vera la repulsa schemevale del re e il giuramento fintto da Lagemo di non più rifornare in Francia, se non colle armi in ciano. Vi il mio accitto. Il Cavaliere di Sargia e la georestà del principe Laginia, inserito nell'Archirio Storico Italiano. Tomo XVII, anno 1886. Il 5 marzo il 83 il marchese Ferrero scriveva a Tomos: Il principe di fonti ha presentato ai re, a cui il detto principe ha chiamato impietto, ma non si a sentita risposta alcuna p.

recchiarono a partire essi pure di nascosto. Già era ogni cosa ordinata, quando giunse a Parigi la notizia che il cavaliere di Savoja, traboccato dal cavallo e ferito gravemente a Peronal (7 lug.io), era atato trasportato a Vienna, dove morì. il 12 luglio, e donde il suo cuore fu portato a Torino e sepolto nella chiesa di S. Carlo (1) Nel giorno stesso in cui pervenne la novella, i due principi fuggirono occultamente (2). Luigi XIV, appena il seppe, mandò corrieri per la Germania e ordini ai minutri evoi d'ingiungere ai fuggitavi di ritornare incontamente, intimando al principo di Conti che, se zon ub-. bid.ese, non pensasse di riveder la Francia più maj. L'ordine per Eugenio non era perentorio.

Furone raggiunti a Francoforte. Conta ubbidi, Eugemo rispose che voleva andare a prendere il luogo di euo fratello. Fo scritto che allora, o poco più tardi, questi con giovanile baldanza dicesse che avrebbe fatto conoscere qualé spada il re avesse diadegnata, e che il re in un circolo di Corte sclamasse sorridendo. \* Non vi par egli che la nostra Corona abbia fatto una gran perdita? . Dubito per altro che la vanterm del principo sia proprio vera, come quella che a daforma dalla sua indole modestă fin dalla prima età, e assennata. Checchè ne sia, Eugenio proseguì il viaggio, fu bene accolto dal margravio di Badon, e introdotto presso all'imperatore (agosto), Arruolatosi volontario sotto il margravio, il 12 settembre fu al.a battaglia che liberò Vienna (3). Preso

Cantres, Il prime Re de Care Sereje.



<sup>(</sup>I) In parecchi storici la data della morte del cavaliere di Savoja e data mesattamente. Con il Cibrario la pone al 12 giugno, e coil pure at legge nello Carocalà e ricerche di Storia Subalpina, vol. IV. o il Litta la essegna al 18 di luglio. Luigi Giulio di Savoja Somona il 7 di luglio 1683 alia terta de, suo reggimento, anseguito das Turchi, cadde da cavallo tra Peronel e Viscia, e la percossa gli france il petto Trasportato a Vienna, morì il 12. V la lettera del conte di Fromasco a madama Reale del 13 luglio, inserita nel ci ato opticolo: Il Carattere di Savesa e la giorestit del principe Eugenio. Fa tumulato in Vienna, e il suo cuore mandato a Toriao, non quello del principe Eugenio (anch'esso sepo to in Vienna), come alcuni, hanno supposto V. il Giernaie del Soleri 12 giugno 1683.

(2) V. il dispaccio del marchese Ferrero del 28 luglio 1683.

<sup>(3)</sup> Il barone d'Arneth nella Vita del principe Eugenie serve che Eugenio era presente allo scontre di Percent del 7 luglia 1683 e che senstatte al.a morte del fratello Luigi Giulio Cui e mesatta. Il prin-

niente da lui raccomandato a Leopoldo L. il 12 dicembre fu nominato colonnello dei dragoni di Kufstein. Nel 1684 ando al primo e infelice assedio di Buda, e sul finire di quest'anno venne a Tonno, dove il Duca le autò di danari, e presentò di un cavallo. Alcuni giorni appresso se ne riparti. Luigi XIV, cui era già dispiaciata l'andata di lui a Vienna, biasimò le oncata accogiienza fattegli a Torino, e tacciò di prodigalita il modesto soccorso di ventimila lire somministrategli da Vittorio Amedeo II Louvois per parte sua sentenziò che il re non dava sussidi a chi mostravasi si largo verso i nersici della Francia, trovando in quel fatto altra giustificazione della disdetta del trattato del 1682, e afogando la ruggino che aves colla casa di Soiscone (1).

VII. Nel 1685 altro più crudele e più lagrimevole caso. È doloroso il narrare le opere inique che si compiono in nome della religione; doloroso più ancora, quando non solo un saccidote, non solo un principe si ponno chiamare in colpa, ma ai veggone i popoli, inebnati di odic, per furore dissennati, applaudire ai nefandi atti e tuffare bramosamente le mani nel sangue. Siano rese grazie alla civiltà cresciuta, che, illiminando gl'intelletti, ingentilendo i costumi, mitigò la ferocia umana, conchè oggi non osano lodare le persecuzioni religiose coloro stess, che le vorrebbero rinnovate.

I Valdesi, piccola colonia di cristiani dessidenti della chiesa romana, propaggine delle sette creticali dell'undecimo e del duodecimo secolo, come scrivono i cattolici, reliquia della primitiva chiesa apostolica, come ingenuamente credono i discopoli di Pietro Valdo, stanziavano da parecchi secoli fra il Monviso e il Moncenisio nelle Alpi che dividono l'Italia dalla Francia, e propriamento nelle valla di Luserna, Angrogna, S. Martino e Perosa. Sparei quindi nel decimo quinto e de-

cipe il 7 lugho em ancom in Purigi, dande non parti che negli ultimi giora, del mese

Go. gle

<sup>(1)</sup> Trovasi nelle Memorie di quei tempi che il marchese di Louvous aveva chicata a Olimpia Mancini la mano di una delle sue figliarde, e ne ebbe altere sibuto. Nei carteggi dipioniatici non li trovate traccia del fatto.

cimo sesto secolo in altri villaggi del Piemonte, e massimamente nel marchesato di Saluzzo, al tempo di cui ragioniamo stavan di nuovo confiasti nelle valli predette, non sempre difesi dai privilegi ottenut: dai reali di Savoja, e del continuo molestati dal clero cattolico e dalla Inquisizione, e al governo non bene accetti; di semplici ed esemplari costumi, devoti alla Casa regnante, obbedienti alle leggi e in tutto che alla coscienza non fosse contrario, irremovibili nelle lor dottrine, le angherie e le quoligiane afflizioni sopportavano in Dio confidando, che volca la loro virtà provare. Quando i cattolici correvano sopra di loro armati, ed essi, i poveri montanari, le armi impugnavano, e valorosamente difendevano le vite e le sedi loro, seguando del loro sangue le natie montagne, e atancando la rabbia nemica. Così erano acampati già da tre grandi persecuzioni, la prima bandita in forma di Crociata dal pontefice Innocenzo VIII, e a cui non partecipò il duca Carlo I; l'altra seguita per ordine di Emanuele Filiberto nel 1560, e l'ultima avvenuta nel 1655 sotto il regno di Carlo Emanuele II, ma più veramente sotto il governo della duchessa Cristina. La persecuzione del 1560 finì coi capitoli sottoscritti in Cavour nell'anno seguente tra Filippo di Savoja conte di Racconigi e i deputati delle valli. Il vincitore di S. Quintino che avea ordinata la guerra per istigazione del papa e di Filippo II di Spagna, non li ratificò mai, forse perchè stipulati mentre i Valdesi stavano ancora in arme, ma li osservò fedelmente finche visie, e seppe resistere agli istigamenti che gli consigliavano rigore verso que la parte dei sudditi suoi.

La peste del 1630 che desolò l'Italia superiore, non risparmiò il pinerolese, e infiert nelle valli alpine Le popolazioni di queste ascendevano a circa venti mila comini, e narrasi che nel contagio ne moriasero diec. mila, tre noli pastori scampassero, e niuno dei maestri di scuola fesse salvo. Di tal guisa rimasti sonza culto e senza scuole ebbero ricorso si protestanti calvinisti di Ginevra e di Francia che mandarono lor pastori e insegnanti. Costoro erano di lingua francese, la quale fu a poco a poco adottata nel culto, nei libri e finalmente nell'uso quotidiano, e la lingua italiana ne audo abbandonata.

Le calamità del 1630 non farono colpa degli nomini: orrenda opera loro le atragi del 1675, che qui non sono costretto a rinarrare. Nel 1656 coll'interposizione e sotto la malleveria. dei Cantoni Svizzeri feceri accordo, e da vontinove anni etavano le valli in tranquillo, quando nell'ottobre 1685 giusne sinistra novella: avere Luigi XIV revocate l'editto di Nantea, patto di concordia pubblicato da Enrico IV in favore dei protostanti. Il monarca francoso, credendo di far opora meritoria e grata a Dio, volle colla forza ridurre pel grembo della shiesa romana i diseidenti, e non cele cassò i privilegi concessi dall'avolo suo ai seguaci delle dottrine riformate, ma comando la distrusione dei temph, vietò bea ance in private il culto protestante, ne bandi i ministri, strappò dalle braccia dei genttori la tenera prole per crescerla nella fede cattolica. Sono note le spedizioni militari ordinate da Louvois, e la ferocia dei dragoni agumzagliati per le case degli Ugonotti, cinquanta mita famiglio fuggirono dalla Francia, o fecero in Europa esecrato il nome di Langi XIV. Non page di storminare in casa sua il protestantismo, volle aterparlo esiandio dagli Stati che pregavano all'autorità sua, e significò alla corte di Torino di purgarne le valli piemontesi Recherò i dispacci del re, i quali meglio di altre parele rendono manifesta l'origine della quarta e più vasta persecuzione dei Valdesi (1).

VIII. Il 12 di ottobre 1685 Lingi XIV acrisse al piarchere d'Arcy venute in quell'anno ambasciatore a Torino in luogo dell'abate d'Entrades: "Ho dato ordine al Sig d'Harleville" (governatore di Pinerolo) di adoperarsi per la conversione delle valli poste sotte il suo governo (Perosa, Pragelato ossia la valle del Chisone), mediante l'alloggio delle mie truppe (le Dragonate), e siccome queste valli confinaso con quelle del Piemonte soggette al duca di Savoja, i cui predecessori mostrarono sompre di tollorare a malineuore le sercizio della religione protestante, desidero che voi annum-



<sup>(1)</sup> Di querti dispacci estratti dagli Arch vi degli Afari Esteri di Parigi, il ngi bia set durante l'uttimo suo min stero dieda copia al nig Muston che questi instri nella sua storia dei Valdesi. V. L'Isrusi des Alpis.

ziate a questo principe le mie risoluzioni, e l'esortiate a
valersi degli stessi mezzi, persuaso che avranno eguale buon
successo ...

Il marchese d'Arcy rispose il 27 di ottobre. 'Ho ubbidito agli ordini di V M... Il duca di Savoja mi ha detto di ricevere con rispetto e riconoscenza i consigli di V. M., ma che doveva esaminare maturamente la cosa, giacchè molti de' suoi predecessori l'aveano già inutilmente tentata, e ne erano segniti gravi disordini nel passe Gli risposi che i suoi predecessori non eransi incontrati nelle agevolezze che a lui offeriva V. M., e che per lungo tempo non ne incontrerebbe altre maggiori. Poscia ho fatto le viste di lasciarlo pensare a ciò, come a cosa che devea ritenere di tutto suo vantaggio «.

Vittorio Amedeo II non trovava cagione alcuna si Valdesi, e guardando alla religione e alle prove fatte da Cristina nel 1655, poco fidava nelle conversioni imposte cella violenza; tuttav.a, siccome era vero che i religionari francesi dalle vicine terre del pinerolese riparavano nelle valli, volendo dare in ciò soddisfazione al re, consentì di consegnarli, a patto che non fossero puniti colle pene sancite coll'ultimo editto. Luigi XIV respinse ogni restrizione, e minacciò di fargli ricercare dalle sue genti, entrando nelle valli, come poc'anzi era entrato nel principato d'Orange. Allora il Duca pubblicò un i editto, con cui proibì ai Valdesi di ricettare i Calvinisti francesi, ingiungendo a quelli che già vi erano ricoverati, di uscir dal Piemonte, o abjurare nello spazio di otto giorni. Quindi per allungare il tempo accennò a Ginevra, focolare dell'eresia dopo la sua ribellione al dominio di casa Savoja; il re lo aiutasse a ricuperarla, compiendo così la distruzione delle sette; lo anglasse pure presso il papa, ottenendogli l'investitura del principato di Masserano, di cui andavasi negoziando. Il Cristianissimo considerò i cenni sopra Ginevra e Masserano come cavillosi pretesti, e addi 10 di novembre replicò: " Da quanto pare il duca di Savoja non è ancora deciso di por " mano a questa grande impresa, fuorchè con lievi partiti; bisogna capacitarlo che egli deve a qualunque costo ricon-" durre i suoi sudditi ai piedi della Chiesa. E se il Duca non

- \* avesse truppe sufficienti, gli notificherete che non gli man-
- · cheranno le mie, essendo so disposto a soccorrerle in egni
- " maniera ia così pietoso disegno ...

L'ambasciatore il 24 novembre informava che avec ripnovato con maggior premura le istanze del re, rappresentando al Duca che il solo timore dell'arrivo dei dragoni francesi sarebbe sufficiente ad assennare i ricalcitranti. ' Il Duca " (scrisse il marchese d'Arcy), principe riservatissimo, si è \* contentato a ripetermi i suoi ringraziamenti per le cure " che V. M. piglia de' suoi affari. Il marchese di Santom-\* mase mi assicurò che il suo signore era disposto a gio-· varsi dell'esempio e del sussidio di V. M., e soggiunee che alcuni andditi calvinisti di Vittorio Amedeo davano qualche. \* speranza per l'avvenire; ma lo gli risposi che non si verrebbe a capo di nulla senza l'uso della forza, ad imitazione " di quanto avea fatto V M., e che perciò non bisognava \* aspettare che le truppe francesi si fossero allontanate dagli Stati. Il presidente Trucchi mi lasciò capire che era assai. \* difficile il sapere le intenzioni del Duca al proposito, es-\* sendo egli di natura indipendente e chiusa, e che si potrebbe dubitare che egli volesse veramente adoperarsi alla conver-· sione dei Valdesi, secondo i consigli di V. M., perchè quando i suoi ministri presero a fargliene motto, non volle aeppure

Luigi XIV riscriveva il 7 di dicembre: \* Veggo che le vostre

- \* istanze rimangono senza effetto..... Voi dovete tuttavia si-
- gn.ficare al Duca che fino a tanto che lascierà vivere gli
- · Ugosotti sul confine de' suoi Stati, la sua autorità non ba-
- \* sterà a impedire la diserzione de miei audditi Calvinisti;
- · e accome egli può di per sè considerare che lo non le sof-
- \* frirò, e che l'insolenza di questi nostri mi darebbe dispia-
- \* cere, così potrebbe intervenire che in me ai alternasero quei
- \* sentimenti di amicizia che gli ho finora dimostrato. Porto
- fiducia che il Duca farà su di ciò i suoi più seri riflessi ...

Il marchese d'Arcy mancurò il re che i ministri ducali gli si mostravano favorevoli, e finalmente potè annuaziargli che Vittorio Amedeo II gli avea promesso di revocare gli antichi editti in favore dei Valdesi Ma poco dopo (12 gennaio 1686)



\* dar loro ascolto ...

rammaricavasi che si andasse temporeggiando nel mandare a effetto la promessa. Luigi XIV rispondeva il 17 dello stesso mese: " Veggo con piacere che il Duca si appiglia finalmente · a buoni partiti, ma dubito anch'io che ve ne dia intenzione, e non voglia far nulla : perciò inculcategli che i mezzi ter-\* mini non valgono a nulla con costoro. Egli des di colpo re- vocare gli editti, ordinare la distruzione dei templi, vietar \* l'esercizio della religione, mettere gli alloggiamenti mili-" tari .. E il marchese Ferrero scrisse da l'angi avere il re detto al duca d'Orléane che \* haveva Pinerelo e Casale che \* chindevano gli Stati di V. A. R. in mezzo, onde le conver-rebbe far quello che volesse , (25 gennaio 1686, in cifra).

A queste imperiose comunicazioni, che sapeasi non essere vane parole, si aggiugnevano le premure della Propaganda Cattolica e le istanze del Nunzio Pontificio, a cui e ad altri auo: fidati il marchese d'Arcy diceva, affinchè lo rapportassero al Duca, che se egli non faceva, il re farebbe da se (1). Se non che il 26 gennajo fu in grado d. scrivere a Versaglia; " lo temeva che mi volessero aggirare con lungagne, perciò " ho insistito che si stabilisse un giorno fisso per l'esecuzione. Sire, mi hanno promesso che mercoledì prossimo (31 gen-" najo) il Duca farebbe conoscere la sua volontà. Il principe \* non si è ancora apiegato apertamente co suoi ministri. " perchè questa è l'abitudine sua, ma jo seguito a proc amare \* così alto la ferma risoluzione di V. M. di non tellerare \* così vicino a' suoi Stati codesto rifugio di eretici, che, non \* ostante la mala grazia e gl'indugi che si arrecano, credo che il negozio non potrà terminare, se non a soddisfaci-\* mento di V. M. . (2).

IX. Il 31 di gennaio 1686 comparve l'editto della cacciata, modellato in quello del re di Francia. Il Duca proemiava con



<sup>(1</sup> Monantes, Histoire de l'Église Vaudoue et des Vaudou du Pré-

ment. Toulouse, 1847 tom. II cap. 24.

(2) Le continue à faire et bien connaître sel la résolution au rous êten de me point souffrir el prés de Vos létate une retraite semblable, que, non obitant toute la mauraise grice et la lenteur qu'on apporte dans cette entreprise, je ne pute crotre qu'on s'emprehe de la terminer de la satte-faction de V. M., Anoy, 26 gennaio 1686.

dire che dal glorioso monarca suo vicino sarebbe a ragione tacciato d'ingratitudine, se tralasciasse la presente opportunità di estirpare l'eresia dalle valli a quindi statuiva; 1° i Valdesi consessoro immantinente l'esercizio della loro religione; 2° non potessoro far adunanze religiose; 3° fossero atterrati i templi e casa tutti gli antichi privilogi, 4° i pastori e i maestri di scuola abbracciassero il cattolicismo, o lasciassero il pacae fra quindici giorni, 5° i bambiai nati o nascituri dovessero educarsi cattolicamente; le madri che non consegnamero al parroco cattolico è bambini fra etto di, fossero battute in pubblico colle verghe, e i padri condannati a cinque anni di galera. Infine erano banditi i protestanti strameri, e promettevasi una pensione ai pastori che abbracciassero il cattolicismo.

La notizia dell'editto commosse i protestanti d'Europa, e particolarmente la Svizzera vicina, stata mediatrice e mailevadrice degli accordi del 1656. Nel mese di febbrajo una assemblea dei Cantoni evangelici decretò di mandare a Torino un'ambasciata per difendere i loro fratelli, e questa, ricevinta dal marchese di Santommaso, espose in nome della fede comune le eterne ragioni di giustizia, e quelle desunte dai fatti particolari ai Valdesi: ricordo che le chiese delle valli non eransi separate dalla religione del principe, ma conservavano euella medesima che zia professavano eotto la dominazione di Casa Savoja (1); si rispettassoro le solenni promesse degli antenați del Duca, e quelle del padre suo Carlo Emanuele II, fatte in cospetto dei potentati d'Europa. Il marchese rispose che il Duca avea presi impegni formali. e non poten riformare il decreto. Chiesero allora per le vittime della violenza straniera liberta di emigrare, il che Vittorio Amedoo desiderava, sperando di evitare spargimento di sangue; copra del che il generale Catinat, che avea assunto il comando delle forse francesi, e si era congiunto coi Piemontesi, ecriese a Louvois: \* Credo che la faccenda finisca. senza colpo ferire. Confesso che sono oltremedo impaziente:

<sup>(1)</sup> Militor, locati

' di tutte queste incertezze. , Tristi parole di un nomo dabbene, e degno di usare 'il braccio e l'ingegno in migliori imprese.

I delegati elvetici si condussero nelle valli, e consigliarono di cedere alla fortuna, e ritornati a Torino proposero al governo che concedesse ai Valdesi di partire senza molestie e con facoltà di vendere i loro beni. Ma il Duca rispose che non intendeva trattare con sudditu armati; si sottomettessero prima, e quindi domandassero essi etessi il permesso di emigrare. Così passarono alcune settimane, perchè i Valdesi erano in diverse opinioni divisi; gli uni speravano salvezza nel combattere, gli altri, prevedendo mutili le difese, reputavano migliore avviso l'ubbidire. Uscì infine un secondo editto de. Duca il 9 di aprile, il quale temperò l'asprezza del primo, ma dettava dure condizioni e a chi emigrasse, e a chi eleggesse di rimanere. I Valdesi vennero in sospetto che odesta fosse una mala bietta per crescere fra di loro la di scordia dei pareri, e più coraggiosi che prudenti deliberarono di resistere celle armi.

Fortificati alla meglio i passi e gli sbocchi più importanti, assai più che nel loro braccio speravano nel cielo. I pastori gli accendevano colle prediche e colle orazioni, e durante la notte udivasi il loro inno di guerra echeggiare pei monti; e questo era il canto:

- "O Signore, nostro Dio grande e padre di misericordia, noi ci prosterniamo innanzi al tuo cospetto per chiederti il perdono dei nestri peccati in nome di Gesù Cristo nostro Salvatore, affinchè i meriti suci plachino il tuo sdegno verso di noi, che ti abbiamo offeso cotanto colla nostra vita perversa e corrotta.
- "Noi ti rendiamo le più umili azioni di grazia, perche ti piacque di conservarci finora in mezzo di ogni sorta di pericoli e sventure, e ti supplichiamo umilmente di continuare, per l'avvenire il tuo santo patrocinio e buona salvaguardia contro tutti i nostri nemici, dalle cui mani ti preghiamo di liberarci e premuniroi.
- E perchè essi impugnano la verità per combatterla, e tu
   benedici le nostre armi per sostenerla e difenderla; Su tu

- " stesso la nostra forza e la nostra guida in tutti i combat-
- " timenti, affinchè ne usciamo vincitori" E se toccasse ad
- alcuno di noi di morire per questa causa, ricevilo, o Si-
- gnore, nella tua grazia, e gli perdona tutti i suoi peccati,
- \* e fa che l'anima sua venga accolta nell'eterno paradiso.
- " Signore, esaudisci, Signore perdona! Signore, accresci la
- ' nostra fede, e concedi a noi la grazia di confessarti col
- \* cuore e colla bocca sino all'ultimo giorno della nostra vita. "

X. Il campo piementese poste sotto il comando di D. Gabriele di Savoja era attendate ai piedi delle Alpi, verse le sbocco delle valli, fornite di buon nerbo di cavalleria e fanteria, oltre alle milizie di Mondovi, Barge e Bagnolo. Vittorio Amedeo II fece la rassegna delle sue truppe e delle francesi comandate da Catinat, e l'esercito si mosse il 23 di aprile diviso di due corpi

Catinat prese la via di Perosa e di S. Martino, e giunto a S. Germano, mandò un drappello per cacciare i Valdesi da quel luogo. Questi in numero di dugento piegarono dietro certe trincee innalzate verso Pramolle, dove combatterono accanitamente per dieci ore, e costrinsero i Francesi a ritirarsi con grave pordita. Catinat col grosso delle truppe penetrò nolla valla di S. Martino, ed ivi cominciarono le carneficine e le spietate rappresaglie, pel dispetto dello smacco di Pramolle.

I Piemontesi, entrati in Val di Lucerna, spazzarono colle artiglierie e con cariche di cavalleria i posti avanzati del nemico, poi vennero contro Angrogna, difesa per un giorno intero da cinquecento montanari, che a reddizione della valle di S. Martino costrinse poscia a capitolare. In quegli scontri inferocirono le milizie del Mondovi, memori che i Valdesi aveano gagliardamente combattuto nella loro provincia durante i tumulti del 1682.

Gli storici protestanti affermano che per allettare i religionari alla resa, D. Gabriele e Catinat promisero che appena in presenza del Duca si fossero sottomessi, sarebbero stati lasciati in libertà di faro elezione tra l'esiglio e l'abjura. Fosse vera o non vera la promessa, quando i prigionieri giunsero in Luserna, vennero gi uni dagli altri separati e con

inumana asprezza tradotti nell'interno dello Stato: cinquecento ne mandarone a Luigi XIV, che li pose al reme sulle galere di Marsiglia: altri, avendo abjurato, ebbero confine nel Vercellese. I Veneziani ne vollere comperare certo numero per mescolarii colle cturme turche delle loro galee, ma il Duca non scope acconciarsi all'inique mercato. In quella le soldatesche davano la caccia per le montagne e pei boschi ai fuggativi, chi resisteva, uccidevano, chi reggersi non poteaper ferita o sianchezza maltrattavano o finivano; stupravano le donne; i vecchi e i bambini tal fiata foracchiavano a diletto. Rimanero spopolate e deserte le valli; parecchie migliaja dei lore abitatori disseminati nelle fortezze, quasi due mila fanculli tolti ai parenti e consegnati ai cattolici per essere educati nella fede romana. I favori della Corte e del Ciaro ricompensarono la famiglio che avenno preso il carico di mantenerli, e venne di moda e fu titolo di avanzamento l'avere un convertito o un catecumeno in cass. Il bel mondo no facea pompa, e ne collocavano uno o due dietro le carronze con un berretto di particolar forma che li segnalasse Poi la moda passò, e quegli infelici abbandonati, o diventarono tristi, o morirono miseramente.

XI Le valli erano purgate, partiti i soldati, quà e là rimanevano pochi premdiari. Ed ecco dal cupo dei boschi, dal cavo dei burroni, dalle ruccie spaccate, dall'alto dei picchi uscire e scendere nomini o fantasmi d'uomini dimagrati, seminudi, superatiti al ferro, ai periceli, alle fatiche, alla fame, percossi per mesi intieri dalle tempeste montane, cipati di erbe celvatiche, della carne dei camosci, de la progenie dei lupi vagolanti in cerca dei corpi insepolti. S'incontrano, si uniscono, si contano: sono quarantedue, alcune donne, alcunifancialla. Calano al piano, piombano improvvisi sulle guardie sparse, sui villaggi indifem, risalgone ni monti, toccano le aeree vette. Com rifatti di cibo, di vesti, di armi e di mazimoni ridiccendone, uccidono, straziano, feroci quai belve alla lor volta: veri corsari delle alpi, spandono il terrore all'interno : sono inseguiti, ma a guisa di carsosci e di starabecchi volano pei grappi e pei ghiacci; piede umano noa li raggiunge. Il governo loro offerì salvacondotti per uscire dallo Stato, chiesero ostaggi e la liberazione di alcuni loro parenti prigioni; ottennero le dimande, e la tre schiere mavviarono verso la Svizzera nel mese di dicembre 1686.

I prigionieri furono chiusi nella cittadella di Torino, nella fortezza di Asti, Fossano, Mondovi, Vercelli e Cunco, altri altrove Ammonticchiati nei cameroni, mal autriti, soffocati dal calore e dal aito nella etate, senza letto e senza coperte nel verno, costretti a dormire nul lastrico e nugli umidi mattoni, e nopra poca pagha fradicia, altri esposti tal fata alle intemperie, furono dai patimenti e dalle infermità decimati Luigi XIV diese: "Veggo che le malattie liberano in parte i il duca di Savoia dall'impaccio che gli dà la custodia dei ribolti delle valli di Luserna, e son certo che si consolera facilmente della perdita di tali sudditi, che cedono il luogo

\* ad altri migliori e più fedelli. " (Dup. ad Arcy 8 nov. Ib~).

I Cantoni riformati della Svizzera non si etanoarono dal fare uffici in Torino per la loro liberazione, e questa volta non ternarono infruttacci. Il conte di Govene, Residente di Savoia presso la Confederazione, a due deputati dei Cantoni appuntarono per iscritto che il Duca rimettesso in liberta tutt. i prigionieri, e li facesse a sue spese accompagnare sino alle frontiere elvetiche, gli Svizzeri in obbligassero di ricevarli e internarli nei loro passi, affinche di celato non ritornassero negli Stati, o macchinassero novità sui confin.

Nel cuore dell'inverno parte sul finir di dicembre, parte nel gennajo e nel febbrajo varcarono il Monconisio. Molti essendo gli ammalati condotti nopra carrette, nel disastroso tragitto perirono, quattro mila giunsero nalvi. Ne mancarone i maltrattamenti e le crudelta solite fra le soldatosche che gli accompagnavano, orrenda cosa l'intelleranza religiosa. Pare che il Duca ignorasse suffatte malvagita, giacche uno dei prigionieri nel diario della sua cattivita narra che ai carcerati ne la cittudel a di Torino era vietato di affacciarsi alla grata de le finestre, quando il principa rassegnava il presidio, e punivasi chiunque tentasso o di parlargli e di farghi pervenire suppliche (1).

<sup>1)</sup> Meston, Loc. at

Le opere riprovevoli del governo non finirono colla cacciata. Istruzioni severe furono date dal Duca a suoi agenti nella Svizzera e nella Germania, dove i profughi eransi riceverati, a fine d'impedir loro il ritorno in patria. Enrice Arnaud, nato in Die nel Delfinato, già capitano al aervizio di Guglielmo d'Orange, indi pastore di Torre-Luserna era il lor capo più temuto, e sapeasi che non avea perduto l'animo, e il manteneva eretto ne' suoi compagni di sventura, sollecitando in Germania e Inghilterra ajuti, e dandone promessa. Il nostro ministro fra gli Svizzeri promise premio a chi glielo desse in mano, o l'uccidesse. Tentarono ancora di avvelenarlo in Sciaffusa, poi di finirlo per mezzo di due sicari bresciani, stati al servigio di Venezia, e famosi per somiglianti imprese, come dai Grigiom avvisava il conte Martinengo. Fallirono le proposte scelleratezze, che il Duca non avea ributtate.

In tutti per altro non tacquero le voci dell'umanità durante la prigionia nella cittadella di Torino, e di pietà furono lodati taluni uffiziali e soldati, che acortarono gl'infelici al confine elvetico. Fra i primi trovo ricordati negli scritti dei Valdesi il cavaliere di Parella e il capitano Carrelli. I carcerati erano viestati dal padre Valfrè e dal padre Morando paternamente. A chi non avea danari i due Filippini ne davano alcun poco; distribuivano prodi ai più deboli, medicine ai sofferenti, e ciò senza distinzione fra convertiti e non convertiti. Trattavano anzi questi ultimi con carità quasi più rispettosa. A me sia lecito por fine a questa dolorosa narrazione con una parola di riverente affetto alla memoria del Beato Valfrè

## CAPITOLO VIL

## La Lega di Augusta e la Grande Alleanza.

"I. Le sose în qui dette fanno specchio delle condizioni della corte di Savoia verso la Francia, come la imprese di questa nelle Fiandre, sul Reno e sopra Genova dicono a che si fosse condotta l'Europa. Luigi XIV, ancorche solo, bastava a tanere il continente in frano, e niuna apprensione gli dava la Gran Bretagna, perocchè con Giacomo II, salito a trono nel 1685 poten fare a baldanza, come già con Carlo II.

Se non che sotto le acque pacate covavano tempeste. In Inghi.terra serpeggiavano gravi corrucci contro Giacomo II. cattolico, in voce di essere ligio alla Francia, e con segreto disegno d'intraprendere novita avverso alla chiesa Anglicana e alle franchigie del Parlamento; in Olanda Gughelmo d'Orange, genero del o Stuardo, guardava con occhio cupido all'isola inquieta e fremente, e gii Stati General, stavano in perpetuo sussulto pel rimanente dei Paesi Bassi spegnuoli A Madrid le rapite città delle Fiandre e l'occupazione di Casale erano puntura e vergogna all'orgeglio di una monarchia scaduta et, ma fiera. Leopoldo I, liberata Vienna, fece confederazione con Venezia, col Papa, colla Polonia e colla Ruesia : fu vittorioso degli Ottomani nella Servia, nella Transilvania. e nella Valacchia, domò gli Ungheri sollevati e rese ereditaria in casa d'Austria la corona di S Stefano; laonde ripigliati spiriti più animosi, egli e tutta Germania redeans: dell'Alsazia e di Strasburgo perdute. La revocazione dell'edatto di Nantea e le dragonate aggiunsero, nei pacsi protestanti, alle inimiciz e politiche gli odit di religione. Cinquecento mila Ugonotti standeggiati raccontavano le immanità patite, e a vendicarle invitavano principi e popoli. Non per questo ristavasi il re di Francia, che seguiva l'usato cammino.





II. Essendosi estinta la linea dei Simmaringen nel Palatimato, ne pretese la successione dei beni allodiali in favore della duchessa d'Orleans uscita di quella casa, quindi con bell'arte introdusse nell'arcivescovado di Colonia il cardinale di Furstemberg suo cliente e nemico a Leopoldo I. Di tal maniera poneva piede la Alemagna, e preparava le strude alla elezione del Delfino in re dei Romani, meta non più occulta de suoi maneggi, e alla quale avea per poco sperato di pervenire nel 1683; all'aprires della guerra ottomana. Col papa stesso, egli al fiero custode dell'unita delle credenze, procedeva alla libera, e se nel 1682 colle celebri Quattro preposizioni gallicane avea con ragione difesa l'indipendenza della Corona contro le immoderate pretencioni pentificio, era per mantenere in Roma le abunate immunità degli, ambanciatori, dette il diritto del Quartero, minacciò di occupare le terre pontificie di Avigaone è del Vanesino; il che fece di poi nel 1687. Infine cominciavano le ansietà per la successione di Spagna, non tacendó il re e i suoi ministri, che la rinuncia della regina sua moglie non era valida pe suoi figli; di che, ove gli venisse fatto di unire le due Corone nella casa borbonica, andrebbe distrutto l'equilibrio europeo, e rimarrebbe senza contrappese la dittatura francese. Allora insorse un uomo capace di stringere in un fascio tanti risentimenti e tante collere, armarli e velgerli contro al comune nemico. Quest'uomo fu Gugiielmo d'Orange, e la successione Palatina gli formi occasione di condurre ad effetto il grande suo proposito

Per opera sua l'imperatore, la Spagna, la Svezia, l'elettore di Baviera, il Grande selettore di Brandeburgo e i minori principi di Germania si collegarono a difesa comune e a guarentigia del trattato di Nimega e della tregua di Ratisbena la qual lega, divenuta famosa col nome di Augusta, dove fu conchiusa nel 1686, ebbe perfezione in Venezia nel 1687. Quantunque stipulata per semplice difesa, prescrisso minutamente i contingenti militari che ciascuno Stato porrebbe in campo, e più particolarmente i sussidi che sarebbero somministrati all'imperatore contro le pretensioni della Francia alla successione apagnuola. Gughelmo d'Orange non appose il sio



nome al trattato di Augusta che ordinò la opposizione dell'Europa alla superiorità francese, attesoche gli Stati Generali volevano allora starsene di mezzo, ma da lui fu ordito, e quando ebbe occupato il trono d'Inghilterra, egli ne fu la mente e il braccio.

Il 2 di settembre 1686, due mesi dopo si capitoli di Augusta, il duca di Lorena e Massimiliano II di Baviera presero Buda di assatto, azione giudicata allera maravigliosa, e che fece impressione forte nei popoli, tautoché il dialetto picmontese ne serba ancora ricordo (1). L'imperatore, i principi germanici e ogni Stato avverso alla Francia considerò quella vittoria, che era importante per sè stessa, come principio di cose nuove, e più di ogni altro ne fu capace Luigi XIV. Il quale ravvisando nella colleganza di Augusta un apparecchio di future resistenze, e sapendo ora che Solimano III trattava la pace con Leopoldo I, fece opera di rompere i disegni degli alleati pria che giugnessero a maturità, e minacciando guerra all'imperatore e all'Impero confortò il Sultano a taginar le pratiche dell'accordo, promettendo di rientrare egli ateaso collo armi in Alemagna. Scorgeasi inevitabile is prossima una seconda guerra generale.

III. Vittorio Amedeo II, stato alcua tempo in abbattimento e tristezza per la spedizione Valdese, di cui sentiva rimordimento, e il disamulava, di tratto mutò viso, e come spensierato, cui siano venute in uggia le cure del governo, spendova i giorni in cacce, e le notti in allegri e liconziosi ritrovi; il che gli ambasciatori francesi notando rimettevano dai gellosi sospetti. Non così le altre l'orti che, forse indovinandone i sentimenti, ne traevano buon augurio. Il marchese di Parella non inutilmente avea fatto dimora in Austria, deve la contessa di Konigseck sua sorella, il principe Eugenio e Massimiliano II di Baviera divenivano pel Duca efficaci mediatori. Il governatore di Milano poi con dimostrazioni che talvolta parvero undar oltre la circospezione imposta dalla prudenza,

<sup>(1)</sup> Di chi abbia fatto, e più nucera di chi creda aver fatte grande impresa, i piemontesi dicono: Pare che abbia fatto (preio) Buda

non pretermetteva occasione di fargli cortesie rilevate, e della benevolenza imperiale fu curioso documento il falso Inviato di Savoja comparso in Vienna nella state del 1685, fatto che può dirsi senza esempio negli annali della diplomazia.

Un giovane di ventitre o ventiquattro anni col nome di Carlo Leopoldo Ranuccio marchese di Gorzegno, che si qualifico per gentiluomo di Camera, Consigliere di Stato e comandante di Asti, si annunzio quale Inviato atraordinario di S. A. R. alla corta Cesarea e all'elettore di Baviera, deputato a complire i due sovrani in occasione del matrimonio di Massimil and II di Baviere coll'arciduchessa Maria Antonia. Fu ricevuto in udienza dall'imperatore, dall'imperatrice regnante, dall'imporatrice vedova, dagli arciduchi, dall'arciducl'essa sposa e quindi dall' Elettore. Nell'udienza imperiale recitò pomposo discorso profferendo gli ainti di Savoja nella guerra turchesca, e guindi per due volte trovò modo di accattar briga pel cerimoniale, in conseguenza del che il Mastro delle Cerimonie ebbe gli arresti in casa. Per ventitre giorni ciurmò imperatori, arciduchi, elettori, min.stri e ambasciatori: altoggiò in casa del principe Eugenio che stava al campo; e, cosa incredibile, niuno dubitò del mal tiro, essendo in quel punto lungi da Vienna il barone Sbarra azente del Duca. Finalmente il lestofante, avuto fumo che alcuni piemontesi insospettivano, una sera si scansò travestito da frate, lasciando debiti coi principali mercanti di Vienna. In Parigi si fo' chiamare Amedeo del Carretto marchese di Marsaglia; fu riconosciuto, preso in Anversa, sostenuto a Brussella a tradotto in Premonte. Il suo nome era Carlo Francesco Caruffi, nato di onesta famiglia di Mondovi. Vittorio Amedeo II. che avea divisato di mandare a Vienna, in occasione delle nozze elettorali, due gentiluomini, se ne era astenuto a cagione della Francia, e ora, saputo il caso, acrisse all'abate Lanteri suo agente in Monaco: " Il temerario modo d. pro- cedere del finto marchese del Carretto è tanto alieno dal · carattere che abusava, ch'era capace di avelare la sua ri-

- \* halderia, onde non possiamo comprendere come dopo l'av-
- viso da voi dato... non l'abbiano riconosciute e fatto arre-
- stare, quando insolent) nella forma accennata per non aver Canven, Il primo Re di Capa Zarria,

"ricevuto l'udienza del Ser" Elettore " Il marchese Dorm di Carie, spedito poco stante al campo criatiano, passando per Vienna ripeteva al Duca che tutti i ministri dei principi gli parlavano di tale negozio, e che se non fosse già stato cognito di persona, e non avesse avute lettere ducali per l'Elettore, non avrebbe pigliato ardire di andare a Corte (Lett 29 luglio 1685). La longaminità di Leopoldo I verso lo strano ambasciatore a ogni modo dimostra quali riguardi usava verso il duca di Savoja (1).

IV. Adunque i confederati di Augusta, considerando di qualmomento sarebbe l'accessione del Piamonte alla lega per operare una gagliarda diversione in Provenza e Delfinato, e impedire alla Francia di far impeto con tutte le sue forze nella Fiandra e in Germania, per mezzo dell'imperatore e della Spagna si volsero a Vittorio Amedeo II, e ne tentarono l'animo, Si raccoglie dagli storici che venne a tal fine in Torino per parte di Leopoldo I l'abate Grimani, veneto di nazione, con istruzione di chiarire il Duca che i suoi interessi erano conform a quelli della Lega, e che se l'Europa si confederava per propulsare la universale monarchia di Francia, la corte di Torino meglio di ogni altra dovea conoscere che non erano vani gli universali timori, essa che della burbanza francese faceva si amaro esperimento. L'abate, e poscia Cardinale Orimani, compito gentiluonio, destro cortigiano e bel parlatore. trattando con giovane principe di assolute voghe e cupido di gloria, doves ricordargh che il signor del Piemonte era il naturale guardiano delle Alpi, e che stava in lui il chiuderne l'ingresso alla Francia; spuntare il giorno della ricuperazione di l'incrolo, poter egli discacciar i francesi da Casale, ritor-



<sup>(1)</sup> Il Caruffi da Vienna ando a Parigi sotto il nome di principa della Marsagtia, poi si cambio in un Ameneo del Carretto conte di Cessamo, marchese di Marsaglia. Lingi AIV, quando il feco arrectare, noi volle consegnare al Duca, e lo fece tracurre alla frontiera dei Paesi Barsi. C pitato in Anseria sotto il nuovo nome di marchese Amedeo Conzagdi del Castiglione, fu ancora arrestato e condotto a Brusselle. La Spagna, dopo lango, mongi, ne concenetta l'estradizione. Che tia avvenuto di lui, non mi venne fatto di scoprire. Vedi una mia stampa. Chi fosse di filso Invato di Saveta alla Corte imperiole di Pienne, nel vol. Il chelle Curiosità e ricerche di moria Subulpina.

nare nella propria libertà la corona di Savoia, e confermarle quell'autorità in Italia che la virtu dei maggiori e la felice postura de' suoi Stati le aveano conferita.

Somiglianti insinuazioni cadevano in terreno bene apparecchiato. Ma Torino non essendo luogo accomedate a cos: gelosa trattazione, perchè stavano spalancati gli occhi della kgazione francese, il Duca non veniva al sodo, nè si discoriva, continuando gli spassi e le feste. Poi d'improvviso la iera del 28 gennaio 1687 su, finire del circolo della duchessa anna, intrattenendosi col marchese d'Arcy, gli disse confidenzialmento che stava per andare a Venezia a vedervi l'elettore di Baviera suo stretto congiunto e passar colà gli altmi giorni del carnovale. Il marchese, attonito, gli rinostrò che il re potea interpretar male un viaggio di cui son eragli stato dato avviso preventivo; recordasse che già nel 1684 siffatto disegno era stato gravemente udito, e che si stesso aves data promessa di non ripigliarlo senza il regio consenso. Il Duca rispose che gli mancava il tempo di spedre un corrière in Francia, perchè l'Elettore soggiornerebbe pochi giorni in Venezia, ed egli correrebbe il rischio di giungervi quando il cugmo ne fosse partito Del resto avere stimato di poter ciò fare senza offesa del re, dacchè Carlo Emanuele II, di suo vivente, era atato a Padova per visitare l'Elettore padre di Massimiliano II, e niuno aveagliene dato cagione, ancorachè il viaggio fosse stato intrapreso senza saputa del re (1). A egni modo partirebbe fra due giorni E il 30 di gennaio parti sotto il nome di conte di Tenda, e come uno del seguito del conte Roero inviato a complire l'Elettore; lo accompagnò il marchese di Doghani consapevole dei segreti. Incontanente lo seguì l'ambasciatore di Francia, e per ordine del re gli tenne dietro 1. s1g. d1 Goubland suo ministro a Mantova; in Venezia l'ormo i. sig. della Haye, Residente francese presso la repubblica.

Erano colà convenuta i rappresentanti degli Stati germanui per sottoscrivere i capitoli di Augusta; eravi Massimi-



<sup>1)</sup> Cic si legge nella risposta di Vittorio Amedeo II ada dichiarazione di guerra a Laiga XIV nel 1690.

liano II, l'espugnatore di Buda, e con lui il giovane principe Lugenio, cui pochi allora posero mente, e la cui presenza tardi fu dagli Arghi notata, Vittorio Amodoo e Masamiliano ostentarono di passarse a in divortimenti o starsene ammiratori delle maraviglie di S. Marco, ma in pari tempo discutevano gl'interesm della lega, e l'abate Grimani, assiduo presso il Duca, proseguiva le pratiche iniziate in Torino. Vittorio Amedeo II che di aproni non avea mestieri, ma di cautele diligentissime, non firmò convenzione alcuna, nè assunse impegni formali, ma esaminò le profferte di anuto che gli erano fatte largamente, e ai dichiarò pronto ad accostarsi alla parte dei confederati nel giorno e nell'ora opportuna (1) E per meglio allettarlo, e disamulare la occulta con un'apertanegoziazione, si pose mano alla pratica pel trattamento regio e per la compera dei feudi imperiali delle Langhe, quell'asilo di malviventi, di cui si è gia toccato. Non he trevate vestigio scritto delle trattative segrete di Venezia, essendo esse rimeste ristrette fra il Duca e il marchese di Santommaso, ma una lettera tutta di mano di Vittorio, scritta allora al marchese, solleva alquanto il velo dogli abboccamenti.

Accennate le attuali condizioni d'Italia, egli dice: "Spero che verrà tempo in cui tutti i voti dei principi e segnatamente dei Sovrani d'Italia, eccetto il duca di Mantova, antanno esauditi (2). Quindi il marchese di Dogliani, mandato ambasciatore in Francia dopo il convegno, ecriveva al Duca: "V. A. R. sa che pesso serbare un segreto. Venezia ne è prova (Lettera del 12 maggio 1687). Colà le parti ciano state così bene rappresentate, che i segugi niente avendo adorato, a Versaglia si conchiuse che il viaggio era stato una gita di piacere carnovalesco. Nell'andare, passando per Milano, fu servito con magnifi cenza dal governatore conte di Fuenzalinda; al ritorno più non si soffermo, e il 9 di marzo rientrò in Torino.



<sup>(1)</sup> L'aneddolo del frate veneziano mezzano degli accordi e venduto all'ambiasciatore di Francia, cui consegnò copia del trattato coll'imperiore e novella che il Botta aboucco, tratto in inganno da un libello francese del tempo.

<sup>(2)</sup> Archivio di Stato di Torino, Lattere di Vittorio Amedeo II.

V. Tosto si osservò mutato in lui il tenere di vita: ablandonati i passatempi, si appartò nel suo studiolo, e tutto si ndonò alle faccende di Stato. \* Sono troppo vecchio per le galanterio e le altre bagatelle ... diceva al marchese d'Arcy il grovine di ventun anno. Assottigliò le spese di Corte, tolse quelle che nel militare gli parvero inutili, e pose una tassa. pel rinnovamento de le armi gentilizie. Saputasi la pratica coll'imperatore per la compera della superiorità effettiva sopra i feudi delle Langhe (del trattamento regio non pare che se ne avesse sentere) Luigi XIV lodolla in un dispaccio del 19 di luglio 1687, nel mese seguente (28 di agosto) la disapprovò, perchè introdotta senza sua saputa, e con un potentato non amico; e informato che il marchese di Parella doven essere mandato a Vienna, caso che la duchessa Anna, allora incinta, si fosse sgravata di un maschio, vi pose nuovo diviste, come si è raccontato.

Abbiam pure detto che il marchese di Pianezza era atato relegato in Aceta incieme col conte di Druento suo nipote, quando nel 1686 uscirono di Monmeliano e dal castello di Nizza. Nel 1689 essendo al marchese morte l'unico fighuelo, il Duca gli concedette di venire nel suo castello di Pianezza presso Torino, e al conte di abitaro nelle sue terre. Nel 1690 l'uno e l'altro furono riammessi a Corte, il marchese restituito nel suo grado di luogotenente generale comandante la cavalleria, e il conte destinato ambasciatore straordinario in Francia. Pianezza si presentò insieme col nipote a Madama Reale per chiederle la restituzione nella sua grazia, e cominciò il ano complimento; ella gliel troncò a mezzo dicendo: "Sono Cristiana, e basta ". Nè il favore, in cui parve ritornare il marchese, seppe buono al re, il quale ordinò all'ambasciatore di sorvegliare l'antico ministro.

Altri minuti fatti inasprivano gli umori. A Versaglia erami i rimbrotti, perchè non velesasi più consegnare i condannati piemontesi per essere posti fra le ciurme di Tolone, e più non venivano tollerati in Savoja gli arruolamenti per conto della Francia. Luigi XIV nospettava le intenzioni del Duca, e facevasi torvo, ma non avea buono in mane per muovero accuse fondate. Vittorio Amedeo II cercò di addolerrio con

bel modo. Avendo il marchese Ferrero chiesto di ritirerai dalla sua legazione, deputò a Parigi in cambio suo il marchese di Dogliani (quegli che era stato a Venezia) con mandato di chiedere favore e siuto per fare impresa contro Ginevra, rocca del Calvinismo, dandoni a oredere cho col mostrarsi caldo di quei resentimenti religiosi che inflammavano il Cristianissimo, muno il giudicherebbe intento nelle mene dei principi protestanti, che avesno procurata la legadi Augusta. A Versaglia, dove ad altro si mirava, non si diè retta al discorso ginevrino, e il marchese di Dogliani non tardo ad accorgerai che non cessavano le diffidenze. Un di essendosi in Corte gparsa novella che Vittorio e l'elettore di Baylera sarebbero venuti in Francia, Luigi XIV disse ad alta voce- " Quanto al duca di Savoia, son certo che non verra, \* perché ha troppa più avversione per me . (Disp. del 17 norembre 1687)

Scoppiò il risentimento, quando gli fu annunziato che il Duca stava per mandare en ambasciatore a Madrid II viaggio di Venezia, le feste del governatore di Milano, il convegno coll' Elettore e col principe Eugenio, il negoziato dei feudi, e ora i, ripristinamento delle relazioni colla Spagna erano. gravi indui delle ambigue intenzioni di Torino alla vigilia. di una grande guerra. Venne ordine al marchese d'Arcy di significare a Vittorio Amedeo II che la compera dei foudi non doven effettuares, nè ripristinares la legazione di Madrid. e circa a questo secondo punto ricordo la promessa e l'obbligazione scritta di Madama Reale dopo la partenza del duca di Giovinazzo da Torino. Nè dalle censure andè scovro l'umore sobtano di Vittorio, e quella sua vita più da romito che da principe sovrano. Il marchese di Santommaso promise all'ambasciatore che non si parlerebbe più della convenzione per feudi, e che mun legato moverebbe alla Corte Cattolica.

Nel 1688 Luigi XIV deliberato di finirla coi federati di Augusta, la cui lega, se pretesseva pacifici intendimenti, potea cambiaru in macchina di guerra, e d'altro lato collecito di fare in favore dei Turchi una diversione contro Leopoldo I, dichiarò la guerra all'imperatore e all'Impero, e nel mese di settembre i francesi entrarono nel Palatinato. In quella

compievasi, come si dirà di corto, la rivoluzione inglese del 1688.

VI. Vittorio Amedeo II, o scoraggito, o rapito dal caldo dell'età, nuovamente si diede allo scapestrato. Fu allora che cominciò a brillare l'astro della giovine contessa di Verrua, destinata a regno più lungo di quello della marchesa di Priero. Cio che ei agritasse nell'ammo suo fra il 1688 e il 1690, la storia non può parrare, perchè delle tumultuose baldanze interne, cui sottentrano gli acoramenti repentini, dei si e dei no gli um contro gli altri in contesa, renderebbero mal sicura. testimonianza anco gli scritti contemporanei, se ve ne fossero, endo che gli osservatori ufficiali sogliono in tali casi essera t atti n inganno o dalle proprie idee, o dall'arte di chi si suol nascondere agli occhi indagatori: e in un giovane che a frequente varia abiti e sembiante, si argomenta piuttosto leggerezza che costanza di propositi. Solamente quando il dramma grunge alla catastrofe, si ripeasano gli atti e le parole dei tempi anteriori, e si commentano alla luce dei nuovi eventi, cando sovente per fatti certi le congetture. Questo per altro è lecito affermare, che pochi principi sotto verga si dura e vigilanza cotanto etretta camminarono più destranente in un labirinto intersecato di precipizi, evitando i pericch quotidiani delle proprie e delle altrui imprudenze. Ne fra le dissipazioni di quei giorni dimenticava le cure della mbz.a; esercitava i soldati nei campi militari, stava di continuo a cavallo, e dirempendosi alle fatiche e rafforzando i muscoh, rmvigoriva la fibra.

Il re di tanto in tanto gli dava una strappata di morso come a cavallo bizzarro, cui conviene far sentire la mano che regge la briglia, e in qual ta di zio rampognava ora, dimentico dei propru esempi, gli amorazzi nel modo stesso che avea dianzi rimproverata l'austerita monacale del mpote. Non cessavano gli abusi dei corrieri detti di gabinetto; e la introcuzione delle merci forestiere in frodo della dogana cresceva, talche la Camera dei Conti ordinò che le valigie dei corrieri fossero impioribate in Susa, se venivano da Lone, e in Asti, se venivano da Roma. Luigi XIV dichiaro senza più che non avrebbe tel erata innovazione siffatta e nego minenza al senatore Giz-

zelli, mandato a Parigi per comporre la controversia Il decrete camerale non ebbe eneguimento. Luigi XIV con un permero gia preordinato in menta volle inoltre conoscere per minuto e da buona fonte, quanto di danaro riscotesse il Duca veramente, e quanti soldati mantenesse in armi; e il bilancio, che a quei di era un geloso segreto di State, non lo dimandò al Duca, che potea dare alle cufre il linguaggio che più gli garbava, ma commise che s'interrogasse il presidente Trucchi, il quale troppo apesso si fa a noi ricordare per tratti non belli, e ne richiese anche Madama Reale. Il Trucchi somministrò ragguagli ceatti; Madama Reale gli mando copia del bilancio. Così seppe che il Piemonte gettava nell'erario circa otto milioni di lire vecchie, e il Duca potea in tempo di guerra levare dieci mila uommi di truppe regolari. Erano forze di piccolo conto, ma vi fece assegnamento sopra.

VII Intanto l'esercito francese avea invaso il Palatinato e posto l'assedio a Filipsburgo. Fu quello il punto colto da Guglielmo d'Orange e dalla parte inglese avversa a Giacomo II succeduto a Carlo II il 16 febbraio 1685. Guzlielmo era marito di Maria figlia primogenita del re Stuardo, il quale essendo cattolico caldeggiava, come al è detto, la propria religione. e mirava in segreto a rendere assoluta la prerogativa reale. La condotta, i modi e le severita del re Giacomo davano escualle male contentezzo della pazione molto abborrente del nome cattolico, e ora delle sue libertà sollecita; onde Gughelmo, capo di uno Stato fiorento, chiero nelle armi, eperto nei negozi, sposo della figlia del re, devoto sila comunione riformata, sperava negli errori dello suocero e nelle perturbazioni della Gran Bretagna A lui si volgevano i nemici della caso Stuarda, et li udiva, e venuto con essi a stretti consigli aven fermato il disegno di scendere nell'isola coll'armata olandese, e cingere la Corona che gli era offerta.

Ma il re britannico essendo fido alleato della Francia, deve Lu gi XIV avesse minacciato la Fiandra e la Provincie Unita, il passaggio poten essere impedito, dovendo gli Stati General, e lo Statoldero provvedere a sò atessi. I francesi invasero il Palatinato nel settembre 1 88, Gughelmo d'Orange il giorno otto di novembre sciolse le ve e, sbarcò sulle coste inglesi a Torbay, e venne proclamato re; Giacomo II fuggi dall'isola dove avez regnato (1)

La rivoluzione del 1688 acquistò all'Inghilterra quella grande autorità che esercita tuttora, e che allora e appresso salvò l'equilibrio europeo. Guglielmo III, conoscitore delle forze dei vari Stati, sapeva che, priva del sussidio inglese, la resistenza europea non bastava contro la Francia, cui il contegno dei due ultimi Stuardi avea agevolato il predominio sul continente; salito sul trono inglese, porse la mano ai principi minori, e oppose insuperata barriera alle ambizioni della corte di Versaglia, contenendola entro giusti confini.

Ai primi assolta di Luigi XIV la lega di Augusta si convertì in quell'altra che fu detta la Grande Alleanza, e venne conchiusa in Vienna il 12 di maggio 1689 fra l'imperatore e le Provincie Unite. Vi aderirono tosto la Spagna, l'Inglalterra, il corpo Germanico, il re di Svezia e quello di Danimarca. I collegati convennero di voltar le loro forze contro il comune nemico insino a che si restituissero le cose nei termini dei trattati di Vestfalia e de' Piranei, e fosse ristaurato ne' sooi Stati il duca di Lorena. Per segreti capitoli l'Olanda promise di sostenere i diritti dell'imperatore sulla corona di Spagna, eve Carlo II morisse senza posterità. L'Europa corse all'armi ceultante, e credendo giunta l'ora della liberazione, cattolici e protestanti erano da un medesimo sentimento animati.

Luigi XIV raccolse sotto le sue bandiere trecento mila nomini, esercito non più visto dallo sfasciamento dell'impero romano in poi: portò la guerra sul Reno, nello Fiandre, nella Catalogna, in Italia, Lucemburgo e Catinat, guidandole alla vittoria, emularono le glorie di Condè e di Turenna

Google

H TUAN U

<sup>(1)</sup> Nella pregevolissima storia di Guglielmo III scritta dal birono li Grovestina leggesi: "Il est certain que l'attaque de la Flandre est nomplètement désaut le projet de Guillaume III Les États-Généroux, suma de terreur, n'auraient jamais conseni, dans un danger si imminent, à se priver de leur fictie, d'une partie de leur armée et de la présence du capitaine général de l'Uman ... T. Histoire des luttes et rivairités politiques entre un passances mardines et la France alc. par la Baran Sierema de Crovacrism, vol. V, pag. 457.

discesi nel sepolero. In Alemagna, dove avvenne il primo como delle armi, Louvois ordinò orribile sistema di guerra, e proclamando di voler sicurare le frontiere e porre tra la Francia e i nemici un deserto, comandò l'incendio e la distruzione del Palatinato. Le più ricche e belle citta, Eidelberga, Spira, Manheim, Vormazia, i popolosi villaggi, le fertili e ridenti campagne erano dal ferro e del fuece consumate. Il maresciallo di Lucemburgo combattè con virtù cavalleresca nelle Frandre, vince a Fleurue, a Steinkerca, a Nervinda. Il duca di Noailles si vantaggiava in Ispagna. Se non che ciascun escretto facendo da sè, a noi basterà di accennare a suo tempo i risultamenti generali della guerra, dandoci di tal guisa agio di raccontare senza intercompimenti quanto si appartiene alla storia nestra.

VIII. Quando nel mese di giugno 1688 nacque a Giacomo II an figliuolo, che assicurava la successione al trono, e fu percio occasione e fomento alla sollevazione del novembre, Vittorio Amedeo II mandò per gratulare al re il conte Roero, ministro di apparato a di complimento, a cui erano già state affidate altre ambascerie di tal fatta, e quella stessa all'elettore di Baviera in Venezia, di cui è simile al vero che non conoscesso l'occulto fino e la importanza effettiva. Giunto a Londra e presa lingua in Corte, si persuase che Gughelmo non si perrebbe alle sbareglio, e che in ogni case avrebbe acarse seguito nell'isola: e ignaro com'era delle condizioni morali lci popoli, delle passioni religiose e della costituzione britannica, porto giudizio che il re Giacomo non avea di che temere, nè rilevò i segni precursori della tempesta che stava per sommergerlo. Ma quando ella scoppiò, il nobile piemontese rese di sè buon conto, come nomo di cuere e come soldato.

Fuggito Giacomo II, Londra rimase per alcuni giorni in palti della bruzzaglia che, sgunzagliata e corrente al sacco e al sangue, mise a ruba le caso delle legazioni di Spagna, del tiran duca di Toscana e dell'elettore Palatino, e cerco a morte i preti cattolici, i padri Gesulti, e sopra tutti monsignor Ferdinando d'Adda, nunzio pontificio. Il conte Roero accorse a lui, ferelo travest re da cavaliere e prendere il



nome di conte di Sale, e tolti con sè un Gesuita e due pretielemosinieri della regina, parti col treno di quattro carrozze e quindici nomini a cavallo. A Sittinbura, saputo che l'abate Razzini inviato del duca di Modena era stato arrestato dalla folla, mandò sue genti, e queste furono disarmate dai tumultuanti. Egli, avanzatosi verso di loro, chiamò a sè il loro capo, diese chi era e gli mostrò un passaporto del principe d'Orange. Furono restituite le armi si suoi, e un maggiore della milizia giunto in quella, gli rese gli onori militari, e pose una guardia d'onore alta taverna dove erasi fermato. Allora il diplomatico fe' radere il capo al Nunzio e ai preti per farne scomparire le cheriche, prese i loro breviari, li buttò sul fuoco, e diese: Ora vi condurrò sani e salvi a Calais.

A Cantorbery le autorità e la nobiltà vennero a visitarlo, quasiche rivestisse carattere di ambasciatore, e gli diedero un bailo. Ind., saputo che non potrebbe salpare da Douvres. perchè era stato decretato l'unbargo, e per giunta la plebe vi sfuriava più che mai, mandò a Londra un signor Bertramo chiedendo un passo libero, che il principe d'Orange gli spedi incontanento. Qui avvenne le credo questo minuto particolare non conosciuto), che il re Giacomo, il quale era stato condotto a Rochester, vida il Bertramo con tale passaporto, e gli parve eì buono che ne fece domandere uno per sè cotto finto nome, e avutolo, se ne servi per imbarcarai, il che del resto gli fu agevolato da' suoi avversari. A Douvres il nostro ministro prese con sè un vescovo irlandose, alcuni francesi e alcune donne, facendole credere que balie. La merce di contrabbando, como egh piacevolmente acrisse, sah a una quarantina di persone. Un marinero che nello scompigho erasi attribuito il grado di comandante del castello, e che Gia como II chiamava Masaniallo, entrò nella taverna, dove era il conte, e gli chiese i passaporti, tenendo il cappello in testa. e due pistole in mano. Masamello, che leggeva a stento. quando riconobbe l'ordino del principe, si levo il cappello e disse: \* Va benissimo, milord ambasciatore .; e fece tirare quaranta colpi di cannone ia onore di Savoja. Il conte Rogrosbarcò a Calaia, acclamato quale salvatore dei cattolici. Ed ecco, monsignore (scrisse tosto al Duca) come l'Invinto.



di Savoja è uscito d'Inghilterra; nessun ministro ne e par tito più gloriosamente, (1).

Intanto il principe d'Orange era, come dicemmo, proclamato re col nome di Guglielmo III. A V.ttorio Amedeo II non isfuggi per fermo quanta variazione nel sistema europeo fosse per introdurre il rivolgimento britannico, e quali vantaggi ei potesse ritrarno, non ostante le attinenze di sangue che per parte della duchessa Anna lo univano agli Stuardi; ma non e credibile che innanzi alla fuga di Giacomo II carteggiasse col Principe, come affermarono i Francesi, nè di tali corrispondenze imprudenti havvi vestigio. Prima dello sbarco a Torbay, dicea: "Coi venti contrari, i quali impediscono alla flotta olandese di sciogliere le vele, sembra che il cielo si opponga al pernicioso disegno. E il marchese di Santommaso mandò al conte Rosro un sonetto che correva manoscritto per Torino, dove il poeta, dannando l'emp.o attentato, e bisticciando sul significato francese dell'Orange, sentenziava.

Che l'arancio fa fronde e flore e fruito Nel Britannico suol, ma non matura (2).

In Francia per altro prestavasi piccola fede alle parole, e si vigilava.

IX. Lugi XIV, appena demunziata la guerra all'imperatore, comunicò alle Corti neutrali e al duca di Savoja, il manifesto, in cui esponeva le ragioni che lo costringevano a pigliar le armi; e Vittorio, profondendo calde parole e buoni augurii, disse cue S. M. poteva " in ogni occorrenza far solido assegnamento sopra di lui ... Il re, pigliata la palla al balzo, gli fece richiesta di tre reggimenti di fanteria sotto le condizioni stesse, con cui Carlo Emanuele II gliene avea dati quattro nel 1672; di questi era stato soddisfatto allora mandasse quei medesimi, e fossero di mille nomini ciascuno.

2) Exemen. For cit

<sup>(1)</sup> V. Francia de Reno La Rivolazione inglese del 1888 e l'Inviato di Sacoia a Lombra, nel vol XXXI, celle Memorie della R. Accidenia delle Scienze di Torino, Macrilla accenna il fatto cel Nunzio Pontificio, Storia il ingialterra, cap. X

Il marchese di Louvois trasmettendo all'ambasciatore d'Arcy tale domanda soggianse: "Siccome S. M. non è per nulla persuasa delle intenzioni del Duca, nè del suo cuore, dovete fargli comprendere che S. M. non dubita che egli coglierà con premura quest'occasione per fargli cosa piacevole e grata. Andate a lui direttamente, non parlate ai ministri, acciocchè non abbia tempo di preparar le risposte, (1).

Fu un colpo di fulmine a ciel sereno. Il Duca, convinto che le protestazioni generiche di complimento si convertivano per lui in promesse e obbligazioni formali, rispose essere prontissimo a dare i tre reggimenti, considerando egli la causa del re come causa sua propria; ma, entrando di tratto nei particolari, osservò che i suoi reggimenti constavano soltanto di quattrocento uomini, e dichiaro che per la scarsità di truppe era a mala pena in grado di pres diar le fortezze, ondechè, se di tre reggimenti fosse privo, i Valdesi che andavano tuttodi macchinando ai confini avizzeri, tenterebbero senza meno qualche colpo, nè egli avrebbe modo di pararlo. Da ultimo dichiarò che in ogni caso i reggimenti non doveano combattere contro l'imperatore, suo Alto-Sovrano.

Questa clausola, sentita agramente, ancorchè giusta e non disforme dai precedenti, sece sclamare a Louvois: \* La corte di Torino non sa sar nulla con garbo,; e insistette chiedendo che i reggimenti sossero cresciuti ai mille uomini. Il dibattito durò un mese, e alla persine Luigi XIV, come osseso nella sua dignità, significò d. non voler più i soldati piemontesi. Qui il Duca a sar le dolenti maraviglie e battersi il petto: S. M. gli saceva assironto immeritato; si riponesse mano alla pratica, sarebbe i voleri suoi. Il re, condiscendendo alle preghiere, consensi che i soldati ducali stanziassero in Francia durante la guerra, donde non ritornerebbero in Piemonte, eccetto che una evidente necessità obbligasse il Duca a richiamarli. Egli era chiaro che alla Francia non bisognava si modesto ajuto, ma volessi un pegno. I reggimenti di Aosta, Nizza e Marina passarono le Alpi.



<sup>(1)</sup> Disp. del 14 ottobre 1688 presso Roisset, Histoire de Lourois, vol. IV, cap. XI.

In questo mezzo non cessarono le segrete corrispondenzo colla Spagna e coll'imperatore, nè fu interrotto il negoziato dei feudi e del trattamento regio; tuttavia nulla fu posto in carta, e Vittorio Amedeo II non promise di operare in un tempo determinato, discernendo ottimamento che carebbo oppresso pria che i nuovi amici venissero in suo soccorso Leopoldo I, menando buone le ragioni che alla corte di Torino procuravano il beneficio del tempo, trattò sotto terra, giusta una frase del Duca, e a tal fine mandò in Piemonte il principo Eugenio.

X. Abbiamo veduto il colonnello imperiale venire a Torino sullo acorcio del 1684, e nel 1687 assistere al colloquio di Venezia, nominato tenente generale nel 1688, e gravemente ferito innanzi a Relgrado. Vittorio Amedeo gli avva mandato il suo proprio medico per curarlo. Leopoldo I avviso che niuno meglio di lui, tra pei vincoli del sangue, e perche consupovole degli accordi pendenti, fosse acconcio a proseguirla. Engenio, avuta la comunicazione imperiale, scrisse al capo della sua Casa, chiedendogli facoltà di ventre di persona a Torino per ringraziarlo della sollecitudine dimostratagli, e conferire di cose di gran momento (1).

Vi giunte nel giugno 1689, accompagnate dall'abate Grimani munito di plen potenza pei trattato della lega e con istruzioni pei feudi delle Langhe e il trattamento regio. Eugenio devea prestabilire verbalmente le operazioni militari d'accordo col governatore di Milano, cui il re Cattolico avea ordinato di far entrare le sue genti in Premente, non si tosto il Duca ne facesse domanda, l'Inghilterra e l'Otanda il soccorrerebbero di danari, e l'imperatore di un corpo d'esercito. Sembra che allora i confederati facessero assegnamento sopra non so qual rumore che i protestanti leverebbero nel Delfinato nella state del 1690; in quel punto Vittoro Amedeo Il trarrebbe i dado e soscriverebbe la ega



<sup>(1)</sup> Il sig. Kanater ne la Vita del principe Eugenio di haroja, vol. I reca ina le tera di Eugenio al Duca che to inserii nene precedenti edi mini del mio lavoro, do già avvertito neda min Viona de la diptomirin della Certe di Soroja, vol. III, che essa e apocrafa e che non rileva tarvi chiose sopra

col Grimani in Torino e col conte di Fuensalinda in Milano. Aucora vi fu discorso di un matrimonio della principessa Adelaide col re dei Romani, quand'ella, che non avea per anco compiuto il quarto anno, fosse in età da marito. La vendita dei fendi fu concordata in un milione di lire, con intesa che in occasione della investitura l'imperatore darebbe al Duca il trattamento regio. Tuttociò fermato, il principe Eugenio riparti per Vienna, e in Torino rimase l'abate Grimani.

XI. Partiti i tre reggimenti per la Francia, Vittorio Amedeo cominciò a far leve sottomano, e Luigi XIV, avutone avviso, gli mandò che non arruolasse più di due mila uomini, dicendo, che armamenti maggiori gli darebbero giusto sospetto di altri disegni, che egli non saprebbe comportare: dove poi il Duca temesse de' suoi vicini, gli manderebbe soldati al.'uopo. Ed essendo la guerra alla Spagna stata allora dichiarata, gli raccomandò di mettere Vercelli e le piazze sul confine Milanese in istato di difesa. Vittorio Amedeo II. quasichè volesse allontanarsi dal teatro della guerra, an nunziò che andrebbe a Nizza con tutta la Corte, e vi andò colla contessa di Verrua, nuovo e lungo suo amore. Durante il suo soggiorno cola, durato due mesi, il re mise a sua disposizione otto galere: il Duca non se ne servi, anzi, tragittando da Nizza a Oneglia, s'imbarcò sopra una vecchia feluca (Rousser, Loc. cit.). Fatti di minor momento, come l'arresto di un capitano Lascaris, che procurava arruolamenti in Savoja e il diniego di una commenda al marchese di Rivarolo, che serviva in Francia, inacerbirono le selazioni ordharie. Ma avvenne caso più grave.

I Valdesi, cacciati dal Piemonte nel 1686 e rifuggiti nella sizzera, non aveano rinunziato al proposito di ricuperare le native sedi; il perchè il Duca tenea barche armate sul lago di Ginevra, e buoni soldati nel Chiablese. A un tratto disarmo i legni sul Lemano, e richiamo le genti ivi presso stanziate; subitamente i profughi guidati da Enrico Arnaud, di cui si è discorso, raccoltisi in numero di circa ottocento nel paese di Vaud presso Nyon, il 15 di agosto 1689 passarono il lago, entrarono in Savoja sguernita di truppe, per-

vennero incolumi al Moncenisio, e discesero a Susa. Il Duca spech a quella volta dugento cinquanta dragoni; si apararono i fucili da ambe le parti, e i Valdesi si sbandarono, abbandonando i bagagli e ritenendo le armi. Mentre i dragoni fanno bottino, i reduci continuano la via per le montagne; a Salabertrand presso Exilles, abbattut.si in un grosso di Francesi comandati dal marchese Larrey, li assaltano con incredibile impete e li rompono, uccidendone trecento, come fn detto. Dopo di che senza intoppo giunsero alle lor vall. da tre anni abbandonate, e da pochi cattolici occupate Presero e fortificarono il castello di Balzigha nella valletta di Massollo, poscia nella chiesuela di Prali celebrarone la prima volta i riti del loro culto, rendendo grazie a Dio della miracolosa ritornata. A Siband copra Bobbio, il Grutli valdese, i pastori, i capitani e gli uffiziali giurarono I unione e la federarione loro per combattere e morire in difesa delle lor credenze.

XII. Gradossi contro il Duca allo scandalo e al tradimento. il marchese d'Arcy scrisse a Farigi che nell'abbaruffata di Susa non eravi stata una cola acalétura nè dall'una ne dall'astra parte, e il marchese di Louvois dichiarò che a Torino erasi ordita la trama coll'Inghilterra e coll Olanda. Vittorio sulle prime rispose che avea preveduto e predetto ciò che era succeduto, imporocchè i Valdesi, sapendolo privo de suoi migliori reggimenti, aveano ripigliato rigoglio e beldanza; e mando contre le valli il marchese di Parella : ma, essendo caduta una precoce nevicata che impediva i passi, lo richiamo, rimettendo la spedizione alla primavera. E mostrando nsertimento delle accuse mossegli, e molto malanimo verso i ribelli rientrati armata mano, domando al re che i tre reggimenti spediti in Francia ritornassero m Piemonte, dicendo all'ambasciatore queste gravi parole. \* Infelice principe \* esser quello, cur non si perdona di reguere e governare in \* casa sua, e che, in rimerito dei servigi resi, vede coglierai

- \* pretesto a dettargh la legge, toguendogli credito e riputa-
- · zione; il re di Francia essera potente e vicino a' suoi
- \* Stat , e potersene insignorire a sua posta, ma alla perfine
- · cover pare na Sovrano alcun che alla propria gloria e al
- \* proprio Stato , (Disp. 15 settembre 1689)



Alla lettura del dispaccio sorse vivace disparere nel Consiglio di Francia, e i più caldi proposero che si occupasso militarmente il Piemonte Se non che l'esercito che nell'anno seguento doves scendere dal Delfinato nelle terre subalpine e percuotere nel Milanese, non era allestito, e in quel mezzo gli imperiali ripresero Magonza e Bonna; perciò non fu giudicato spediente azione il precipitosa: oltrechè ben sapevano quanto sottili fossero le forze del Duca, e stimavano ch'ei fosse invisc ai popoli, sì che au di essi non potesse fare fondamento veruno. Louvois disse a uno de' suoi agonti: "Riconosco il · mal talento del Duca, ma e così debole che non potra " mettere a effetto le male disposizioni del auo cuore. Non \* ha tre mila nomini in piedi, è odiato nel suo paese, dove " niuno prenderebbe servigio sotto di lui . (Lett. al conte di Chamlay del 23 settembre 1649). Infrattanto il re pigliò ua partito mezzano non restitu) i tre reggimenti, offerendo al Duca cinque mila dragoni francesi, e sollecitando le operazioni contro si Valdesi mandò a Pinerolo il generale Catinat, destinato a comandare l'esercito del Delfinato e guerreggiare in Lombardia. Nel medesamo tempo, per dar segno di qualche arrendevolezza, richiamò da Tomno il marchese d'Arcy mostratosi oltre al conveniente aspre nelle ultime controversie, a deputé ambasciatore il conte di Robenac, che ebbe la prima udienza il 20 gennajo 1690.

Vittorio Amedeo II non rinnovò le insistenze pel ritorno dei reggimenti, e promise di operare d'accordo coi Francesi contro le Valti; non arraolò più di due mila uomini nuovi, ma addestrati e provvedeti i due mila, rimandavali alle lor case, e altri due mila ne chiamava. Il giuoco afuggi ai Francesi. Il conte di Chamlay scrisse a Louvois: "Badate" il Duca è in commercio strette coll'elettore di Baviera, "tiene nel primo grado d'onore il 'principe d'Orange, e " la propone a sè stesso come modello che vorrebbe imi"tare ...

XIII. L'otto febbrajo 1690 Leopoldo I sottoscrisse due diplomi, coll'uno dei quali concedette il trattamento regio agli ambasciatori di Savoja, e coll'altro conferì al Duca il Vicariato imperiale sopra i feudi attigui o inchiusi negli Stati suoi, con facoltà di acquistarli (1). Questi onori e queste grazie erano impartite (dicevano i diplomi) in contemplazione delle benemerenze di Casa Savoja verso l'Impero, e massimamente a cagione del soccorso di recente prestatogli contro gli Ottomani Della somma convenuta, e solamente in parte sborsata, non eravi menzione, ma fu a parole convenuto che dovea per l'appunto impiegarei nella guerra contro al Turco.

Luigi XIV ebbe informazione che i dipiomi stavano per uscire, quando invece già erano firmati, e tosto ordinò al conte di lifebenac d'intimare al Duca che avrebbe considerato come atto di ostilità il pagamento di qualsiasi somma a un nemico della sua Corona. Vittorio si scuso di non avergli dato notizia di un trattato che gli atava a cuore, non per l'onore soltanto, ma per l'utilità e la sicurezza intorna del dominio; i danari dover servire per la guerra d'Ungheria, non contro alla Francia; non poterni disfare le cose fatte, la somma essere già pagata.

L'aver negoziato a Vienna senza saputa del re e contro gli ordini espressi ingiunti nel 1687, il ricusare di rompere la pratica, il sapere di buon luogo che il pagamento non era ancora fattò per intiero, e l'affermare il contrario, svelavano una qualità d'intenzioni che richiedeva non più mezzi termini, ma gagliardo rimedio. Il marchese di Dogham ambasciatore a Parigi supplicò al Duca di rassognarsi; la buona politica e la prudenza comandarlo: niun fedele suddito potergli consigliare di porre lo Stato a repentaglio affatto, quand'anco (soggiunse) l'imperatore e gli Spagnuoli avessero promesso a V. A. R. ogni qualità di ajati, la Savoja sarebbe perduta e il Piemonte calpestato e forse, ridotto in cenere,



<sup>(1)</sup> I fondi crano i seguenti Serravalle, Mennagino, Gorzegno, Bussolasco, Onsole, S. Benenetto, la Nella d. Belbo, Fissoglio, Gravantana, Serretto, Prune: Loano ossia Levica, la Schietta, Garretto, Catro, Montenotte flocchetta del Catro, Mioglia, il marchesato di Spigno con cinque terre, Barqinetto, Brovia, Rocca d'Arazzo, Rocchetta di Tanaro, Beivedere, Frinco, Vincio, Castelnuovo Braggiato, Mombercelli, Rifrancore, Desana, Millesimo, Cosseria, Plodio e Biestro (frazioni di Millesimo), Arquetto, Ballestrino, Masino e Camerano.

come il Palatinato, prima dell'arrivo dei loro soccorsì (Disp. 3 maggio 1690).

Il conte di Rébenac fece le minaccevoli rimostranze, ma si accorse che più non giovavazo le parole, poichè il marchese di Santonimaso, tanto circospetto e nei discorsi pesato, gli disse. \* Dacchè S. M. vuole la perdita di S. A. R., \* prenderemo i partiti della disperazione, e faremo a somi-" glianza di chi avendo la casa in fiamme, si getta dal tetto, \* ben sapendo che ne andrà della vita, o per lo manco si

- romperà un braccio o una gamba, ma es parimente che
- \* rimanendo, brucierà vivo. Chiameremo in soccorso l'impera-
- \* tore, la Spagna, tutta Italia, e non sareme abbandonati. Così
- avesse il Duca ascoltate le profferte che prima d'ora gli
- \* erano state fatte; non escebbe oggi ridotto a questi estremi ". Luigi XIV significo a Rebenac che non occorravano altre trattazioni col Duca e co suoi ministri; lasciacce operare il signor di Catinat, cui mandava istruzioni.

XIV. Le intruzioni furone quest'esse marciasse copra Torino, intimasso al Duca di mandare immediate in Francia due mila fanti e tre reggimenti di cavalli: chiedesiegli oltre a ciò la cittadella di Tormo e la fortezza di Verrua, aspettasas la resposta, e da questa vadrabba se l'esercito che gli era affidato, deves portar la guerra nel Milanese, o farla al Pirmonte. Catinat acrisse da Pinerolo al marchese di Santommano (6 maggio), che dovendo marciare contro al Milanese. era d'uopo, si ordinassero gli alloggi e le vettovaglie pel transito delle soldatesche. A ciò il Duca mancò il conte Gazzelli per trattare, ma Catmat gli dicherò di avera ordine di entrare senz'altra dimora negli Stati di S. A. R.; appresso si spiegherebbe più distintamente. E il 9 di maggio scese con sette mila nomini ad Avighana, donde riscrisse che gli si mandasse un ministro, cui farebbe paleci le intenzioni del re. Il Duca spedi il marchese Ferrero, poc'anzi ambasciatore in Francia, a cui il generale significò che S. M. avea giusto motivo di credere che S. A. R. tenesse pratiche co' suoi nemics, onde per sicurezza propria e in conferma dell'antica armerzia richiedeva tre mila nomini a piedi e otto cento cavalli per aervire al di là dei monti, quarant'otto ore di tempo

per la risposta. Non pariò delle fertezzo a cagione di un errore di scrittura corso nella sua istruzione (1) Avvertito dell'errore da Louvois, il 17 meggio scess a Orbassano di stante sei miglia da Torino, e di là annunziò che dovea fare altra comunicazione ancera. L'abate di Verrua, anch'esso già ambasciatore presso Luigi XIV, corse a Orbassano, dove l'atinat gli espose che, oltre alle truppe, il Duca dovea consegnare dua piazza del Piemonte che assicuramero in ogni evento le comunicazioni fra Casale e Pinerolo, e nominò Verrua e la cittadella di Torino.

Vittorio Amedeo II avea voluto sorprendere il nemico, e ne fa corpreso. Non semarritom in quel penglioso frangento. avvisò col suo ministro con quall spedienti potesse guadagnar. tempo prima di scoprirsi; nei giorni, nelle ore etava la speranza di miglior fortuna. Bisognavagli munire è vettovaghare Torino, dar perfezione agli accordi coll'imperatore e colla Spagna, e fare abilità agli Spagnuch di entrare in Piemonte. e agli imperiali di giungervi. Rispose che poneva le truppe ai cenni del re, impartendo la necessarie istruzioni per determinare le condimoni dell'invio; e rimando a Catinat il marchese Ferrero e l'abate di Verrus, mallevadori della sua innucenza, proponendo di rimettere le chieste fortezza in mano dei Veneziani o degli Svizzeri, i quali le consernerebbero al re, dove risultasse autenticamente ch'ei si fosse collegata coi nemici della Francia. Il generale replico che le que istruzioni erano perentorio e non pativano variazione. Allora il Nunzio pentificio, pregato dal Duca, andò in persona dal comandante francese, ma farono vani gli ufici, e Catinat mossa verso Cariganno. Vittorio a guisa duomo che, porduto ogni animo, si arrende, gli mandò lettera di sua mano pel re, nella quale, non perdonando ad alcuna più larga caprossione di rispetto e di sommessione, disse che concederabbe Verrua e Torino, piuttostochè espersi alla perdita della grazia



<sup>(</sup>I) Il marchese di Louveis, dettando le istruzioni per Catinat, aveva detto che il Duca doves consentire " la marche de ses troupes dans le fauboury de Lyion, ar l'estrie des troupes du Ros dans la citadelle de Turia ». L'amanuence invece scrisse: ou l'estrie des troupes du Roi, etc. En corretto I errort, é u aggrunce la domanda di Verria. V Rousser, list de Loures, voi. IV

reale; nondimeno pincesse alla M. S. di considerare quanto grave fosse una tale condizione; ricordasse i vincoli del angue, e discipati gl'ingiusti sospetti, lo ricevesse in luogo di nipote, in cambio della cittade la di Torino si contentasse di altra fortezza, e la consegna si facosse per trattato; a tal fine già essere per via il conte di Druento destinate ambacciatore in Francia; S. M. degnasse udire le osservazioni e proposte che il nuovo legato avea ordine di sottoporle (Lett. del 20 maggio). Catinat, ricevuta questa lettera, non avvisò la sottile malizia chiusa nella riserva di far trattato, e mandatala al re, pur continuando a raccogliere le truppe, si ristette aspettando la risposta.

Pasarrono alcuni giorni, o Torino o la cittadella furono poste in grado di sostenere un assedio, non che un soprassalto. Il Duca ragguaglio di ogni cosa l'imperatore e il governatore di Milano, ni quali promise di tenere a baca il nemico comune, finche potesse; sollecitassero l'invio dei sussidi, e appena comparissero, soscriverebbe la lega e sarebbe con essi in arme. L'abate Grimani che stava tuttora in Torino, avea la plenipotenza imperiale, e al conte di Fuenzalinda si die avviso che verrebbe di breve a Milano il conte di Brandisso. Ogni cosa era maneggiata da Vittorio e Santemaso, e in essi stava sepolta.

XV. Catinat avea interpretata la lettera del Duca come una esplicita obbligazione di consegnare le fortezze, salvo al re la libera facoltà di avere la cittadella di Torino, ovvero di starsi pago a un'altra piazza, senza por mente alla domanda di farvi trattato sopra, e di adire il conte di Druento; ma Lingi XIV, addatosi della tela, alterossi col generale che non era venuto contra Torino per impadronirsene con una battaglia di mano; perciò con pari destrezza rispose essere lieto di sapere della bocca stessa del Duca che si rimettevano le due fortezze, e che per conseguente ordinava al comandante delle sue truppe di occuparle. Quanto all'ambasciatore che dovea portarghi altre epiegazioni, non essere questi in Parigi, e non poterne aspettare la venuta; del rimanente si udirebbero con premura ogni sempre le commissioni, che gli sarebbero commesse dal suo signore. — Catinat trasmise al

conte di Rébenac la lettera, e questi la presentò al Duca a guisa di altimation. Vittorio, letto il dispaccio, protestò adognato, che si erano interpretate a mala fede le parole della sua lettera; il consenso da lui dato all'occupazione di Verrua e di Torino non essere assoluto, ma condizionale; dovervi essere trattate con clausole e guarentigie. Andarono a Carignano i marchesi Ferrero a Santommano (31 maggio), a rappresentarono forte tali ragion.; ma Catinat replico non essere in suo arbitrio l'indugiare più oltro; consegnassero le fortezze, o procederebbe ostilmente. Soggiunne poscia che il re più non chiedeva che le truppe ducali andassero in Francia, ma che si congiungenero colle francesi per guarreggiare in Lombardia contro gli Spagnuoli.

Questa dimanda nuova mutava sostanzia mente lo stato dei negoziati; Vittorio Amedeo II avrebbe dovuto far guerra alla Spagna, uscire dalla neutralità, seguire la sorte del auo allesto senza beneficio alcune, e dargii pegno in mano, del che non era mai stato fatto discorso, e cenno; laonde i nostri plenipotenziari, scernendo qual partito potenzo cavare dall'improvvisa alterazione dell'accordo, protestarono altamente; e avendo il generale risposto che la condizione era assoluta e indiscutibile, partirono, promettendo di fargli note le deliberazioni del Duca il due di giugno.

NVI. Qui Vittorio Amedeo II insorgendo e dicendo tutto il suo interno, come chi tira la spada e getta la guaina, esclamo. Da lungo tempo mi tengone per vansallo, ora mi trattano da paggio; è venuto il giorno di mostrarmi principe libero e onorato ". Mandò al conte di Brandizzo ordine di moscrivere il trattato colla Spagna, e l'abate Grimani fu invitato a soccrivere quello coll'imperatore. Nel di ordinate non il marchese di Santommaso, ne il Ferrero, ma il Gran Cancelliere Bellegarde e il marchese Morozzo furono a Carignano, esposendo l'impossibilità di accettare la colleganza imposta, e misero in campo altri pertiti. Catinat, troncati i discorsi, annunzio che il giorno quattro di giugne moverebbe l'esercito, quando le poste condizioni non fossero accettate puramente e semplicomente (1).



<sup>(1)</sup> Per questi facti vedi i documenti degli Archivi di Stato di Torino,

Il 3 di giugno il conte di Fuensalinda e il conte di Brandizzo conchiueero e firmarono la convenzione che stabiliva lega difensiva impo alla pace fra il duca di Savoja e il re-Carlo II, il quale per parte sua e fin d'ora inchisdeva il Duca nella confederazione di Augusta. Il conte di Fuenzalinda si obbligò di far entrare subito in Premonte tre mila cavalli e otto o nove mila fanti sotto la condotta del conte di Louvigny per unirsi coi decali sotto Vercelli, donde moverebbero verso Torme in caso di assedio, blocco e altra offesa alla città. Ove poi i Francesi venissero contro le state di Milano, il duca di Savoja manderebbe le sue truppo a quella volta per opporsi al nemico; trovandosi il Duca in persona all esercito, ne prendeva il comando; in sua assenza lo comanderebbe il generale Louvigny. Questa lega che per era si considerava soltanto como difensiva, si convertirebbe in effensiva, non appena i Francesi operassero nimichevolmente contro eli stati di Mileno o del Duca; nel qual caso, eve si ricuperassero Pinerolo e Casale, Pinerolo ai restituirebbe al Duca, e salve rimarrebbero le ragioni che S. M. Cattolica sopra Casale pretendeva di avere: la altre conquiste si dividerebbero. per mets. E siccome (leggesi nell'art. XVI) S. A. R. è andata soprattenendo l'esercito francese nel suo paese con sommo suo pregrudizio per differire la marcia designata a danno della Stato di Milano, al quale' gli Stati di S. A. R. serowano di antemurale, il conte di Fuermalinda promise di dare nel Milanese i quartieri d'inverso alle truppe ducali per sollievo del Piemonte, riserbandos: facoltà di riscattare con danaro l'onere dei detti quartieri (1).

Il quattro di giugno l'abate Grimani diede perfezione al trattato coll'imperatore Leopoldo. Vittorio Amedeo II dichiaro di collegarsi con S. M. Cesarea e di operare con tutte le sue forze contro la Francia insieme cogli alleati, e di non far ne pace, ne tregua senza seputa o consenso dell'imperatore e



il Denina, Storia dell'Italia eccidentale, lib. XIII., Roceser, Histoire de Lourote, vol. V, e la mia Storie della Diplomazia della Corte di Saraja, vol. III

<sup>(1)</sup> Truités publics de la R. No son de Sarois, torn Il

dell'Impero, e S. M. Cesarea e l'Impero promisero di difendere in ogni tempo S A. R. sì in pace e sì in guerra, e colla maggiore celerità mandare in suo soccorso un corpo di cinque in sei mila fanti; alla pace, se Pinerolo fesse stata presa, sarebbe ritornata sotto la signoria del Duca, e per gl. altri acquisti che fessero fatti, stesse in vigore la convenzione col governatore di Milano (1).

Vittorio Amedeo II, avuta la novella che il conte di Louvigny si avanzava, per mezzo di Santommaco dichiarè all'ambascistore francese che le estremità, m cui il re lo poneva, lo conducevano ad accogliera le offerte di soccorso che gli Spagnuoli gli aveano fatte più volte inutilmente. Il 4 giugne i generali, i Grandi e la primaria nobiltà furoso chiamati a Corte, somma quivi e per tutta Torino l'ansietà e l'aspettasione. Vittorio Amedeo II mosse verso la sala del trono, e quivi con voce ferma, con grave e composto sembiante annunziò che la Francia, essendo irremovibile nelle intellerande pretese, e avendo egli, quanto a sè, tentato ogni mezzo per comporte pacificamente il dissidio, erasi risoluto di difendere il suo diretto colle armi, collegandosi colla Spagna, e gia il conte di Louvigny con cette mila coldati varcar la frontiera per congiungersi coi nostri, pari trattato avere stretto coll'imperatore, e in questo puate un corpo di Cesarei muoversi di Germania. " Gli secretti alleati vengono in mio coccorso (egli soggiunse), ma più che sopra la loro forza io faccio assegnamento sul valore e sulla devozione della mia nobilta e del mio popolo A questo valore, a questa devo-\* zione i Reali di Savoja non hanno mai fatto appello in- darno , (2). Un r spettoso e compresso mormorio di consenso accompagno queste parole, e quando Vittorio tacque, levossi unanime il grido di Vica il Duca. La notizia, divulgatasi subitamento per la città, fu accolta con pari caultanza, o il clero offeri gli ori e gli argenti delle chiese per provvedere allo urgenti necessita della guerra. Con Vittorio Amedeo, che



Trastés publics, etc., vol. Il
 Socano di Monarca, Trastati e gesta di Vittorio Amedeo II. Ma della Bislioteca del re in Torino.

Luigi XIV credeva odiato dai sudditi, batteva in quel punto il cuore della nazione, e ora il piccolo duca e il gran re stavano a fronte l'uno contro all'altro armati.

XVII. In Italia abbondarono i plausi alla risoluzione del principe prementese. Il papa che molto delevasi del re di Francia, la udi con grande contentezza, e il popolo romano la celebrò con pubbliche acclamazioni, talchè il Residente di Savoja scriveva a Torino che "dopo la liberazione di Vienna "non erasi udita un'allegrezza più universale". Il nuovo re britannico, vedendo quella mossa che apriva alle armi alleate un'altra frontiera del territorio francese, ringraziò in cuor suo l'alterezza di Luigi XIV e la burbanza de' suoi ministri, che aveano gettato il duca di Savoja in braccio della lega (1); e senza porre tempo in mezzo un ambasciatore del Duca ando in Olanda, e di là a Guglielmo III per complirlo del suo avvenimento al trono.

L'ambasciatore era l'abate, ora presidente poi conte della Tour. Passò per Vienna a sollecitare colà i pattuiti soccorsi. Giunto all'Aja, orò nella pubblica assemblea degli Stati, magnificando la grandezza delle Provincie Unite e la maestà di quell'adunanza repubblicana, che gli rendeva l'immagine del romano Senato, e chiese sussidi per la guerra e l'entrata del suo signore nella Grande Alleanza. In Londra il re lodo altamenta il Duca di avere scosso il giogo francese, e lo certificò di validi ajuti. Anche gli olandesi aveano largheggiato di lodi, se non che, quanto a danari, eransi mostrati restii a sborsarne per una guerra cos, lontana dalle loro frontiere (2). Ma l'ambasciatore seppe toccare un testo che rese grato suono alle loro orecchie, e fu quello della religione. Appena

les brus des alliès ...
(2) il presidente la Tour serisse a Vittorio Amedeo II, che gli olandesi conorcevano assai meglio le faccende de l'India, che quelle dei principi italiani.

Google

Ongina HARVARD Jis. J

<sup>(1)</sup> Nell'opera del barono di Grovestins, qui citatu leggi si a proposito di Guglielmo III. Les affaires du Piémont et de la Haute stalie accupirent une place importante dans les combinaisons de Guislaume III, pour abuser la France. Il comprit que ce n'était que de ce coté que la France était tulnérable aussi salua-t-il comme une fuveur spéciale de la Propinence les fautes de Louis XIV, qui forcèrent le duc de Savoie à se jeter entre les brus des alliès.

corse la voce che i sussidi doveano servire a soccorrere i Valdesi che ritornavano in Piemonte, armarli e vendicare col lore braccio le persecuzioni francesi, i più selanti fra i protestanti fecere once di coscionan più che di politica il venire in ajuto del Principe piemontese.

Il trattato fu sottoneritto il 20 ottobre. L'Inghilterra e l'Ohade ricevettero e associarono il duca di Savoja nella lega del 1689, e per abilitario a sociener la guerra a obbligarono di pagargli trenta mila scudi mensuali, venti mila gl'inglesi, e dieci mila le Provincie Unite; inoltre confermarono e mallevarono la convenzione del Duca coll'imperatore sopra la restituzione di Pinerolo. Per capitolo separato e segreto il Duca promise non solo di ravocare gli editti centro i Valdesi e di riceverli in grazia, ma di liberare i prigionieri, se aucora ve ne fossero, restituire i figli ni padri loro e assucurare in perpetuo l'esercizio della loro religione, a norma degli antichi privilegi (1)

Quest'artícolo avea già avuto la sua esecuzione sino dal momento della dichiarazione di guerra. Sul cominciar di magno i reduci abitatori delle valli erano stati nuovamente minacciati dalle truppo francesi e dalle piomentesi, chieste quest ultime, come abbiam veduto, da Catinat. Ridotti a poco più di settocente validi alle armi, acergevano non più evitabile l'ultimo sterminjo. La rottura colla Francia fu la loro salute. Vittorio mando tosto ad essi parole di pace, e pose in libertà quelli che erano sostenuti in carcere. A una loro deputazione venuta per ringrazuarlo, rivolse queste parele: Samo stati nemici; altri fu cagione delle vostre sventure; ora ascemo amici Voi avete un Dio e un Principe da ser-\* vire; cervite fedelmente il vostro Dio e il vostro Principo, e divideremo insieme la prospera e l'avversa fortuna . (2). Quattro anni dopo con editto del 23 di maggio, interinato dal Senato e dalla Camera dei Conti, il integrò nei loro d'itichi privilegi e revocò i decreta del 1686, strappati a lui, come sta scritto nel proemio, dalla violenza atraniera. Com

<sup>(1)</sup> Traitie publics etc., vol. II.

<sup>(2)</sup> Monastika, Historie des Vandou, tom II, chap. 25

chbe fine la persecuzione di quegli infelici criatiani nostri fratelli.

XVIII. Già gli Spagnuoli in numero di otto mila fanti e due mila cavalli erano sulle rive della Dora pervenuti, il pincipe Eugenio, precedendo i Cesarei, era volato a Torino a fanco del cugino, mentre Catinat, volteggiando poco discosto dalla capitale, attendeva la truppe richiamate dalle valli. A Versaglia, dicevasi ridendo, che in quindici giorni il Duca di Savoja sarebbe discacciato dai proprii Stati.

Non così Luigi XIV. Il quale non des derava di far guerra in Italia, e allora disse a sè stesso di essere ito tropp'oltre. infatti mandò a Catinat che, se il Duca consegnasse Torino e Verrua e desse i reggimenti, non proseguisse le ostilità; anzi, dove la consegna della cittadella gli apparisse troppo grave affronto, deese Monmeliano in Savoja e qualche altra fortezza in Piemonte, e il papa e i Veneziani entrassero mallevadori della restituzione alla pace generale. A tal fine offrirebbe la neutralità alla penisola (Disp. del 12 giugno). Il senso politico del re, offuscato sì spesso dall'orgoglio e dall'ambizione, lo ammoniva che nelle Fiandre e sul Reno. non in Italia doveano cercarsi gli ampliamenti della Francia, e colà portarsi tutte le sue forze; e questo savio concetto non le abbandene di pei in tutto il corse della guerra piemontese. Ma in quel punto il dado era tratto, e le armi soltanto poteano definire la contesa; per lo che, avendo Cafinat domandato di abboccarsi con uno dei ministri del Duca. Vittorio Amedeo gli rispose esservi tanti testimoni quanti soldati, di ciò che avea tollerato per deferenza al re di Francia; aver conceduti i reggimenti, e tosto essergli state domandate le fortezze; mentre di queste si trattava, ecco chio derglisi di operare contro lo Stato di Milano. " Dopo tutto ciò (conchiuse) voi vedete come to debbo desiderare che le " vostre domande mi pervengano scritte, affinche lo risponda nello stesso modo ... Questa risposta fu portata dal trombetto del conte di Louvigny comandante degli Spagnuoli.





## CAPITOLO VIII.

## Prima guerra colla Francia.

I Nella guerra del 1690 Catinat seguì in Premonte il sistema presentto da Louvois nel Palatinato. Uomo dabbene e soldato valoroso, se egli a malincuore forse riceveva i foroci comandamenti, atrettamente li eseguì, e però il saccheggio e gl'incendi segnarono i passi delle sue soldatesche, predando e ardendo tutto quello a che s'abbattevano. Se n'ebbe un primo esempio il 9 giugno, quando, aloggiando da Cangnano, il generale mandò un grosso distaccamento di cavalli sopra il luogo di Rivalta, che fu posto a sacco, e dove si commissero eccessi tali che (dice un cronista contemporaneo) " qual-sivoglia natione di Barbari non avrebbe potuto far peggio "(1). Il 18 poi a un'ora avanti giorno circa quattrocento cavalli corsero sopra Rivoli, e vi appiccarono il fuoco che consumo trentaquattro case. Altri incendi e altre ruine dovremo ricordare.

Vittorio Amedeo II, giovane e impaziente di dimora trovandosi capo di giusto e fiorito esercito, veggendo il paese calpestato e manomesso dalle scorrerie nemiche, abbracciò nei militari congressi i partiti più gagliardi, persuadendosi che la vittoria non dovesse fallire a chi con ardimentose mani la proseguisse. Il conte di Louvigny, per contrario, o gli premesse anzi tutto di tenero i francesi lunge dal Milanese, o sperasse di stancheggiare con abili mosse il nemico, consiglio di temporeggiare e di non voler mettere in una posta sola la fortuna della guerra. Eugenio, tuttochè desideroso di



<sup>(1)</sup> Sugar, Grounde, mr. della Biblioteca del de.

misurarsi in campo, conveniva nella stessa sentenza; al che movealo la considerazione che i confederati aveano militie parte fresche, quali erano le piementesi, e parte dagli ozi della pace in Lombardia ammollite, quali erano le spagnuole; dovechè Catinat comandava veterani aon facili a cader dell'ammo a un primo rovescio, capaci di rimediare a un sinistro, usi comi erano alle fatiche e a sopportar le prospere e le avverse sorti. Catinat che sel sapeva, solleticava il Duca a tentar l'evento della battaglia, e riuscì nell'intento.

Se non che mentre il generale francese moveva le armi, il conte di Rebenac, ambasciatore di Luigi XIV, macchinava in Torino contro il Duca, servendosi di un tal Silvestre. Era disegno dei congiurati di apprecar fuoco in diversi quartieri della città, e quindi fra la confusione e lo epavente sorprendere la cittade la e impadronirsene. La trama fu denunziata da uno dei complici, e Rébenac che vi era intinto, arrestato e condotto a Ivrea: i francesi dimoranti in Torino sostenuti. Per le quali cose la medesima sorte toccò ai piemontesi stanziati in Parigi, e prima degl. altri al marchese di Dogliani e al conte di Druento, ambasciatori di Vittorio Amedeo II. Tutti poi, passato alcun tempo, furono restituiti in libertà.

Catinat dopo alcune marcie, colle qual, accennava a Torino, vista la seguita congiunzione dei confederati, ritirossi verso Pinerolo, e portò l'esercito contro Cavour. Era la terra aperta, il vecchio e cadente castello, poste sopra le strano monticello a sopraccapo del borgo, a cui diede forse il nome di Rocca, ora presidiato da una compagnia del reggimento di Monferrato, e da alcuni manipola Valdesa. Catinat intimò la resa; risposero che resisterebbero; egli, recatasi a ingiuria la coraggiosa risoluzione, comandò l'assalto, e superati in brev'ora i deboli ripari, ne fe' passare i difensori a fil di spada senza pietà (1). Le loro ossa furono sepolte in una specie di buca



<sup>(1)</sup> On passe ou fit de l'épée tout ce qui se présente dans la ville. vien n'échappe à la fureur de nos soldats, qui d'eux mêmes et sans d'autres ordres que la présence de leur officiers que les condusaisent, attaquèrent les montagne et firent un grand carnage d'hammes, de femmes et d'enfants que d'y transpound, en fit pourtant se que l'en pet pour les rétenir. La ville fut pillée et bruiée. Il y a eu plus de sur cent personnes tuées tant dans le ville que dans la montagne ». V. Mémoires de Carinar, vol. 1, pag 89

sulla vetta, deve oggid) ancora le persone pie del contado fanno preghiera e accendono moccoletti, pensando di enerare la tomba di Santi Martiri.

Il marchene di Parella che stava ancora selle valli di Luserna con quattro mila uomini, parte di truppe regolari, e parte d. milizio valdosi, avuto avviso della mossa sopra Cavour, at avvio celeremente al soccorso: ma era troppo tardi. Udita la presa di Cavour, si ritirò a Barge, e avuto avviso che un distaccamento francese incltravam nelle valli, affrettandosi a impedir loro il cammino, li raggiunse verso Lucerna. e Bricherasio, dove si erano fortificati, e li discacciò con uccisione, per quel che dicono le relazioni di quel tempo, di alcune centinaia dei loro. E giova il notar qui a onore dei Valdesi, che in tutto il corso della guerra combatterone valorosamente ora colle truppe regolari, e ora soli nelle loro valle e su pei lore mente guidati dal soro capo Enrico Arnaud, e da un tal Maletti di Ginevra. Un nobile piemontese contemporaneo, e non parziale ai seguaci della religione riformata, così descrive le azioni loro: \* Non avendo piazze ne " magazzini per mantenersi nei loro monti, ora salivano a \* procaectarsi seampo milla batzo più seoscoso, or dalla balze \* medesime scendevano con tacita uscita in traccia di vetto-" veg.ie, alimentandom per lo più di preda involata ai nemici \* Quindi avvenne che ciascuno di essi ammaestrato dalla \* necessita e dal pericolo divenime esempio di raro Valore, \* e che non el sapesse ben distinguere, se i Valdes: facessero \* la guerra per vivere, o vivessero per far la guerra. Impe-\* rocche non-mai neghittosi, o scorressero nelle vicine valli · della dominazione di Francia, o si accingoesero a rapire · convogli destinati a Pinecolo, sempre erano vittorios nei \* conflitti che succedevano con quelle guerragioni, e di rado \* se ne ritornavano senza spoglie . (1).

II. Vittorio Amedeo avea posti gli alloggiamenti a Villafranca di Piemonte, paese abbondevole di vettovaglia e forte pri munimenti che vi avea fatti innalzare interno. Intendea

<sup>1</sup> Sound pu M nava., Brere restretto dei trattati fatti da Vittorio Americo et Ma della Biblioteca del Re.

Catinat a farnelo aloggiare, me non giudicando prudente assairlo nelle trincee, peneò un ardito spediente, che dovea indurlo a usciro di là fuori. Mandò pertanto il marchese di Pensuières contro Saluzzo con ordine di occupare si nobile a ricca città, di ogni provvisione da guerra e da bocca copiosamente fornita. Stendendosi da Cavour a Saluzzo, i francesi formavano una linea troppo prolungata, e perciò debole; senza che dovendo passare il Po, le loro forze si disperdevano sulle due ripe, e il flume le separava; ciò alletterebbe i piemontesi, che del sicuro non lascierebbero fuggire al propizia occasione di dar battaglia con aperto lor vantaggio. L'accorto generale non si appose in fallo, imperocchè Vittorio Amedeo. conosciuta la puntaglia verso Saluzzo, uscì dai trinceramenti, e si pose in su la campagna con animo di gittarsi trammezzo si due corpi dell'esercito nemico e combatterli l'uno dopo l'altro si vantaggiosamente. Catinat, com'ebbe conoscenza che i piemontesi mettevansi in via, tosto a marcia raddoppiata fece ritornare indietro il Feuquières, che, indettato dello strattagemma, at accozzò col grosso dell'esercito, prima che i confederati fossero arrivati in luogo da proibirghelo, ritardati com'erano e dalla cura di occultare al nemico la marcia loro. e tenuti a bada da avvisaglio di vanguardo, che per ordine di Catinat si faceano nei dintorni. Gli alleati, svanita la speranza di separare Feuquières da Catmat, posero gli alloggiamenti alla badia di Staffarda il giorno 17 di agosto 1690, e quivi i due eserciti combatterono il domani.

Diciotto mila confederati stavano a fronte di diciotto mila francesi. Vittorio Amedeo schierò le sue forze in due linee, appoggiando l'ala destra ai luoghi paludosi del torrente Sendone, e la sinistra a un altro padule formato dal Po. Colleco nel bel mezzo del padule tre battaglioni e un corpo di milizio per sostenere il fianco della prima linea e percuotere quello del nemico, dove si avvicinasse. Il centro, in cui si raccoglieva il meglio della cavalleria piemontese e spagnuola, si appoggiava alle due ali composte di soli fanti. Vittorio sparse triboli innanzi alla cavalleria, e fece occupare da, due sitoi reggimenti delle Guardie e della Croce, e da un reggimento spagnuolo alcune case rurali poste su la riva de. Sendone.

Osservano gl'intendenti di cose militari, che due errori commise il Duca in questa composizione della battaglia: il primo fu di non aver occupata un'antica diga che era colà presso, la quale gli avrebbe data comodità di ferire nel flanco i francesi; l'altro di aver lasciato tra le fattorie e il gresso dell'esercito un troppo vasto spazio, onde il nemico ebbe abilità di formarsi in battaglia sul fianco della prima linea piemontese (1).

L'esercito francese fu nello stesso modo schierato, Cetinat, speculato il terreno, vide l'importanza delle fattorie, o cascine (com le chiamiamo in Premonto) da ner occupato, e eprese contro ad esse i, generale Saint-Silvestre con dieci squadroni. I dragoni, acesi da cavallo, prombarono con furia maravigliosa aui nostri, che, sopraffatti dal numero, dietreggiarone: ma rincoratisi tosto, si fecero assalitori, e alla lor volta costrinsero i francesi a cedere dalle casome. Ma Saint-Silvestre aveva scorto che tra quelle case e la linea degli alleati correva lo apazio libero che dicemmo, e siccome le truppe vi si poteano ordinare, vi spinse i suoi: di che i difensori, vedendosi colti in mezzo, già cominciavano a ritirarsi, quando Vittorio. ad ovviare al pericolo, mandò opportuno soccorso. Tre volte furono le esse prese dai francesi; tre volte furono dai nestri riprese con valore per ambo le parti segnalatissimo. Catinat le fulmino invano colle artiglierie: fu respinto (2).

Veduto insuperabile l'intoppo, mandò nello spazio libero dietro le fattorie ferse maggiori, e cominciò l'attacco contro la destra, dopo di avere con poco vantaggio assaggiata la cinistra. I piemontesi gagliardamente ascaliti piegarono sulla cavalleria del centro, e le case, non più sostenute con freschi anti, furuno l'una dopo l'altra occupate. Il Duca, mandata



<sup>(1)</sup> V Sallezo, Histoire militaire du Prémont, tom. V, pag. 18 e 16 (2 ° M. de Granges ayant fait mettre pied à terre aux dragons de son regiment qui etaient derant la seconde caseine avec la bejonette au bout de teur funts est le piairir de la prendre trois fois, et le chagrin de la piedre autant de fois. V. Memoires au Carinar, vol. I. pag. 108. — ° Si ter enseints furest attaquées avec requeur, on peut assurer qu'elles furent défendues de meme. Il y eut partind une opinistraté terrible qui dura fort longteux sans qu'aucune troupe des ensemis, né des notres se rought. Lot. cit., pag. 1.9.

avanti la seconda linea per riempiere i vuoti della prima, arrestò al nemico il corso della vittoria; ma Catinat che non avea per anco messa in battaglia la seconda sua ordinanza, la cacciò allora tutta quanta contro le nostre ali, e il formidabile urte gli diè vinta la giornata. Gli alleati, efondati dalla nuova carica, retrocessero, e le insegne di Francia prevalsero in ogni parte. Vittorio Amedeo ordinò la riturata. e il principe Eugenio e il conte di Verrua la protessero col reggimento delle Guardio e coi carabiniori di Savoja. Non ostante la cariche replicate dei dragoni francesi, i nostri passarono senza danno il Po a Moretta, donde vennero a Carmagnola, indi a Carignano e Moncaheri (1).

Questa fu la battaglia di Staffarda, che con infelice augurio diè principio alla guerra del 1690. Ebbero i piemontesi e gli spagnuoli quattro mila uomini uccisi, mille dugento prigionieri, e mille cinquecento feriti, i quali furono raccomandati all'umanità del vincitore; perdettero undici cannoni e parecchie bandiere. Lasciarono i francesi sul campo un migliaio d'uomini (2).

III. La sconfitta atterrì il Piemonte, e come suolei nelle avversità, e sempre si vide e si vedrà, corsero voci accusatrici or contro l'uno, or contro l'altro dei capi; chi la mala fede spagnuola, chi la lentezza austriaca, chi la troppa vivacità e la inesperienza del duca di Savoja tassando, palleggiavasi la colpa di un disastro, di cui nessuno era veramente colpevole. In pessime condizioni si trovò Vittorio Amedeo II: disfatto l'esercito, il vincitore in casa, lontani ancora gl'imperiali. Fu uno di quei momenti supremi, che cimentano la virtù dell'uomo che imprende alte cose, e incontra la aventura al primo passo.

Memores de Carthar, vol. L.



Cancers, la primo Re de Cores Suroya.

<sup>(1)</sup> Il Danina (Istoria dell'Italia Occidentale, vol. IV cap. 4) acrive cheil priacipe Eugenio non era presente alla battaglia di Staffarda e soggrunge che, se egli vi fosse stato, altra piega avrebbe uvuta la giornata. Lo storico di Revello è cacuto in errore, posche, se è vero che le trappo impenali non erazo ancora entrate in Piemonte, il principe Eugemoche le avea precedute, non solo prese parte a la battaglia, ma d'fese ottimamente la ritirata, come dicemmo. Il Botta poi erra parlando delle truppe imperiali combattenti a Statarda (lib. XXXI).

(2) Salazzo, Histoire militaire, loc. cit.; Borra, Storia d'Italia, ab. XXXI;

Egli si mostrò della schiatta di coloro, i quali sanzo che le grandi imprese non si compiono per impeti subitanci, ma colla fermezza del lungo volere, e in mezzo al pericolo immusento serbò l'animo intero. Incomingiò rassicurando i popoli, e rincorando le reliquie dell'esercito, che aveva fatto il suo dovere in campo, ordinò nuove leve, chiamò sotto le armi la milizia generale, leva in massa della nazione virile: scrisco al Comuni e ai principali signori dello Stato, chiedendo nomini, danari e vettovaghe. In pari tempo, ad alleviare i nuovi gravami che cadevano sul popolo, moderò e aboli parecchi privilegi faudali, con non piccolo lamento della nobiltà che stava in campo a difesa dal Sovrano. Il successo di questi provvedimenti masci maggiore dell'aspettativa. Furono celeremente operate le leve, le milizie vennere a atormo. e ritornarono gli ufficiali dei tre reggimenti mandati in Francia. e discielti da Luigi XIV dopo rotta la guerra. Giunse pure il sussidio cesareo composto di tre mila fanti e due mila cinquecento cavalli, i quali furone incorporati nell'esercito ducale al campo di Moncalieri. La nobiltà dono largamente sì in moneta e sì in vasellami preziosi, e fra gli altri si segnalò il marchese di Pianezza.

Di tal guisa Vittorio Amedeo poco dopo la rotta di Staffarda trovossi in grado d'intercompere i progressi dei francesi, e vedendo intorno a se basteveli le forze regolari, congedò la milizia generale, ordinando che si tenesse tuttavia in pronte al primo appello. Per congregaria poi in breva tempo, ove ne tornasse il bisogno, atabili nelle varie provincie diversi segnali di raccolta. Siffatti gruppi di armati aparei in egni parte del Piemoate, e in moto a egni cenno, valsero a preservare dal e acorrerie degli incendiari le provincie di Asti e di Alba minacciate d'invasione; attesochè il Louvois iterava da Parigi i comandi di abbruciare e etruggere le campagne senta misericordia (1).



<sup>(1)</sup> Louvois, résant sans cenne le cornage et l'incendre, renouveinit, dans le L'émont les horreurs de l'ambrassement du Polatines, Brules, brules bien leur pays, derivant de Catmai Ces ordres, d'id ponetnell'insent exécutés, étaient rependant rétardés le plus possible. Mémoires de Catmat, vol. 1, pag. 140

IV. I francesi intanto, usando la vittoria, presero Saluzzo, Savigliano, Fossano e Villafranca, e accampatisi a Racconigi vennero sopra Carmagneta, di cui abbruciarono i sobborghi. Il duca di Savoja essendosi allora avanzato verso Cargamo alla testa di ventimila nomini, stettero parecchi giorni i due eserciti a fronte; poi Catmat si ritranse sopra Pinerolo, abbruciando prima 8. Giovanni, Castagnole, Casalgrasso, Ceresole, e poscia Barge, Luserna e Bibiana; e mentre mostrava di volerei riturare in Delfinato per invernare, gittossi per la valle di Oulx sopra Susa, e diede assalto alla cittadella di 8. Maria, che, mal difesa dal conte Loza, si arrese il 13 di novembre 1690 La presa di Susa affrettò la conquista della Savoja, che venne tutta in podestà dei vincitori, eccrtto il forte di Monmegliano, cui fu posto il blocco.

Ciamberi erasi arresa a discrezione fino dal 15 di agosto, mediatore l'abate di Saint-Real, il panegirista di Madama Reale, che andò a Parigi a rendere al re il giuramento di fedeltà. L'abate lamentò colà la presutzione del Duca di non venire a componimento coll'invincibile monarca. Tutto è perduto (scrisse di poi al marchese di Santommaso), se agli non si acconcia alla pace; Torino sarà in cenere e polvere; gran ventura, se prima che la campagna finisca, rimarrà a S. A. R. un palmo di terra. Salvi le reliquie dal naufragio, e dissipi la chimerica speranza, che gli taglia la gola (1) Il mottere in luce questi atti suo: e queste parole, sia castigo dello storiografo di Casa Savoja.

V. Il generale francese, padrone di tanta parte degli Stati del Duca, divisando di cominciar la campagna del nuovo anno coll'assedio di Torino, consenti alle soliecitazioni del sig di Ecuquieres, di fare un motivo sopra Avigliana, terra allora fortisama, che tenes le chiavi della valle di Susa. I due generali dovenno assaltarla dai duo lati il 27 di gennaro 1031, Catinat movendo da Susa, Feuquières da Pinerolo Quest, venuto prima del tempo prefisso innanzi au Avigliana e trovatola mal difesa, cupido di riportar da solo l'onore della



<sup>1) \*</sup> Qui lui coupe la garge . Lettera del 10 apr. » 1691 V Clark va, Sui principali storici pienioniesi, ecc. Doc. XV e XV.

vittoria, diede l'assalto senza aspettare Catmat, e se ne impadronì, ma in quella sopraggiunse Vittorio Amedeo, che gliela ritolee colla stessa facilità, e gli tagliò la ritirata d'maniera che per la via delle montagne e mal concio fece ritorno a Pinerolo. Catmat, veduto per imprudenza dal suo luogotenente uscito vano il tentativo, ripiegò verso Susa.

Poco prima era succeduto un altro acontro con nostro vantaggio. Aveano i frances: mandato un forte distaccamento comandato dal sig di Monluc contro Rivoli, che avea ricusato di pagare certa contribuzione militare impostagli. Rivoli fu saccheggiata, e i soldati se ne tornavano verso Pinerolo carichi di bottino, quando il principe Eugenio, avutone avviso gl'inseguì e li raggiunse presso il villaggio di Cumiana I saccardi, studiando a mettere in salvo la roba più che a combattore, fecero debolo difesa, e i tedeschi di Eugenio, avvezzi coi turchi a non dar quartiere, ne fecero macello, e rapirono il rapito bottino.

VI. L'inverno fece posar le armi per poco. Vittorio Amedeo percosso da tante perdite, prevedendo più fiere angustie per la campagna ventura, a Vienna, a Madrid, agli Stati Generali e al re Guglielmo raccomandava le cadenti sue fortune, lagnandosi che l'imperatore l'avesse con sì poca gente aiutato, e gli spagnuoli badassero soitanto a preservare la Lombardia. Coll'audacia (soggiungeva), con operosità instancabile aver potuto reggere quest'anno a Catmat, ma se più vigorosa mano non gli si prestava, egli con tutto il Piemonte ruinava in signoria di Francia; poco rimaneva al vincitore da vincere: oppresso il sovrano di Savoja, essere perduti non solo il ducato di Milano e il regno di Napoli, ma soccombere la lega, e farsi certa la servità d'Europa.



## CAPITOLO IX.

## Continuazione della guerra. — Campagne del 1691, 1692 e 1693.

I. Sul principio di marzo del 1691 i confederati si adunarono in congresso all'Aja per deliberare intorno agli interessi
della Lega. Oltre ai ministri e rappresentanti della Spagna,
dell'imperatore e di Savoja, v intervennero di persona l'elettore di Baviera, l'elettore di Brandeburgo, il Langravio di
Assia-Darmstad, i duchi di Wurtemberg e di Holstein, e
altri principi dell'impero germanico. Guglielmo III, passato
in Olanda per sopravvegliare l'andamento della guerra, presedette all'adunanza, ne moderò le consulte e sollecitò le
provvigioni.

Staturono di mettere in campo durante la prossima campagna dugento ventimila uomini; l'Inghilterra e gli Stati Generali, sapendo che gli ajuti dell'imperatore Leopoldo venivano lenti e scarsi per mancanza di moneta, gli assegnarono sussidi bastevoli ad allestire e porre in marcia un esercito di sei mila cavalli e nove mila fanti, e Guglielmo III, che questa guerra caldamente procurava, si pulò col conte della Tour la continuazione dei sussidi pel duca di Savoja.

L'esercito imperiale, levato coi danari delle Rotenze maritt.me per venire in soccorso di Vittorio Amedeo II, sarebbe comandato da Massimiliano II di Baviera, il quale proponevasi di restituire al cugino la v.sita fattagli quattro anm innanzi in Venezia, dove Vittorio avea fatte le prime intelligenze cogli adeati. Oltre a ciò cinque battaglioni di protestanti, emigrati di Francia, stipendiati e armati anch'essi



par la maggior parte dall'Inghilterra e capitanati dal vecchio duca di Schomberg, furono spediti alla volta d'Italia (1).

Ma iunanzi che comparissero questi ajuti, nuovi e più gravi disastri doveano affiggere il Piemonte La campagna del 1691 cominciò sotto minaccevoli auspizi. I francesi, posto l'assedio a Nizza, ebbero la città senza resistenza; la cittadella, difesa dal conte Provana di Frossasco, capitòlò il 2 aprile, avendo uno scoppio di polvere fatto caltare in aria parte delle mura. Una furiosa tempesta che sconquassò la flotta francese, preservò Oneglia dall'occupazione nermea Conquistato il Nizzardo, Catinat rientrò nel Piemonte, dove assaltò e prese Avigliana il 29' di maggio; di là accennava a Torino

Vittorio, deliberato di far testa al nemico in aperta campagna, nominò il principe Eugenio governatore della città, e deputò il marchese di Parella per comandante della cittadella. Nè volendo lasciare esposta ai pericoli dell'assedio la famiglia Reale, mandò a Vercelli, città assai forte e iontana dagli insulti nemici, la Duchessa, le principesse sue figlie, e Madama Reale. La Duchessa, incinta di parecchi mess, e in affanno per le sorti del marito venuto agli estremi della guerra col re suo zio, tra per le trepidazioni dell'animo e pei disagi del cammino, giunta a Chivasso fu presa dai delori di un parto affrettato, e si agravò di un bambino che morì appena nato (2).

les trompes impériales.

E in data del 7 maggio. S. M. Britannique et MM les États Généraux ne souraient être plus vifs et plus ardents qu'ils le sont à procurer un prompt secours à V. A. R. et je dins lair rendre ce témaignage qu'ils fant en cela pour Etle ce qu'ils n'ont jamais fait pour personne etc...

en cela pour Ette ce qu'ile n'ent jamais fait pour personne etc. ...
2 Memorse della duchessa Giocanna Battista dopo la Raggensa. Ma della.
Lauroteca del re.



<sup>(1)</sup> In prova della viva sol certucline di Gaglielmo III per la coce del Premonte possono consultaria la sua lettere al possionario Emero, pubblicate del barone di Grovestine, a il carteggio medito del premdente usua Tour. Questi scriveva a Vittorio Amedeo II il 27 aprile 1691: "Le Roi Guillenne me parlo de V. A. R. aves une attime di une tendresse que je ne assurant assess exprimer, m'assurant que ses propres intérêts ne le touchaient pue pius que les votres, et qu'il étant dans d'itranges inquidiudes, quand di songait un danger ou vous êtes exponé. Il me charges d'en rendre compte à V. A. R., mos qui le veysit de co près et que comannessit le fond de son cour, et de som procr de su part de vous conserver, en attendant les trompes impériales.

Il. La costernazione e lo spavento dei Torinesi si accrebbe alla partenza della Certe, e gli abitanti più devisiosi cominciarono ad abbandonare la città, tracudone gli oggetti di maggior valuta per porli in sicuro dalla rapacità delle soldatesche. Accade allora che frotte di soldati ausiliari, allettati dalla facilità del bottino, disorterono le bandiere e abandatisi nei contorai presero ad assalire e predare i fuggitivi (1), Coeì in questa, come nella successiva guerra erano i piemontesi escrheggiati e bruciati dai nemici, e con non diverso tenore straziati dagli amici.

La vicina Rivoli fu di bel muovo poeta a ruba e a fuoco insieme col grandicao castello ducale che la incoronava. Vittorio Amedeo scorgeva dagli alloggiamenti levarni in aito le fiamme divoratrici, e gli uffiziali che gli erano presso daploravano la distruzione di così nobile estello; egli, pensoso e commosso, disse: On vorrei che s'inconerissero tutti i misi cantelli, purchè fossero rispermiate le case de' misi sudditi!

111. Ma Catinat, o l'assedio di Torino gli sembrasse troppoardua impresa, mentre che il Duca etava al a campagna col suo piccolo esercito, o qual altra se ne fesse la cazione, invece di camminare sopra la capitale si rivolse contre Carmagnela, e la prese il 9 di giugno Quindi si apparecchiò, contro suo grado, all'assedio d. Cuneo. Fra i luogotenenti che davano maggior rovello al generalissimo di Francia vi era il marchese di Feuguières, quello stesso per la cui imprudenza aves avuto esito infelice il colpe tentato copra Av gliana, e che per poconon accusava il Catinat di lasciare languire la guerra. Reputava. che di grande momento fosse per l'esercito in Piemonte l'acquisto di Cunso, nè in ciò si ingannava; ma avea pure fisso il chiedo che ne fosso agevele il conquisto, e che vi bastasse la presenza di qualche insegna francese. Tanto con belle dicerie tempesto in Corte, che venne ordine a Catinat di muovore centro Caneo. Il generalissimo, prevedendo guai, commise all'autore del progetto e al marchese di Bullonde il carico di porlo in esecuzione. Cuneo era un verita difesa da poca truppa, no le

<sup>(1)</sup> Saucino, Histoire militaire du Picmont, vol. V, cup. 72

fortificazioni si trovavano in buon assetto; ma le facevano riparo la natura dei luoghi e l'ardore dei cittadini, che all'annuazio dell'imminente pericole corsero alle armi con impeto incredibile, e vi perseverarone con rara contanza; le donne, i preti e i frati si unirone si combattenti, e l'amor di patria suppli all'esperienza militare e al difetto di genti ordinate. La guarnigione constava di cinquecente uomini delle milizie della provincia di Mondovì, di un settecento Valdesi e di qualche manipole di emigrati francesi. Comandava la città il conte Rocco.

Feuquières, intimata invano la resa, diè principio all'ascalto; ma trovata dura resistenza, e veduto che gli si rispondeva coi cannoni, dovette, non senza qualche mortificazione di spirito, accingersi a regolare assedio. Vittorio Amedeo fece giungere da Mondovi eccorni alla città, e mandò contre gli ansedianti il principe Eugenio con buon nerbo di truppe. Bullonde tratto in inganno circa il numoro delle genti che si avvicinavano, ordinò la rittrata senza aspettare i riaforzi che gli erano promessi, abbandonando cannoni, mortai, munizioni e tutti quanti gh strumenti d'assetio. Nella disordinata fuga i francesi furono melestati dai contadini che si sellevareno sui loro peass, e : tardi, gl: spedati e gl: sbandati erano crudelmente fatti a pezzi. Durante l'assedio e la ritirata perirono quattro mila soldati e circa cinquanta uffiziali Ballonde fu arrestato e condotto a Pinerelo per essere giudicate da un consiglio di guerra (1); Fenquières, raandato a riafrescar Casale, si vendacò dello smacco di Cuneo taglieggiando per via l'Astignana Grandi allegresse si fecero in Piemonte per la vittoria: il Duca volle che si coniasse una medagha in memoria del heto evento, e alla città che sì bene avea meritato della patria, concesse privilegi, ai difensori ricompense ed oneri

IV Mentre celebravasi la liberazione di Cuneo, giungevano gli imperiali condotti da Massimiliano di Baviera, e i battaglioni protestanti giudati dal duca di Schomberg, L'Elettore entrè in Torino il 19 di agosto accompagnato da Vittorio



<sup>(1)</sup> Fu rimesso in libertà qualche mese dopo per ordine del re-

Amedeo II che gli era ito incontro insino a Milano; fu accolto con grandisame dimostrazioni, e quasi liberatore acclamato. Gli atava ai fianchi, ed avea vera autorità suprema sui cesarei, il maresciallo conte Caraffa, mandato dall'imperatore con titolo di suo plempotenziario in Italia, e con segreta istruzioni che gli erdinavano di procedere guardingo e di non avventurare quel forito esercito, spedito nella penisola col doppio fine di tenere in rispetto i francesi e di ristorare il nome e la potenza Cesarea presso le Corti italiano, disavvezze ogginari a riconoscere la primazia imperiale. Il maresciallo Caraffa, affettando alterigia e sussiego etraordinario, appena inchinò il duca Vittorio in Torino, e si schermì di far la sua corte alla Duchessa (1).

L'essercito allesto, essende forte di quaranta mila momini, avrebbe potuto metter mano a qualche fazione di momento. e perció Vittorio Amedeo instava che si soccorresse Mournehano, ultimo propugnacolo che gli rimanesse oltremonte, il quale avrebbe dovuto arrendersi, se non se ne rinfrescava il presidio; ma il maresciallo Caraffa ricusò di avventurare le truppe imperiali al passo di Susa, poderosamente difeso dai francesa nè le contradisse l'elettere di Baviera, Laonde, essendo già la stagione inoltrata, posero l'assedio a Carmaguola, e la ricuperazono dalle mani del nemico il giorno 8 di novembre. Fu allora che Vittorio Amedeo passando per quella terra vide il miserando spettacolo dei contadini laceri, affamati e senza tetto accalcarsi intorno a lei chiedendo misericordia. Diede il danaro che aveva seco e quello de' auni uffiziali; poi trattosi il ricco collare dell'Annunziata che gli pendeva dal collo e fattolo a pezzi, lo distribul a quei tapini.

Così terminava la campagna del 1691. Gli spagnuoli presero quartiere nel Milanese, gli austriaci nel Monferrato, nel Mantovano e negli altri Stati feudatari dell'Impero. Ma il pertinace Catinat non si possiva ancora, e rinfocava l'oppugnazione di Monmeliano. Da quasi un anno il marchese del Carretto di Bagonsce, governatore del forte, reggeva contre





<sup>(1)</sup> Solano di Momerca, Truttati e gesta di Vittorio Amedeo II Ma-

il nemico; disperato di soccorso, stremato di vettovaglia con soli dugento nomini in grado di combattere, si arreso finalmente il 22 di dicembre, uscendo per la breccia, insegna spiegate, tamburo battente, tre cannoni e la piccola schiera de' suoi valorosi. Fu il marchese di Bagnasso onorato per la buona resistenza, e degno di somme lodi il Catinat per le ultimo fatiche durate fra il rigor dell'inverno (1).

All'annunzio della perdita di Monmeliano, Vittorio Amedeo arse di fierissimo adegno contro il Caraffa, chiamandolo in colpa di tanta sciaguza pel costante auo rifiuto di soccorrerlo in tempo. Si lagnò di lui aspramente a Vienna, narrando come egli si fosse nel corso della campagna opposto senza tregua a qualsi voglia partito risoluto; lo accusò di orgoglio indecente verso la sua persona, e protestò che non avrebbe quinc'innanzi più trattato con lui (2). Il principe Eugenio confermò le cose dette dul Duca rispetto all'alterigia del Caraffa, e fece testimonianza che nel dicembre essendo vennto Vittorio Amedeo in Milano, dove l'elettore di Baviera e gli altri capi dell'esercito confederato si erano congregati, non gli era stata reca vienta dal plenipotenziario imperiale. Il maresciallo Caraffa, richiamato a Vienna, se ne morì d'angoscia poco dopo. Venue in suo luego il generale Caprara, e l'imperatore per dileguare dali animo di Vattorio ogni altra ombia di mala eodd sfazione, gli confert il comando supremo delle forze alleate, nominandolo suo generalissimo in Italia.

V. Ritornata la stagione propizia alle armi, i confederati. disputando e discordando sopra le operazioni della campagna del 1692, consumarono la primavera e il principio della state. Catinat non avea più sotto di sè che sedici mila uomini all'in-



<sup>(.)</sup> Carlo Girolamo del Carretto marchese di Bagnanco, che abbiamo weduto gua governatore di Mondovi, fu dopo la difesa di Monnehazo creato teran Mastro di artagneria, e nel 1696 Cavaliere dell'Annunziata. Morì il 3 gennato 1712

<sup>(2)</sup> traglicano fil serveva ad Finsio in data del 13 di novembre 1691. La situation des allures dans le Piemont ne me plait pas, les divisions qui y reguent sont denlorables. J'espere que le president La Tour av tardem pas a arriver les et que d'avance on prendra toutes les messus

necessaires pour agir avec vigueur de ce cote la pendant la campagne prochame, car c'est le point vuln rable de la France .

circa, essendo stato neceseario mandare parte delle sue genti nella Flandra e sul Reno, e per contro l'esercito alleato era numeroso e apparecchiato a tenere il campo; perciò Vittorio Amedeo opinava che lo sforzo principale si dovesse fare contro Pinerolo per rompere quel nido francese in Italia, e ricuperarlo alla sua Corona Contraria sentenza portavano gli anstro-spagnuoli e il duca di Schomberg, bramosi di appiccare fuece in casa ai nemici e suscitare contro Luigi XIV i protestanti a nuove speranze risorgenti. Vinsero il partito, si che l'esercito fu diviso in tre corpi destinati a tre diverse imprese. L'uno affidato al marchese di Pianezza mosse contro Casale con sei mila nomini; il generale Palfi con sedici mila fu contrapposto a Catinat che, sentendosi inabile a prender l'offensiva durante tutta la campagna, erasi trincerato in una forte altura sopra Pinerolo verso Fenestrelle. Di là porto di poi gli alloggiamenti sul monte Ginevro, donde avea modo d'impedire al nemico di percuotere nel Delfinato. Vittorio Amedeo infine col duca di Schomberg e il marchese di Parella per val di Stura, val di Luserna e Barcellonetta, e il principe Eugenio pel colle di Vara dovenno discendere nel Delfinato e quindi in Provenza. Si mossero essi nel mese di luglio. Conquistarono Guillestre, Embrua e Gap che fu dato al sacco e al fuoco. Grandi grudeltà commisero piemontesi e tedeschi in quelle misere contrade, quasi volessero emulare le immanita francesi nel Palatinato e nel Piemonte. Vendichiamo il Palatinato, vendichiamo il Piemonte, gridavano i furibondi, e ogni cosa si empiva di strage e di rujna.

L'invasione non progred, più oltre. L'esperienza fatta da Carlo V e da Carlo Emanuele I, avrebbe dovuto scaltrire il principe Eugenio e gli alleati che l'assalire la Francia pel Varo e pel Delfinato era impresa pericolosa e d'infelice successo. Vittorio Amedeo ripetea con gran senno essere facile penetrare in Francia, ma difficile l'uscirne. Tuttavia alla natia difficoltà dell'opera ei aggiunne questa volta una circostanza estrinseca ed imprevedibile, la quale rallento le operazioni militari, ed impedi ai collegati di spingersi più oltre e di stendersi più largamente nella Francia. Vittorio Amedeo, colto ad Embrua dal vainolo, vei ne in fin di vita. Trasportato

a Gap, e gia sfidato della guarigione, non avendo ancora prole maschile del suo matrimonio con Anna d'Orléans, instituì per testamento erede della Corona il figlio del principe Emanuele Filiberto di Carignano, fanciullo di pochi anni, affidando l'amministrazione dello Stato e la tutela del principe ereditario ad Eugenio. Ma per buena ventura fu vinta la rea natura del morbo: Vittorio guari, e furono risparmiate novelle sciagure al Piemonte.

Si avvicinava intanto la stagione autuanale, e già deposti i pensieri di allargarsi in Provenza e in Linguadocca, i confederati rivarcarone con ricco bettino le alpi, ma la campagna ei chiuse senza che si vedesse alcune di quei grandi successi che si promettevano in sull'aprirla. Miglior disegno era per fermo quello che Vittorio Amedec avea proposto e caldeggiato; conciossiache più sicuro era l'acquisto di Pinerolo, e culla perdita di questa città balenava in Italia la fortuna francese. Di Pinerolo infatti atava sopra tatto in pensiero Luigi XIV, che in una lettera serrita di suo pugno a Catinat nel principio della campagna gli diceva: "Avete fatto benissime di " non abbandonare la alture di Pinerolo; egli è meglio che i " nemici abbracino qualche bicocca del mio regno, piuttostoche " mottore in pericolo Pinerolo che dee stare in cima di tutti " i vostri pensieri ».

VL Posate le armi, si scoprì nell'inverno un tentativo di sollevamento ordito per istigazione dei francesi nel Mondovi. Era fin dallo scorso nano venuto di Parigi in Italia il conte di Tessè con grandi poteri e segrete istruzioni della sua Corte. Vasti disegni macchinava, e se era buon generale, il che da alcuni si dubitava, si si credeva miglior diplomatico e maestro di politici aggiramenti fili era grave i ubbidire al buon Catinat, uomo, come dicevano, di picciol nangue nato; e ardeva di aprirsi la via con sonori fatti ad onori più grandi. Confidava nel proprio ingegno, confidava nella protezione del marchese di Louvoia e di madama di Maintenon, la quale non rimirava di buon occhio Catinat; faceva assegnamento sui Valdesi e soffava negli umori mondovitani, materia infiammabile e acconcia a dar briga al duca di Savoja. Nello stesso mentre teneva pratiche occulte colla corte di Torino per se-

pararla dalla lega e riaccordarla con Francia; Vittorio Amedeo gli porgeva orecchio, e, come narreremo a suo luogo, riceveva e mandava proposte, che il conte di Tessè faceva e accoglieva per ordine di Luigi. Ma queste non venivano a conclusione, e coi Valdesi non riusci. Peggior esite ebbero le tente fatte nel Mondovi, avvegnache cominciate bene.

Gian Giacomo Trucchi da Savigliano, Referendario del Duca, aves per ordine del governo fatto incetta di grano comperandolo del suo a tre lire e messo la misura. Nel saldar del conti non gli fu pagato che quarant'otto soldi. Avea citre a ciò provvisionate certe spie per ispillare i disegni del nemico, e non avea ottenuto ne mercede, ne rimborso. Cruciato per la patita ingiustizia, delente pel danno sopportato, prese a mulinare sinistri pensieri. Alcuni scorridori francesi avendegli devastati i poderi, scrisse al governatore di Pinerolo, chiedendo una salvaguardia che lo preservante da nuovi insulti. Il governatore che forse avea edorato le male voglisdel Trucchi, rispose che la condotta da lui finora tenuta non era tale da meritargli somiglianto favore; cangiasse tenore. e ci si penserebbe il Trucchi, o desiderio di vendetta o senso di avarizia il tirasse, accettò il turpe mercato che il conte di Tessè gli offeriva, a promise, per quel che pare, di fargli aprire le porte di Savigliano e di eccitare a ribellione i contadini del Mendovi. A questo fine mandò a Montaldo Stofano suo figlio, portatore delle promesse di Francia: che al Re dispisceva che in occasione della guerra foesero gravati da nuove imposte ducali; si ricordassero dei loro diritti violati; cesere propisio il tempo di levarm dal collo una volta il giogo di Savoja; i soldati regi essere in pronto; diecimila uomini verrebbero da Porto Maurizio e da Pinerolo per alutarli. Stefano si abboccò con Matteo Musso uno dei capi degli scontenti: qualche feudatarie delle Langhe, fra cui il marchese di Monforte, consentirono alle proposte e fecero apparecchio d'armi. Se non che quella peregrinazione d'uomo sospetto, e qualche imprudente parola efuggita e raccolta fecero, aprir gli occid; furono invigilata i passa di Stefano, e si venne in charo della trama. I due Trucchi e Matteo Museo vennero arrestati e condotti a Tormo, a si spedirono truppe contro il marchese



di Monforte. Questi, avendo opposta viva resistenza, fu d'nopo atterrare le porte del castello e penetrarvi d'assalto. Uno dei figli del marchese morì alla difesa, un altro fuggi con un centinaio d'armati per sollevare i contadini e propagare la sedizione; il perchè fu mestieri mandar nuove genti a sedaro il moto. Il Monforte venne arrestato e condotto a Torino anch'esso.

Il processo contro il Trucchi e il Museo fe istrutto da. Gran Cancelhere, dal Primo Presidente del Senato e dall'Auditor generale di guerra: abbondavano le prove del tradimento, e la sentenza non tardò a discendere sul capo dei colpevoli. Doveano strangolars:, lasciarsi i cadaveri per ventiquattr-ore appear per un piede alle forche, separarat quinda le teste dal busto e farne spettacolo in Mondovi; atterrarai la cuan dei congiurati in Savigliano con divieto di riedificarla. Più della sentenza fu atroce la tortura che la precedotte. I giudici volevano concecere i complici: Gias Giacomo Trucchi, nomo di cinquantaquattr'anni, sottoposto si più crudeli tormenti, collato e ricollato, tentato coi dadi e con tutte le barbare monisizioni dei tempi, dimandava pieta al Gran Cancelliere, supplicandolo non gli facesse dannar l'anima con accusare un qualche innocente per isfuggire aghi spasimi intollerandi. Pregando a Dio, recitando versetti dei salmi, urlando di dolore, resistette allo strazio, e non pronunzio alcun nome, per lui non perirono altre v.ttime (1). Il generoso cilenzio non assolve il traditore che vendeva il suo paese al nemico, ma lo salva dal disprezzo (2).

VII Nel 1693 i confederati aprirono la campagna coll'assedio di Casale e la presa del forte di S. Giorgio, dopo di che Vittorio Amedeo II col grosso dell'esercito venne final-



<sup>,1</sup> Dexima, Storia dell'Italia Decidentale, lab. XI I, cap. 9, Cassanto, Storia di Torino, vol. II pag 110.

<sup>(2</sup> Non bo trovata menzione della sorte incontenta dal marchese di Monforte. Il conte di San Dannano partecipe e, pure della marchimizione, ebbe tempo di fuggire, e gli furono confiscati i beni. Ritorno alcun tempo dopo, credendo l'affare dimenticato mon fu ricercato della persona, ma ricevette ordine di abbandonare incontanente di Piemonte. Vedi Danisa, loc. cit.

mente contre Pinerolo, meta costante de' suoi pensieri. Impadronitosi del castello di Miradolo, del fortino della Turina e di altri luoghi vicini alla città, mosse contro il forte di S. Brigida, dai francesi innalzato poco innanzi per sostenere la cittadella pinerolese. Il conte di Teesè che vi si era rinserrato, oppose valorosissima difesa, ma dovette cedere e ritirarsi nella cittadella, lasciando il fortilizio lacero e dalle hombe frantimato. Vittorio Amedeo, padrone delle altere, cominciò a bombardar la cittadella, e vi lanciò in quattro giorni quattro mila bombe. Se non che la resistenza incontrata avendegii legorate le munizioni dovette aspettare che da Torino gliene pervenissero altre, il che fu fatto lentamente.

Catinat accampato a Fenestrelle, dove aspettava rinforzi, vedeva con animo agitato i progressi del nemico; per mezzo di spie e propriemente da un tal Varè, nipote di un segretario del marchese di Santommaso, sapeva che il bombardamento non poteva rinnovara prima del finire di settembre. l'arecchi giorni avea ancora per gli apparecchi; sollecitò l'arrivo delle genti dal Delfinato, e calcolando le marcie si prometteva di trovarsi il giorno vent'otto di settembre a Bussolino, e giungere improvviso e in tempo a soccorrere l'inerolo. Avea in quell'anno ricevuto il bastone di Mareeciallo, ed anelava di onorario con gualche asione di riguardo che emulasse la giornata di Staffarda. Così com'egli l'aveva divisato, gli successe il disegno. Lasciò Fonestrelle, trapassò per Susa e sboccò con settantasette battagliom, quarant'otto squadrom, e ventisei cannoni nella pianura. Lo precedeva, scorrendo coi cavalli le campagne circostanti, il marchese di Bachevilliers. Giunsero a Vittorio Amedeo le mmacciose nevelle, il quale, lasciata subitamente l'impresa di Pinerolo. venne a fronteggiare il maresciallo, che acontrò tra Rivalta e Beinasco. Si accampò poco lungi da Orbassano e Cumiana relle pianure della Marsagha, ponendo il quartier generale nel castellaccio che oggi ancora si vede. Quivi il quattro di ottobre segui la celebre battaglia che porta il nome di Marsagha.

VIII. L'esercito confederato numerava venticinque mila nomini; quaranta mila il francese. Vitterio Amedeo ordino



in doppia linea i nostri. l'una dietro all'altra. Spiegò sulla destra ventidue equadroni appoggiandoli ai boschi della Vulvera, in cui dispose qualche battaglione; compose il centro di venti battaglioni tramezzandovi sei squadroni di cavalli, e vi collocò sulla fronte ventinove bocche da fueco; la sinistra formata da ventissi squadroni appoggiò imprudentemente alla Chisola, umile torrentello non atto a sostenerla. La seconda linea era composta di dicinanove battaglioni al centro, quindici equadroni a destra e dodici a sinistra; farono mandati tre battaglioni oltre la Chisola sulla antica via di Pinerolo. Vittorio Amedeo prese il comando della destra, Eugenio quelle della sinistra. Il marescia lo Catinat si spiegò in battaglia tra il Sangone e la montagna di Piosenece, guidando egh atcese la destra, il duca di Vandomo la sinistra.

Si accorse allora Vittorio di aver commesso errore non portando la sua sinistra verso Piosassoco e non occupandone con qualche polso di fanteria le alture, e segnatamente il montreello di San Giorgio. Tentò di riparare la negligenza, e epedi cinque battaglioni della soconda linea verse la montagnola; ma Catinat lo prevenne con presentisamo nestro danno.

Al sorgere del sole l'esercito francese usc) a battaglia, Vittorio si avventò contro la majetra sernica, che dall'impeto furioso percossa, quantunque opponesse intrepida resistenza. commetò a cedere. Engegio, gagliarmente assalito da Catmat, valorosamente si difendeva; ma da questo lato non tardò s manifestarsi il difetto dell'ordinanza, ed a recare i suoi frutti Catinat, assicurato dal colle di S. Giorgie incoronato delle sue fanterie, spinse alcuni battaglioni a destra, i quali vennero a ferire di fianco i confederati, mentre con altre truppe ne urtò la fronte. La nostra simutra dovette etringersi verso il centro, e questa mossa fatta sotto i colpi nemici fu discrdinatamente operata. I francesi allora fecere una carica gunerale, e gia i nostri perdevano del campo, allorche Vittorio che si trovava in vantaggio, saputo le tristi notizie, rallentò la battaglia per soccorrere la sinistra pericolante. Ma gia l'esito della giornata volgeva a manifesto favore dei francesi. L'interposizione dei cavaili fra mezzo le fanterie rece i movanenti di riunione difficili; interrottani la linea, il nomico

vi penetrò. Veduta la confusione e la rotta imminente, Vittorio fece co' suoi un'ultima carica alla baicnetta; fu la strage accresciuta, non ristorata la fortuna. Ordinò la ritirata e ne comandò egli stesso il retroguardo.

Mancarono fra gli allenti da nove a disci m.la combattenti, fra cui circa sei mila uccisi; la maggior parte delle artiglierie e trenta bandiere perdate. Morirono une dei figli del marchese di Santommaso, il marchese Pallavicino, il conte di Chalais, il cavaliere Simoni e altri. Il marchese della Chiusa ferito mortalmente quando gia era comandata la ritirata, cadde dicendo: "Mi rincresce soltanto di non potere ancora una volta gridare: Avanti ". Il settuagenario duca di Schomberg, ferito a morte ei pure e fatto prigioniero, ottenne la libertà dal maresciallo francese, una per poco ne godette, perchè delle riportata ferita morì di breve in Torino. Gli succedette nel comando dei battaglioni protestanti il marchese di Ruvigny, calvinista, rifugiatosi in Inglulterra dopo la revocazione dell'editto di Nantes, e creato da Guglielnio III conte di Gollovay.

I feriti e i morti non sommarono tra i francesi alle due migliaja. Andarono a cielo le lodi di Catinat, che i soldati portarono in trionfo sulle bandiore tolte ai nemici. Luigi XIV gli acriveva: " Mi aspettava da voi qualche aplendido fatto " in Premonte, ma co la compiuta vittoria che avete ottenuta " sopra i miei nemici, avete superate le mie speranze, au- " mentata la mia stima per voi, e provato quanto mete me " ritevole della mia fiducia nel servire in tal guisa lo Stato ..."

IX. Non trassoro per altro i francosi tutti i vantaggi che si potevano attendere da questa vittoria. Si allargarono nel Piemonte, incendiarono i luoghi di Piessasco e di Scalenghe non lungi dai campi de la Marsagia, e più oltre i villaggi di Cercenasco e Revello; distrassero colle mine il castello di Cercenasco, e in Revel o più scellerata nefandita fu commessa Eravi un monastero dove e, educavano fanciulle delle primarie famiglio piemontesi, e la santita del luogo e l'innocenza dell'età non le difesero da le brutali voglie della soldatesca (1).

Canners, Il prime Re de Ceau Seveya.

12



<sup>(1)</sup> V Mémoires du Maréchal de Villers.

Vittorio Amedeo II si ritirò su Moncalieri, e vi si fortificò; chiamò un'altra volta la milizia generale che accorse numerosa e pronta, come nel 1690; Catinat pose il campo a Pancalieri, indi a Polonghera, e non sentendosi in grado di provocare altra battaglia, nel dicembre ripassò le Alpi.

## CAPITOLO X.

## Negoziati segreti colla Francia Pace del 1696.

I La guerra durava da circa quattro anni con diversa vicenda per due eserciti, ma con perpetuo flageilo del Piemonte. I francesi, contrariamente a lor natura e costume, infierivano contro ai popoli; erano le campagne trasandate e dis sertate, i villaggi dal ferro e dal fucco consumata Ne migliori delle francesi erano punto le amiche soldatesche dell'Impero Mal pagate, senza discipiina, usato alle bestiali guerre di Turch a viveyano a terrore degli abitatori delle contrade, dovenque passassero o ponessero gli alloggiamenti. Fra i molti documenti che di ciò rimangono, ricorderemo la cronaca inedita del Borghese di R.voli, il quale, di quegli anni narrando le battiture della sua terra, può meritamente affermarsi che fa ritratto dell'intiero Piemonte. "Li 2 novembre 1690 (egli scrive alla semplice) fu messo l'alloggio in quartiere d'inverno. \* de la truppe ausiliarie spagnuole ed alemanne in esso luogo di Rivoli, cioè nelle case dei poveri particolari quali furono sforzati di abbandonare le loro case e andar a dormire nelle Juese e conventi, e la chiesa della Collegiata era piena di etti di poveri particolari come un ospedale. E li soldati ru-- bavano tutte la vettovaglie e supellettili delle case, e per o spazio di un miglio circa all'intorno del luogo furono li - alteni spogliati del tutto de' pali da, soldati per abbru-\* mare, e ridotto il luogo a gran carestia di viveri; talchè il principe Eugenio in febbraio corrente anno 1691 scrivendo all'imperatore dice le formali parole: Non dover le truppe " ouper au ridursi alla estremità de' viveri, come si erano già \* trovate in Rivoli, come lo scrittore ha veduto copia di essa

- lettera. E tal alloggio continuò sino al Natale del 1690, il
- " quale recò tanti mali al luogo, e causò tanti travagli ed
- \* affanni ai poveri particolari, che insorse un epidemia in di-
- \* cembre nel medesimo luego, che esportò quasi la terza parte
- \* degli abitanti .. (1).

Il persare alla pace era pietà dei popoli, ma dopo la giornata della Marsaglia divenne prudenza di Stato L'esito della battaglia ammoniva il Duca che la Francia, tuttoche sola a fronteggiar l'Europa, era pur sempre in grado di continuar la guerra, e che egli, non che strapparle Pinerolo colla forza, a gran fatica sarebbe reintegrato negli Stati perduti Dal canto suo Luigi XIV persuadavani, non estante le vittorie que, che la guerra di Piemonte divertivalo con suo danno dai maggiori sforzi che si rendevano necessari nelle Frandre o un Germania; perciò il desiderio di ricomporti in amicizia col duca di Savoja dispiccandolo dalla lega, dimostrato al primo aprirei delle ostilità nel 1690 divenne in lui fermo disegno. Il quale, dove venisse a effetto, costringerebbe i collegati ad accettare la neutralità d'Italia, e a lui darebbe modo di portar sul Reno l'esercito di Catinat: e se per contre dovesse proseguire la guerra di quà dalle Alpi, essendo congiunto col Duca, penetrerebbe molto agavolmente nel Milanose, e celà imporrebbe la pace d'Itaha al Cattolico, e depedi lui all'imperatore

II Vittorio Amedeo poi, cho più d'una corda volca avere sul suo arco, o cercasse di esplorare le intenzioni del rel o mostrasse di tenere in conto certi suggerimenti che il duca d'Orleans, d'accordo con Lingi XIV, gii avea fatto pervemire dopo Staffarda, nel dicembre 1690 mandò un avvocato Peracchino a Catinat per intavolar pratiche di accomodamento. Il generale che gia di ciò avea intenzione dalla sua Corte, detto all'avvocato Peracchino le seguenti condizioni; il Duca cedesse la città e il contado di Nizza, gli conseguesse Monmeliano e Susa, che gli sarebbero restituiti alla pace generale, amantellato prima le fortezze, conseguesse parimente

<sup>(1)</sup> Memorie di un borghese di Rivoli. Ms. della Biblioteca del Re-

insmo alla pace le fortezze di Mirabocco, Saluzzo, Luserna Carmagnola e Verrua; oltre a cio desse in servizio del ro due mila quattrocento fanti e i suoi tre reggimenti di dragoni, cacciasse i valdesi dal Piemonte e sterpasse l'eresia dalle valli. In contraccambio Luigi XIV consentiva che il Duca serbasse la neutralità collo stato di Milano e coll'imperatore di più davagli balia di negoziare, per mezzo di tregua, la neutralità d'Italia sotto la sicurtà di Venezia, del Papa e del granduca di Toscana. L'accordo col Duca non dipenderebbe per altro dall'esito di questa trattativa, ma avrebbe effetto tostochè Vitorio Amedeo II avesse consegnate le fortezzo soprascritte (1).

A somiglianti proposte, come ognuso crederà, non fu data risposta (2). Egli è tuttavia notabile che in esse è indicata la base, sulla quale in appresso poggiarono i negoziati, e da ultumo ebbe fondamento il trattato del 1696, vale a dire la neutralità d'Italia da maneggiarsi dal Duca.

III. Questi, dopo la campagna del 1691 trovossi in migliori termini, perchè, mentre a lui giungevano gli ajuti della lega. Luigi XIV vedevasi in grande bisogno di aver assicurata la frontiera delle Alpi per far impeto in Fiandra con tutto il pondo delle sue forze. I Veneziani poi s'interponevano a rappacificare il Premonte, tra per la gelosia e il sospetto di quell'ingrossare degl'imperiali, e perche stavano in timore che la guerra non fosse per allargarsi oltre il dominio del Duca con pericolo e danno degli Stati loro.

Ai Veneziani ei aggiunse la corte di Roma. Era succeduto a Innocenzo XI (Odescalchi) e ad Alessandro VIII (Ottobom) infensi a Luigi XIV, papa Innocenzo XII (Pignatelli) di piu miti pensieri. Il re che si vedeva tutta l'Europa contro, volle

Google

<sup>(1)</sup> Questo documento si trova negli Archivi del Regno, Negoziazioni

<sup>(3)</sup> Egli fu verisimilmente in quest'occasione che Vittorio Amedeo II a chi gli rappresentava che le poche sue genti si asrebbero in un'altra campagna consumate, rispose (come taluni pretendono) con quelle parole di Pompeo Batterò la terra col pade, e ne ucciranno esercit di contattente. La Milizia Generale, due volte chiamata e accorsa, prova che la frase non era del tutto vano.

almeno riamicarsi la S. Sede, e le restitui perciò Avignone e il contado Venesino, occupati durante le liti per l'immunità degl. ambasciatori, ritratto le celebri proposizioni del 1482. e le fece ritrattare dai prelati che ne erano stati autori e propugnatori. Roma allora muto contegno, e se nel 1690 aven plaudito ella dichiarazione di guerra di Vittorio Amedeo II contro la Francia, ora si studiava di porvi fino si per tranquillare l'Italia. e el per far coca grata al Cristianissime ribenedetto. Luigi XIV adunque, rimessa l'asprezza mostrata pochi mesi prima, nel dicembro del 1691 mando egli stesso a Pinerolo un uomo suo per trattare con Vittorio Amedea II. Quoeti fu il conte di Chamlay il quale, non appena giunto a Pinerolo, per mezzo di persona a posta spedita a Torino all'abate di Cumiana, limosimiere privato di S. A. R., notificò al-Duca l'arrivo e la commissione sua. Vittorio impose al marchese di Santommaso di condurre ufficiosamente il negozio, atandosene per le generali piuttosto col fine di acoprire la mente del re, che per venire a conclusione alcuna. Il Chamlay fece quindi assapere a Santommaso che dovea consegnare a S. A. R. una lettera del re e aprire a un tempo i divisamenti di lut in riguardo alla ristaurazione dell'antica amicizia fra le due Corti. Rispose il ministro che il suo signore non potes, nello stato di guerra prosonte, ricevere lettere del monarca francese senza offensione alla fede dovuta agli alleati suoi; ma cho, dove a lui conto Chamley pincesso trutture col marchese di Santommaso alcuna materia in vantaggio dei principi loro padroni, si commotterebbo a persona da ciò di udire in Pinero o le sue proposte. Dopo di che in abito da contadino parti per Pinerele il conte Groppelle, generale delle Finanze. Giambattista Groppello, di modesti natali e umile fortuna, era stato dal piccolo ufficio esercitato nelle gabelle sollevato ai primi gradi da Vittorio, che l'avea anggiato per valente Creato conto di Borgone, o per lungh, anni ministro del Duca e cooperatore delle riforme introdotte nel regno, a lui è dovuta molta parte di quegli antichi ordini ministrativa e di computistoria, che furbilo per gran tempo lodati e ammirati, e dei quali ci toccherà a parlare a suo luogo.

IV. Il coate di Chamlay comunico al Groppello le profferto

del re: restatuirebbe la Savoja, ritenendo Monmeliano, Susa, Naza e Villafranca inemo alla pace, ed entrando mallevadori della restatuzione i principi italiani e i Cantoni Svizzeri; ansi rimetterebbe Monmeliano e Susa in custodia del Pontefice o dei Veneziani a grado del Duca, e darebbe Nizza e Villafranca in guardia agli Svizzeri, finalmente volendo torre ogni sospetto agli Spagauoli, consegnerebbe Casale e le sue fortificazioni a Sua Santità o a Venezia, pure insino alla pace. Allora per la prima volta si fe' cenno della successione di Spagna, avvenimento di cui tutti oggimai impensierivano in lor segreto Chamlay disse come una propria idea, ma per mandato del re, che in tal caso il duca di Savoja avrebbe il ducato di Milano.

Dopo i quali discorsi il ministro piemontese e l'inviato di Francia carteggiarono fra di loro. Le lettere di Chamlay. carezzavoli e premurose, mostravano la pronta voglia del redi separare il Duca dalla Grande Alleanza, quelle del Santommaso erano tutta riserbo e circospezione. Vittorio Amedeo II considerava che per le proposte condizioni pozova le State in mano d'altri, e che al trarre dei conti ricadrebbe sotto la baha di Francia, dalla quale dovea la presente guerra liberarlo: il perchè ricusò costantemente di ricevere la lettera di Luigi XIV e di far chiare le sue dimande Intendeva ricuperar Pinerolo, e pur non movendone istanza, davane cenni lontani, quasi fili conduttori nel labirinto delle negoziazioni future. Sapea molto bene che il re per la guerra di Fiandra avea di tanto etremato l'esercito di Catinat, ed era certificato che nell'anno nuovo con più poderoso nervo si sarebbe dagli allesti condotta la guerra in Piemonte. Come ebbe conosciute le offerte del re, diede ai Confederati contezza delle sollecitazioni di Francia, porgendo così documento del a sua fede alla Lega, e mertandole, col timore di altri partiti, cui potrebbe appigliarsi, a sostenere più efficacemente la sua causa.

I parlamenti col conte di Chamlay si protrassero per più di due mesi, finchè l'invisto francese, veduto che in nulla si risolveano le parole, scrisse, in sul partire da Pinerole, al marchese di Santonimaso in questi sensi: "Sono delentis" simo che i buoni intendimenti del Re e le mie cure pre-



" murose non abbiano ottenato alcun risultamento, e parto " di ciò almeno satisfatto che S. M. ha fatto più di quello \* che era dall'equità ricercato, per puro impulso di amicizia " e di considerazione per S. A. R. Che so S. A. R. vi ha " mal corrisposto, l'Europa renderà la dovuta giustizia a S. M., " la quale troverà nella aua possanza i mezzi di provare " al duca di Savoia che il partito di esserle nemico non è " nè il più sicuro, nè il più vantaggioso , (1). Santommaso rispose (2 marzo 1692) \* S. A. R. vede con assai rincresci-\* mento che le cure cortesi da voi prese per restituirlo nelle buone grazie del Re non abbiano sortito quell'esito che \* ella desidora, e desidererà compre ardentemente. Tuttavia \* S. A. R. spera che il Re e voi, Signore, non gli recherete " sempre in cagion di condanna, se Ella ha desiderate e " desidera di ritornare in possessione dell'eredità de' suoi " maggiori senza mettere in custodia altrui le migliori sue \* fortezze ... Furono da Luigi XIV sentite con dispettoso senso le r.pulse del Duca: onde mandò fuori una scrittura. nella quale, a dar prova di sua magnanimità e del desiderio suo di concordia, narrava le generose condizioni di pace proposto, o conchiudova dicendo che il duca di Savoja a se solo ascrivesso e all'ostinatezza sua i mali che pendevano copra di lui e copra gli Stati cuci (2).

V. Sul finire dello atesso anno (1692) il conte di Tessè fu nominato governatore di Pinerolo. Bramoso, come dice egli medesimo, di mostrare il suo valore diplomatico nella etagione in cui posano le armi, annunziò a Santommaso la sua nomina, notandogli che quando lo volesse, potrebbe fargli le comunicazioni che atimasse utili ai loro Sovrani. Leggosi nelle Memorie del conte, che allora venno a Pinerolo l'avvocato Peracchino, gia altra volta mandato a Catinat; di poi vennevi madama Peracchino, indi un gesunta, e che tuttociò

(.) Memoires des offres faites de la part du Ros au Duc de Savole pour le rétablissement du repos de l'Italia,



<sup>(</sup>i) Letters di Chamlay del 29 di febbraio 1692. Le carte relative alla esa negominione e a quella del conte di Tessò, di cui si parlerà in appresso, formano due volumi che si trovano negli Arch vi del Regno.

avea aspetto di un imbroglio, anzichè di un negoziato (1), In ultimo avendo il Tessè ricevuto dal re la plempotenza di trattare e conchiudere, il Groppello ricomparve col solito travestimento, che a detta del generale francese quadrava appuntino a quelle sue forme e a quel suo viso plebeo. La regia plenipotenza recava: 1º il re dopo le ratifiche del trattato restituirebbe la Savoja e Monmeliano, trasportando i grossi cannoni a Grenoble fino alla pace generale, 2º restiturrebbe Susa alla pace d'Italia. Nizza e Villafranca e le fortezze dipendenti alla pace generale, 3º depositerebbe in mano di potentato neutrale la cettà de Casale, che sarebbe alla pace rimesea a chi spetterebbe per trattato; 4° a ristoro delle spese di guerra pagherebbe al Duca dugento mila scudi per quattro anni: 5° se dopo la convenzione presente la guerra continuasse in Italia, le truppe ducali si congiungerebbero colle regie per imporre agli alleati la neutralità; la quale ottenuta Il Duca darebbe a, re certo numero di soldati per combattere fuori d'Italia. In testimonianza poi della rinnovata amicizia fra le due Corone, il re offeriva la mano del duca di Borgogna a Maria Adelaide primogenita di Vittorio. Il conte di Tesse poten inoltre consentire che Suen, Nizza e Villafranca fossero depositate in mani del Papa e di altra petenza, si veramente che in questo caso il Duca avesse a mandare in Francia come ostaggi la principessa Adelaide e il primogento del principo di Carignano Gli era infine raccomandato di far capace Vittorio Amedeo II dei reconditi concetti dell'imporatore, il quale tendeva, non a salvargli lo Stato, ma a padroneggiare l'Italia.

Di nuovo, e più spiegatamente fu fatto discorso della successione di Spagna. A Vittorio Amedeo II, chiamato eventualmente a quella in virtà del diritto successorio costituito da Filippo IV, stava bensì fitta in mente la formidabile questione, ma siccome prudente e guardingo, non ne facea argomento di pericolose discussioni, massime che Pinerolo nell'ora presente stava sopra gli altri

<sup>(1</sup> Memoires du Maréchal de Tessé, vol. I

suoi interessi. Adunque quando Tesse rappresentò cle Leopoldo I agognava l'ered.ta di Carlo II e macchinava di occupar Milano sotto coperta di amicizia e di lega col re-Cattolico; e che la congrunzione colla Francia oggi recava. al duca di Savoja incolumita, e domani ingrandimento, il nostro Groppello fa' sembiante di non intendere a che ponessa la mira, e in nome del Duca dimandò intiera la restituzione degli Stati e la neutralità del Piemonte, se la guerra continuasse, e promise gli ostaggi. Il re, fatto di cio consapevole, ricusò di dar le fortezze, e acconsenti alla neutralita. Allora Vittorio si deliberò di metter le carte in tavola, e mandò nuovamente Groppello a Pinerolo (30 maggio 1693), portatore di altra. piu momeniosa proposta, il Duca rinanzierebbe a qualsiasi indennita di guerra; il re gu restituisse Pinerolo E siccome siffatta condizione dovea parere enorme al negoziatore francese, ordinò a Groppello di atudiar nel volto e negli atti di lui quale impressione avrebbe fatta, e vedesse se non ostante i dimeghi a parole il Tessè lasciasse trapelar lume di pessibile annuenza, oppure gli riusciase al tutto incomportabile. In questo secondo caso dichiarasse che proponeva meramente la scelta fra la indennita e la restituzione, lasciandone alla corte di Francia libera elezione. Il Groppello riferi che all'udire mentovar Pinerolo, il conte di Tessè alzatosi da sedere disse non senza adegno che la domanda del Duca altro non poteva essere, che un pretesto per tagliar la pratica, e che egli da quel punto la teneva per tronca. Il Groppello diede tosto lo schurimento, e chiese talune modificazioni di minor conto, che il generale trasmise a Versaglia; ma mentra si attendevano le risposte, Vittorio Amedeo II aprì la campagna, e finirono la pacifiche conferenze, di cui diede informazione agli allesti

Il 22 di settembre dopo la presa di S. Brigida, e mentre cominciavano le operazioni contro la cittadella, ecce il Groppello ricomparire inaspettato innanzi al governatore con nuove proposizioni; ma questi, distitando di qualche l'acciuolo del Duca per venire in cognizione delle forze che Catinat stava raccogliendo supra Susa e nel Delfinato, non volle riappiccare discorsi.

VI. Finalmente dopo la battaglia della Marsaglia, il marchese di Santommaso scrisse al conte di Tessè chiedendo di rinnovar le conferenza in conformità delle proposte della scorsa vernata (26 dicembre 1693) Partà il conte travestito da postiglione, a la sera del 30 dicembre per una porticella del giardino decale entrò nel palazzo. Introdotto nei segreti appartamenti, Vittorio gli si fece incontro e gli disse; " lo non sono così gran monarca come il re vostro signore, ma il carattere di Sovrano è indelebile ed eguale in tutti i regnanti; io ho sempre rispettato il re, sono stato minacciato di oppressione, e ho vonto provargli che non lo temeva. Ho incontrato il suo sdegno, ma facendo altrimenti avrei perduto la sua stima , Le trattative ebbero allora cominciamento da senno (1).

Abbiamo scarse notizie delle conferenze verbali del Duca con Tessè, e solamente guardando al trattato che ne seguì nel 1696 in Pinerolo, si argomenta che molto si parlò della successione apagnuola e del ducato di Milano; quanto a. rinanente volgendo il negozio sopra i termini già per l'avanti posti, e la neutralità essendone il perno, le discussioni si aggitarone precipuamente circa ai particolari e a. modi di darvi eseguimento. Per prima cosa Vittorio volle che gli alleati ne fossero consapevoli, e a tal fine parti per Vienna l'abate Grimani con istruzione di ragguagiarne l'imperatore. al che il conte di Tessè non si oppose. L'abate dovea descrivere le tristissime condizioni del Piemonte da tre anni disertato dalle soldatesche, e chiarre i vantaggi che porterebbe la neutralità divisata; certificare Leopoldo I de la invariabile affezione del Duca al.a causa comune, toccare della cessione der feudi imperiali già nominati nel diploma del 1690, e trattare il matrimonio di Adelaide col re dei Romani, del quale era già corsa parola a Vienna, prima che col re di Francia, e che sarebbe celebrato quando la principessa, allora in età di otto anni, fosse da marito.

Nel medesimo tempo V.ttorio per mezzo del conte della Tour informò Guglielmo III delle profferte francesi. Guglielmo esclamo: "Se il Duca le accetta, tutto è perduto ". E il



<sup>(</sup>I) Tusse, Mémoires etc., lib. III.

nostro invisto avendo detto che la necessità vel tirava, il re soggiunse. \* Ebbene, se com è, il Duca negozi in nome di tutti la pace generale ... Questo era troppo, ma versmente Vittorio Amodeo II, cessando o continuando la guerra d'Italia, affrettava o alontanava la pace universale, come avvenne più tardi.

VII. L'abate Grimani, fatti suoi uffici a Vienna e suggiati gli animi, informò tosto que non era da sperare che l'imperatore calasse agli accordi proposti dalla Francia, e non doversens faro altri discorsi. Il conto di Tosse chiese allora al Duca che si collegasse col re, e movesse contro l'imperatore; il che a Vittorio non conveniva per anco, giudicando essere troppo solenne mancamento di fede il voltarei alla parte dei nemici, prima che ogni ragione di componimento ai fosse sperimentata vana, e perche i patti colla Francia, di cui si trattava, non erano quelli ancora da lui voluti. Bene si offerì disposto a rimanersi inoperoso durante la prossima campagna. lasciando che i due campi logorassero il tempo in moase e contromosse senza pregiudizio dello stato presente degli esercit. bell geranti. Instava Tesse domandando più risoluti modi di accordo, o che per lo manco quelli proposti fossero fermati con segreta convenzione scritta. Ricusossi il Duca per quelle stesse ragioni, on le non voleva il trattato, e segnatamente porchè sarebbe stato folha il dare in mano di Francia un'arma che a un bisogno poteva ritorcersi contro di lui. dando il re ai collegati notizia della effettuata congiunzione.

L'abate Grimani, dimoratosi in Vienna da sette ad otto mesi, non venue a capo di nulla. Il matrimonio col re dei Romani si indugiava ora con l'uno, ora con l'altro pretesto; la materia dei feudi tornava ustica ai ministri imperiali; della neutralità non se ne volca udir verbo, anzi facevansi minacciosi mointi, ove la corte di Torino piegasse verso il Cristanissimo Vittorio Amedeo II, vedendo questo poco frutto, mandò al suo oratore ana molto veemente scrittura, in cui esponeva che dopo tante premure e diligenza fatta " il vedera che si " era sempre sui primi principii, era cosa piuttosto da amimutolire con mesto stupore che da dar lena ad aggiungera " nuovi motivi e auove rimostranze ... Querelavasi quindi



degli indugi pel matrimonio, delle difficoltà pei feudi, della insufficionza degli siuti spagnuoli, del diradarsi dei cesarei; nuovamente e con vivi colori ritraeva lo strazio del Piemonte e l'ingrossare dei francesi, e in suono che sapea di minaccia, disse: "Se si rifletterà che le perdite si possono ricuperare in un tratto, far cessare li dispendi e le rovine, e quel che più monta sottrarsi agh estremi pericoli che lo minacciano (il Duca), togliersi li ceppi di Casale, assicurarsi, per quanto è umanamente possibile, della fede dell'accordo con un matrimonio che si pubblica desiderato dalla Francia, e di più, con la sicurezza degli Stati austriaci in Italia, con una pace: chi non la collaudera? chi si recherà a maravigha che l'A. S. R. non l'abbracci? ...

VIII. Qui occorre avvertire che i negoziati segreti non avcano luogo solamente colla corta di Torino. Dopo la campagna del 1693, funesta agli alleati in Fiandra e Germania del pari che in Italia, un agente francese per nome Saint-Arnould trattava coll'olandese Dykveld a ciò autorizzato da Gughelmo III, e un tal Molo facea suoi maneggi in Amsterdam, seminando promesse in nome di Luigi XIV. Nelle Provincie Unite cominciavansi a manifestare spiriti avversi alla continuazione della guerra, come quella che riusciva sempre più disastrosa al loro commercio. Leopoldo I, quantunque tencaso col Grimani diverso linguaggio, era molto inclinevole ad accordi, e Gughelmo III avea dovuto combattere il pensiero della neutralità che prevaleva nella Corte viennese. Per queste ragioni il re Britannico porgeva precchio alle proposte francesi, e acriveva ad Emsio: "Desidero vivamente che le trat-\* tative di Dykveld riescano a buon fine ... La necessita della \* pace diventa ogni giorno maggiore, e perciò le trattative \* non debbono rompersi, ma proseguirsi . (1) Infatti furono proseguito nel 1694, e nel mese di novembre l'Inglolterra e l'Olanda chiesero: 1º che i trattati di Vestfaglia e di Nimega fossero il fondamento della pacificazione generale; 2º che si restituissero alla Spagna e al duca di Savoja le



<sup>1</sup> Letters del 14 novembre e 8 dicembre 1694. Vedi tigorgeniss, Histoire des luttes et rivalus etc., vol. VI.

conquiste fatte durante la guerra; 3º che si dessero compensi all'Impero per Strasburgo, e al a Spagna pel Lucemburgo.

Di Pinerolo non eravi parola.

Vittorio Amedeo II ebbe di ciò sentore, e si persuase facilinente che gli allesti, ottenendogli la restituzione del suoi Stati, si credeano edebitati verso di lui, e non avrebbero continuate le catilità per impadronira di Pinerolo a mente dei trattat, dei 1690 coll'imperatore e cogli Stati marattimi; Isondo interpose forti istanze a Vienna, dove trovò larghezza di promesse a bocca e per iscritto; ordinò del pari al conte della Tour di chiedere espressamente a Guglielmo III, se poteva aperare il riacquisto di Pinerolo, nel caso della non improbab le pace; al che il re britannico rispose con lealta che, considerando i maultamenti attuali della guerra, troppo difficilmente sarebbes: la Francia condotta a siffatta cossione (1). Tacque per altro che nelle trattative di Dykveld non erasene fatto cenno di sorta. Il Duca se la lego al dito, e dissimulando chiese che per utilità della causa comune la Spagna gli conferisse il governo della Lombardia, nella stessa guisa che all'elettore di Baviera aveva conferito quello dei Paest Bassi, Gugli ilmo II, si adopero a questo fine, ma le sue diligenze ternareno vane. Dei negoziati segreti delle Potonze marittime nel 1093 e 1694 vuolsi tenere particolar ricordo, chi si faccia a giudicare la condotta del duca di Savoja noi seguenti anni 1095 a 1696

IX. In tale condizione d'ammi e di cose la campagna del 1694 passo senza vigorose fazioni sul Reno, nei Paesi Basa e in Italia. L'elettore di Brandeburgo mandò in Piemente mile cinquecento sollati prussiani comandati dal principe Carlo suo fratello. L'imperatore diede il comando delle sue trappe al principe hugenio, appagando così il desiderio mostratone da Vittorio Amedeo II, e chiese istantemente che si ponesse l'assodio a Casale. Vittorio, a seconda degli accordi coi francesi, scusavasono con ragioni di guerra, e il re britannico anchi esso sconsigliava l'impresa, parendogli che gli allesti non avessero forze bastevoli (1), e perchè, se fallisse,

<sup>.</sup>i) La lettera ha la data del 25 marzo 1695.

troppo inaggior campo piglierebbe la riputazione delle armi francesi, gia cotanto vantaggiatasi per la giornata della Marsaglia. Infine si pose il blocco, ma in così inoltrata stagione, che per la gran neve poco atante caduta, si dovettero le operazioni rimandare all'anno seguente.

Intanto Vittorio Amedeo II, avvedutosi per tempo, e per le informazioni avute intorno alle trattative degli Stati marittimi certificato oggimai che dovrebbe da sè tutelare i suoi interessi, si deliberò al tutto di conseguire dalla Francia stessa quanto dagli amici più non gli era locito sperare. Al ruovo anno (1695) mandò significando al conte di Tessè, che gli diventa impossibile lo schermirei più oltre dall'impresa di Casale: l'esercito dei confederati essere ingrossato, e gli erdini dell'imperatore non comportare maggiori temporeggiamenti. Nello stesso mentre Luigi XIV, fastidito del contegno del Duca che il dondolava sulle convenzioni, avea scritto al governatore di Pinerolo di cessar le pratiche; se non che il soprastante pericolo di Casale lo ridusse ad altra sentenza. L'esercito di Catinat era stato debilitato di bel nuovo per afforzare quello del Reno, e non trovavasi in grado di soccorrere la città; di quindi la rosa no parca certa. Vittorio Amedeo II propose che quando gli alleati avessero aperta la breccia, il conte di Crenau, governatore della citta, vemisse a capitolare con questa espressa condizione, che si demelissero le fortificazioni. Al re e al Duca tornava utile il partito, dacche avendo il primo aderito di consegnare la città a cui spettasse per trattato, quando si conchrulesse la pace, dovea garbargli che almeno senza le fortificazioni passasse in mano dei nemici; Vittorio poi, averla per sè non potendo, dovea cupidamente desiderare che a Mantova si restituisse sauernita di quei munimenti che erano stati per tanto tempo freno e reinaccia al Piemonte Approvato il disegno, aguzzaronsi gl'ingegni per mandarlo ad effetto. A ta. fine addi ventinove di aprile Vittorio Amedeo II scrisse la seguente lettera al conte di Tessè e al maresciallo Catmat:

\* Signor di Tessè. Avendo fatto le delute considerazioni sui colloquii che avete avuto colla persona a voi nota, \* circa la risoluzione presa dai mici alleati di assediare



" Casale, prometto di buona fede di osservare ciò che acque

"1º Aperta la breccia innanzi a Casale e battuta la fortezza per qualche gierno, farò intimara al Comandante la resa. Questi mi rispondera dapprima negando; ma dopo qua che ora, pretestando più maturi riflessi, proporrà egli stesso di rendera la piazza a patto che le fortificazioni della citta, della cittadella e del castello siano demolite e intieramente distrutto, con divieto a tutte le Potenze, colle quali sono oggi confederato, di riedificarle durante la guerra, obbligandomi, fede di Principe di oppormivi e di far osservare dai miei allesti gli articoli della capitolazione che ne sono stati trasmessi, sottoscritti da voi in nome del Re.

" 2º In considerazione della consegna e demolizione di Casale prometto che nè le mie trappe, nu quelle dei miei allesti non potranno, durante la presente campagna, il cui termine e fiscato al primo di novembre prossimo, intraprendere cosa alcuna contro le fortezze e i paesi del Re verso lo Alpi, così dell'antico regno come dei paesi conqui stati in Italia; nè le mie truppe, nè le confederate porranno il campo sui confini di Pinerolo e di Susa, ne in genere nei territori del Re; tuttavia i Valdesi o barbetti non saranno inclusi nel presente articolo, è sarà in arbitrio del Re i tenerli in rispetto

" 3° Prometto che i mici alleati non ritireramo trappe " regolari o milizie d'Italia per maniarle in l'atalogna, in . Atomagna o altrove a servigio degli altri alleati; e voi dal " canto vostro mi promettete, in nome del Re, che S. M. durante questa campagna non intraprendera aulla contra " le mie fortezze, pace e Stati nè contre quelli de' mici " alleati in Italia.

4º Il Re ei obbliga di mantenere, duranto questa campagna, nelle Alpi e nei paesi vicini il suo esercito ditalia qual è presentemente, e non mandera alcune di questa truppe ne in Frandra, ne in Germania, ne altrove, perché non vi sarebbe mezzo, in tal caso, di resistere alle incessanti istanze degli alleati che vorrebbero muoversi, se vedessero il paese sguernato di truppo. Voi mi assicurate in nome del Re cae il suo esercito è composto di cento battaglioni.

e di trentasei o quaranta equadroni, di cui mi darete in huona fede uno specchio esatto, come io dal mio lato vi manderò lo specchio delle mie forze e di quelle alleate.

"5° Prometto inoltre, fede di Principe, nel caso che i nisi alleati non consentissero alla capitolazione e demolizione di Casale, prometto, dico, e mi obbligo, fede di Principe, di rinunziare a tutte le alleanze e trattati fatti con cascuno di essi e con tutta la lega; promettendo al Re di unire in buona fede le mie colle sue truppe, secondo gli accordi da stabilirsi ecc, ... Vittorio Amedeo terminava mostrando desiderio che la sua lettera rimanesse sigillata in mano del conte di Tessè, cui soggiungeva, per bocca del Groppello, che non allargavasi in alcun particolare sul trattato da rogarsi col Re, perchè faceva sempre assegnamento sulle cond zioni concerdate nel 1694 (1).

X. Le cose seguirono così per l'appunto. Comparvere i collegati innanzi a Casale e la investirono; i francesi uscirono a interrompere l'oppugnazione, e ne furono ricacciati. Pervenuti con le trincee agli spaldi, gli assediatori intimarono la resa; il Crenau ricusò, poi rispose secondo le intese. Essendo gl'imperiali, e massimamente gl'inglesi, inserti contro la proposta di demolire Casale, il duca di Savoia cercò di persuaderli col discorso; poi continuando le opposizioni, disse ricisamente che la volca così in qualità di generalissimo l'urono infine sottoscritti i capitoli; incominciò lo sfasciamento delle fortificazioni della citta, e dopo due mesi il governatore trenau ne usci con due mua cinquecento soldati e si ritrasse a Pinerolo. Ciò accadeva verso il finir di settembre (2). Neg i

<sup>(1)</sup> Long nale di questo documento trovam negli Archivi del Regno, Negos, con Francia. Esso leggesi pure nello Momorie del marescistio di Tanal

<sup>(2)</sup> Per la resa di Casale fu comata una medaglia che sul diritto porta il genio della vittoria, mentre il So e, famosa impresa di Luigi XIV, sin per tramoniare rannuvolato. La leggenda dice: Carpinua accidio appratum soli quietem. E sull'esergo: Securitus Italiae restatuta. Il rovescio impresenta il disegno de la fortezza col. Po di sotto in forma virile, che ci a mano sinistra addita i coppi spozzati. La leggenda dice Gattoriai Eridania rincula rumpit ovana. E l'esergo. Cuontis armes foederatorium recepta 1695. Sul tagho poi si legge il distico seguente: Italiae cura balina prohibitur averus: Clarius et nunc est forte Casale minus

ste-si giorni all'Aia si rinnovaruno le stipulazioni della Grande Alleanza, il conte della Torre vi parteripò, e il Duca le ratificò nel successive ottobre.

Ne l'assalto di Casale segnalossi il principe Carlo di Brandeburgo, venuto l'asso immanzi in Premonte. Era stato preso di ardentissimo amore per la bella contessa Caterina di Ralbisno vedova Salmour, e l'aveva segretamente aposata. Il che saputosi, gli venue atrappata dal fianco la donna amata; disperatamente combattendo actto le mura Casalesi, si cercava cella morte il fine del auo dolore (1).

Al. Occupata Casale, gi imperiali deliberarono di por mano all'espugnazione di Pinerolo. Vittorio ne informò il conte di Tesse, promettendo d'impedir la mossa per quest'anno, conformo all'accordo, ma dichiaro in pari tempo che se il Cristianissimo intendea veramente di veniro a trattato con esso lui, cedesse l'inerolo. Luigi XIV bramava allora più che mai di pervenire alla conclusione de la pace generale, come quegli che più vasti e ril venti concetti andava gia ravvolgendo nell'animo. Argomentava che si scomporrebbe la gran lega, quando se ne compesse un anello, e vedendo che l'unico mezzo di vincere la ambignita e la ritrosia di Vittorio Amedeo II

La vedova, dopo miove e varie peripezie, sposò in terre noize il conte di Wackerbath, samone, a masciatore a Vienna di Augusto II re di Polonia. Interno al e sue avventure col Margravio di Brandeburgo, si hamio a stampa alcune lettere pi oblicate nel 1775, colla falsa data di Torino, e col seguente tatolo: Lettere d'amour et d'affaires ferites par Catherine Contenue de Solmour, Marquise de balloian, un Margrave Charles de BR.





<sup>12.</sup> Caterina dei marches, di Baltiano avea sposato nel 1988, la eta di 17 anna, il conte di Salmour, che fa pot ucciso nel 1991 sotio Cancollo 1894 vono re in Pie nonte quattro reggineriti pra-mari in sociorio del duca di Savoja, condotti dai due fratesti dell'histore di Bran ie bargo Federico III. Il più giovane di essi, Carlo Falippo, che toccava appena il venture uno a moi ma mi el arientamente a a logia sevora e le offeri la mano di sposo. Si opposero il fratello e il governatore del giovano Margravio el ottenneni la Autorita en estatuca un ordini che interdicava a tutti i parrochi della Liocen di Torino di de chiare il matri mino il die annani seppero per a tro de a tere il divista, e nei maggio del 1646 m sposareno incanza al parroco della Veneria. L'arci remoso dichiaro nallo di matri nenso, e gli sposa uniti da soli tre giorni fer me separata a finale la Contessa venue rindicisa nel Monas ero di San a Croce il Margravio, trasferitosi all'amedio di Casale, fu colto da una febbre peranciosa, di cui mori il 28 di uglio. La Cuna romana innanza a cui era stata portata la lite, riconolde valido il matrimonio.

era codesto, consenti a cedere la città, a patto che se ne distruggessero le fortificazioni.

Era maturo il negozio, ma il mandarlo a compimento in Torno, sotto la mediazione e malleveria dei Veneziani e del l'apa, riusciva di risico; stantechè gli alleati, e primo lord trollovay comandante dei battaglioni protestanti, sospettando più che mai dell'animo del Duca, stavano in veglia, e gelosamente spiavano che cosa andasse armeggiando Imperò egli, eparas voce che durante la sua malattia in Embrun si era votato alla Santa Casa di Loreto, se per grazia risanasse, posesi in viaggio a quella volta con poco seguito. E con fine accorgimento affidò, prima di partire, a Gollovay stesso la sopraintendenza delle provvisioni per la vegnente campagna, ordinando che in tatto ei fosse ubbidito. Dissiparonsi immantinente le ombre del genera e franco inglese, e rassicurato, rassicurò la sua Corte e l'imperatore.

A Loreto, mediatori il papa e i veneziani, ebbero compimento gli ultimi capitoli dell'accordo, i quali tuttavia non vennero sottoscritti che qualche tempo dopo in Pinerolo, e propriamente il 29 di giugno, dal conte Renato di Tessè e da Giambattista Groppello. Vittorio Amedeo II, ricevendo quindi il conte di Tessè, e alludendo alle langhe e intollerabili inframmettenza del re nelle sue faccende domestiche, massime rispetto a Madama Reale, gl. disse: Supplicate alticno il re di mandarmi un ambasciatore che ci lasci tranquilli col nostro gregge, colle nostre mogli, le nostre madri e le nostre amiche. Voi mi comprendete (1).

Luigi XIV ratificò i trattati il 6 di luglio, e con due atti separati dello stesso giorno, l'uno diretto al pontefice, l'altro a la repubblica di Venezia, si obbligo di rimettere Pinerolo,



<sup>1) \*</sup> Au moins, monsieur le Comte, suppliez le roi de me donner un umbanoudeur qui nous laisse en repos avec nos moutons nos femmen, non moren, nos maitresses et nos domestiques, le charbonnier doit être le pairon dins sa casine; et depuis le jour que fai en l'asage de raison, jusqu'au nour que fai en le malheur d'entrer dans cette mulheureuse guerre, il ne s'est quan pus passé une semaine que l'on n'ait exigé de moi, soit par rapport à ma conduite ou à ma famule dix choses, olt, lorsque je n'en ai urrordé que neuf, l'on m'a menacé. Vous entendez bien, sans vous en dire durantage, ce que ceta signifie », Disp. 1º luglio 1696 del conte di Tessè.

e restituire la città e fortezze occupate al duca di Savoja. In due istrumenti pure separati farono stipulati i patti convenuti. l'uno di neutralità, l'altro di guerra. Il primo, diviso in quattordici articoli, conteneva le cassioni e restituzioni sopra numerate, e conferiva a Vitterio Amedeo II l'autorità di negoziare coll'imperatore la neutralità d'Italia. Il secondo. in ventidue artico i distoso, recava che laddove il Duca non pervenisse a fermare la detta neutralità, congiungerebbe la sue colle armi francesi. Vi è notab le l'articolo XIV, nel quale è acritto, che se durante la guerra morisse il re d. Spagna senza prote, il Cristianissimo assisterabbe il Duca con tutto le sue forze per conquistare lo Stato di Milano, rinunziando a tal fine a ogni diretto di conquista, o altro che gli competesse aul mi ancee. The se, vivendo tuttavia il Cattolico, nel corso della guerra si fosse conquistato il Milaneso, essoapparterrebbe al Duca, il quale in cambio caderebbe la Savoia alla Francia. In altro articolo poi del primo trattato era detto che \* se S. A. R. al tempo della dichiarazione della guerra, oppure de la neutralità ottenuta, desiderasse che si facesas una nuova sottoscrizione degli articoli stipulati oggi. " ovvero di uno delli due trattati, affine che non consti es-\* sere li medesimi stipulati oggi, il signor conte di Tessè ne farà fare una copia, e la firmerà unitamente alla persona che S. A. R. nominerà per parte sua, sotte la data che \* sarà convenuta, acciocche si possa questa pubblicare, e tenere occulta la stipulazione fattane oggi ... Promettevasi intanto d. tenere segreto le due convenzioni sino al fine del mese di settembre (1).

XII. Chi usi i trattati, si appuntarono, come per Casale, i modi di eseguirli. Ed ecco Catmat con esercito che magnificava numeroso oltre il vero, uscire di Pinerolo e accamparsi a Rivoli, minacciando. Vittorio che stava ad oste cogli alleati



<sup>(1)</sup> Questi das trattuli non furono mai publicat perebe retas, come redreiro in quello del 29 di agosto. Nim li ho travati negli Archivi del Regno si nella racco ta mi noscritta dei tratta i di Vationo Amedeo II che si conser a nella libbioteca del Re, e che era stata fitta per uso particolare del principo stesso.

a Moncalieri, mandò avviso a Torino che l'assedio era imminente: provvedessero i 'cittadini a sè stessi; quindi con minalati furori facendo gli ultimi inganni agli alleati promise per pubblico bando uno scudo a chiunque portaese una testa francese. Li poveri passani, narra il borghese di Rivoli, che ni trovavano disperati, ramnighi, senza vettovaglia per loro. famiglie, quanti soldati francesi trovaveno fuori del campo \* abandati, tutti li necidevano, portando poi la testa a Torino \* al luogo designato per avec il premie, a talune ne pertava " sino a quattro al giorne per guadagnare di che sostentare le lore desolate famiglie ... I francesi alla lor volta, per la ferocia piemontese infelloniti, nel sangue piemontese bruttavaso le manig di taute immanita era cagione il tristo giucco del Duca e del maresciallo di Catinat, Il cronista rivolasco piange augh orrori di quest'ultima apparita nemica, che fu, come egli dice, la coronazione dell'opera della guerra (1),

Ragunato le schiero, fatti in vieta grandi preparamenti, il marceciallo scrisso dal campo una superba lettera al Duca, dal Duca steese dettota, nella quale gli profferiva, per grande magnanimità del re, le condizioni di pace già appuntate, e dove non le accettasse, unnunziava metterebba l'assedio a Torino, a presa la città, darebbela a sacco ai soldati. Vittorio



<sup>(1)</sup> Li modesimi nomici egli acrivo) espertarono tutte la serraglie degli uso, porte, fince rei bettagne, e lisfecero i solia delle case, il tutto per accomedar le loro tende. Rovinaziono le muraglie per prendere la chiavi di ferre, ed altri ferri infissi, apogliarano la chiase dei quadri, mecas, taposasse e dogni loro suppellet de e egli organ fatta far nella Collegiata... Li cabarottieri le sevann per insegna ga qua dretti dei veti tolti alle chiese. Esportarono tutte le empine dal i campaniti. Esperiarone pure tutti i bottalli e tina abbreciando il becco a rendendo il ferro, dimodochè non insciarono un piccol perso di tavola e sii asse in tutte le case del luoge ... Il cronista descriva quadi le squallore delle campagne e term na narrando quest'ane edoto. Devo però soggiungere una com per avventimento dei posteri in avvenire mismissi delle campagne e term na narrando quest'ane edoto. Devo però soggiungere una com per avventimento dei posteri in avvenire mismissero e titolo di custodia al Padra Guardiano di quel tempo, di cui si oministe la patria ad il noma per riverenza all'Ordina, le giole, docial, anchi e li loro giolelli, come anche alcuni denari questo infelico padre vedendusi piarrane di tapie riccheme, lasciatomi sedurre da la tentazione e precipitatosi nella disperazione, se no è haggito a Geneva con tutte dette tobe, ove ha terminato infelicemente i suoi giorni...

chiamò i capi dell'esercito a consiglio, e dicendo esser giunto tempo di gagliarde fazioni è agli estremi mali ricercarsi. estremi rimedi, pose il partito di muovere contro i francesi. commettendo alla fortuna la sorte della guerra. I generali obbjettarono essero temerario l'ardire, e che a certo abaraglio s, correrebbe, atteso la sottizhezza delle truppe, doversi starsulla difesa bezzicando il nemico e infestandone il campo; frattanto giungerebbero rinforzi e più grosse fazioni s'imprenderabbero. Vittorio stato alquanto sopra di aè, e mostrando di accogliere a mulineuore così rimessi consigli, e di stare in grande timore a travaglio per la minacciata capitale, come nomo che ondeggia in grande tempesta di peneieri e di affetti, ora vantava, la utilità che a lui ridonderebbe dall'accettazione delle proposte francesi, ora notava la convenienza per gli allesti stessi di statuire la neutralità d'Italia. Poi, dopo altre consultazioni consentendo tutti nella necessità di guadagnar tempo, rispone al marescialo, assenziente il Consiglio di guerra, che accetterebbo le sue proposizioni, eve i collegati ne ne contentamero; a egni modo non moverebbe le armi contro la lega, vietarglielo l'onore: si facesse tregua per un li mese; nel frattempo introdurgebbe gli opportuni uffici per la pace e nestralita de suoi Stati e di tutta Italia. Fu la tregua concordata, e posarono le armi insino al prime di settembro.

Partirono glimviati del Duca. L'imperatore nego l'assenso auo alle condizioni di pace, e recò in mente a Vittorio gli obblighi assunti e riafrescati pochi mesi innanzi colla rianovazione della Gran le Alloanza. Ma vedendo gli oratori ducali parlar con fermezza, e odorando che il sovrano di Piemente gli efuggiva di mano, spodì il conte di Mansfeld a Torine. Il quale rappresento miovamente i pericoli dell'alleanza francesce, rammentando le antiche superbie di Luigi XIV contro cui il Duca non avreube schermo per l'avvenire; ripighò il discorso del matrimonio della principessa Adelaido col re dei Romani, diese che perseverando nei patti giurati ricapererebbe ampliato e libero il dominio, mancandovi, riavrebbe di nome gli Stati, ma accollerebbesi il giogo francese, e non tardo copraggiungerebbe il pentimento, ma indarao; sendochè aiun potentato si alzerebbe in soccorso di un principe che avesse



in così insolita maniera tradita la causa dell'Europa. Vittorio rispose che la sua capitale era indifesa, l'esercito dei collegati scarso e inabile a rintuzzare i francesi, i sudditi oppressi da taglie intollerabili, malmenati dalle crudeltà del nemico e dalla licenza delle bande spagnuole e cesaree; sangumargli il cuore, portar affetto e riverenza a Leopoldo imperatore; qualunque sennato e imparziale giud ce sentenziasse: non impugnar egli la spada per rompergl. guerra, ma per ricondurre la pace; volerla il Pontefice, volerla i Veneziani, i popoli invocaria; il dado essere tratto.

In quella tolse, come generalissimo, i soldati forestieri dalle fortezze, e le presidiò coi nazionali Il marchese di Santommaso, a giusa d'uomo che vagelli per l'afflizione d'animo, confidava at conte di Leganes, governatore di Milano, le dure strette del suo principe e dello Stato, e in certo giorno lo interrogò come amico, che cosa dovesse consigliare al suo signore. Il conte di Leganes, o per bontà d'animo, o perchè internamente bramasse di vedere lontanarsi d'Italia gl'imperiali che mostravano di averla troppo in cuore lasciò acorgere che veramente il Duca poteva scegliere i partiti opportuni pel bene dello Stato (1).

XIII. Essendo la tregua prossima a spirare, Vittorio chiese a Catinat che si sottoscrivesse altro trattato in cambio di quello del 27 di giugno; il che venne fatto il 29 di agosto in Torino fra il marchese di Santommaso e il conte di Tessè. In esso più non fu toccato della successione della Spagna, nè dei divisati cambi; il Duca assunse sopra di sè il carico di usare i suci buoni uffici presso i belligeranti, o almeno verso l'imperatore e il Cattolico, per ottenere la neutralità della penisola; e se tornassero infruttuose le pratiche, collegavasi fin da quel punto col re in lega offensiva e difensiva, congiungendo le sue forze coll'esercito francese per muover guerra allo Stato di Milano. Il re, in segno della rinnovata sua benevolenza verso il Duca, cedevagli Pinerolo e le sue dipendenze, come già appartenevano a Casa Savoja prima della cessione fattane

d Solano di Monetta, ma citato

da Vittorio Amedeo I a Luigi XIII col trattato di Cherance. culla espressa condizione che le fortezza si demolissero, nè il Duca avesse arbitrio di fabbricarne altre in lor vece. Il Cristianissimo restituiva inoltre i paesi occupati durante la guerra, cioè Monmeliano, Nizza, Villafranca, Susa, ecc. Le quali cessioni e restituzioni sarabbero fatte dopo lo egombero de le armi stranicre dall'Italia, e il re non segnerebbe trattato di pace, nè di tregua senza inchiudervi il Dues, e confermar la presente convenzione. Il matrimonio del duca di Borgogna, figlio del Dolfino, colla principossa Adelaide primogenita di Vittorio Amedeo II sarebbe celebrato, non appena i fidanzati fossero pervenuti all'eta necessaria. Al Duca che desiderava di rimaner neutrale nel coreo della guerra fuori d'Italia, fu lecito di ritonere presso di sè gli ambasciatori delle Corti collegate, e mandarne egli stesso. Gli ambasciatori e inviati di Savoja godrobbero quinc'innanzi in corte di Francia, o ricevorebbero lo stesso trattamento degli ambasciatori e degli inviati di Francia premo le altre corti d'Europa, muna eccettuata; e quest'aumento di onorificenza era dato in contemplazione del matrimonio del duca di Borgogna colla principessa di Savoja.

Veniva poi la volta dei valdesi. Il Duca dovea loro probire sotto rigide pene corporali di mantener corrispondenze per cose di religione cot sudditi di S. M., e non consentirebbe che ne suoi Stati prendessero stanza rifuggiti francesi il re per altro non ricercherebbe il Duca del modo con cui tratterebbe i valdesi nell'esercizio della loro religione, obbligardosi soltanto di non ammetterli in Pinerolo e nelle terre cedute

Ultimamente, dato sesto a taluni interessi di commercio, e nominatamente al diritto di Villafranca, il Duca promise che, ottenuta la neutralità d'Italia, ridurrebbe l'esercito di quà dai monti a sei mila nomini, oltr'Alpi a mille cinquecento, insino a che non fosse conchiusa la pace generale clausola che, così temperata, non importava in alcuna maniera restrizione dei diritti sovrani, ed era naturale conseguenza della neutralità d'Italia, cardine del negoziato rispetto al a Francia.

Fattası dopo dı ciò da Duca un'ultima istanza agli alleat.



di acconsentire alle note condizioni della Francia, Catinat passò la Dora a Collegno, dove Vittorio le raggiunse, e prese il supreme comando rassegnò l'esercite, vestito di ricca veste sparsa di gigli d'oro. Costeggiando il Po, pervennero innanzi a Valenza, e me cominciarono l'oppugnazione.

XIV Gl imperiali e gli spagnuoli, temendo ora pel Milanese, cessero alla necessita, e mandarono parole d'accordo. A tal fine il conte di Mansfeld per l'imperatore, il conte di Leganes per la Spagna e lord Gollovay per l'Inghilterra si congregarono a Pavia. Al marchese di Santomniaso spettava l'onore di condurre a termine così grave affare, come quegli che era stato principalissimo autore di tutti i trattati or palesemente. ora in occulto an qui succeduti. Il Duca gliene affidò il mandato, ed egli il compi da pari auo. La convenzione fu sottoscritta in Vigevano il 7 di ottobre 1696, e distesa in due ceemplars con qualche variante per cagione dell'imporatore (.) in essa dopo aver dichiarato proemiando, che S. M. Cesares e S. M. Cattolica aveano prestato benigno ascolto alle iterate supplicazioni del duca di Savoia per la pace de' suoi Stati e d'Italia, i plenipotenziari convennero in nome dei loro Sovrani: 1º che vi fosse da quel giorno sospensione d'armi; cessassero le estilità contre il Cristianismmo, e m levasse l'assedio di Valenza: 2º Vittorio Amedeo II accumense la trattazione della neutralità d'Italia, e fosse mediatore della pace generale, con balla di accettare non solamente le proposizioni del Cristianissimo per tutti e per ciascuno degli alleati, ma eziandio di assegnare il termine alle toro risposte sino alla conclusione di essa pace: 3º per non turbare i negoziati col soggiorno degli esercit, guerreggianti, l'imperatore e la Spagna ritirerebbero le truppe nei loro respettry: paesi, abbandonando la Francia dal canto suo i paesi occupati e le fortezze prese, come pure il governo



<sup>(1)</sup> Nell'esemplare che dovea servire per l'imperatore non parlavam che della mediamone per la peutralità d'Italia, nell'altro, da questa e della mediamone per la pace generale. Di qui la divernità dei testi che a leggone ne Denort a nei Truités publics de la R. Mossos de Savoit, vol. li.

di Pinerolo. E siccome la marcia delle truppe era di molto dispendio, statuirono che se ne farebbe pagare la apesa in trecento mila doppie dal Granduca di Toscana, dai duchi di Mantova, Parma e Modena e da la repubblica di trenova, e il re di Francia non s'intrometterebbe nè direttamente, nè indirettamente per esimerli da ta e pagamento. Per un articolo segreto il governatore di Milano si obbligò di somministrare i necessari foraggi ai francesi, specificandone la quantità, e di far concorrere vettovaglio a giusto prezzo al campo loro; in conseguenza di che il maresciallo Catinat non andrebbe a foraggiare intorno, e manterrebbe stretta disciplina fra le soldatesche.

XV. Questo fine ebbe la guerra di Plemonte. La mediazione di Vittorio Amedeo II non fu accettata dall'Inghilterra, nè dall'Olanda, e l'imperatore non ratificò il capitolo che la costituiva: allora il Duca mandò a Parigi il conte di Govene a salutare Giacomo II, re d'Inghilterra. Non tardo per altre la pace generale, e il trattato di Torino fu precursore di quello di Ryswick, il quale la conchiuse Per procurarla Luizi XIV era stato, con intenti ben definiti nella sua mente, penestamente facile colla corte di Torino, bene giudicando che, spiccato l'un membro della lega e fermata la neutralità. italiana, ne seguiterebbe immanchevolmente la pacificazione dell'Europa, Mostrossi moderato a Ryswick, tuttochè vittorioso nelle Frandre: riconobbe in re d'Inghilterra Guglie mo III. restitui parecchie città occupate, conservò Strasburgo con altreterre. Guardava fise a Madrid, e non tutti i suoi coetansi lodarono la sua moderazione (1).

Vittorio Amedeo II deputò al Congresso di Ryswick il conte della Tour e il conte Frichignono, ma essi non vestirono carattere di ambasciatori. Principale obbietto del Duca era la conferma del trattato di Torino del 29 agosto, e primamento

<sup>(1)</sup> Il Vauban in una um lettera disse: "Dal modo con che il presenta.
"La pace generale, la gratico più infame di que la di Cateau-Camoresia,
"che disonorò Enrico II, è fu consulerata como la più vergognosa che
"sia riala futta mai ... Tanto è vero che anche un grand'uomo, giucicando colla passione, giudica volgarmente.

la retrocessione di Pinerole e delle sue dipendenze, affinche constasse presso tutte le Potenze che esso era stato parte integrante della pace generale, in secondo luogo fossero poste in sodo le rinunzie della principessa Adelaide a egni suo diritto di successione agli Stati di Savoja. Raspetto a Pinerolo importava derogare al capitolo del trattato di Munater che l'avea assicurata alla Francia, e liberarla inoltre dalla movenza dell'Impero. Quanto alle rinunzie della futura dochessa di Borgogna, esse toccavano la sicurezza dell'equilibrio italiano, e doveano impedire ingerimenti e troncare eventuali pretensioni della Francia, darchè nel 1696 Vittorio Amedeo II non avea ancora discendenza maschile il trattato di Ryswick conchiuso il 10 settembre 1697 confermò in ogni sua parte quello di Torino, del quale fu annessa copia alle convenzioni generali.

Avel. Corse vario il giudizio sopra la condotta di Vittorio Amedeo II verso i confederati chi di tradimento, chi di versatile fede l'ebbe tassato, a chi lodollo di accorto e prudente politico. Grandissimo sdegno ne mostrò l'Inghilterra, e all'Aja il conte della Tour per poco non fu dal popolo malconcio (1). Il giovane principe di Commercy che guerreggiava sotto il principe Eugenio, mando un cartello di sfida al Duca, che lo accettò; ma i capitam degli alleati non consentirono che il duello avesse effetto. Lord Gollovay ricusò il ritratto con diamanti offertogli dal Duca. Senza fallo i mezzi da lui adoperati non furono tutti laudabili, e la veste tempestata di gigli e l'invio del conte di Govone a Giacomo II, e poco stante l'andata del conte della Tour a Guglielmo III disconvengono alla maesta del principato. Ma per contrario vuelsi considerare che col trattato di lega del 1690 i confederati aveano pro-



<sup>(1)</sup> In data del 6 di novembre 1696 il conte della Torre serveva dal l'Ajat " Le peuple s'est échauffé et a commencé à demander ce que je fais iei, pourquoi l'on m'y souffre et pourquoi l'on ne me chasse pas, Cela est allé ci-loin qu'il y a es un complot pour venir piller ma maisen et me déchirer en piecea... M. le Pensionnaire donna d'abord des ordres pour me mettre à convert d'insulte, faisant faire une patroulle d'infanterie et de cavalerie toute la nait, qui continue encore mais c'est un remède qui aignit plus les espats qu'il ne les radoucit, etc. ,

messo a Vittorio Amedeo II la retrocessione di Pinerolo, il che per lui era il tutto, perchè gli sicurava l'indipendenza; e in quella vece Guglishmo III nel 1694 trattando egli pure colla Francia separatamente insieme coll'Olanda, della cessione avea taciuto, e nel 1695 l'avea confessata non ettenibile: ora non si dovrà recare a colpa del Duca l'avere impedito che gli alleati facessero con suo danno la pace senza di lui, e l'aver chiuso a un tempo ai francesi il varco aperto delle Alpi, conforme ai principii, su cui poggiava la Grande Alleanza, I confederati nel 1695 continuarono la guerra per vantaggiare gl'interessi loro proprii, trascurando quelli del Piemonte I grandi Stata sogliono essere larghi promettitori verso si piccoli nel momento del bisogno; poi, quando vengono fra di loro a componimento, se ne dimenticano facilmente, e delle loro istanze e querele si mostrano fastiditi e offesi. - Chiamanli poi aleali, se sono previdenti.

## CAPITOLO XI.

## La Corte e il governo.

I. Fu benedetta la pace in Piemonte, come quella che poneva termine a sette anni di calamità, e fu lodata in Italia, perchè con essa dileguavasi il nembo che temevasi non avesse alla perfine a scoccare sopra altri Stati. Solo taluni politici stavano in ambiguo, dubitando che il Duca, separandosi per siffatta maniera dai confederati, e riconciliandosi colla Francia, fosse per ricadere, non ostante l'acquisto di Pinerolo, in balia di Luigi XIV, per divincolara, dal quale avea posto a tanti pericoli sè stesso e lo Stato.

Secondochè prescriveva i, trattato, i protestanti frances, furono con aditto del 1º di luglio 1698 cacciati dal Piemonte sotto pena della persona. Il decreto provvedeva che a chi avesse comperati beni nei R Stati ne fesse rimbercate il prezzo in contanti; nessun Pastore valdese si ardisse, pena dieci anni di galera, di penetrare in Francia, e nessun abitante delle valli avesse commercio coi sudd.ti francesi, pena tre tratti di corda. Partirono i poveri rifuggiti dalle terro divenute mospitali, e portarono i dolori del nuovo esilio nella Svizzera, nel Palatinato, nel Wurtemberg e nel Brondeburgo. Esulo con easi il prode Enrico Arnaud, como nato in Francia, nulla estando le sue benemerenze noll'ultima guerra. Ricusò i gradi militari offertigli del re Gughelmo III. e ridottosi nel Wurtemberg morì ettantenne fra i proscritti suoi fratelli di fede. Furono le ultime molestie dei valdesi, i quali d'allora in poi non soggiacquero più a sconfinate arbitrio. Vittorio Amedeo II non concedette loro maggiori franchigie di quelle concedute da' suoi predecessori, ma (scrive il sig Monastier, storico valdese non sospetto) deter-



mmo stanamente la loro condizione civile e religiosa, conformando gli antichi editti, nuovi promalgandone, a restrinazione tanto l'esercizio dei loro culto, quanto proibì la propagazione di lor dottrine. Più vera giustizia non domandavano, a non comportavano i tempi.

II. La giovinetta principessa Adelaido, dal conte di Tessè impromessa spesa col duca di Borgogna, fatte le più ampie rinunzio alla successione, parti per la Francia (7 ottobro 1696), dove, ginsta gli accordi dovea essere allevata insino a che giungesse l'otà able al matrimonio, sendo ella di undici anni appena, e il duca di Borgogna di pochi piu. Accompagnaronia alla frontiera la principessa della Cistorna e Filiberto d'Este marchese di Dronero, e co a fu ricevuta dalla duchessa di Lude e da Enrico di Lorena (17 ottobre). Poco cammino avea fatto sulle terre del re, quando giunse ordine di Luigi XIV fess'ella trattata quale figha di Francia, e le si rendessero gli onori che alla sua nuova condizione erano dovuti. Duranto il viaggio e gli splend di e langhi festeggiamenti i popoli l'acclamavano al grido di "Viva la principessa della pace ...

In Corte fu dal re a dalla marchesa di Maintenon accolta colla grazia maggiore. Avea discernimento superiore all'età; indettata dal padre, buon maestro a tanto, acquistò di breve l'affetto del gia malinconioso monarca, e l'affetto pur anco della marchesa. Compiato il dodicesimo anno, Luigi XIV volta che il matrimonio si celebrasse tolennemente (1) Gaia, viapa, ingegnosa, felice e pronta ne' motti, con certa sua bellezza folloggiante e innocento, la principoesa savoiarda, come la chiamavano, era un fiore fresco e olezzante in mezzo alla famiglia reale, dove il re più o più inclinante al pinzochero e la



<sup>(1)</sup> Venuia la notte gli sposi ei accestarono al ta amo, presenti le dance di corte ma appena il duca di Borgogna entro ia letto, gli fu ca Luigi XIV or l'anto di uscune, datagli a gran fatica licenza di bacture mai nota in france, a durhessima. Di cio dolevasi il tri ustre minito, è il duca di Berry mo frate lo minore ne fareva anchesso sue es dimaza mi, afformando che se a lui fosse stato dato il duro comandamento tanto avvelbe fatto e tanto punto e singui oscito, che alla fine avrebbe espoganto il barbaro rolere di chi si frapponeva a con giusto desideno.

marchesa di Maintenon tutta scrupoli e religiosità stendevano fra gli eplendori di Versagla mamabile ombra di tristozza ombra che folta divenne e quasi paventosa negli ultimi anni del gran regno per le domestiche e nazionali aventure.

A favore del padre e delle cose aue dicono che la Duchessa, fatta donna, adoperasse quel potere che avea preso sull'animo del ra, e che nella guerra della successione spagnuola lo antiasse con preziose rivelazioni e avvisi. Ma erano novello epacciate dai generali sfortunati in campo, e che la storia ha scartata.

III. Altra figha del Duca era Maria Luisa Gabriella, destinata anch'essa a regali nozze, e che al paro della serella devea morire su, fior degli anni adorata e pianta dalla Spagna intiera, come fu Adelaide in corte di Francia. Ma V ttorio non avea ancora erede del trono, il che gli era affamosa inquietadine e agomento. Anna nel ritirarsi a Chivasso nel 1692 erasi, come dicemmo sconciata di un figlio; nell'ottobre del 1697, appiccatosi il fuoco nel palazzo realo, anovamento si sconciò di un altro maschio con universale dolore e del Dica sopratutto (1).

Per bontà d'indole, e paz ente tol eranza verso il mazito era amata e rispettata la buona duchessa Anna. Nata in Francia, il cuore le avea sanguinate, e più le dovea negli anni posteriori sanguinare per gli outi e le guerre sterminatrici rinate fra i duo paesi. Ma in nulla contraddiceva alla politica di Vittorio, chi contraddizioni non avrebbe patite, ed ella che il tomeva e l'amava, non essendo irrequieta, nè proclivo ai raggiri, noppur vi pensava. Viveva colle sue figite, finche le ebbe ambedia seco; poi colla Luisa, allorchè Adelande varcò le Alpi e quando il seno le balzava fecondo, pregava Dio che di un figlio potesse fare heta la reggia, invidizado alla venturosa contessa di Verrua e il cuore del marito che le avea rapito, e forse il figlio che da lui avea generate.

Non tale vivea Maduma Reale Tenes aplendi la Corte e

Google

<sup>(1)</sup> Monore storiche di ciò che è accadato di più rinarcabile nei due nitron diatra dat secola XVII, servite da G. Bassan. Ms. del a. l'ibriotera dei Re.

largamente apendeva. Era tutta francese e non solamente la guerra del 1600 avea biasimata, ma ad accordi, quali ch'ei si fossero, consigliava e atimolava il figliuolo (1). Abitava il palazzo detto tutt'ora di Madama, da lei fatto poscua abbe lire, costruendovi il maestoso scalone e la nobile facciata. Non era rivata la mutua confidenza fra lei e il figlio; nè Vittorio dimenticava il matrimonio portoghese e la prolungata reggenza, ne Madama Reale il modo con cui avea avuto fine il suo governo. Quindi nessua ingerimento politico le era conceduto, e le persone del mo seguito erano sorvegliate. Le feste e i ricevimenti ella intrecciava colle visite ai monasteri, colle opere di pieta e i soccorsi ai poveri (2)

IV. Il Duca reggeva ogni cota da sè; vigilava i minuti particolari dell'amministrazione, le rendite, le spece, il commercio, la industria, le fortificazioni, gli arsenali, le munizioni, i soldati; sempre il corpo esercitato, la mente sempre tesa; amava piu di qualsivoglia passatempo il lavoro (3). Sei anni di guerra e di politici maneggi così avariati e spinosi aveano maturato le facolta natie della sua mente, resigli dimestici gli accorgimenti del negoziare, e dimentica la politica delle Corti e il sistema d'Europa. I molti personaggi stranieri, coi quali elbe commercio, divulgarono la riputazione del suo sonno e del suo valore. Fin d'ailora fu notabile in lui l'arte di conoecore gli nomini, superli far suoi e valersene, qualità dei grandi nomini di Stato, e nel Principe necessaria. Non avea fine coltura di lottere, nè ampia lettura; poche massime generali lo guidavano, e al lume di queste i particolari fatti

(1) Si trova negli Archivi di Corte una sua lettera del 21 di maggio 1691 per indurre il Duca alla pace.

Google

Diginal! HARVARDIJA --

<sup>(2)</sup> L'invinte inglese Riccardo Hill mandate nel 1699 a complire il Duca per la anserta del Principe di Piemonte così serve nella ma relizione "Madaina Reale fu ansai bella, e ne concerva ancora le traccio..."

Tiene Corte a parte nel vecchio palazzo e castello, e questa Corte è veramente grandiosa, contandole all'inciren quattrocento mila hre ui Piemonte I anno... d. A. R. è libera di scegliere quello occupazioni che più le aggradano, può vistare quanti monasteri le piace, non ha

alcuna ingerenza sull'andamento politico dello Stato, ed appena è l bela di seguere le persone le quali compongono la san Corte ...
(3) Yedi Hill, Loc eli

equadrava e giudicava. Fuggiva le frasi ambigiose, ma pur sapeva, occurrendo, nobilitare le idee colle parose. Nei primi anni del suo regno parlava lento, ma con somma esattezza; poi suodò la lingua e parlò con abbondanza. Soleva ragionara intervogando e quasi direbbesi alla socratica. Il marceciallo di Villara scrive nelle suo Memorio che al solo vederlo ravvisavasi in lui un somo di singolare altezza di mente

Nella trattazione delle faccende poco valevasi del Consiglio di Stato, ma consultava separatamente i ministri, indi deliberava. Principale impistro era allora il marchese di Santommaso, il cui eredito giunee al colmo dopo il trattato di Vigovano da lui sondotto. Susurravasi da alcune che il Duca ne fosse invidioso e cercasse coprirme il merito. Se questo è, la sua non era volgar gelesia, ma arte de regno. Tuttavia abbiamo documenti contrari a questa imputazione, poichè tenne sempre in alte conto i servigi del marchese, a cui dopola pace colla Francia conferi le meegne dell'Ordine Supremo dell'Annunziata (1698), e trent'anni dopo la morte di questo. allorchè nel castello di R.voli il Re prigioniero discorreva. degli antichi ministri, chiamava Vittorio di Santommaso il più fermo, acute e prudente de auoi cervitori. Era il marchess oggimal vecchio, a perciò scontento anch'esso talvolta dei modi braschi e assoluti del Duca; avez voce di pigro, perchè nelle udicaze poco parlava e non si mestrava guari sollecito nel rispondere e nel risolvere. Na questa ora forse arte per blandire il suo signore, il quale, come si moveva di suo proposito, com voleva si credesse e saposse che deliberava da sè medesimo. Chi poi osservi negli Archivi del Regno che tutto il carteggio segreto di quegli anni, tutto le minute delle istruzioni ai ministri all'estero e le bozze dei trattati sono acritti di suo pugno, si accorgera che questo accidioso era pure assai aveglio Mori il 17 dicembre 16"), e gli succedette ano figlio Uniseppe Gaetano, che gia nel 126 na aves avuta la sopravvivenza nel ministero.

Il marchese di Santommaso era adoperato negli aflati politici; nelle cose di finanza e di amministrazione interna il conta Benso, presidente delle Finanze e ministro della Juerra, che fini male, e a cui succedette nella presidenza il Grappello,

Çangun, Il primo Re di Casa Suss<sub>y</sub>a.





e nella segretaria della Guerra il conte della Tour, ritornato dalle legazioni di Londra e dell'Olanda. Bel parlatore, di nobile aspetto, pronto e ferace negli spedienti, La Tour faceva. subita impressione in chi per poco lo praticava. Il Duca se ne servi, ma giudicava che il suo ingegno avea più del brillanto che del sodo (1). Il conte di Govone, esercitato in varie ambascerio, godeva pure di assai credito, ed era specialmente stimato per la franchezza, con cui parlava al Duca (2) E qui piacemi far memoria di un caso di altro valentuomo che gli seppe parlare liberamente e con frutto Correndo l'anno-1699 ebbe complmento la piazza che, chiamata di poi Porta. Palazzo, fu detta allora Porta Vittoria, e siccome Porta Vittoria era molto pressima a Porta Palatina, fu deliberato di demolire quest'ultima. L'avvocato Antonio Bertola, architetto di vaglia, non potè patire in silenzio la distruzione dell'unico monumento della età romana, she mmanga in Tormo, attoche vandalico gli parea. Presentosma Vittorio Amedec II, e con acconore rimestranze e calde parole et ben disse, che il principe revocò senza più la deliberazione, e Porta Palatina fu salva.

V Ho detto pocanzi che il presidente Benso fini male, e ora dirò della sua cadata, che per g.i accidenti, onde fu soguita, appare meritevole di ricordo più particolare. Giuseppe Antonio Benso conte di Mondonio (3) dapprima senatore in Nizza, indi in Torino, era pervenuto al sommo di sua fortuna sotto Vittorio Amedeo II, essendo stato nominato Consighere di Stato, Segretario di Guerra, Auditore e Sovrintendente generale delle malizie, e finalmente Primo Presidente della Camera dei Corti (4). Pare ch'ei fosse non solamente ambi-

Cost diceva egh dope l'abdicazione parlande dei vecchi ministri Patazzi, Relazione citata.

<sup>(2)</sup> Neu dispaces del conte di Teute di legge: c'est quast te seul qui parte et qui soche parter franchement. — Di Ottavio Francesco Solaro, conte di Govone (Lavaliere cell'Annunuata nel 1729), fa menzione è si toda nelle sue Confrance Gian Giacomo Rousseau, che fu a aerrigio nella casa Solaro. Mori di novant'anni il 25 ottobre 1787

<sup>(3)</sup> R ghino Henso and padre area acquistato (2 maggio 1672) porzione del feudo di Mondonio col titolo comitale.

<sup>(6)</sup> L'autore della Guerre d'Italia lo chiama a divittura premier mi mitre du Duc de Sapore

zioso, ma di dubbia fede, dacchè il maresciallo di Catinat (secondo che narra un contemporaneo) durante l'ultima guerra non si peritò di tentarlo a danari (1). Vero è che il presidente ributtò l'oltraggiosa proposta, ma cadde in altri lacci, e si macchiò di peculato. Si dubitava di lui, il fecero sorvezliare ponendogli a fianco un confidente, che riferiva tuttocio che vedeva e leggeva. I. 10 di giugno 1697 fu arrestato e sostenuto nelle torri della Porta di Po (palazzo di Madama). Vi etava da sedici mesi, quando la notte del 9 ottobre 1698, imperversando un furioso temporale, fra lo scroscio del tuono, e lo spesseggiar dei lampi ebbe modo di fuggire, e ricoverò nel convento di S. Domenico, sede della Inquisizione e luogo di asilo (2). Il Duca ne chiese la estradizione, e avendola i padri ricusata in grazia dell'immunita. intimò che il torrebbe di là a viva forza. Vonnesi a componimento, intromettendosi monsignor Vibò arcivescovo di Torino: e l'accordo fu quest'esso. I soldati di giustizia con un palo di ferro ruppero metà della porta d'ingresso nei claustri, e a quel punto i padri, dichiarando di cedere alla violenza, il rimisero, con intesa che sarebbe ricettato nella chiesa del convento della Madonna degli Angeli; e così fu fatto.

Il 7 di novembre 1698 una delegazione senatoria a ciò nominata pronunziò la sentenza, il 13 il Senato la delibò. Per essa il Benso fu condannato al bando dello Stato, alla privazione di tutti i suoi uffici, alla confisca dei beni, e dove venusse in mano della guistizia, alla decapitazione. Intanto fu scritto sopra il catalogo dei banditi Il 15 novembre dalla Madonna degli Angel, venne ricondotto al convento dei Domenicani, dove, secondo che narra il cronista Soleri, " ei è " fatto un atto di restituzione in detto convento con assi-

(2) Il onstode obe male il custodi (em un tal Prato), preso da indi cibile apavento, e per se ternendo, si mocise (12 ottobre).

Google

<sup>(1)</sup> La Guerra d'Italia ou Mémoires du Comto de XXX etc. Quarta admone Coronia, MDCCX Due volumi Ne à autore un conte di Grand Champ, che venne a Torino prima della guerra del 1690, è fu capo di una compagnia di Dragoni del Duca. Il libro, fra molte econcazza e fa vole udite o inventate, contiene alcuni particolari curiosi.

- " stenza di monsignor Vibb. E quello (cioè il presidente) si è
- " immediatamente fatto condurre nel castello di Verrua in
- nome della Chiosa, attesochè detto monsignore non ha alcune
   carceri acure " (1). Ciè importava la condonazione della pena capitale.

Il conte Benso avea sposata Maria Maddalena Alberi, la quale non pretermise uffici e supplicazioni per ottenere nuova commutazione di pena al marito, e la conseguì dopo quattro anm (23 gennaio 1704), col pagamento di lire venticinque mila da soldi venti, e ciò mediante fu relegato a perpetuità nel luogo di Montenera (2).

A compimento di queste notizie che sono documento degli ordini, o dire meglio dei disordini che intralciavano il corso della giustizia, e ne offendevano la maestà, coggiungo che la sentenza del 1698 tace del reato dell'imputato, e il cronista che, addetto al Senato, non ignoravala di certo, ne tace ei pure (3).

VI. In questi anni volgevano più tempestori gli amori colla contessa di Verrua. Nello acandalo delle adultere e pubbliche amicizie tenute nella reggia, fu il Duca imitatore di Luigi XIV, e la Verrua rassomiglia da principio alla tenera La Vallière, indi all'ambiziosa Montespan, ma lo scioglimento dell'amoroso dramma fu dissimile da quello dell'una e dell'altra, e nessuna di queste tradi indegnamente la fiducia del reale amante.

Giovanna Battista di Verrua, nata il 18 gennajo 1670 di antico sangue italiano divenuto francese e divenuto famoso sotto Luigi XIII (Albert di Luynes), sposò il 25 agosto 1683

<sup>(1,</sup> Solker, Giornale, Ms. della Biblioteca del Re.

<sup>(2)</sup> Le lettere ducati sono date da Cocconato, e controfirmate da Beltegarde Gropell. e Lanfranchi II presidente Benso avea tre figh, Orazio, inetano Maria e Pietro Maria, i quali furono investiti di Mondonio il 7 gennuo 1700, essendo il padro morto civilmente e scaduto da titolo conttate. La funigha si estinse nel 1763, e il fendo di Mondonio passo a nano regia.

<sup>3)</sup> Carlo Diomsotti nella ana Storio della Magistratura pienontese, voi. Il, pag 278, confuse il nostro Gareppe Antonio Benno con Amedeo Benno, nominato Avvocato fiscala generale il 18 dicembre 1614, presidente di Monferrato nel 1631, e conte di Abugnano nel 1635, la cui discendenza si satinse nel 1631

e perciò non tocchi i quattordici anni, Giuseppe Ignazio Augusto Manfredt, conte di Verrua, della illustre famiglia degli Scaglia, bello, ricco e valereso giovane, da cui ebbe un figinuolo maschio e due figlie femmine. Il conte era gentilnomo di camera e colonnello di un reggimento dei Dragoni; sua madre dama d'onore della duchessa Giovanna Battista; l'abate di Verrua, suo zio, che vedemmo ambasciatore a Parigi, avea il grado di ministro di Stato. La bellezza e la grazia giovanile della contessa rapivano gli occhi al vederla, e l'ingegno brioco affascinava le menti (1); nel discorso e nel contegno mostravas: degua della casa onde asciva e di quella in cui era entrata (2). Presentata a corte, Vittorio Amedeo ne fu preso, e le premure di lui si fecero vive e insistenti; eda no avverti la succera e il marito. Le raccomandarono circospezione, ma non parve loro che fosse da prendere alcunpartito più efficace. Vittorio, dalle resistenzo infiammate viemmaggiormente, raddoppiò le cure e gli impegni, e per vederla più spesso, dava feste e conviti. La contessa già turbata m cuor suo si risolveva di non più assistervi, ma la suocera che forse di quelle confidenze ara piccata, allegò che le premure del Duca altro non erano che galanterie senza malizia. e che l'inesperienza e l'amor proprio le facevano veder cose che non sussistevano; anzi più innanzi procedendo, lasc.ò intendere che certi ecrupoli erano talvolta ingegnosi trovati per parere un gran fatto. Il coate non se ne stava al tutto senza pensiera, nondumeno o facesse a sicurtà colla virtà della moglio, o prevalessero le suggestioni della madre, si persuadeva che la contessa non poteva dicevolmente schifaro

<sup>(1)</sup> L'anomimo autore della Guerra d'Italie cost la dipinge. \* Elle est plus trans que blonde, mans d'une grande blancheur et d'un terné éciatent, elle a les yeux moirs et bien fendus, la bouche petite, les geux bien proportionnés, la garga belle, et alle est très bien prier de sa taille ". Vol. I, p. 25-(2) (i.) Singlia si annovaravane tra le più potenti famigine del Pie-

<sup>(2)</sup> G. Senglia si annoveravano fra le più potenti famiglio del Piemont, le ambaicerso erano in cesa quasi erestorie, di guida che fra più antenati del conte Augusto si contavano quattro ambasciatori in trancim. Ciò apiega il suo matrimonio cella nipote del Concatasile di Luigi XIII, la quale par altro recò pieccon dete al marito. La casa si estime nel figlio del conte Augusto, che portò il tatolo di conte di Instituteux, o mort nel 1706. Le que sua sorelle entrarono negli ordini religiosi Marianna, la primogenza, fu basessa di Caen, Maria Angelica Gabriela fu badessa della badia dei Bois e mort il 22 aprile 1745

dal comparire in Corte, ambizione, leggerazza, educazione, abitudine il legavano. Le istanza del Duca incalorirone, e la Verrua cominciò a temere di cò stessa. Fince un qualche malore che rendevale necessario le acque di Borbone, e parti per Francia. Il conte, trattonuto in Torino dagli obblighi del servizio, non la segui; accompagnolla il vecchio zio abate.

VII. Prima di partire scrisso al padre pregandolo di venirla a ritrovare a Borbone, dove avengli a dire cose che non potes scrivera. Venne tosto il duca di Luyges, e saputo il caso, riprese la laggerezza del conta di Verrua e specialmente la condotta della suocera. Per cansare i pericoli, fece giudizio che il zuglior consiglio fosse lasciar che il tempo cancellasse in Vittorio le amorose memorie; non vedendo la contessa, dimenticherebbela a breve andere, e si volgerebbe altrove. Propose pertanto di condur.a seco a Parigi, dove il marito la raggiungerebba. La qual cosa si poteva effettuare senza difficoltà, stando Savoia in pace colla Francia, ed essondo naturale che il giovane conte all'età sua mostrasse desiderio di viaggiare. Il duca di Luvues non dubitava che l'abate di Verrua, nome di chiesa e di maturo senno e tutto tutto della nipote, approverebbe il disegno e ne agevolerebbe a suo potere l'esoguimento.

Ma si avea che fare con una vecchia volpe che non voleva lasciarsi fuggire con bella preda. L'abate, lodato il concetto, trovò pretesti, pose difficoltà, lasciò intravedere ostacoli pressochè insuperabili per parte della famiglia e del pipote, i cui interessi ricercavano ch'ei non si partisse dalla Corte, Però il duca di Luynes ritornossene a Parigi senza che nulla si fosse conchiuso. Egli era il vero che l'intima convivenza e quei rischiosi ragionari di amori e di pericoli con giovane e bellissima donna aveano riscaldato il sangue e concitata la fantacia del vecchio peccatore, il quale in brave innamorò della nipote. Partito che fu il padre, il pazzo abate non si peritò di far nota la san passione. Fe naturalmente respinto con ischifo e disdegno; l'amore del prete diventò rabbia e furore. Fece richismar la nipote a Torino, e qui armeggiando a sua posta, mise discordia fra lei, il marito e la suocora. Vendetta di amante sessuagenario ributtato.

•

La Verrua lontana dalla famiglia paterna e in mali termini colla coniugale, giovane, briosa per fastidio, e amor proprio e si per fuggire i pensieri che la travagliavano, udi più gmanamente le protestazioni di Vittorio. Una donna non zimano e lungo indifferente verso un Principe, e una francese dei tempi di Langi XIV doves tenersi enerata dei regali amori. Le resistenze della contessa furono superste. Quando venne pubblicamente riconosciuta per amante del Duca, il conte di Verrua coi figli che avea avuti di auo matrimonio. abbandonò il Piemonte e riparò in Francia, dove prese servizio negli eserciti del re (1). I Luvnes fremettero di vergogna; il duca della Chevreuse rinnegò per sore,la la savojarda favorita. Questo cose succedevano sul finire del 1688 e in principio dell'anno seguente. Il 9 febbraio 1650 ella ebbe dal Duca una figliuola, a il 10 dicembre 1694 un figliuolo che fureno legittimata nel 1701 (2)

VIII. La contessa prestamente petè in Corte; ma Vittorio Amedeo, poco amante di rumorose feste e di spettacoli, volle, contrariamente alle inclinazioni di lei, che viverse appartata. Ella el diletiava di quadri, di anticaglio e di libri, formò una ricca collezione di me lagie, di cammei e di pietre preziose che poi trafugò in Francia; i volumi della sua biblioteca sono tuttodi cerchi e pregiati dai bibliofili (3). Ambiziona e signora del cuore del Duca (in quanto egli era nomo da la-" sciarsi signoreggiare) la favorita, o per alterigia di modi o per gelosia di autorita, era odiata; generò poi scandalo non

duti dagh eredi nel 1737 poco dopo la morte di lei.

Google

<sup>(</sup>II) Nel 16:0 ricevette dal Re commissione di acrivere un reggi mento di Dragoni. Si trovò ali amedio di Mone nel 1641 e al alto e arine di Lease, ad assetto di Namur nel 1882 e aca battagha di Stincherra, nel 1698 in all'assectio di Charleroi. Combatte in Frandra nelle seguenti campagne e nel 1697 servi sotto Catant all'assedio di Ath. Heri ada hattaglia di Hocatett nel 1704

<sup>(2)</sup> Il Grand Champ che combbe la contessa molto famigliarmente e che di lei narra storielle vere e alcune force non vere, non seppe mai che alla diede i due tigh al Duca, e quando furono legittimati non sapea chi ne fusie la madre, auxi afferma che non potea essete la conteran: " Il ant certain au rime egit wrive) que ce a est pan madame de Verrue, car comme elle a foujours paru en public, on ne a est jamais aperça qu'elle fut grosse . Guerre d'Italie, vol. 11, p. 66.

(3) I quadra, i libri le anticaglie, is pietre preziose, ecc., furano ven-

piccolo il vederla nominata dama d'atours della ducheese Anna. Nel novembre del 1631 fu presa da strazianti dolori, e il più dei medici riconobbero indizi di veleno. Sommini stratile per tempo antidoti e rimedi gagliardi, acampò. Altri per contrario non vi scorsero che una forte dogia colica, ma prevalse l'opinione dell'avvelenamento, e la contessa vi credette, quantunque la causa, il modo e gli autori dei supposto delitto siano a lei e a tutti rimasti occulti (1).

Durante il pericolo il Duca fu per impazzare. Guariane, il suo favore continuò come per lo innanzi, e non venne meno quando nel 1693 il vajuolo che le sopraggiunse, lasciò sopra il ano volto qua che traccia, che non le scemò bellezza e leggiadria. Teneasi Consiglio negli appartamenti di lei, e in presenza di lei si discutevano i provvedimenti di Stato. Veco è che ne ad essa nè ad altri egli palesava i chiusa suo: disegni, se non quando era giunto il momento di porli in atto-Nel mese di marzo 1695 furono dall'arcivescovo Vibe battezzati i due figli che la contessa avea generati a Vitzorio Alla figlia fu dato il nome di Vittoria Francesca di Savosa. al figlio quello di Vittorio, Francesco, Filippo, Amedeo di Savoja. Di quest'ultimo furono padrini il marchese di Santommaso e la marchesa di Dronero: di V ttoria il marchese di Dronero e la marchesa di Santommaso, i quattre perso-·naggi, pei quali non eranyi misteri.

Nello stesso anno la salute della favorita essendosi nuovamente alterata, le furono ordinate le acque di Samt-Morriz in Isvizzera. Principeschi onori le furono resi nel viaggio

<sup>(1)</sup> Saint-Simon nelle que Memorie acrive. Sa hauteur le fit hair telle usent, que elle fut emponemble. Maneano nil Italia quegli scritti uneddotres dei contemporanei somiglianti alle Memorie francesi: le poebe è monche nformazioni che abbianio, bisogna miemolarle qua e la in dimenticate ientiure e nei libra stranteri, i quali naturalmenta accomnano prottosto che marrino le cose mostre, è non sempre ne sono informali osadiamente. L'antidoto pel reciso, di cui la Verrua fece uso, è di cui si tanna poi sempre provveduta, fu noto in Francia qualche tempo dopo sol nome di Rimedio de Madama di Verrua. La duchessa di Ventadour ne diede a Luigo XV bandano, quando nel 1712, per la repentine morti della famiglia Reale, temevasi di avvelenatori. Ma tutto ciò non prova l'avvelenamento della contessa.

trionfale (1). Numeroso cortaggio della primaria nobiltà piemontess l'accompagnò; a Buffalora il conte Landrani, agente
di Savoja in Milano, venne a riceverla, e Clara Visconti le
fece gli onori in Milano; a Como fu ricevuta dal governatore
Antonio Visconti fra gli apari del cannoni e dei mortaretti,
accondo le istrumoni del marchese di Leganes governatore
del Milanese. Travarsato il lago, l'accolse il principe Trivulzio. A Saint-Moritz feeteggiamenti di ogni maniera, musiche, balli, ricevimenti e apese profuee, che al Duca erano
punture. Nell'anno soguente fu alle atesse acque, e al suo
ritorno il marchese di Leganes venne a incontraria in persona. Trenta so dati apagnuoli le orano scorta.

IX. 61: amori colla Verrua non furono quas, mai tranqu'ilh o sereni. Vittorio amanioso, irrequieto, tutto ravvolto in pensieri cupi, era difficile nel suo commercio anche con lei. Furie di gelosia, impeti di adegno tiranmo aconavano per le stanze della donna amata, e per quanto si disse, non sempre fedele (2); crebbero cogli anni, e divenuero intollerabili Giurava di abbandonaria, e lasciavala, ma per ritornar poco presso a' suoi piedi. Ella più non l'amava, e avrebbe voluto romperia, ma era dall'ambizione trattenuta, se non dalla sollecitadine dei figli, che bramava di far legithmare. Negli anni di cui parliamo (1697-1700), eda era diventata piuttosto l'amica che l'amante di Vittorio. Quando nel 1697 il conte di Tessè venne a Torino pel matrimonio della duchessa di Borgogna, ella, redendost in segreto, formo il disegno di abbandonare il Premonte. Ma come mai avrebbe cento compartre in Francia? Rejetta dalla famiglia, dispregiata fra i suoi pari, non avrebbe potuto vivere nè secondo il grado, ne secondo il costume. L'accorto ambasciatore, apillata la cosa, ne fece suo pro: certificolla che Luigi XIV la compiangova e non la disistimava. La contessa protesto che la sua devo-

(1) De Lana, La Continue de Verrue et la Cour de Victor Amédie II



de Sorone. Parigi. 1881, cap. XI.

(2) Le gelosie del Duca non orano talora senza rigione, dacchi in Tormo nel 1692 e nel 1693 correa voce che il mirchese di Montbrup, caduto poi sul campo della Marsagia, le forse più che amico. V Guerre d'Italia, vol. I, pag. 88 e neg

zione verso il re era sempre rimasta inalterata, e che non avea maggnor desiderio che di darne testamonianza. Il Tessè largheggiò in promesse e buone parole; brevemente, ella promise d'informare negretamente la corte di Francia di tutto ciò che in quella di Torino si passasse. " Essende somma-\* mente importante (acriveva il conte) di essere con diligenza ragguagliato delle faccendo di qui, V. M. non avrà \* por male che 10 senza euo ordine, ma senza impegnarla per ' nulla, mi sua fatto lecito di certificare della Sua protezione una dama, in cui ho trovate tutte le più desiderabili dispo-· sizioni pel bene del vostro servizio. Ella sa qui ogni cosa od ha mano in mille negozi; concese la sua eventura, se " ne pente, ma non se ne ritrae ancera del tutto, quantunque viva oppumas quasi senza colpa " (Dup. di Tessè, 93 febbrajo 1697). Ed essa scriveva al Tessè: " Sono lieta e rico-· acaceate dell'assicurante vostra che il Ro non mi consideri come una disgraziata da chiudersi fra le Convertita. Merito di essero compianta, sono stata vittima dell'abbandono di <sup>e</sup> mio marito, di mia succera e delle circostanze..... Vi supplice di portare a notizia del Re che potra fare assegnamento su di me per tutto quello che posso. Noi accor-' deremo, prima della vostra partenza, il modo di tener segrete le nostre comunicazioni, e siste certo che vi terrò \* enattamente informato di tutto ciò che concerne gl' interesei del Re ... Nel 1699 il conte di Tesnè trovo peggiorata. le condizioni di lei col Duca. Non avea ancora trent'anni, era bella tuttora, quantunque del valuolo sopraggiuntole qualche anno prima, le fosse rimaso qualche ricordo. Viveva appartata più che mai, e per quel che acriveva il Tessè chiusa fra tre o quattro persone, che la tengone d'occhio. L'amore del Duca si è cambiato in farnetica gelosia che li \* rende ambidue infelici; pure ei non si trova nè pago nè libero, se non con sesa. Si bisticciane, si tormentano, ma sila na tutto, nutla le è occultato. V. M. può essere sicura. · che carà avvortita per suo mezzo se nulla interviene qui di essenziale per le nostre facconde. (Disparcio del 29 genmajo 1695). Cont ella divenne la confidente di Luigi XIV. Poche sue para, e troppe ve n'ebbero, inchinarono in tanta basaura, come allora la figlia di Luigi Carlo d'Albert e di Anna di Roban.

Per aspedirma dall'ingrato racconto, darò fin d'ora, anticapande i tempi, lo etrano modo, in cui fini la travagliosa tresca. Al a contessa oggimai incresceva del tutto il soggiorno di Torino e l'umore irascibile del Duca; tattavolta -ben sapendo che questi le impedirebbe il partirsene, chiamate il cavaliere di Luynes, suo fratello a Torino, foce per mesze del cameriere di lui, e di altro famigliare auc. mutatici in mercanti di anticaglie, transitare, in Francia le gioje, i camci antichi, i quadri e le altre prezionità, apoglie del regno di favorita. Poi, un giorno che il Duca era facci della città, andò alla sua villa peco oltre Porta Nueva (ora villa Rignon), donde, venuta la notte, vestitazi da uome, raggiunze il fratello che l'attendes in un luogo designato, e con esso passando pel Delfinato venne a Parigi sullo scorcio del 1700. In Piemente lascio alcum debiti e i figli avuti dal Duca. In Parigi riparò per qualche tempo in un monastero, si riconcultò colla famiglia, e ottenne la separazione legale e un faute devario dal marito. Poscia essendo stato il conte di Vernia nel 1704 ucciso nella battagha di Hochstett, ella aprì spiendida casa e tenno corte di letterati e begli ingegui, curicea delle artibelle e di libri; non rinunziò agli amori, e se vogliam credere alle cronache galanti, diede auccessori a Vittorio Amedeo (1). Il quale della fuga di lei senti vivo dolore, e al conte di Vernone ambasciatore in Francia ingiunes di visitaria e darle favore e ajuto, chiedendo e ricevendo per gran tempo minute informazioni intorno a tutto quanto la riguardasse. Il 14 luglio 1701 legittimò i due figli di lei, e conferi all'ano il titolo di marchese di Susa, e alla figliuola quello di madamigel a di Susa. La contessa gliene seppe grado, e per mezzo dell'ambasciatore gli dava le novelle della Corte, e



<sup>(1</sup> Vuolu che un giorno Vittorio dicesse. " Von des recar maraviglia che una doma fallisca al suo amante dopo aver fallito a Dio, a sè stema, al manto e al pubblico per seguire l'impeto del suo temperamento ... Bon se credere che questa serenta di giudinio, che a lui male ai addiceva, na socita della sua bocca.

amentiva le voci che correvano a suo carico. Dopo la morte di Luigi XIV avanzò in credito presso il Reggenté, e alcuna vo ta mandò al Duca, divenuto re, informazioni preziose (1). Morì il 18 novembre 1736 in età di sessantasci agri.

X. Ritornando ora ad argomento più degno e della utoria e del principato, dirò che Vittorio Amedeo II spendeva di questi anni le cure alla interiore amministrazione. Si era pro-. posto di dare unita di governo allo Stato, e coll'unità crescergli forza, ma la lunga guerra del 1690 gl'impedi di trarre a compimento le riforme che divisava, e che per la maggior parte ebbero effetto dopo la pace di Utrecht, al qual tempo e riperbiamo di narrarle partitamente. Versando il tesoro ia forti angustie, introdusse in ogni ramo del pubblico servizio rigida para monia, di che gli venne fama di tirato, anzi di avaro, dove per l'opposito gli era dovuta lode di savio. Nel 1698 ordinò la formazione del catasto in Piemente, e quattro anni dopo per Nizza. Promossa le industrie e specialmente le fabbriche de panai, chiamando in Tormo operai dall'Olanda e dalle Frandre, e sommunistrando capitali ai fabbricanti. Ma il panne rimed di sì gran costo, che ternava a miglior mercato quello che trueva d'Inghilterra, non ostante le forti gabelle. Proviosse le piantagioni del tabacco, e quello in polvere usava e vedes con piacere usarsi, tanto che la contessa di Verrus in un anno ne consumò, regalandolo, per quasi tremila lire attuali , ma la coltura della pianta non disse bens. Prima di Vittorio Amedeo II il monopolio del tabacco era ristretto al Piemente antico, e nel 1673 gettava sole lire due mila e cinquecento. Il Duca nel 1638 lo estese alla Savoja, non cetante le vive opposizioni di quella Camera dei Conti, che non internò l'editte, se non dopo a tre giussioni. Nel 1697 fu introdotto ne. Pinerolese di fresco riacquistato, Aosta ne rimase esente fino al 1762. La pipa e il sigaro non erano ancora di moda fra gli uomini, e le signore, non che fumare esse, si sarebbero



<sup>(1)</sup> Sant Simon nelle sue Memorie serves: " Sen equinese, dans la mate, lui fit une Cour de see plus proches et de leure amia, et elle sensul en teen les conjunctures, qu'elle s'en fit une presque générale, et soften bonnomp dans le Gouvernement."

recate a offesa, se alcuno avesso osato ciò fare nei loro salotti.

Come interviene dopo langhe guerre, e allora massimamente interveniva, essendo poca a quei di la pubblica forza a stregua di quella che gli Stati mantenguno oggi a presidio del tranquillo vivere, le atrade e le campagne si trovavano mal sicure pel numero dei facinoresi end'erano infestate. Bandi editti rigorosissimi contro il porto delle armi, e li fece eneguire con implacabile severità. I popoli si accersero che una tenace velentà li signoreggiava e infrenavali con mane gagharda, e talvolta dura. I Mondoviti il coppero.

Il Duca pubblicò la gabella del sale nella ricalcitrante provincia, risoluto di faria eseguire, stimando incompatibile colla grustima, che una porzione delle State andacce immane dat pubblici pesi per la sola ragione che agli abitanti spiaceva la tassa. Aggrungi che quelle velleità d'indipendenza dalla regia podestà, a quegli apiriti municipali vivi a prouti a ribellione non potavano andare a verso di un principe della eua autorità geloussimo. La citta piegò all'ubbidienza, ma i paeselli della montagna non quetarone (1698). Vittorio Amedeo si condusas verso Mondovi con buon nerbo di truppa comandate dal conte Des Hayez. Decretò di morte chi fosse colto portatore di armi; i più rissoci e taccati fece sostenere mandolli a confine in Pinerele a Vercelli; poscia ritorno. a Torino, lasciando a Dea Haves ampia autor tà per provvedere ai aucvi casi. Appena ai fu partito, ricominciarone le rivolture: su pei monti, giù per le valli suone il come incitante a battaglia; a frotte, a squadriglie, a manipoli infestavano i soldati: i comuni più ardimentoni si sollovarono, Montaldo e Monastero si mescolarono cogli insort. Diloggiato da Vice un reggimento monsoro contre Villafranca, ne dispersere il presidio, occuparono vittoriosi la terra, e la misero a fuoco e a sangue. Il conto Des Havez, fattosi loro-meontro, per poco non fu das rivoltoss d'ogni parte crescent, circondate. a devette ritrarai indictre

Giunte le novelle a Torino, il Duca gli spedi gagliardi rinformi, coi quali in vari affronti disperse i montaneri. Monastero fu preso e saccheggiato. Montaldo preso e de suoi



nove casali otto distrutti, le case attorrate, le selve, riparo ai rivoltosi, diradate; mozzati i rami dei vecchi castagni; delle grosse piante lasciati nudi e ritti i tronchi, a data la caccan ai fuggenti che fieramente ai difendevano su pei monti-Piantaronei le forche là dove era etato il villaggio di Montaldo : quarantanove ammutmati colti colle armi in pugno vi ai appresarono. Ne qui si rimasero le rigoromta feroci, Quattrocento cinquanta famiglio di quei luoghi furono trasportate nel vercellese, dove per ordine del Duca se ansegnarono loro terreni eguali a quelli che nel lore paese aveano posseduti e che il fisco eccupe. Il conte Groppello, a ciò espressamente deputato, mise ad effetto le terribili provvisioni alla Romana, per cui i tumulti del Mondovi ebbero l'ultimo termine. Il nome del Des Hayez, che dei saccheggiamenti, delle arsioni, delle arorti fu principale esecutore, durè colà lungamente, e forse dura ancora in detestazione. Alla venuta dei francesi in Italia sul finire del passato secolo, i Mondoviti (tanto era viva l'esces ricordanza) chiesero ai vercellesi le ossa di Dea Hayez tumulate nella loro città. e ottenutele le trasportazono a Mendovì, dove fra imprecazioni e grida vendicatrici e rabbiosi tripudi le ariero. e la ediate conori disporsero al vente. È notabile pei che l'odio non ai riversò soprà il Duca, il quale durante l'assedio di Torino del 1706 trovò fra a Mondovita soccorso d'uomini e liste accoglicare, laonde nel seguente anno 1707 concedette si copfinati in Vercelli di ripatriarsi.

XII Nell'anno 1679 fu ripigliata la vecchia contesa di Cesa Savoja col principe di Monace sopra i feudi di Montone e di Roccabruna. Monace apparteneva cò antico alla casa Grimaldi che riconenceva l'alta sovranita de la repubblica genovese; Mentone e Roccabruna erano appartenanti ai conti di Ventimiglia che li possedevano in qualita di feudi imperiali. I fir ma di compecarono Mentone nel 1353, e Roccabruna nel 1383, aini i Genovesi anche se pra questi due feudi pretendevano aignoria; per la qual cosa nel 1448 Giovanni Grimaldi, a fine di procacciarsi l'assistenza di un principo più forte, il quale per proprio interesse lo difendesse contro la repubblica, offeri, come altera solevasi, al dica Lodovico di





Savoja la sovranità di Roccabruna e della metà di Mentono (spettava l'altra metà a un altro ramo dei Grimaldi), e il Duca ne cedette il dominio all'oblatore; la qual cessione e retrocessione costituiva, secondo il diritto feudale, la natura del feudo oblato. Nel 1477 Lamberto Grimaldi, avende per matrimonio acquistati cinque sesti della metà di Mentene non ancora infeudata, ne fece anch'esso donazione al duca Filiberto succeduto a Lodovico, e di tal maniera Casa Savoja acquistò il dominio diretto di Roccabruna e di undici duodicesimi di Mentone. I Grimaldi ne ricevettero successivamente l'investitura, e prestarono omaggio e giuramento di fedeltà.

Ma durante il calamitoso regno di Carlo III mutarono le ecce Luciano Grimaldi, gratuitosi l'animo del re Luigi XII di Francia, scosse la superiorità feudale di Genova sopra Monaco, e si pose di fatto, se non di diritto, sotto la pretezione di Francia. Poscia nelle guerre tra Carlo Y e Francesco I, soverchiando la fortuna imperiale, Agostino Grimaldi, mo e tutore del grovane Onorato figlio di Luciano, elesse, in cambio della francese, la protezione dell'imperatore, consentendogli nel 1524 di presidiar Monaco con soldati apagnuoli, nè più si curò di ottenere dal duca di Savoja la investitura di Mentone e Roccabruna in favor del pupi.lo. Quando nel 1581 morì Onorato Grimaldi, regnava Carlo Emanuele I, questi, al tutto risoluto di ricuperare i suoi diritti, intimè al novello principe di Monaco di prestare il giuramento di fedeltà. Carlo Grimaldi, a baldanza di Spagna, ricusò La Camera dei Conti di Torine sentenziò che il principe era, per felionia, decaduto da ogni suo diretto e che i due feudi si dovenno ridurre a mano regia; ma gli spagnuoli impedirono che la sentenza ricavasse eseguimento.

Nondimeno la protezione spagnuola coll'andar degli anni, parve amara ai signori di Monaco, a segno che nel 1641 Onorato Grimaldi, allora principe, si raccolse nuovamente estto l'ombra dei gigli d'oro, e per convenzione fatta a Peronna (14 di settembre) pose sotto il protettorato di Luigi XIII non solo Monaco, ma altresi Montone e Roccabruna; il che vuinerava i diritti di Casa Savoja. Avendone Carlo Emanuele II messa



querela, i Grimaldi, spalleggiati da Francia, presere a contendere sopra la validità delle lore obbligazioni feudali. Nel 1699 Vittorio Amedeo II riascunce la controversia con molto impegno; Luigi XIV s'interpose, e i contendenti ne accettarono la mediazione, ma la causa non fu definita se non dopo il trattate di Utrecht.

XIII. I foudi imperiali disseminati nelle Stato u posti sui confini erapo stati oggetto dei pegoziati intavolati colla corte di Visnoa prima della guerra. Vittorio Amedeo che avea ottenuta facoltà di comperarli, ora vi adoperava, ma con poco frutto, perchè i feudatari preferivano una dominazione lontana, e quindi poco più che nominale, ad una ugnoria vicina e stretta. Fra le pratiche in questi anni tenute ed uscite a vuote, possono meritar ricordo quelle che ebboro luogo colmarchese Carle Imperiali Doria pel cambie del marchesato di Dolosacqua e coi monaci Benedettini di Lerino per l'acquisto del principato di Seborga nella Liguria occidentale. Vittorio Amedeo proponeva al Doma in sambio di Dolosacqua i feuch di Moncalteri, Rivoli, Pancalteri, Montalto e Bene, e copravi un appanuaggio di lire due mila anaue; profferiva si monaci cospicua somma. Ma la repubblica di Genova, avuto sestore dei trattati, glieli attraversò, scongiursado il papa che vietasse ai Benedettini l'alienazione di Seborga, e rappresentando al marchese Doria quanto gli disdicesse il mutare una libera, antica e quasi indipendente augnoria contro terre che gli recavano cervitu. I Genovesi quei fendi agognavano per sè atessi, a non potendoli avere, volevano almeno impedire che li possedesse la Casa di Savoja, per non antiche gare tenuta quale nemica. Ma Vittorio avea tirati alle sue voglie, con promessa di ricompensa e di onori, due fratelli del marchesa. Uno di essi, per noma D. Alessio, tentò con minaccio di morto di forzaro il primogenito a soscrivero il contratto; il marchese essendosi rifuggito sul territorio della repubblica. B. Alessio occupò il marchesato acruata mano. rizzandovi le bandiere di Savoja. Salvache por le doglianze ac'ha rej u il li-a, le certi di Europa, e la Spagna masaimamente si trappusero e per loro mediazione il marcheiato venne restifutto al Doria. Non ebbe effetto per allora la compera di

Boborga, fatta solamente trent'anni dopo (30 di gennaio 1729).

Acquistò invoce il feudo di Desana, di cui si è discorso nel principio del nostro libro, e quello di Belvedere.

XIV. Abbiam dette quali fossero i diritti e i privilegi del ducato di Aceta; ora è necessazio dare un canno del modo, onde vennero in questi anni per l'appunte esercitati, e quale ne fosse la vigoria.

Nel 1691 i francesi, invadendo il ducato, aveano minacciato aterminio agli abitanti, se non pagassero immantinente una grossa contribuzione. Fu pagata, e vi contribuirono i tre ordini. Ma, partiti i nemici, ecco i nobili e gli ecclesiastici pretessero l'immunità dei loro besi, e tanto seppero fare che il popolo rimborsò loro il danaro e il valore degli oggetti somministrati all'esercito francese. Dal che nacque grande animavversione nell'universale, perchè i beni e le persone degli ordini privilegiati non sarebbero per fermo stati rispettati dal nemico.

Ol. Stati Generali nel 1694 votarono il donativo di 250 mila lire da pagarsi in sei anni Questa somma era inferiore, proporzionalmente, a c.ò che pagavasi in Piemonte, perchè calcolavasi che in Aosta cisseun abitante era tassato in una lira e due soldi, laddove nel rimanente dello Stato pagava lire due e cioque soldi. Le istanze del governo per ottenere un aumento tornaren vane; per la qual com nel 1899 Vittorio Amedeo II, ad espugnare l'animo restro degli Stati Generali, pennò di contendere ai Valdostani il diretto d'imporre sè stessi. Un processo fu a tal fine incominciato dal Procuratore del re. Lo spediente ottenne l'effetto sperato, e i Valdostani, a fine di far consere la minaccia contro le loro franchigie si disposero a concedere un più largo tributo. Con tale intento se congregò l'assembles del 31 di agosto 1699.

Il Duca mando a precederia il generale delle finanze Groppello, con intruzione di rappresentare le ingenti spese scatanute nelle passate guerre dal popoli del Plemonte e di fare un dettuglio di dette spese, delle alienazioni fatte, dei debiti contratti e di spiegare il tutto nelle migliori forme, dimostrando essere giusto che ogni parte dello Stato concorresse pro-

Capartia, Il primo Re di Gues Sareja.



porzionatamente ai pubblici carichi, e tanto più il ducato di Aceta, che non avea sofferto le calamità della guerra, se non per alcuni giorni otto anni prima. Aprì l'assemblea il gran Balivo marchese del Maro, che, depo di aver annunziato che era mente di S. A. R. di abolire il processe intentato contro i privilegi del Ducato, ed esposte l'oggetto della convocazione degli Stati, lasciò parlare il Groppello, il quale orò con molta elequenza e colla sicurezza che ne da la certezza di ottenere cio che uom dimanda. Gli Stati Generali a unanimità etanziarono 500 mila lire pagabili in sei anni, e sotto due condision: 1º che il Duca confermacce solennemente le loro franchizia: 2º promettessa di non chiedera, nel corno dei detti soi anni, verun altro donativo per qualsivoglia nuova ragione. Vittorio Amedeo II con lettere patenti dell'undici di gennajo 1700 confermò in modo solenne i privilegi di quella virtuosa provincia.

Nel 1707 gli Stati Generali ridussero il donativo a 320 mila bre per sei anni, stanziandone uno straordinario di novanta mila per una volta tanto. Nel 1712 ridussero la somma a lire 290 mila; nel 1718 a 280 m la. Nel 1724 la recarono nuovamente a lire 290 mila e nel 1730 a lire 310 mila.

IV. La parsimonia e la seventà rendevano il Duca più temuto che amato. Molta parte della nobiltà di Corte era in devozione di Francia da tanto tempo prevalente in Piemonte, e ora, dopo i trattati del 1696 e il matrimonio della principessa Adelaide, siffatte inclinazioni pareano giustificate. Modoravalo e trattenevale il temuto impero di Vittorio, che non volca parti altre cho la sua, e foceva sontire culle più alte toste più recisi i suoi comandi. Dopo la pace, addatosi che il conte di Briord, venuto ambasciatore del re a Torino, spiava gli andari suoi, fece divieto che se ne frequentasse la casa.

Il 6 di maggio 1699 la duchessa Anna lo feco padre di un figlio maschio da tanti anni atteso. Il conte di Tesse, venuto ambasciatore straordinario per complimentario del fausto avvenimento, informò Lu gi XIV, quanto esso lo avesse colmo di soddisfazione: "Il vostro ambasciatore (disse) vi ha perfettamente raggingliato, narrando l'eccessiva gioia "provata dal Duca;" ma tutto ciò che può averne detto a

V. M. non viene accosto al vero, e a ciò che ho veduto io stesso. In verità io non credeva che un uomo di sua natura poce tenere potesse trovare nel suo cuore moti di paternità siffatti, che rassomigliano a furore, piuttosto che ad affetto ordinato. (1). All'erede del trono fu posto il nome di Vittorio Filippo, e dato il titolo di principe di Piemonte. Due anni appresso (27 aprile 1701) la Duchessa ebbe un secondo figliuolo. La successione era fatta sicura, e cessarono le apprensioni che gli aveano dato sì lunga passione.

Il conte di Tessà in questa sua venuta mosse al Doca segreta lagnanza del divisto posto di visitare l'ambacciatore;
Vittorio rispose che non avea proibito di visitarlo, ma di frequentarne la casa. " Qui tutto si sa (gli disse), il conte Briord
non avrà dati disci pranzi, che ne nasceranno pettegolezzi;
noi altri piemontesi, e massime le nostre donne, non abbiamo
molta vivetza d'ingegno; prendiamo abbaglio sul significato
delle parole, e di qui nascono i disturbi e i dispiacera. La corte
di Francia è un gran mure, la nostra è una specie di famiglia; colà si può parlare più alla libera, perche poco ci si
bada; qui s'indaga tutto, e tutto si ripete ...

El Tessò, oltre al mandato ufficiale di complire il Duca, avea segreta commissione d'investigarne le riposte intenzioni interno alla successione di Spagna, oramai imminente, ma le sue premure restarono vane, e nulla potà diacoprire. Il Duca (egli scrisso al re) è eloquente, acutissimo e grande interrogatore: nella sua testa, oltre agli affari suoi particolari, passano e ripassano almeno una volta al giorno le faccende di tutta Europa. Fra quanti principi difficili v'hanno sotto la cappa dei cielo, questi ha il primato; vuole e disvuole; diffida di tutti; è consumato dalla propria irrequietadine; ha ingegno, ma è sempre incerto. Capace di ogni

" partito estremo, ora tocca le nubi a guissa di aquila, ora " va carpone come la talpa ...

Google

<sup>(1)</sup> la occasione della nascita del principe di Piemonte Malama Reule fere larghe binosine ai poveri, che aduno al Valentino in numero di sedici mila!

## CAPITOLO III.

## Prime controversie ecclesiastiche.

 Di questi anni incominciano le controverum ecclementiche. ché, agitaté per trent'anni a un bel circa, non quetarone se zon negli ultimi tempi di Vittorio Amedeo II. e ricomingiarono tostamente sotto Carlo Emanuele III. Con editto del 23 di maggio 1694, secondochè fu toccato a suo luogo, avea il Duca reintegrato nei lore diritti e privilegi i audditi Valdesi, non senza aver prima notificato a Sua Santità gli stretti obblighi e la imperiosa necessità che a ciò fare lo sospingevano. Se grà il ritorno e la tollerata dimora dei protestanti nelle valli avea generato mali umori in Roma, maggiora ne servero per l'editto, telchè il pontefice Innecenzo XII, indignatiesimo, e dalla Francia incitato, le sottopose al giudizio del tribunale I del S. Uffizio. Il 19 di agosto unci la mentenza in mome del Papa, la quale diceva: che Sua Santita da buon tempo atava in trapidazione che il duca di Savoja, cedendo alle sollecitazioni di Stati e principi eretici, fosse per abrogare le buone e ledevoli leggi introdette da suoi maggiori in favore della religione cattolica e contro gli eretici della valle di Luseria : che a distornare tanta calamità avea tenute pratiche col Residente ducale in Roma (che era allera il conte De Gubernatis), e ammositone il Duca per mezzo del nunzio e dell'inquisitore in Torino; ma che tornarono vane le sue premute, poiche non solamente il sevrano del Piemonte con grande scandalo dei fedeli, sovvertmente dei popoli finitimi e offesa di Dio era venuto a componimento cogli eretici, ma recentemente avea casso le dette leggi, o, cosa da non potersi dir senza lagrimo, espressamente conceduto che i figlicoli degli eretici, già tosts ai padri loro, si restitussero ai parenti con

evidente dannazione delle anime lero. Il pontefice impertante, in virtà dell'autorità divinamente avuta a per debito del pastorale ministerio dichiarava casso, aullo, strito e reprobato l'editto del 23 di maggio, anorme, empio, detestabile il auo contenuto, a comandò che fosse considerato come non fatto e non avvenuto, inguagendo agli arcivescovi, vescovi, inquisitori ecc. di procedere come pel passato contro gli arctici, niun riguardo avuto all'editto, che in virtà del presente decreto si abrogava.

Vittorio risentissi gravemente, e stimò che quando non si opponesse con fermezza a sì temeraria audacia, rimaneva deprecesa l'indipendenza e contaminata la dignità sovrana. Per la qual cosa ordinò al Senato di Torino di esaminare il decreto del S. Uffizio, e per mezzo del Procuratore Generale richiese che fosse dichiarato nullo, integro rimanendo l'editto del 23 di maggio, il quale era un effetto più di giustizia che di grazia (1). Il Senato inibi la pubblicazione del decreto del 1 S. Uffizio e vietò, pena la persona, di affiggerlo nei R. Stati, l Dopo di che Vittorio comandò al conte De Gubernatio d'informarne il Papa, richiedendolo che in riparazione della ingiuria e castigo di tanto esorbitante usurpazione di potere, cui ne egli ne principe alcuno di Europa avrebbe ogginali sopportata, fosse nei reali deminii abolite il tribunale della Inquisizione. La Spagna e i imperatore, alleati del Duca, fecero la stesse protestazioni Innocenzo XII, avvedutosi che la Congregazione del S Uffizio era tropp oltre proceduta. scrisso al Nuamo di non pubblicare il decreto (2). Rimaso sopito il litigie, ma da quel giorno Vittorio fece precetto cheni graduri dei trabunale della Inquisizione doverce assistero un assessore laico, secondochè avez già fin da' suoi tempi statuito Emanuelo Filiberto; e che per ottenere la somministrazione del braccio secolare, il S. Uffizio fosse in obbligo di precentare al Sonato gli atti dei processi. Oltre a ciò diedo commisto agli inquisitori stranieri, di guisa che il tribunale

<sup>(1)</sup> Parole del Procuratore Generale Rocca nella sua requisitoria (2) I documenti riguardanti questa pratica trovansi negli Archivi del Regno. Veda pure Maston, Histoire des Vendoie du Piémont

fu ridotto al nulla, e Roma alcuni anni dopo si lagnava che in Premonto non vi fosse più un solo inquisitore.

Il I dissidii fra la Chiesa e lo Stato ebbero per altro cominoiamento solo quattro anni dopo per cagione della collazione dei Benefizi Concistoriali, allorchè nel 1697 vacarono la tre abbane di S. Gennuario, S. Ponno e S. Giunto. Note è che i Papi, come capi della Chiesa universale, aveano coll'andar dogli anni tirate a cè in gran parte le nemine si vescovadi e alle maggiori dignita ecclesiastiche, le quali, nei primi tempi della Chicas, crano fatte dal popolo e dal clere, e dipoi ristrette pei Capitoli delle cattedrali. Donde avveans che i papi atossi, como metropolitani del mondo, investivano essa pure gla sociesastaca dei bemi che la pieta dei principi e dei privati avea legati alle chiese, e che cen nome feudale erano e sono tuttora detti benetin; e non solo davano l'investitura a chi loro talentasse, o nazionale o stransero, o gradito e inviso ch'ei fosse al Principe, ma il benefizio a lor poste gravavano di pensioni a favore di altre persone. Morendo poi il titolare del benefizio, la Camera apostolica raccoglieva, sotto il nome di Spogli, la eredità del beneficiato, e durante la vacanza del beneficio ne percepiva i frutta, detti per l'appunte Vacanti. Noto è pure che per la rinunzia del duca Amedee VIII al papato, cui era stato assunte col nome di Pelice V, il pontefice Nicolò V, con bolla del 4 di gennaio 1451 promise, fra le altre coso, al duca Lodovico, figlio i di Amedeo VIII, che non provvederebbe alcuna chicea metro-! politana, o cattedrale, nè conferirebbe digmità abbaziale esatente infra il dominio suo, se non avuto prima l'intensione a consentimento di esso Duca circa la persona da preporsi a queste chiese e abbasie. Cotesta concessione fu pochi anni depo, in occasione della elezione di Pio II e in virtà dei compatti stabiliti nel Conclave, revocata, ma, rimessa in vigore da Leon X, fu riconfermata da Clemente VII, da Giulio III e da Gregorie XIII coi Brevi del 15 giugno 1515, 13 febbraio 1524, e 10 dicembre del 1554 e 1572 Contrastata netto il pontificato di Sisto V, fu puovamente riconosciuta e cinnovata da Clemente VIII con Brave del 19 di giugno 1595. Dallora in pul l'Indulto de N.colè V son vonne più con-



troverso per guanto riguardava il ducato di Savoja, ma la Dateria Romana mise racontanente la campo aucve opposizioni quanto al Piemonte, allegando che il privilegio conceduto al duca Lodovico si estendeva solamente alla Savoja; soggiun-l gevano che eca in facoltà del Papa di revocare siffatti privilegi. che il consenso di cui parlava l'Indulto, dimostrava solamente che il Papa non può nom nare sensa il consentimento del Prinsipe, ma che non era necessaria la presentazione del beneßciato per parte del Principe. Stette la lite in pendente per più di un secolo, ma intanto Roma sominava da sè ai vesco- [ vadi e alle abbazie, raccogheva i frutti e gil Spogli, dava a l libito pensioni sui benefizi. Onde un dotto nestre sacerdote scriveva, di questi tempi parlando . Roma distribuisce libe-' ramente a' suoi le mo.te ricche prelature, e col nome di ' pensioni trae a sè la maggior parte delle rendite di tutte · le altre chiese, consumandone col messo de suoi tribunali " il restante. Si appropria ugualmente il provento delle chiese \* vacanti di qualunque grado sianer; teglie inoltre le erodità dei beneficiari incapaci di disporte per atto di ultima vo-\* lontà , (1). Carlo Emanucio I avea gagliardamente difeco il suo diritto, ma la corte di Savoja, lacerata dalle civili rivolture della reggenza di Muria Cristina, ascrivata sotto Carlo Emanuele II e sotto Giovanna Batiista, avea piegato il capo, tantoché in Roma dicevaei che da Torigo ottopovaci tutto ciòche m domandava. Perciò la Curia, alle altre ragioni contro all Indulto, allegava l'uso centrario mvaleo, e affermava essere i duchi di Savoja decaduti dal preteso lor privilegio Senon che manifesta cosa era che, venendo il governo in mano di principe risoluto e ferme, deves il neguzio prendere diversoandamento. Vittorio infatti si delibero di far valero i diritti i fondati sopra l'Indulto di Nicolò V e dichiaro, regnante tuttora Innocenzo XII, di volerli sella lor pienezza esercitare.

III. A questa querela si aggiunse l'altra del trattamento regio da più di sessant aimi invocato dalla casa di Savoja, o oggiunai da tutti i potentati concedutole, ma dalla Corte pon-

<sup>(</sup>a) Ab. Parazzi ne la Relazione dell'Abdicazione di Vattorio Amedeo II.

tificia pertinacemente diniegato. Le quali contese tuttavia nen arrebbero in breve apazio trapasata in aparti conflitti se non fossero uscite alcune leggi, colle quali il Duca, intento a migliorara l'ametto economico dello Stato, tolas gli abuni introdottisi selle escazioni delle temporalità ecclemantiche dalle pubbliche taglie, e pose regola agli acquisti delle mani morte.

La Chieva definisce eè stessa una accietà naturale e perfetta, da Dio solo dipendente, e perciò al considera come Stato negli Stati, prevveduto di proprie leggi, e quanche immune dalla legislazione civile. Ogni suo ordinamento mettendo capo a Roma, ne segue che non solo la società ieratica può avere interessi dieformi da quelli della società micale per la signoria esterna che la modera, ma accade di necessità che il sovrano territoriale, trattando con questa pormone di coggetti, ha da frontoggiare una podestà straniera grande e temuta. La Chiesa ottenne, negli andati tempi, como civile congregazione, parecchie franchigie, o per costituzione del Principe o per consuctudine o per usurpazione. Codeste franchigne, quantunque riguardansero le cosé temporali, furozo subito predicate come nacre, e alcune si vollero far credere d'intituzione divina, altre necessarie al decore, alla sicurezza a all incremento della religione; tutte poi si dissero inviolabili, e fu gridato encrilego chi le toccasse, essendo massima di Roma, allorchè si tratta dell'utile proprio, di convertire in diritto il fatto. Il complesso di questi privilegi, compresi sotto il nome di immunità e libertà ecclesiastica, riguardava le persone e le cose. Le persone arano sottratte alla giurmdizione del Principe, il quale non poteva ne conoscere, ne giudicare delle loro ragioni e dei loro delitti; i beni erano scenti da ogni peco e il Sovrano non avea facoltà di gravarii di sua propria autorità a seconda dei pubblici buogni. Quamchè ciò fosas poco, non solo i cherici non erano al comune diritto ad ai civili giudizi sottoposti, ma tiravano al diritto canonico s al foro loro ques lates che venissere con così in contesa; certa intiere categorie di colpe e di crimini erano dai loro tribunali conosciute e punite; le chiese e alcuni altri lucati servivano di asilo ai malfattori che per tal maniera scampavano dalla pubblica giustizia. Non è di queste luogo l'enumerare le singole pretensioni che circa le temporalità i canonisti chioggono in favore della Chiesa, hasti il dire all'usponestro che esso erano atrettamente osservate in Piemonte a' tempi di Vittorio Amedeo II, e che v'erano disusati o ignoti quei rimedi che l'autorità civile avea già in altri Stati e nella etessa Savoja in sua difesa adottati.

IV Un aditto della Delegazione sopra la rrunione e conserpassone del Registro pubblicato nel 1697 cominciò la serio dei provvedimenti intesi a levar di mezzo gli abusi delle immuartà, commenando dalla reale, croè da quella riguardanto i beni. Parlanda dei tumulti di Mondovi abbiam notata gli econci in questa parte introdottisi dopo l'editto di Emaguele Filiperto del 1560 e il ripertimento del tasso fatto dai Comuni. Il clero pretendeva che qualunque terra, diventando proprietà acclessantica, fosse di pien diretto libera da ogni pubblico peco e da ogni obbligazione verso lo Stato, dai che derivava la ruma dei Comuni che dovenno pagare il tributo al Sovrane. e dei centribuenti laici che doveano copportarne l'intiero peco. Infatti, oltrechè moltiplicavanzi coll'andar del tempo i possedimenti del clero, molti padri faceano simulata assegnazione a uno des figliusli che fossa chierico, di quasi tutta a loro sostanza, e questa diventava immune, e per essa dovena pagare le altre terre Carlo Emanuele I geà avea cercato di restringoro comigliante privilegio, distinguendo la doti delle chiese dagli acquisti di persona ecclesiastiche, sotto la reggenza di Maria Cristina se ne era disputato forte con Roma, ma con poco o nessun frutto (1). A por termino a cost calsmitoco abuso mirava ora il decreto della Delegazione, nel quale stanziavam dapprima che i giudici non concedessoro il gradimento o piacet a chi volesse pigliare la stato encerdotale, ce prima non venivano adoperate alcune speciali diligenze per conoscere le qualità e la capacità della persona, il numero delle parrocchie locali e dei sacerdoti celebranti dei frati e delle monache, e quindi s'investigasse la natura dei beni che costituivansi in patrimonio al chierico, ricercando se fossero

<sup>(1)</sup> Cronanco, Institucioni della Monarchia di Sapoja, Parto I.

per avventura da qualche peso comunale gravati. Roma mosse alte doglianze contre questo provvedimento, gridandolo turbativo della libertà ecclesisatica: al che la corte di Torino rispose col dare buona speranza di ritoccario, se veramente constasse della offesa per cui si faces richiamo. Ma nello stesso mentre sollecitava che fosse praticato verso S. A. R. il trattamento regio, e sopratutto solenaemente riconosciuto nel Principe il diritto di nomina ai benefizi concistoriali. Innocenzo XII formò sopra quest'ultimo punto una congregazione di cinque cardinali e di guattro monsignori, i quali dopo lunga disamina capressero il lor voto in senso affermativo, ma con tre clausole: l'una relativa alla formola deila spedizione delle Belte d'investiture, l'altra inchiudente la riserva al papa d'importe pensioni sopra i benefizi eziandio in favore di sudditi esteri, la terza poi prescriveva che si revocassero gli ordinamenti della Delegazione sul Registro. Erano questi i soluta artifici delle Congregazioni romane, le quali, tenaciesime delle forme è delle pretensioni della Santa. Sede, allorchè debbono in alcua punto recedervi, al il fanno per modo che to:gono coll'una mano ciò che sembrano donare coll'altra.

Per altro il Breve pontificio uscì addì 3 di luglio 1700 senza far menzione delle riserve. Onde, essendo due mesi dopo passato di vita Innocenzo, a Torino si disse e si sostenne poi che il papa non avea approvate le due condizioni apposte dalla Congregazione: a Roma per contrario si replicò che somiglianti clausole non usansi inserire nei Brevi, ma che il pontefice le avea giudicate per necessarie; ed in prova allegavano che nessuna nominazione concistoriale era etata fatta in Piemonta dopo la spedizione del Breve, tuttochè da più di tre anni si instasse per la provvista delle badie vacanti (1).

<sup>(1)</sup> Sopra l'Indulto di Nicolò V commero in diversi tempi l'avvocate generale Bagnavarco, i presidenti Fanmone, Novarina, Blancardi, Della Chiesa, il commendatore Panealbo, il senatore Morello, il cavaliere Gazelli, il celebre Cardinale De Luca, a notto Vittorio Amedeo II il Presidente De Gubernatia. Si leggono anche adesso, non senza piacere, le Lettere ad un Causliere di anomino scrittore, stampate a Torino negli anni 1697, 1698 e 1699

V. All'arcivescovo di Torino, monagnor Vibò, era stato dalla S Sede commesso di sollecitare rinarazione dell'editto della Delegazione, ed egli, non vedendo alle sue domande alcunutile effetto succedere, pubblicò nel marzo del 1700 un suo decreto, con cui dichiarava nulle le provvisioni laicali suddette (1). I Delegati con altro editto del 12 di maggio dichiararono irrito ed invalido il decreto episcopale, e ammonirono il prelato si autonosse da altre dimostrazioni sotto pena della riduzione dei beni temporali. Sovra il che monaignore feca spargere un suo monitorio contro i Delegati; e i Delegati con un contromonitorio proibirono a chicchessia di comparire inmanzi ai giudioi ecolesiastici, pena la vita, rinnovando contro all'arcivescove le copracentte ammonizioni circa i beni s la altre pene dalla regione e dall'uso permesse. In pari tempo dal Senato di Torino emanò arresto confermativo del contromonitorio, con intimazione all'arcivescevo di revocare il monitorio (2).

In questo mentre la Delegazione sopra il Registro, proceguendo la riforma, ordinò nel lugho del 1699 pronta inquisizione di tutti i beni ecclesiastici che non concerrevano al pagamento dei tributi, con precetto di sequestrarne i frutti Roma, invelenita, mandò si vescovi di opporai con un controeditto, di cui dettò il tenore. La Delegamone protestò contro i vescovi il 12 di maggio 1700, e l'arcivescovo di Terino pubblicò altro monitorio, che il governo fece strappare dal bargello nei luoghi dov'era stato affisso; e i Delegati mandarono fuori il lero contromonitorio, confermato pur esso dal Senato.

VI. Altra questione si accese sopra i Vicari dei vescovi forestiori che aveano giarisdizione nello Stato Difettosa era eltremodo la circoscrizione diocessasa aci dominii piementesi, concressiachè parecchie terre passate sotte la dizione di Savoja appartenessaro tuttavia a diocesi, il cui ordinario avea sede fuori dello Stato. In questa conduzione erane i vescovi di Ca-

(2) Questi documenti e quelli che vermane appresso mordati, trovanzi nella Raccolta del Disson, Vol. Il

Michele Antonio Vibb succedette all arcivescovo Beggiamo nel 1669,
 pontificò uno a. 1727.

eale e di Acqui nel Monfarrato, e di Ventimiglia in Liguria, Chiedeva il Duca che i sudditi suoi nelle cause in prima intanza non fossero tratti fuori del dominio, e pretendeva che i tre vescovi estari prementovati deputassero un vicario per giudicarne, fondandosi sull'uso e sovra Bolle pontificie, che ciò in comiglianti casi prescrivavano. Ma neggado quel prelata da annuire, nel 1697 Vittorio Amedeo pubblicò editto, col quale vietò si nizzardi di comparire innanzi al vescovo di Ventimiglia e ammoni in pari tempe quel prolato di delegare il vicario, sotto pena della riguzione dei beni posseduta dalla sun menan nel territorio ducale. Il vescovo non ottemperò, e i bem furono sequestrata Dopo tre anni d'instili tentativi per ricuperarii, monsignore scomunicò le Autorità lascali che aveano procurata l'esecuzione dell'editto, e per risposta il Senato con due bandi comandò che nessun laico, pena la vita, fuggiase gli acomunicati, a che gli acclesiantici gli azimettessero sotto gravissime pene alla partecipazione di tutti i Sacramenti, Questo altimo articolo per altro fu giudicate eccessive a contrano alla podesta spirituale della Chiesa; onde Vittorio Amedeo le revoce, come eccadente la civile giuriadizione.

Alle dette materio di disputa se aggiunse quella degli Spogli e dei Vacasta. Negli antichi tempi il Principe custodiva i benefizi vacanti e ne raccoglisva i frutti; in appresso la Camera apostolica comunció a mettervi pretensioni sopra, Nulladimene un Savoja i frutti dei benefizi furono sempre custoditi dal Sovrano e serbati pel successore, dedotte le apese; ma in Piemonte, sesendo stata ricevata la Bolla De apolisa (non pubblicata in Savoja), sottentro il Nunzio nell'amministrazione di quei benefizi, e ne raccolse i frutti a prò delle Camera apostolica. La Camera dei Conti per altro prendeva talvolta anch ella il pomesso dei Benefizi Concistoriali a deputava economi; ma ciò rimessamente e piuttosto per forma che altro Anzi la trascuranza o la condiscendenza del governo andò tanto oltre che in una cer ttura dei tempi di cui ragionismo, si legge: \* Sopra lo svantaggio portatori dalla \* Bolla De apolise un altro ancora ce ne corre per nostro fallo, e per poca nostra attenzione. Le costituzioni dei papi

- " han limitato l'uno di quella legge rigorone a que' soli be-
- nefizi che sono dell'immediata e libera collazione della Sedia.
- " apostolica, ma poi, andando com alla cieca, l'abbismo la-
- " uciato transcerere non nelamente ai benefizi per li quali
- \* S. A. R. ha diretto di significare la sua intenzione al papa,
- ma estandio a quelli che sono espressamente suoi padrenati;
- " benchè..... i padronati reali non siane compresi mai in ve-

\* runa riserva o sia generale o particelare " (1).

Vittorio Amedeo II ordinò che la Camera del Conti esercitasse il diritto di custodia nella sun interezza, e proibì si
collettori pontificii di perceptra i frutti dei benefizi vacanti
in favore della Camera apostolica (2). Quindi nel 1710, dopo
l'acquisto della provinca d'Alessandria, di Lomellina e di Valsenia, in conformità di quanto già si praticava della Spagna
nel ducato di Milano, instituti il magistrato dell'Econometo,
proposto alla difesa e conservazione dei Vacanti (3). Il primo
Economo fu l'abata l'arrere di Lavriano, il quale, non emendo
riconosciuto da Roma in tale qualità, ebbe fieri contrasti coi
vescovi e col pontefice (4).

(1 Letters of an Caralters source to Concessioni fatte dai Papa as Ducha da Saroja entorno ao benefizia des lors State, citate più sopra Lett. 1º, pag 35 Queste lettere, pubblicate senia nome da nutora, nè di siampatora, farono Impresso dal Fontana in Turino, e se so circle autore il marchese Graneri, più Residente in Roma. — Altre lettere polem che, e più recimenti unitiono amora interno mi Benefici della Saroja (1998), e Sur le nero d'Altesse Regale and Duca de Saroja (1703), acritte dal Presidente Gruseppe di I ficheralno e non dal Presidente Paolo, marchesa di Chatellard, que fratesia, come fu recentemente amerito.

2 Nel 1/22, mando la parrochia di Roccasternos, il calletiore pontificio commerò a percepirse i frattà. Il movo parroco eletto es si opposa a ricerse al Senato di Nizza, il quale oristo il sequestro dei frutti a il aggradico al petente Vennero da Roma somestazione al vescovo di Rizza di procedere colla pene canon che cen re al benato ma il pralato con lettere del 18 di luglio 1700 se ne scusò, dicendo che mano avrande omito assistare questo carsco per timore deli sutunta lascale.

avrente omto assumera questo carseo per tamore deli autorita laicale. Si Phippo I I di Spagna depu molte cen ese con Paolo V, aveva stipulato un concordato nel 1815, con cui, reconsecundos atla Ch em ed tato Stato la faceltà di vegliare alla conservacione dei vacanti, si statutiche il re deputerel be pel Dirinto di Milazo un Eccnomo Regio che fosse persona occionastica, e che il Papa gii direche al brova di Economo Aportolico. Vittorio Amedee II approfittò di questa intituizzare che fu poi applicata a tutti gli Stati una in modo diverso per gii antichi, diversità che dura futtora e che dovrebbe acomparire.

4, La mascanza per altro del Breve punt ficto che gli confereme



VII. Così la dissansione cresceva fra i due poteri. Vittorio Amedeo II stava saldo nel difendero suo ragioni temporali: Roma, avvezza alla pieghevolezza antica di Casa Savoja, confermavasi nella credenza che per vincere l'insolita resistenza bastasse tenere il fermo. I vescovi ubbidivano, per quanto potevano, alle intimazioni pontificio, e il loro zeio era confortato e stimolato da mons guor Sforza, nunzio allora in Torino. Grande turbamento recavano in quel tempi le nunmature alla civile autorità, perchè, investite di poteri ampliasumi e al tutto indipendenti essendo dai Governi, non solo ai loro tribunali tiravano i giudizi di competenza vescovile e larcale, esercitando col pretesto di religione un sindacato intellerabile sopra i negozi e sopra le persone, ma pelle contese fra Stato e Chiesa diventavano permo e fomite delle opposizioni interno. Il Duca stava spiando il destro di levardi mezzo quella incomoda instituzione, e in breve l'ebbe

A Innocenzo XII era aucceduto nella cattedra di S. Pietro il cardinale Albani, che assunse il nome di Clemente XI (23 novembre 1700), pontefice che fu tra i più calorosi difensori della prerogativa della Sedia Apostolica. Sul primo ingresso dimostrossi per altro, come suolsi, desideroso di amichevoli temperamenti col Piemonte e se ne aprì col marchese Graneri, allora Residente nostro a Roma, deputando quindi il cardinale Sperelli a trattarne; ma appena erano queste incominciate che, per un incidente di cerimoniale diplomatico, il marchoso Graneri dovette abbandonare la esa residenza.



estandio la qualità di Economo apostol cu fu causa che alcum vescovi lo considerazzere come privo delle necessarie tacolta e che quel di Novara ponesse anche mano alle censure contro a due canonici di Borgosciia, l'une per aver chiesto il planet, l'altro per aver dato al possesso (1710). Al che rispone con coressivo mantimento il Dum, ord nando lo afratto d'altri membri della Collegiata, conscazionti col vescovo, e vietando, col mezzo del Senato, la pubblicamone, la diffusione e perfine la lettura della sontenza del vescovo, sotto gravi pene estencisali fino adia martel! Ma nel 1712 Lavriano avendo revocato gii atti cui aveme potato procedere nullamente il papa gli die l'annoluzione e il breva d'Etonomo apostolico, e d'altra in poi questa ammonstrazione fori di continuo con gran vantigino della Chiesa e dello Stato, ecc., Cinnamo, Instituzione della Monarchia di Sarojo, parte I, pag. 408

VIII. Usavano i Massiri di camera del Papa allor quendo i Residenti di Savoja chiedevano udienze atraordinaria da S. Santità, rispondoro Il eig. Residente venga oggi alla tale ora che N. S. lo sentire. Addi tredici di maggio 1701 Granon. chiseta adienza per mezzo di un suo gentaluomo, ebbe in risposta da monsignor Ruffo, maestro di camera, che volendo esse Residente andare, evrebbe trovata l'enticamera aperta e in lui ogni attenzione per servicio Questa imigitata risposta parvo lesava delle prerogative dell'Inviato, il quale ne mome lagnanza al Papa. Trattatase la differenza fra il Segretario di State Paolucci e il cardinal Burberim protettore di Savoja, si trovò termine di aggiustamento colla dichiarazione che nulla sarebbesi innovato di quanto erasi per lo innanzi prat cato. Il Graneri chiese impertanto nuova udienza per mezzo del suo cavallerizzo, al quale monagnor Ruffo rispose: Il tal cardinale viene aggi alle ventidue are, e crederei di poter servire il signor Residente, il mensaggero replicò: V. S. Ill ma ha favorite di farlo sapere a Nestra Santite? Cui monaignore nspose: Lei ruoi saper troppo, e se ne ando. Chiamossi offeso il Residente piemontese; ma siccome monsigner Ruffe avea eltrepassato le istruzioni avute dal Papa al proposito, negò poscia di aver risposto in quoi termini; se non che il marchese Graneri mantenendo con calore la relazione sua, il Santo Padre gli fece sapere per mezzo del cardinal Barberim che non poteva controvertirai l'asserzione de, suo maestro da carnera, nè contrapporsi a quella del cavallerizzo, onde per l'avvenire non sarebbe più ricevuto neppure in udienza ordinaria.

Vittorio Amedeo di ciò ragguagliato ordinò al Res dente di partire immantimente di Roma, ed essendo in questo mezzo venuto a morte in Torino monsignore Sforza, fece dichiarar a Roma che non avrebbe ricevuto altro Nunzio, se prima non massettavano la note pendenze. Com furono tronchi i negoziati. Ora intervenne che, mantando il Nanzio, e amministrando le faccende della manziatura l'abate Codebò, cervello torbide e mettimale, fu da lui sottoscritta certa pubblicazione d'Induigenze in qualità d'internunzio. Vittorio che non pativa che gli ordini suoi fossero presi in celia, fece dal Gran Can-

celhere intimar all'abate di partir da Torine nelle spazio di des giorni, e di uscire dagli Stati nelle spazio di quattro. Pensi il lettore con che centimento fu sdita in Roma la nevella!

Pendevano in quel tempo i trattati di lega tra Francia e Savoja, dei quali fu principal cape il matrimonio della principessa Maria Luisa Gabriella, secondogenita di Vittorio con Filippo V pronipote di Lingi XIV, chiamato al trono di Spagna. per testamento del defunto re Carlo II, parentado a Roma non grato. Nondimeno Clemente XI, riconqueendo di non poterio impedire, si risolas di fare alla mala fortuna buon viso, e deputò un legato a latere a presentare alla nuova regina la Rosa d'oro, affidando l'oporevole carico al cardinale Giuseppe Archinti arcivescovo di Milano. Vittorio Amedeo II bbbene avviso, quando nel 1701, essendo già rotta la guerra. fra le corone borboniche e l'imperatore, egli, come generelisarmo, trovavani al campo collegato; laonde, allegando le condenom presenti della guerra che tenesale lontano da Torino, ringrazio e significo al cardinale di non prendergi altro incomodo in proposito Tosto Clemente XI gli ordinò di rivolgersi direttamente a Torino, ma anche qui il successo gli fu contrario. Allora il Papa gl'ingiunce di partir conza dimora alcuna per Nizza, dove la principessa già si moveva, e donde doves salpare per la Spagna, e solà compiere la pontificia. commissione. Anche in Nieza vi obbero opposizioni, ma il prolungarie non parendo più dicevole, e intromessosi il rappresentante di Filippo V, la Rosa fu consegnata (26 settembré 1701).

1X. Altri accidenti crebbero esca al fuoco. Il 3 di maggio 1702 il Duca richiamò in vigore le prescrizioni di Emanuele Filiberto intorno alla capacità di succedere dei Regolari. Recava l'editto che, dopo i solenni voti, doveano i Regolari tenersi come morti civ.lmente, e perciò essendo incapaci di testare, disporre e succedere, aver luogo la sostituzione, che le comunità ecclesiastiche di qualeivoglia natura non potestero ai loro membri per nessun titolo succedere, se non per la sesta parte dei mobili; che chi avesse per sei anni portato l'abito regolare, ancorchè non avesse emessi i voti solenni,

s'intendesse morto civilmente, e deponendo l'abito non avesse diritto fuorchè a una pensione da assegnarsi dal Senato.

Nel 1701 Vitterio Amedeo, mentre per la guerra della successione di Spagna era collegato colla Francia contre l'impero, fece svernare alcune trappe in Mentafia, Cisterna a Cortanze feudi dell'Astigiana, di cui Roma e Savoja disputavanzi la zovranità. La qual cosa sembrando poter ledere i diretti pontificii, il cardinal Camerlingo nell'agosto del 1702, a fine di preservarli a ogni buon conto, pubblicò un monitorio, con cui ingiungeva ai sindaci e ai feudatari dei luoghi di non riconoscere altre signore fuorchè il Papa. La Camera dei Continel settembre seguente trasse fuori un suo contromenitorio, che dichiarò nulle quello venuto da Roma, e ordinò ai sindaci e ai feudatari di non riconoscere altre signore fuorche il Duca. Ed essendosi alcuni di essi mostrati contumaci alla pubblicazione di tale ordine, vennere arrestati quelli che non poterono colla fuga sottrarsi

X. Per tutti questi aggravi ed altri, di cui pare superflua l'enumerazione (1) giudicò il pontefice che fosse da prendere alcun partito a presidio della S. Seda. Tenutasi pertanto una congregazione di cardinali il sette di febbraio del 1702, fu propesto che, a somiglianza di quanto erasi praticato con Venezia da Pio V, si lanciasse la scomunica contre gli auteri delle escrbitanze commesse in Piemonte, e il regno intiero si sottoponesse all'interdetto. La memoria dei casi veneti pare che inducesse nell'animo di Clemente XI più mite consiglio, essendosi dalle usate severità cavato poco buco frutto in pro del pontificato, laonde, prima d'impugnare il flagello, giudicando spediente di aver ricorso alla dolcezza, seriese un

<sup>(1)</sup> Cont il 2 di dicembre 1701 il Senate di Torino fece accreto contro il vescovo di Arqui che ricusava di deputare un Vicario per giudicare il parroco di Mombaldone, term del dominio Decale, e gli avea inmitata contro la occiminica Il 10 di ottobre 1702 lo elesso Senato proidi mi frata minori conventuali di eseguiro nna centenza pronunciata dalla Congregizione Romana dei Vescovi contro Fra Carlo Agratino Mallet, percho in certa sua questione aveva avuto ricorso alla potesta laica. Il Senato di Nizza nel novembre 1701 e nel gennaio del 1702 fece due altri editta contro il vescovo di Nizza e proidi a qualinque escamantico e laico di eseguire citazioni, intimazioni di sentenze o decret, di qualitariogia tribunale estero.

breve a Vittorio Amedeo II, invitandolo a revocare con magnanima ritrattazione tutti quegli atti ingiustissimi, e no affidò il recapito a Carlo Barberini, cardinale protettore di Savoja e perciò bene affetto al Duca, lascuandosi intendere che, se non si faceva ragione alla sua domanda, userebbe i rimedi appretuati Il cardinale spedi a questo fine in Tormo l'avvocato concistoriale Sardini, il quale ebbe mandate dal cardinal Paolucci Segretario di Stato d'intavolar trattato in nome del Santo Padre.

L'avvocato Sardini compt le parti di conciliatore; epperò conoscendo che il papa era di per sè stesso portato ai rimedi violenti, quantunque avessa soprattanuti quelli proposti dai Cardinali più accalorati, cercava di rendere capace il Paolucci delle vere condizioni del Piemonte e della natura del Principe, con cui si era in trattazione, essendo, como egli dice, mello diversa la frecia del luogo dalla immagine che se ne forme de chi è lontano. Per la qual cosa egli dopo sufficiente dimora in Torino acriveva che " quando S. S. volceso rendere pubblico il suo risentimento contro il Duca, non si valesse di scomuniche per i magistrati o d'interdetti per tutto lo Stato; usandos: questi rimedi, si espongono ad un inevitabile discapito senza verana poseibile apparenza che possino produrre il minimo effetto. Qui gia sono in tutto. \* e per tutto preparati con l'instruzioni dell'operatosi a Ve-· nezia che le hanno tutta trascritte. Più con le lacrime che con l'Inchiestre mi porte ad exprimerle ciè che ascolte; dicono tutti liberamente che la carceri faranno obbedira al Sovrano, che le chiese staranno aperte, che gli ecclesia- stici che usciranno, più non entreranno, e ne so di quelli " che per essere i più ricchi, gia at sono dichiarati di non · condursi come fecere in Venezia, eve hanno perdute quanto \* avevano, e pur troppo sento che i primi a rimproverare · la nostra Corte seranno gli occlesiastica, siano regolari o \* secolari, che tutti obbediranno al Principe per non soggia-· cere alla perdita dei beni che pessedone. L'esempio di Ve-\* rezia è stato il pessimo degli esempi... Con i medesimi, o · come quà dicono con più ferti principii son perausai questi · magistrati della ragione di questo principato, ne faranno

giammai stima alcuna delle censure per tatto ciò che hanno ino a qui operato; bisogna sentirli discorrera per formare giudizio... In una sola categoria riducendo il tutto, si fanno i forti con dire che il più che dir si possa in nostro favore, il concedere che si tratti di materie toccanti quistioni controverse, che possono bensì adeguarsi con la reciproca intelligenza dell'uno e dell'altro principato, ma che non sono giammai valevoli a fondarvi sopra una scomunica, nè un interdetto. Questi sono i più volgari concetti resi omai famigliari fra ogni sorta di persone; vede V. E. qual può essere il fine d'un interdetto, (1).

E proceguiva sponendo quali fossero le opinioni correnti:

Quando sia dunque sprezzato l'interdetto che sarà da fare,

a chi si ha da ricorrere, chi ci ha da sostenere? I sudditi

bisogna conoscerli per formarsene l'idea sono schiavi e ido
latri (2), e contre di Roma per la maggior parte procecu
pati sia per il fatto dell'abbadie, sia per il trattamento

regio e per l'immunità medesima, parendo lero che Roma

faccia in tutto al Principe un gran torto; dicono aperta
mente che allera saranno stimati in Roma, quando sarà

più conoscuta la tempera di questa Corte, e che pure si

renderà uguale il disprezzo, non avendo l'una con l'altra

relazione alcuna ...

Di Vittorio Amedeo poi diceva: 'Egli non farà più passo alcuno, fino a che non senta le mie proposizioni, e da queste prenderà la norma del suo contegno, sapendo che pochi giorni sono disse ad un buon religioso che l'esertava a facilitare in questi affari, che tanto amava di star bene con Roma, quanto Roma amava di star ben seco, e che non voleva in modo alcuno avvilita la sua Corona, e voleva solo pensare agli interessi del suo principato, trascurati da tanto tempo dai suoi antenati, che era pronto a spargere il sangue per la Chiosa, che stimava al più alto segno

(2) Idolatri del Frincipe, suppongo.

<sup>(1)</sup> Lettera del 22 di febbraio 1703 riampata fra i documenti dell'Opera dell'Avv. Coll. Fran Camoo Boccco, Lo Stato e la Chiera in Piemente, vol. II.

\* la Santità di N. S., ma che dove si trattava del principato, " gl'interessi delle due Corti non avevano fra di loro veruna. " altra correlazione che quella che ansceva da una scamble- vole correspondenza diretta ad una reciproca soddisfazione. \* Si figuri pure V. E. che se il di lui atavo Emanuel Fili- berto fu detto Testa di Ferro, questo per la sua fermezza. \* può direi che sia d'acciaro ". E più sotto: " Si renderà. incredibile questa resistenza in una Corte considerata forse " da qualcuno costà di non tanta forza e da non temere co- tanto. Ma quando petessi trovarmi con chi avesse tale idea, dopo d'averle anteposta la condotta tenuta da questo Prin- cipe in tutto il suo governo tento nell'affare di Portogallo, che nelle intraprese fatte coi mini sudditi delle Valli e del " Mondeyì, con la corona di Spagua e colla Francia nella passata guerra, mestrando in tutto la più precipitosa riso- luzione, incapace di conoscere quale sia il timore, ove ha creduto che ci vada della sua ragione e del suo decore. · non saprei d.rgh di più di quello che diese madama di \* Maintenon al re nel consigho tenuto aventi la predetta " dichiarata ultima guerra; dicendo M. de Louvois che non fiera da mostrare pericolo del piccolo duca di Savoja, ri-\* spone Mudama queste formali parole: Sire, il duca di Savoja \* sarà piecolo al vestre riguardo, se sarà costra amico, ma la " proverete grande, se lo porterete al segno di dichiararvisi ne-mico \_ (1).

XI. Principale indirizzatore del negoziato era il conte Marcello De Gubernatia, quello etesso che, sendo atato per molti anni Residente in Roma, avea conosciute le sottigliezze della Curia sotto Innocenso XII (2). Egli persuase il Duca che si trattassero o definissero in Torino le materie controverse, e che

<sup>(1)</sup> Lett. cit. In altra riferiva il discorso tenutogli da un oratore estero presso la Corte di Torino in questi termini. "Questo è un Principe che non era per prima conoscinio dalle Corone, ora tutte lo conosceno, "lo conoscera ancora la mis Corte se lo spinge a valerei degli ultimi "consigli. Questa è la maggiore e più moduta testa che abbiamo fra i Sovrani e se avesse forte maggiori et eguali all'idea, nuno intraprenderebbe più di lui, ed è il caso di dire non le Macedonio copei ... (2) Giovanni Gerolamo Murcello Degubernatio, nativo di Sospello, presidente del Senato di Nizza, fii invisito in Ispagna e Portogallo, e

non si avessero a rimettere a novello ceame delle Congregameni remane. Ma il Sarditii non avea sufficienti poteri, onde poco manco che sul cominciamento stesso andasse a terra il trattato. Per altro ciccome Vittorio Amedeo non cra alieno dagli accordi, salve le sue regioni, e che l'avvocato Sardini un'ila pretermetteva che giovasse a condurre a buon fine il negozio, parve che dovessero venir superate le difficeltà.

Cadevano i piati (macche la cerimonia del trattamento regio, come cosa di pece conto non fu argemento di scritte stipulazioni) intorno alla nomina ai vescovadi, sulle pensioni che la S. Sede pretendeva imporvi, sulla esenzione dei beni ecclesiastici divennti tali dopo il 1560, sui vacanti, sugli spogli dei benefizi, e sui vicari dei vescovi stranieri, e infine ani feudi. Roma, stando assai sul tirato, peneva per prima condizione che il governo piemontese revocasse tutte le prov-Vigioni fatte così rispetto ai beni, come contro le persone, e affermava essere siffatta revocazione necessaria, perchè innanzi di ottener grazie dovessi alle recate offese riparazione. Nè pareva grande cosa codesto ritrattarsi del Principe; pe-- rocchè pochi anni innanzi, Luigi XIV stesso ne avea porto al mondo l'esempio, ritrattando con lettera di suo pugno a Innocenso XII le celebri Quattro proposizioni del 1682 con tanto rumore proclamate e propugnate. Ma così non intendevala Vittorio Amedeo, il quale avea benel casso di per sè un decreto del Senato, peccante per eccesso contro la podestà ecclesiastica, ma non volca fare altrettante in materie puramente civili e temporali. Il buon volere del Sardini studiò acconcio temperamento, e si confidò di aver trovato giusti termini di conciliazione, allorchè gli riuscì di far accettare a Torino il seguente abbozzo di accomodamento.

XII. S. A. R. rispondendo per lettera al breve pontificio



quindi ministro di Roma fino al 1700. Vi ritornò nel 1710. Nominato Gran Cancelliare nel 1713, morì l'anno seguente il 6 di ottobre. La sua discendenza si estimac in Antonio Gaetano suo nipote di figito. Nel 1688 era stato inventito del feudo di Baumone col titolo comitale. Di kii si banno a stampa alcuni seritti nopra le controversio ecclematiche a la Memorie mai Conti di Ventunglia.

annunzierebbe che, null'altro desiderando che di soddisfare alle premure del Papa, aveva fatte eseguire le richieste revocazioni; sperare per conseguente che piacerebbe a Sua Santità di fare ragione alle istanse che nell'annesse memoriale erano per capi distinte:

E primieramente quanto ai vescovadi si manterrebbe nel Principe il diritto di nominare, e la spedizione delle bolle si farebbe nella forma usata in Francia nelle diocesi, dove quella Corona gode dello stesso mdulto di Nicolò V. oppure secondo l'uso di Spagna per le Frandre.

Circa le pensioni poi S. A. R. si rimetteva al buon giudizio di S. Santità, persuaso che non userebbe seco altrimenti che con Francia e Spagna. Era poi consentito dal Duca che delle badie che eltrepassavano la rendita di cento doppie si dividessero le entrate in quattro parti, due delle quali restassero all'Abate, della terza potesso disporre il Principo, dell'ultima la S. Sede. Dei vescovadi che per la ricchezza loro erano capaci di portare pensione, due terzi della rendita al prolato spettassero, dell'altro terzo il Principe e il Papa disponessero pel modo predetto.

Secondamente sarebbe stato ingiunto dal pontefice ai vescovi di Casale, Acqui e Ventimiglia di deputare i vicari per la terre delle loro diocesi soggette al dominio ducale.

In terzo luogo i beni divenuti proprietà ecclesiastica dopo l'allibramento e la catastazione del 1560, rinnovata nel 1606, dovessero pagare le tasse, di cui erano stati gravati.

Finalmente che dei vacanti, degli spogli, e dei feudi, si determinasse in concordia l'uso che se ne dovrebbe fare, e la materia si ventilasse e si sottoponesse ad esame ulteriore, e nulla istanto s'innovasse di quello che era al presente in costume.

La lettera di Vittorio Amedeo a Clemente XI e l'accordo doveano essere traamessi al cardinal Barberni, il quale presenterebbeh al Papa, e avutane l'approvazione o sanzione, sarebbero le revocazioni pubblicate insieme coll'aggiustamento. Era poi espressamente voluto dalla Corte di Torino che quest'accordo non fosse ad alcuna Congregazione sottoposto, talchè nel caso contrario, si terrebbe come non avvenuto.





Queste proposte dell'avvecato Sardim parvero al Papa e ai cardinali, cui furono teste notificate, esorbitanti e da non poterei tellerare. Fu giudicato inaccettabile lo epediente rieguardante le revocazioni, perchè queste subordinate alle concessioni, le operazioni del governo terinese essendo atti ingiustissimi, aveano ad essere annullate (dicevano) senza condizioni, e non servir di scala a strappar grazio della Sedia Apostolica. L'opera di Sardini andò quindi perduta (1).

XIII. Gli avvenimenti politici e militari degli anni seguenti indussero tregua alle contese insino si 1707. In quest'anno il Papa, nel lanciare le censure contro gli imperiali che, sensa. rispetto alla neutralità sua, aveano occupato armata mano i ducati di Parma e Piacenza dichiarandoli feudi imperiali, con un suo Breve affisso in Koma il 1º d'agosto, condannò e rescisse i narrati provvedimenti della potestà civile in Piemonte, qualificandoli iniqui, ingiusti, riprovati, dannati, temerari, e confermò le censure incorse das magistrati, facendo loro obbligo di tutto rimattere ne lo stato primiero. Ma nè la Corte, nè i pipoli posero mente alla intimazione. Onde multianni dopo, la Corte Romana com descriveva le condizioni. della chiesa in Piemonte: " I vescovi sin dall'anno 1702 senza. famiglia armata, di poi senza cursori ed obbligati ad ogni. citazione di richiedere in lacritto Il braccio ai Senati; im-" posto il silenzio alle loro curie per la mancanza delle cause ' che col pretesto del possessorio si turarono tutte avanti i \* tribunali lajci: ogni giorno ricorsi a' Senati per cause secle-" siastiche : ingerenza continua de' laici nelle cose anche spet-' tanti all'istesso puro culto di Dio, diminuito da lore con \* positivo divieto alle comunita di non far quelle spese sug-



<sup>(1)</sup> La lettera revocatoria di Vittorio Amedee II fu stampata fra i decumenti che si leggono nel occado volume dell'opera del Professore Boggio interno alle Relazioni fra la Chiesa e la State in Premonte, senza peraltro accennare ai termini dell'accordo proposto dal Sardini. Di qui alcani (dice alcuni uomini di alto affare) credettero che il Duca avenne veramente revocate le provvigioni ecclesiastiche, e un giornale torinese dettava un detto articolo, nel quale provava che a questa revoca dessi attribuire la vittoria di Torino del 1736, la sa vessa del Picianate dalle armi di Ling. XIV, e l'avere il Duca nel 1713 acquistata la Corona di Le di Sicilia.

- \* gerite alle medesime dalla loro pietà e religione abeliti
- \* gli spogli; usurpati i frutti vacanti; le chiese senza i lore
- pantori prive anche dell'assistenza del Nunzio; e il S. Uffizio
- \* privo di nervo e di forze, per occerrere a' pericoli che per
- la vicinanza delle Valli si possono temere dalla fede cattolica,
- \* in un tempo specialmente che l'indolenza scandalosa per le
- \* cessure debilita ne' popoli la venerazione e devozione verso
- il sommo Pontonco , (1).

XIV. Quasichè la matassa non fosso bastantemente arruffata. ecco accondersi lite per l'abbazia di S. Benigno. A questo ricco benefizio, eltre S. Benigno, appartenevano Feletto, Lombardore e Montanaro, terre del Canavese poste a poca distanza da Torino, e sovr'esse, del pari che sulle Vercellesi e Astigiane, durava contesa fra le due Corti, contesa che nel 1710 si rinfosolò per la morte dell'abate Carron di Santommaso. La Camera dei Conti, appena vacata la badia, fece porre sequestre. sui beni, o no ridusse i frutti a mano regia, deputando a economo un tal Giuseppe Antonio Rogerio e a giudice delle terre Uttavio Battaglione, Strepitossi a Roma, monitorii pubblicaronsi, indi contro i contamaci formale scomunica. Di rimando il Duca proibi con bando severisamo, che si mettessere fuori le censure pontificie e si fuggisse il consorzio degli ecomunicati ; occupò militarmente le terre, i remitenti puzi, due abati collettori o economi, un Passera e un Barbaresso, furono arrestata, e poi a cavalle condetti facci dello Stato.

XV A questi termini erano ridotto le controversio in Piemente, nel racconte delle quali abbiamo anticipato di parecchi anni l'ord ne cronologico degli altri avvenimenti, coll'intendimente di porre sott'occhio al lettore tutta la serie dei fatti. Dalla nuda loro esponizione risulta, e più apparirà quando dovremo sulle stesse materie riternare, come Vittorio Amedeo II per tempo abbia preceduto, e nella costanza superati I Principi che nel secolo trascorso riformarono nei loro Stati la polizia ecclesiantica. Carlo III di Napoli, Giuseppe II d'Austria, Leopoldo di Toscana che i loro ordinamenti pub-

<sup>(1)</sup> Regioni della Seda Apostation nella presenti contraversia cella Corta di Terma. Vol. 1, Informazione storica, pag. 27. Roma, 1782

blicarono due terni di secole dopo, aveene a compagna la filosofia francese a Roma poco amica, e troppo spesso d'irreligione macchiata; aveane consenso di popoli ed esempi all'interno; laddove a Vittorio questi sovvenimenti mancavano, e atavagli dinanzi la ritrattazione di Luigi XIV. Egli è pure da tenere in conto e ad onore della magnetratura patria che non solo le ragioni sivili fortemente tutelò, ma non lasciò trascorrere la riforma oltre i confini della lascale giurisdizione; onde può direi che tette di temporalità essendo le controversie, il Principato a null'altro si adoperava, fuorche a ricuperare o a conquestare la pienessa del suo impero.

Operazioni vantaggiose allo Stato e si popoli furono quelle di Vittorio Amedeo II e degli altri Principi che dopo di lui emularono e ampliarono in Europa la polizia ecclesiastica. Molti abusi sterparono, molte ingiustisie cancellarono dalla politica convivenza. I Governi obbero più libere le braccia, più escuro il comando; i popoli da molte angheria sollevati, non prà diversi, ma un solo padrone riconobbero, e questo più zaste perchè più possente, più giusto perchè più alto. Nulladimanco non dovrà essere accessivo lo adegno contro la Chiesa opponentesi all'impresa del Principato, chi consideri che ella difendova i privilegi suoi per antichità venerandi, dai secoli consacrati; chi consideri che l'autorità dei secoli ella contrappeneva all'autorità di un colo, e la inerme parola alla forza irosa. Errano poi grandemente coloro che a quei Principi danno volto di liberali, perchè le sacerdotali e baronali franchigie dilaceravano; a gustuzia miravano apesso, e questa è lode somme; ma più spesso ancora a fermare più assoluto l'umpero; egualità fra i sudditi inducevano, ma egualità di BOLVAGGIO.

XVI. Ritornando ora la narrazione all'ordine dei tempi, diremo che dopo la pace del 1696 Vittorio diede alla milizia nuovo ordinamento, formando i primi reggimenti nazionali delle province, costituiti poi nel 1714 in numero di dieci, Constavano i reggimenti di sei compagnie, e ciascona compagnia di cento nomini. I Comuni doveano somministrare gli nomini all'avvenante della popolazione. Il Colonnello congregava il reggimente sotte le innegne nel mese di maggio d'ogni anno per sei di; il Capitano congregava le compagnie tre volte all'anno per un di. I fucili e le baionette erano dai comuni guardati e distribuiti. I soldati mentre etavano a casa loro, riscuotevano piccola paga; chiamati in servizio erano pareggiati alle truppe d'ordinanza [1].

Con questi apparecchi stava il Duca in aspettazione della crise spagnuola, intendendo l'occhio a ogni indizio che potesse rivelargii i reconditi pensieri delle Corti. E odorando i trattati che si maneggiavano nell'ombra, affaticavasi a tutt'uomo per non essere lasciato in disparte. Oltre le ragioni di successione alla corona del Cattolico, movealo il pensiero del ducato di Milano, ternendo egualmente che francese od austriaco diventasse. " Io credo (scriveva l'invisto inglese Hill nella mento-\* vata relazione) che il Duca vedrebbe i francesi a Milano più volentieri che non gli imperiali, ma preferirebbe i turchi agli " um e agli altri. S. A. R. non sa nascondere quale grande de tentazione abbia d'impadronirsi egli stesso del ducato di " Milano, nel caso che la morte del re di Spagna avesse a " cagionare alcun rivolgimento .. Quanto a me non so dire se veramente egli avrebbe veduto più presto i francesi che gli imperiali in Milano.

V. Editto dell'otto di giugno 1714. Durò questa istituzione quasi insino si giorni nestri, e dicono sarvisse di esempio a. sistema prinsiano.

## CAPITOLO XIII.

## La successione spagnuola, e la lega colla Francia.

I. L'evento che teneva scepesi i consigli dell'Europa stava per compierei. Carlo II, due volte ammogliate, era in fin di vita non lasciando di sè figliuoli maschi nè femmine, e nella temperie politica affocata e gravida di tempeste, venivano fra di lero cozzando le cupidità e i diritti dei potentati (1). Nè con altro intento che di attendere al sovrastante caso Luigi XIV si atteggiò a moderazione nel Congresso di Kyswick, e fu arrendevole nei negoziati (con Vittorio Amedeo II, concioseiachè, prevedendo nuova e più lunga guerra, bisognavagli dar riposo alle armi, e addormentando coi maneggi, se possibil fosse, la gelosia dei futuri avversari essere apparecchiato a fronteggiarli, se la contesa si avesse a definir colle apade.

Carlo II, non lasciando discendenza, le Cortes avrebbero dovuto, conforme alle Costituzioni del regno, regolarne la successione; ma le Cortes da anni cencinquanta, o quasi, più non essendo convocate, il re avea baha di bilanciare le intricate pretensioni dei vari chiamati e trovar ordine di temperarle a atregua delle politiche necessità. Maria Teresa, sua sorella primogenita, sposando Luigi XIV avea data rinunzia al proprio diritto; non così Margherita Teresa, la secondogenita, mogliè dell'imperatore Leopotdo I; laonde le sua ragioni erano dopo di lei trapassate in Giuseppe Ferdinando, principe elettorale di Baviera, nato da una figlia di essa Mar-



<sup>(</sup>I) Carlo II sposò nelle prime nozze Maria Luisi d'Orlegne, sorella primogenita della duchessa Anna di Savoja, morta nel 1689, e nelle secondo Maria Anna di Neuburgo

gherita, e fanciullo di quattro anni. Così la successione sfuggiva di mano all'Austria, e sfuggiva alla Francia, se al diritto solo ponevasi mente. Ma Leopoldo I allegava che Maria Antonietta, sua figlia, sposando il duca di Baviera avea rinunziato alla successione, e oltre a ciò arguiva altri più antichi titoli, adducendo che sua madre era fighuola di Filippo III; al che Luigi XIV notava di rimando che Anna d'Austria, genitrice sua, era di questo re la fighuola maggiore. Sussistevano per vero le rinunzie di Anna, ma sapevasi qual conto ne facesse il Cristianissimo. I diritti poi di Vittorio Amedeo, come già fu detto altrove, traevano origine da Caterina, figliuola di Filippo II, sposata a Carlo Emanuele I, ed erano stati col testamento di Filippo IV raffermi, nè rinunziamenti di sorta aveanli infirmati (1). Ma se intiera passasse la monarchia ispames in alcuno dei tre pre-

<sup>(1)</sup> Il seguente a bero genealogico dimostra quali fossero i pretendenti, e quali i loro diritti alla successione di Spagna.



L'imperatore Leopoido I invocava pure in suo favore un patte di famigias fra i due rami di Casa d'Austria, per cui in d'fetto di credi mascolum nella linea spagnuola, la linea tedesca era chiamata a succedere a preferenza dei discendenti delle sorelle di Carlo II.



tendenti prima di lui chiamati, nulla potrebb'egli pretendere, sendo il quarto chiamato; perciò, pur deciderando lo spartimento, tenea ia aerbo per ogni evento alcune que dimanda, e ciò è la dote dell'infanta Caterina non mai aboreata, e i sussidi dell'ultima guerra non soddisfatta e ipotecati copra il Milanese; in terzo luogo accampava pretensioni successorie sui Paesi Bassi, procedenti dall'infanta Isabella Chiara Eugenia, nè dimenticava che poc'anzi la Francia gli avea eventualmente assegnato il ducato di Milano, contro la cessione della Savoja.

II. Guardavano gli altri potentati con ansiosa cura a mifatte contingense, poiché trattavan mentemeno che di veder confermato e ribadito il primato francese, contro cui tanto cangue avea già sparso l'Europa, oppure di ristaurare quello di Carlo Y in pro dell'Austria, secondoche ai Borboni o agli Asburghesi pervenissero i dominii di Spagna, Del che eransi fino dal 1668 già fatti persuasi anche Luigi XIV e Leopoldo I, i quali per trattato segretissimo, e rimasto fino ai giorni nostri occulto, convennero fra di loro amichevole spartimento, che la guerra del 1672 mandò a vuoto (1). Dono la quale risorse. e si fe' più vivo fra 1 due il proposito di avere intiera la successione; a per rammorbidire le prevedute opposizioni dell'Europa, Leopoldo I, il quale avez due fighueli, dichiarò di secentare al primogenito Giuseppe i soli possedimenti germanici insieme col titolo imperiale, e l'arciduca Carlo inveatire dei reami spagnuoli; e per le medesime considerazioni Luigi XIV dues che non il primogenito del Delfino, ma si il duca d'Angiò secondogenito sarebbe chiamato al trono di Madrid. Di Carlo II che inclinava nell'arciduca austriaco, non davasi pensiero, e stava colla mano sull'elsa.

Il trattato di Ryswick avea disciolta la Grande alleanza; ed egli, il re di Francia, mentre che l'Inghilterra, l'Austria, la



<sup>(1)</sup> I Borboni pughavano le Fiandre, la Franca Centen, le isole Fiappina, la Navarra, la città di Rossa in Catalogua, i possedimenti africani, o i regui di Napo i e di Sicil a L'Austria avrebbe la Spagna, il Milanese, il marchesato di Fiande e i presidu della Toscaua, innema col diritto di dare l'investitura del ducato di Siena. V Minuser, Succession d'Espagne, etc., vol. II.

Spagna e l'Impero disarmavano, manteneva in punto gli scorciti, tuttavia l'esperienza dell'ultima guerra avealo fatto accerto che coll'Inghilterra nomica, ardua impresa sarebbo aver ragione delle opposizioni dell'Europa, a prevedava che di piano ai zannoderebbe la confederazione contre di lui, se per tempo non vi semmasse qualche discordia. Il perchè, voltosi con bel modo a Guglislmo III, prima gli notificò il vecchio trattato del 1668 con Leopoldo I, e poecia gli propose altro segreto spartimento della successione. Il disegne fu da Guglielmo e dall' Olanda accettato e quindi ridotto in trattato sottoscritto all'Aja addi undici di ottobre 1698, Statuirono che al principo elettorale di Baviera si dessure la pensola spaganola, le Indie e i Passi Bassi al Delfino di Francia apettassero Napoli, Sicilia, i presidii toscani, il marchesato di Finale e la provincia di Guiposcoa; all'arciduca Carlo d'Austria il Milanese. Un articolo segreto recava che se il principe elettorale morisse senza prole, l'Elettore suo padre gli succederabbe negli Stati sesegnati al figliuolo.

In questi negoziati segretisamamente condotti ai tratto due volte del duca di Savoja ; nella distribuzione degli Stati di Spagna fra coloro che vi aveano diritto, avvisarono dapprima di dargli per sua parte il ducate di Milazo, poscia di chiamarlo alla corona di Spagna invece dell'elettore di Baviers, ove morisse il principe elettorale senza discendenza. Ma ne l'uno ne altro pensiero ebbe effetto; e quanto al secondo disegno, meritano di cesere riferite le perele, con cui l'ambasciatore di Francia Tallard ne informò il re. " Ne bo \* fatto la proposta secondo l'ordine di V. M. egli scrive; " ma ho veduto con piacere, lo confesso, che i negoniatori " pendevano verso l'elettore di Baviera. Infatti il duca di Savoja è ambigioso, economo, destro, capace di ristorare le " finanzo della Spagna e di fabbricar fortezza la dove sono ne-" cassarie: possiede già il Piemonte, poste in site pericoloso. \* a.la Francia, e sotte questo principe le stesse potrebbe av-" vemre della Spagna; questa è pure l'opinione di V. M. " Mentre per contro l'elettore di Baviera non pensa che a. " suoi diletti, non ni cura di unlla, e ci è mallevadore, a giu-\* dicarne dalla Flandra di ca. è governatore e che ho tra\* versața poc'ansi, che la Spagna, cotto la sua signoria, ri-\* marrà nella stessa condizione in cui si trova da parecchi \* anni ... (1).

Carlo II, delle cose del regno ignaro a trascurato, non conosceva neanco bene quali fossero gli Stati suoi; talchè nella
ultima guerra, assendo etata la città di Mone presa dai
francesi, ed egli credendola soggetta all'Inghilterra, commiserava l'altesta sua di somigliante jattura (2). Pure, come
seppe il convenuto lacoramento della menarchia, lui vivo,
risentitosi più che non fesse lecito temere per la fiacchezza
dell'animo auo, chiamò al trono per testamento segreto il
principe elettore di Baviera. Per disavventura questi morì poco
dopo, di maniera che tanto al trattato fra gli Stati marittimi
e la Francia, quanto al testamento del re di Spagna mancò
il fondamento, e ritornarono le incertezze e le disputazioni.

Allora Inghilterra, Olanda e Francia stipularono un secondo spartimento. In esso fermarono che il Delano fosse signore di Napoli, della Sicilia e dei Presidii toscani coll'aggiunta del ducato d. Lorena e di Bar: il duca di Lorena, il quale per parte della madre vantava pretendenze sopra il ducato del Monferrato, in compenso degli Stati suoi lorenesi riceveese il Milanese e il marchesato del Finale (3), e all'arciduca Carlo restassero la Spagna, le Indie e i Pacci Basci; dove poi, entre tre mesi, l'imperatore non accettasse, gli alleati determinerabbero chi fossa da nominare in luogo dell'arciduca. Nuna menzione del duca di Savoja era fatta, ma per un articolo segreto fu detto che se il duca di Lorsna ricusasse il cambio degli Stati augi coi M.lanese, l'Inghilterra e l'Olanda avrebbero facoltà di dar questo ducato o all'elettore di Baviera, o a Vittorio Amedeo II; nel quale ultimo caso il Duca cederebbe alla Francia la Savoja, la contea di Nizza

<sup>1)</sup> Questo dispaccio è citato nel settimo volume della Histoire des luttes et rivalites des Prossances Moritanes del Grovestino.

<sup>(2)</sup> Mémoires du marques de Torey, parte 1

<sup>(3)</sup> Il Finale, feudo imperale, avea appartenzio alla casa Grimalci a ai signori di Piomoino. Nel principio del secolo XVII il conte di Finalci e governatore di Milano, l'occupò in nome della Spagna, e le uni al ducato milanese.

e la valle di Barcellonetta. Se non che il duca di Lorena accettò il baratto, e diventò inutile siffatta atipulazione, ricusata del resto adegnosamente da Leopoldo I e contro la quale inserse il Cattolico anch'esso.

III. Nel qual mezzo Vittorio Amedeo II adoperavasi a inti'uomo a far salve sue ragioni e strigarsi dai vilappi che le penevano in forse, Durante la passata guerra e dope i enpitoli segreti di Pinerolo del 1696, rescei facilmente certe che la questione spaganola porterebbe seco mutazioni gra- vissime nell'assetto d'Europa, si vide di trutto per gli apartimenti concordati fra Inghilterra e Francia tolto mode e speranza di ricavarno alcun sue vantaggio. Il ducato di Milano stava la cima de suoi pensieri, a consideravalo come giuste compenso de' esos duritti e premio dello fatiche che a tal fine dovrebbe sostenere: ed ecco il deca di Lorena levargli di mane l'ambita provincia. Sentiva che Luigi XIV non istimava di abbisognare di lui, e sapea che Guglielmo III non era dimentico delle arti da lui usate nel 1696; ma nel medesime mentre, guidicando che Luigi XIV il dovrebbe per proprio intoresse favorire, ove bene si consigliasse, non davasi punto per vinto, e camminava per tragetti, ora temporeggiando, era incalzando, oggi protestando altamente contro la divisione della monarchia therica, cui era chiamato, e il domani insinuando che vi darebbe mano, se i suoi diritti fossere rispettati. Nell'ora stessa venne esplorando gl'intendimenta di Vienna, dove più gradito auono obbero le sue profferte, perchè in più turbate acque navigava la Certe imperiale. Il duplice maneggio di gettar lo scandaglio nei due campi avversi condusse a due negoziati per diametro opposti.

Il marchese di Priero, da più anni invisto a Vienna, dove erasi acquistata la benevolenza di Leopoldo I e la fiducia del principe Eugenio e dei principali ministri imperiali, con tutti gl'ingegni si affaticò nel procurare l'unione delle due Corti, essendo egli convinto che nella loro congiunzione stava la salute del Premente e il vantaggio dell'Austria. Peraltre Vittorio Amedeo II conosceva per l'especienza dell'ultima guerra che in quei tempi Leopoldo I non era in condizione di muovero in Italia forze bastevoli al bisogno; poiche, quando

l'Impero prendeva parte alle guerre, i principi e gli Stati fornivano bensì all'imperatore uomini e danari, ma i sussidi, detti Mesi Romani erano modesti e male pagati, e gli uomini rade volte sommavano ai venti mila, nè per lo più trovavanoi in ordine a scendere in campo prima del mese di agosto. Senzachè il venire oggi contro la Francia dopo la sua unione colle l'otenze marittime sarebbe stata temerita pericolosa. Di che il Duca trattava in Vienna non per conchiudere veramente ma per rendersi benevolente la corte Cesarea, e tentar con tal mezzo di rimuovere dalle loro de iberazioni gli alleati dell'Aia.

La trattativa giunse a questi risultamenti verbali. Leopoldo I assentì al matrimonio di Maria Liusa Gabriella, secondogenita di Vittorio coll'arciduca Carlo, e si dispose di
mandare in Piemonte trenta mila nomini, i quali proibissero
l'occupazione del Milanese e del Finale, destinati dagli alleati
al duca di Lorena; dal suo canto il duca di Savoja congiungerebbe le suo genti colte imperiali, ne piglierebbe il comando
supremo, e riceverebbe in proprietà la parte del Monferrato
posseduta dal duca di Mantova (1). Ma qui Vittorio Amedeo II
ordinò al marchese di Priero di non mettere in iscritto questi
capi, e di allungare accortamente il discorso

IV. In Francia la Corte e i ministri forte sospettavano di lui, perchè, fatti i suoi r chiami e procest, ora p i non dices verbo, e dal conte di Vernone ano ambasciatore, nul altro usciva di bocca, fuor che ogni speranza del suo signore stava riposta nel re, il quale ottimamento conosceva e il suo diritto e le suo convenienze (2. Il conte di Briord, ambasciatore a Tormo, nul a di chiaro ne ritraeva, ne maggior profitto fece il conte di Tesse, quanto venne a complire pel macimento del principo di Premonte. Il marchese di Phelipeaux, succeduto ora al Briord, serivea essere lui tutto dell'imperatora, e doversi stare a canna budata Vociferatosi poi in Parigi del matrimonio piemontese coll'arciduca Carlo, e dabitan-

Canarge, Il prime Re de Oran Streefe.

Archivi di Stato di Torino. Negoziazioni con Vienno, mazzo 6.
 Carlo Linanurle Balbo conte di Verabne era umbasciatore in Francia Iopo la pare del 1996. Questo ramo dei Salvo sa estuse col nostro diplomatico.

doci non a torto di maggiori intece, al re cappe buone di appiacevolire alquanto l'alleato mal sicuro. A tali effetti il marchese di Torcy, ministro degli affair enteri, lagnandon col conte di Vernone del silenzio e del broncio del Duca, disce che Luigi XIV nel trattato di spartizione avea adoperato a favoriro la corte di Savoja, al she Gughelmo III erasi oppoeto; il Duca chiariese le sue intenzioni, e se effettuabili erano, troverebbero nel re buon accoglimento. Quando gli parve tempo. Vernone toccò della Lombardia e del marchesata del Finale, e ancora del Monferrato; cui il Torcy, non sensa pria schermirai dal rispondere, caservò che per tali acquisti il duca di Savoja diveniva principe troppe petente in Italia. (Disp. del C. di Vernens, 4 ottobre 1700). E fece proposta pit grave, cioè il cambio di tutti gli Stati ducali coi regni di Napoli e di Sicilia e col titolo regio. L'ambanciatore nostro rappresentò i pericoli dello uscire da uno Stato vecchio e bene afferionato; morrezza pur che vastità di dominio desiderarai a Torino; quanto a sè, non conocere nulla di solido. fuori della unione del Milanese.

Durante i quali ragionamenti Vittorio Amedeo II spech all'Aja, dove il re britannico si era trasferito, il conte della Tour, con istruzione di agomberare primieramente dalla mente di lui le simistre impressioni della pace del 1696, lagnara: de, torto fattogli coll'altima apartizione, a mettera innanzi tamperamenti e partiti a sè conduceveli. Guglielmo III ascoles gramosamente l'inviste e si chiari inclinate a introdurre variamoni nel tratteto, purchè non fossoro dalla Francia ricusate. Del che Vittorio Amedeo informato, rincalzò gli uffici a Parigi, e allora il re Luigi dichiare che darebbe il regne di Napoli al duca di Lorena, e al duca di Savoja il Milanese in cambio della Savora e di alcune altre terre che sarebbero cedute al Delfino (Disp. Vernone, 9 ottobre 1700), Guglielmo III. come abbe di ciò contessa, approvò in principie il diviagmento, ancorché gli piacesse ineglio il cambio di Napoli e Sicilia con tutti gli Stati di Savoja partito che Vittorio Amedeo II aven ricusato al tutto (1) Il conte della Tour volè.



<sup>(</sup>t) Gughelmo III non solo parlò al conte della Tour enterno a Napoli

a Parigi colle buone nevelle a sollecitare la conclusione dell'accordo, seco portando la bozza di un articolo, che revocava la cossione del Milanese al duca di Lorena; e Vittorio Amedeo mandò a Vernone altra bozza sopra le cessioni e i capitoli della lega offensiva e diferenva.

V. Venutosi alle strette, il marchese di Torcy chiese, oltre a la Savoja, la contea di Nizza e la valle di Barcellonetta. conforme a quello che era detto ne.la convenzione coll'Inghilterra e con l'Olanda, tacque del marchesato del Finale, e interno al Monferrato pariò amburgo. Vittorio sclamò che i patti erano molto più oneroni di quelli del 1696, nei quali non erasi punto discorso del Nuzzardo e di Barcellonetta: Nuzza, egl. disse, è il solo engolo che lo Stato possegga per comunicare col mare. \* senza del quale resterebbe come rin-" chiuso dalle montagne e segregato dal commercio e cogni-" zione del mondo .. Similmente dimostrò che il Finale non noteas, disgiungere dal Milanese, e intorno al Monferrato ordinò all'ambasciatore di indagare, se mai la Francia vi facesse disegno sopra, il che sarebbe di somma conseguenza per lui e per l'Italia tutta, e ridurrebbe a poco più che a nulla la barriera delle Alpi Inoltre gl'ingiunee di porre in sodo che la cessione della Savoja non inchiadeva la rinuncia alle ragioni che gli competevano sul Vatlese Tuttavolta, antivedendo che devrebbe esere pieghevole quanto a Nizza e Barcellonetta, domando che in compenso la Francia gla rassegnasse le terre che aucora possedeva sul piovente italiano delle Alpi, cioè la valle di Pragelato, Fenestrelle, Exilles, Oulx. Cesana. Bardoneccia e Cautel Delfino. Le Alpi, ei disse. servano di barriera fra i due Stati. Poco stante, udite le novità di Spagna, abbandonò Nizza, Barcellonetta e il Vallese maistendo solamente sulla frontiera delle Alpi (Disp. del 13 novembre 2700). Na non erano peranco giunte a Parigi questo istruzioni, quando ebbesi l'annunzio della morte del re



e Stella, ma il Pensionario di Olanda Etasio ne fece formale proposta, t avendo Vitterio Amedeo II ricumite il cambio, asora Guglielnio accomnti all'une o all'altro dei due partito, reserbandosi soltanto di consultare i ministri inglesi.

Cattolico, e fu noto per quali vie avea procacciato di sicurare l'integrità della monarchia, a rompere i disegni dei confederati

VI. Carlo II. vinte le intime que ripugnanze verse la casa. di Borbone, è tenendo per fermissimo che il re Luigi avrebbe non ostante i patti convenuti colle Potenze marittime, accettato e difeso contro tutti un retaggio divenuto auo, interrogòper riposo di coscienza l'oracolo pontificio, o avutone favorevole responso, con nuovissimo atto di ultima volontà testò in favore del duca Filippo d'Angio, prompote secondonato del re di Francia, sotto condizione che non potessero i dominii deila Corona legatagli essere amembrati in verun caso mai, e che in mun tempo le due corone di Spagna e Francia dovessero andare unite sopra lo stesso capo. Dove Filippo d'Angie morisse senza prole, la corona apaginuola trapaneasse nel duca di Berry suo fratel minore sotto le clausole antedetter e se per sorte anche il dues di Berry non avesse discendenza, gli succedesse l'arciduca Carlo d'Austria, quando por di lui ancora non rimanessero figliuoli, la Corona passasso nel duca di Savoja Cio fatto, l'ultimo re ispanico di casa. d Austria mancò di vita (1" novembre 1700).

Le sue previsione non andarone falite, incontanente Luigi XIV significò agli Stati marittimi che nei rogiti di spartimento non era stato preveduto il caso dell'ulti no testamento di Carlo II, e sapersi per giunta che l'imperatore Leopoldo ributtava qualityogha componimento, laon le essendo la guerra non evitabile, farebbela a difesa de diritti dei proprii figli e . della solenne volonta del re Cattolico. E contravvenendo in un subito alla cisusola della separazione perpetua delle due Corone, atatui che integro rimguessero le ragioni del duca d'Angio alla corona di Francia, se il duca di Borgogna moriase aenza figliuoli. Indi al duca di Savoja notifico che il sacro dovere di muntenere integra la successione d. Spagna. gli togheva halia di cerere il Mi anese; epperciò considerasse come cessate le trattative con esso lui condotte. E Phil peaux, rincarando la dose, ser ase per ordine del re che S M nonirtendea far trattato in proposito, e che ogri vantaggio che fosse per assicurargli, il Luca dovesse considerarlo come segno de la sua minatzia e di riguardo verso i suoi interessi.

Un altro caso di successione chiamo a quei giorni le cure della corte di Torino. Il 30 agosto 1700 moriva in Londra il giovine duca di Glocester, unico figlio della principessa Anna di Danimarca, chiamato al trono inglese dopo la morte della madre, in virtù della Dichiarazione dei diritti del 1689; per la quale morte interrompendosi la successione nelle linee protestanti, innverdivano le aperanze dei Giacobiti. Ma il Parlamento con nuova legge confermò la esclusione delle linee cattoliche, e chiamò al trono, dopo Anna di Danimarca, la Casa della principessa Sosa di Annover, discendente per madre da Giacomo I (27 aprile 1701) Di tal maniera restarono esclusi i parenti prossimiori di Casa Stuarda, fra i quali eravi la dichessa di Savoja, e in nome di lei Vittorio Amedeo II fece solenne protesta, come sario detto più avanti

Infrattanto il duca d'Angiò giunse a Madrid, dove fu corenato col nome di Filippo V; Milano, Napoli, Sicilia a Sardegna gridarono il novello signore, e per tale il salutarono le colonie Luigi XIV avea colta l'Europa alla sprovvoduta, e ghermita la preda da tanti anni agognata. Il marchese di Priero in un notabile suo dispaccio scrisso da Vienna "E" finalmente giunta la Francia a la meta desiderata del suo "predominio nel mondo... Ora ei va aviluppando tutto l'in" treccio del gran negoziato; si vede che la Francia ha stabilito il trattato (di apartizione) per assicurarsi il teste mento "Disp. del 4 dicembre 1700). Non era ancora varcato l'anno, e tutti i potentati, eccettuatone l'imperatore, meonobbero Filippo V. Ma con quali pensieri apparira ci corto, chè ingannevole era quella quiete.

VII. L'imperatore apertamente proteste, e per dare efficalia ai protesti allesti gli eserciti: Gughelmo III, oltreche lagnavasi della fede violata, guardava biecamente cotanto augumento della superiorità francese, minacciosa agli biati, fu iesta ai commerci marittimi, e scriveva al Persionario Emsio dopo il riconoscimento del re Filippo: "Oggi mi trovo meglio in grada" di contrarre impegni e concludere trattati co l'imperatore. (I

<sup>(1)</sup> Ecco il passo della sua lettera del 29 aprile 1,61: " Je recus la " ermenne pussée, une lettre du roi d'Espayne, par laquelle il me notific

La Olanda, trepidante del continuo che i Passi Bassi venissero in podestà di Francia, ora vedeva i suoi timori avverati,
m Italia, in Alemagna risvegliaronsi i sospetti e i timori sopiti, se non dissipati per la pace di Ryswych, e si rannodavano celatamente le fila della Grande Alleanza. La nazione
inglese peraltro mostravasi aliena dall'intraprendere una guerra
che parca dover profittare al solo imperatore, e perciò Gughelmo attese che l'opinione dei più riconoscesse il pericolo
a tutta Europa comune, e mutasse indirizzo. Luigi XIV lo
affrettò. Morì in Francia Giacomo II, l'esule monarca britannico, e Luigi salutò in re d'Inghilterra il figlio di Ini contrariamente alle disposizioni di Ryswych. Fu la scintilla che
accese l'incendio. L'Inghilterra dichiarò la guerra che per
molti anni insangunò l'Europa e con dure fortune percosse
la Francia e il capo canuto del suo re.

Guà si moveano gli eserciti, quando Guglielmo III di una caduta da cavallo passò di vita il 19 di marzo 1702 Dubitossi che la sua morte non fosce per cangiare il eistema de le alleanze inglesi, ma sopravvissoro i principii suoi, e nulla fu cangiato alle sue massime, passate quasi in eredità nei ministri della regina Anna a lui succeduta. Pose intiera fede in un nomo di pari valore nel consiglio e nelle armi, avvegnache di animo non pari all'ingegno, come quegli che all'onesto anteponeva sè stesso. Quest nomo fa Giovanni Churchill poi duca di Marlborough.

I tempi e la ventura degli allenti gli diedero a compagno nella lotta un altr'uomo che, non minore a lui in tutto che si appartiene al governo dello Stato, lo superò nelle militari imprese, e fu il principe Eugenio di Savoja, del quale abbiamo già discorso. Il nome acquistato nella guerra ungarica avea nelle campagne d'Italia fatto più chiaro, quando, rottasi un'altra guerra col Turco, Eugenio, nominato generalissimo degli eser-

ause son arinement, son arrurée dans les Rials, j'as dé oblegé d'y répandre. Cecs alormera probablement le Cour empériale, mais sans motiffondé, car ausourd'hus je me trouve plus à même d'entrer dans des enquements et de conclure un trasté avec l'Empereur. Persuades bun le camte Goes de cecs ... Grovestine. Histoire des luites et revoluée des l'enseances Maritimes, etc. Vol. VIII.

citi cesarei ebaraghò gli ottomani a Zenta e dettò la pace di carlowitz, che diede a Leopoldo I hbera baha di far impeto contro la Francia Riconfermato ora nel comando, egli e Marlborough trattarono le armi e le paci piuttosto da sovrani che da capitani dei re. In Olanda Einsio il Gran Pensionario raccolse in sè l'autorità morale esercitata da Guglielmo III sopra gli Stati Generali e seguì degnamente la via da lui segnata. Essi formarono il triumvirato, per cui vacillò la fortuna francese e l'ambisione borbonica fu ristretta in più comportabili confini.

Il nuovo trattato della Grande Alleanza fu conchiuso all'Aja al 7 da settembre 1701, fra Leopoldo I, Guglielmo III e l'Olanda. Leopoldo compì allora un atto grave di non misurabili conseguenze in quel punto. Riconobbe l'elettore di Brandeburgo in re di Prussia (16 novembre 1700) e l'Elettore coronatosi in Eidelberga, nominossi Federico I. Il " regno Vandaheo ... come dissero, era formato. Federaco I si obbligò di fornire all'apperatore d.eci mila uomini, presidiare Filipsburgo. e concorrere al mantenimento della corona imperiale nella Casa austriaca. D'altro lato Giorgio, nuovo elettore di Annover. andò debitore della nuova dignità a Leopoldo, o pago il debito della riconoscenza sposandone la causa. Altri principi germanici, e con essi la Danimarca, entrarono nella lega, e finalmente la Dieta di Ratisbona dichiarò la guerra dell'Impero alla Francia, non catante le opposizioni degli elettori di Baviera e di Colonia che in segreto si accordavano con Vereaglia (1).

VIII. Era la quarta confederazione dell'Europa contro la Francia di Luigi XIV, e il re che le tre prime avea fiaccate



<sup>(</sup>i) Cal trattato del 7 di settembre 1701 si stabiliva: l' che si prorurevebbe all'imperatore piena sondisfamono per li esoi dintti ada momarchia di Spagna, c intiera e curezza alla Gran Bretagna e agli Stati
Generali. S' che si occuperebbero colle armi della Lega i Pacsi Bassi,
Milano, le due Sicilie e i Presidu toscam; S' che non si farebbe pace
se non di comune accordo, dopoche l'imperatore avrebbe ricevuta la
una soddisfazione, ed a condizione che le que Corene di Francia e di
Spagna non potessero mei essere unite sopra un solo cape, 4" che le
conquiste fatte in America rimarrebbero in potestà dell'Inghilterra e
dell'Olanda.

colle armi, reputavasi in grado di affrontur la quarte con pari auccesso. Il Portogallo si collego colle due Corone horhoniche L'elettere di Baviera che avea avuto da Carlo II il comando dei Paesi Bassi e le ritenne sotto Fi ippo V. per negreta convenzione si obbliga di considerare come cano de guerra qualanque offesa contro la Francia, altrettanto fece l'elettore di Colonia suo fratello, ed alcuni minori principi dell'Impero. Non furono pretermesse le debite dil genze per avere o allegar o almene neutrali i principi italiani. Innangishe (arlo Il morisso, Lingi avea per mezzo degli oratori suoi invitato il pontofice Innocenzo XII di cong ungere, ecco contro chiunque fosse per turbare la quiete d'Italia. Il Papa diedo favorevole oreach o alle proposizioni francesi, e intavolo prat che coi l'eneziani, col duca di Savoja e cogli altri governi della peniso,a a questo fine (1). Ma la malattra sopraggiunta ad Innocenzo, e appresso la morte sua non lasciareno che si vemase a ferma conclusione. Clemente XI succedutogli pol pontificato, dappr ma si offeri mediatore fra Luigi e Leopoldo, poi, non avendo questi acconsentito all'arbitrato, se ao stetto di mezzo. Laonde, ancorche pregato da hilippo. Viche possedeva le due bicilie, e dall imperatore che le pretendeva per suo figlio, di ricevere l'omaggio della Chinea in segno del vincolo di vassallaggio di quei rogni verso la Santa Sede, nor volle accettarla ne dall'uno ne dall'altro, ne dare ad alcuno di casa linvestitura. Per altro in cuor auo pendeva verso i Borboni.

Il Cristianissimo feco molto e vermenti sellecitazioni si Veneziani, supendo di quanta importarza fusse l'opera loro per impedire si tedeschi il passo verso la Lombardia, che gia a Filippo V ubbidiva. Il Senato preferiva di certo g.i Spaguioli agli austriaci, imperocche venendo il ducato di Milano in mano di Cesare, lo Stato di terraferma si trovava pressoche circondato dagli imperiali. Tuttavia le strettezze dell'erario e la lunga abitudine, diventata massima di Stato, di starsene apottatori delle guerro combattute in Italia, provalerro sel-



<sup>(1)</sup> Ornen, Storm delle guerre arcennte in Europa e particolarmente in Italia per la naccismone della monerchia della Spagna, lib. III, voi I, pag. 189 e 191.

l'anuno dei Padri Elessero i, partito della neutralità, ma connentirono il passaggio degli eserciti nemici pel loro territorio, purchè non entrassero nelle cuttà fortificate.

Il duca di Modena, cognato di Leopoldo, quantunque esposto ai primi colpi dei Gallo-Ispani, atette saldo nell'alleanza imperiale. Il duca di Parma si dichiarò neutrale, e perchè dai guerreggianti di avesse maggior rispotto agli Stati saoi, also le insegne pontificie in qualita di feudatario della Chicas. Genova stette neutrale anch'essa.

L duca di Mantova, devoto a Francia ab antico, era già venuto a segreti patti celle due Corone, in virtù dei quali ottenuta buona somma di danaro, lasciò occupare dai Gallo-Ispani la sua capitale, considerata come l'antemurale della Lombardia verso l'Austria. Parendogli peraltro necessario di coprire con qualche scusa il delitto di fellonia contro l'impero di sui era fondatario, volle che si credesse, che cedendo Mantova, cedeva alla vielenza. Onde fu divisato che il conte di Tessè si avviciname alla città con aumeroso atuolo di milizie, minacciante bombardamento e aterminio. Giunse il Tessè colle aquadre e mandò le fiere minaccie; Carlo Genzaga, simulando somma paura, fe' aprire le porte di Mantova (5 aprile 1701). Aderirono pure a Filippo V il duca della Mirandola e il principe di Castiglione.

IX Argomentar si può di leggieri che in quei frangenti Vittorio Amedeo II si trovò in difficilissimo luogo. Al primo annunzio del testamento di Carlo II, di cui ebbe avviso dal commendatore Operti, ambasciatore a Madrid, sollecitò istantemente l'imporatore di mandare di colpe in Lombardia i trenta mila nomini che stava raduando nel Tirolo; ma la Corte imperiale colle usate lestenze lasciò paesere il tempo, e in quella i reggimenti francesi, sbarcati a. Finale, entrarono nel Milanese; altri pure a quella volta indirizzati si accostarono alla Savoja per discendere in Piemonte. Coi francesi alle spalle e di fronte, segregato degli Stati che poteano tenere in briglia la Francia, venta meno il vantaggio che gli meurava la positura geografica dello Stato, e le due Corone berboniche stringendolo nelle loro spire, ponevanio a lor mercede. Era perduto il frante della guerra del 1690, com-





battuta per levarsi di collo i due atromenti di servità che erano atati Pinerolo e Casale. Niun altro partito rimanendogli, fece le viste di abbandoparai tutto tutto in braccio a chi potes opprimerlo d'un tratto, e che a parole e con infintadi negoziare l'avea tenuto a buda. Ma nebbene egli vedesse il vero della cosa, essendo Filippo V riconosciute dagli stati marittimi, e l'imperatore non trovandosi in punto di farsi vivo in campo, qualsivog, ia dimentrazione di anime scontento sarebbe tornata funesta. Nientedimeno a lui, tanto saguce diacernitore delle ragioni dell'equalibrio politico e delle permanenti gelome delle Potenze, non afuggia che la bonaccia presente passerebbe in brave stagione, e che gli eserciti imperiali, mosai che si fossero, non rimarrebbero lunga pezza soli a combattere i Gallo-Ispani, onde l'Europa andrebbe nuovamente in famme. Il che succedende, in lui si rivolgerebbero tostamente le intenzioni dei collegati, e allora metterebbe nella bilancia la propria apada. Dissimulare, simulare e aspettare ers necessità, più che elezione

A. Pighato il tratto, gratulò con Luigi XIV del testamento spagnuolo, proferendo sè atesso e lo Stato, e primieramente parlò del transito delle truppe francesi pel Piemonte, che non incontrerebbe difficoltà. N'ebbe il re compacimento, e dicendo che intendeva restringere viemmaggiormente i vinceli di amicina e di parentado, chiese la mano di Maria Luisa per Filippo V, al qual fine il conte di Tessè fu nuovamento a Torino. Il parentado era senza fallo da Vittorio demderato, ma non se dimostre soverchia premura (1), e colse allora il destro di venire a composizione interno si vecchi crediti dottali dell'infanta Caterina, e si diretti più o meno fondati sopra le Fiandre, domandando la successione del Monferrato, ovvero alcune terre lombarde ia contraccambio. La Francia non si pose a dirittura sul niego ma scanso il discorno, al-

<sup>(1)</sup> Lungi XIV nella lettera a papa Clemente XI dopo i fatti del 1708 disse. \* Noi prevenimmo a desidera di liu, e la proposizione ghase era \* stata fatta dal nostro ambacciatore . Il conte nelle sue Memorie afferma che la proposta fu fatta a suggerimento de la duchessa di Bargogna.

legando che ciò allungherebbe di troppo la conclusione del matrimonio, e senza meno significò che le truppe attellate nel Delfinato passerebbere in Lombardia, attraversando il Piemonte, secondochè il Duca già avea consentite. A tali detti rizentizzi Vittorio, e replicò aver egli concedute il paeso, ma non senza quelle condizioni che debbono essere dalle due parti stipulate in somigliante caso. Il re udi gravemente eiffatte risposte, e per suo ordine il marchese di Torcy ne fece vive rimostranze al conte di Vernone, e l'ambasciatore Phélypeaux con disconveniente linguaggio fecele al Duca stesso, il quale, offeso nella sua dignità, gli rispose con acerbe parole. Ma Vittorio sè volca, nè oggimai potes romperla, e dichiarò a Versaglia, che delle truppe alleate in Italia egli doves avere il comando e ricovere i sussidi come nel 1696 (Disp. del 2 febbraio 1701). Lu.g. XIV non isgradi la proposta che inchiudeva una formale colleganza, tuttavolta o stimasse essere il matrimonio premio sufficiente, o la gonfiata fortuna lo scusacce da altri favori, fece dai suoi ministri riapondere senza involtura di frasi, che nè ora ne poi facessero a Torino assegnamento sopra ingrandimenti di territorio, essendo fisso che niuno amembramento dovea soffrire la monarchia di Filippo V. Sotto codesti auspici furono appuntati gli accordi venuti a compimento in Torino il 6 di aprile 1701.

XI. Il trattato, sottoscritto per la Francia dal marchese Phélypesux, e per noi dal conte della Tour, proemiò con dire che essendo desiderabile di conservare il riposo e la pace d'Italia durante la guerra che stava per aprirsi, e vedendosi a manifesti segni, che era nei d'segni dell'imperatore di acendere nel Milanese, il duca di Savoja, come principe italiano e come affezionato alla corona di Francia prometteva di unire le suo forze con quelle de. Cristianissimo e del Cattolico. A tal fine apriva i passi si loro eserciti, dando fede di prestar loro ogni convenevole sjuto, e assumeva in qualità di Generalissimo il comando di tutte le forze combattenti in Italia, salvo a Francia e Spagna la facoltà di proporre ciascuna alle loro genti un capo che le reggesse sotto gli ordini di S. A. R. Pel congiungimento delle sue forze con quelle dei



due re e pel comando supremo deg i eserciti aliesti, gli sarebbero sborsati seicento cinquanta mila scudi annui. Egli
metterebbe un battaglia due mila e cinquecento cavalli e otto
mila fanti; ma siccome non avea in pronto siffatto numero
di soldati, fornirebbe per ora solamente cinque mila fanti e
mille cinquecento cavalli; fermo intanto che a tutto il venturo
agosto fosse in campo l'intero contingente. Dichiararono da
ultimo che il trattato mirando al riposo d'Italia, " come ve" niese la pace conchiusa, le parti contraenti avessero a ri" manere nel pristino stato ... Nel che per Vittorio giaceva
il maggior vescoo dell'accordo (Trattati di Cara Saroja, ecc.
Vol. II).

XII. Con quate anime egli avesse negoziato è concluso, ognuno il comprende. O fosse raffinatezza di artificio, o dispetto interno che sopraffacova i precetti della dissimulazione, pendenti ancora le pratiche, lasciò trapelare la poca sua contentezza. Parlava degli Stati suoi messi a repentaglio, preteso che i reggiment, francesi scendenti in Lombardia affiassero pel Piemonte uno per volta; mostrossi insomma ambiguo e incerto, e sopratutto si lagnò della tennità del sussidio di guerra, che dicea non proporzionato alle spese degli armamenti che dovea compiere e sostenere. Onde il re Luigi, ragguagliato di tutto ciò, e ombratone, scrisse a Torino che si soprastasse dalla conclusione del matrimonio; ma le cose essendo già troppo oltre procedute, non potè l'ordine essere eseguito.

Il duca di Savoja stipulò i patti del 1701, come colui che fra due pericoli, fa elezione di quello che, essendo più lontano, lascia alcuna aperanza di scongiurarlo. Negare il passo al francesi sarebbe stato errore e tentativo inutile, vuoi per li precedenti nostri, vuoi per l'esempio di Venezia che davalo agli imperiali; senza dire che il maresciallo Catinat si sarebbe aperte le vie armata mano, ne Vittorio era in grado di contrapporsi alla violenza. Avrebbe forse potuto starsene ancora neutrale, ma reputò questo il peggiore dei partiti, nè la Francia a breve andare l'avrebbe tollerato. In questi sensi egli si spiego (l'undici di aprile) mandando al marchese di Priero a Vienna le seguenti spiegazioni, che doveano essere

date a Leopoldo I e ai più confidenti suoi ministri. \* Finalmente (egli scrisse) dopo cinque mesi di destreggiamenti non \* è più valsa alcuna industria.... non abbiamo più potuto differire e abbiamo piegato ai voleri del re X<sup>me</sup>, soscrivendo. " un trattato di lega. E venendo a dire della neutralità, e affermando che la Francia non l'avrebbe consentita, soggiunge: " Quando por fosse stata mai permessa, codesta neu-" tralità, di cui non si è voluto neanco udir parola, essa-" sarebbe stata con leggi tali che avrebbero resa infelicissima " la mus condizione, dacché la Francia sotto il pretesto del diffidarsi di noi prendendo tal partito, come effetto del " nostro attacco verso l'Augustissima Casa, avrebbe tanto \* preteso da noi, volendo per prima cosa il nostro disarma-" mento, e le nostre migliori piazze per sua sicurezza, col " chiamerci eziandio le nostre truppe per farle servire in "Fiandra, che era un metterel quasi per sempre fuort di " stato di malzare il capo.... E sopra questo punto potrete, " quando lo stimuste di farlo sicuramente, accennare al più " confidente dei munistri (il conte di Harrach), oppure a \* S. M. Cesaren, conforme stimerete meglio per ragion del " segreto, il nostro interno e sincero desiderio di vederci un r giorno aperta la strada a poterci unire alla Cesarea Maesta. " La costanza del ragionamento era conforme alla natura. della cose, e i precedenti atti della corte di Versagia aino al 1790 la giustificavano, benche non risulti in tutto esatto

il fatto di una viva insistenza de la Francia per costringerlo alla lega.

Due anni appresso il Duca scr.vendo al Papa e rispondendo alle nocuse di Luigi XIV poi fatti del 1703, disse la verità vera: "L'occupazione della Lombardia mi colloco in cond-

\* zione molto peggiore che quando la Francia possedeva P.

- \* nerolo, Casale e lo stesso marchesato di Saluzzo, cite Carlo
- \* Emanuele I mio bisavolo pagò a sì caro prezzo, pur di
- \* comperars: un poco di liberta. L'unione delle due Corone
- \* mi pose a un tratto in servita computa; nun mezzo per
- " bilanciare le forze, muna speranza per la mia Casa, era
- \* circondato, avviluppato da ogni banda, perdeva ogni mio
- · credito, e a riputazione che la postura de' mie. Stati dava



\* alla mia amicisia , (1) Il moralista ricerchi fino a qual negno, date quelle circustanze, fosse lecito il promettere con proposito deliberato di non mantenere; ma la storia pone in sodo che niun principe si rassegna all'annichilamento del proprio Stato L'inghilterra e l'Olanda riconobbero che Vittorio Amedeo Il non poteva profbire il passaggio si francesi; Leopoldo, dopo aver detto sulle prime che un gagliardo eforzo avrebbe dovuto tentario, capacitatosi poscia alquanto, udi le giustificazioni dei marchese di Priero, che continuò a far dimora in Vienna, anche quando gia erano aperte le catilita. Fino da quel giorno, per messo del cento di Harrach, ministro imperiale, si disegnarono le vie per le segrete comunicazioni fra Torino e Vienna.

XIII. Stavano colla Francia solamente il Portogalio e Savoja, ma formidabili erane gl. apprestaments militari di Luigi XIV. Le frontiere munite con piazze stupende: i soldati reputati invincibili, e credentisi tali: l'orgoglio nazionale incitato dai prosperi successi; la Spagna pronta a difendere il nuove suo re, rianovellati in lai, o pareano, gli antichi apiriti. Nondimono, più sottifmente indagando, scoprivarai infermita in qual colmo di grandezza. Quarant'anni di guerre, avvegnachè felici. aveano esanete le fonti della ricchezza pubblica: gli accatti gravi, mai distribuiti, peggio governati non gettavano il dovuto: il popolo cominciava a centire che cotante vittorie gli tornavano funeste a guisa di econfitte. Melanconiche e spigolistre erano diventate le sale di Versaglia, tetro l'animo del Re, che a gran fatica la vispa duchessa di Borgogna perveniva per brove era a serenare. La marchesa di Maiatenon introduceva la bacchettoneria negli uffizi ministeriali, sì che il grado di fervere religioso raccomandava al regio favore le commissioni militari. I grandi uomini di guerra che aveano illustrati gli anni gloriosi di Luigi erano ecomparsi con Turenna, Condè. Lucemburgo discesi nella tomba: Louvois. l'inesorabile ministro che comandava la vittoria, era morto anch'esso. Ramaneva il virtuoso Catinat, rimaneva



Pa una bussa di lettera in francese a Cleinente XI in risposta al monifesto dei re di Francia, caisten e negli Architi di Sigio di Tonno.

Vandomo, il prode Vandomo, e già si predicava il nome del Villara; ma il vincitore di Marsaglia, oltrechè camminava innanzi cogli anni, di semplice costume essendo, mal si fazionava si raggiri di Corte, e il aipote di Enrico IV volentieri era lasciato in disparte, perchè non assiduo a sermoni e alle messe; il marchese di Villara peccava di franche parole, come quagli che riponeva maggior fiducia ael suo merito che nel favor cortigiano. Villeroy, Tallard, Marsin, generali di anticamera, doveano provare che il regio favoro non era bastevole a creare emuli ai vincitori di Recroy, delle Dune e di Stincherea.

XIV. Le ostilità cominciatone in Italia nel 1701. L'imperatore Leopoldo, prima ancora che la Grande Alleanza fosso ricostituita e l'Inghilterra e l'Olanda ai discoprissero contro la Prancia, mandò il principe Eugenie con un esercito di trenta mila uomini contro la Lombardia. Il maresciallo Catinat, a cui per le vittorie ettenute in Piemonte nell'ultima guerra pareva dovuto il comando degli eserciti francesi in Italia, fuda Luigi XIV contrappoeto al giovane capitano Cesareo. Passando per Torino fu ricevuto con singolari dimostrazioni d'onore dalla Corte; ma egli o presentisse o temesse per lungo esperimento la dubbia mente del Duca, non fu preso alle apparenze. Giunes a Milano, dove l'attendevano il conte di Tessè suo luogotenente, e il principe di Vaudemont, goversatore del ducato. Venuti a consiglio, insersero fin da bel principio i dissensi. Da lunga mano il Tessò guardava al buon Catinat come a un intoppo all'ambisione sua, ed ora che per un colo grado militare gli era soggetto, si persuadeva che otterrebbe il supremo comando dell'esercito, se gli rmecisco di perderlo noll'estimazione del re. Il principo Luigi Tommaco di Vandemont, figlio naturale di Casa Lorena, già governatore del Milanese per Carlo II, ed ora nel grado ricoafermato da Filippo V, lo rimirava anch'esso di mal occhio, parendogli a sè dovuta la condotta delle forze alleate, trattandosi la guerra nell'interesse del re di Spagna, di cui egli era in Lombardia il rappresentante. I francesi poi mettevano in dubbio la fede del Yaudemont, il cui figlio militava tuttora fra i Cesarei.

Eugenio animoso capitano, quanto prudente, superati, con maraviglia dei contemporanei, incogniti gioghi del Tirolo creduti inaccessibili, comparve improvviso su quel d. Verona, accennando di vo ervi colà trapassar l'Ad ge I Galle-Ispani si restrinsero alla difesa del varco; ma il giovane condottiero, mentre tiene a bada il nemico, getta un ponte fra Castelbaldo e Villabona. e vi fa nassare le sue genti. Poscia, sferzando la fortuna che il portava, divide in due corp. l'esercito, coll'uno sbaraghaa Carpi le poche squadre che si erano poste ni passi; coll'altro penetra nel Ferrarese. Il genio del principe di Savoja soverchio le arti di Catinat. Tre volte sorpreso, tre volte ingannato con actuzio di guerra dall'avversamo suo, il provetto marescullo rimase stattuto dell'animo, a si avvide che per questi infelici successi gli veniva meno la fiducia dei soldati, e che il mio credito in Corte cadeva. Chiese perciò egli atesso di ritornare in Francia, scrivendo al ministro della guerra. in questi sensi \* Non approda al servizio del re di tenermi " pau oltre al governo delle cose d'Italia, non sono più gio- vare entre ne sessantesimoquarto anno le macchine meglio. \* costrutte si logoraro coll'andar del tempo; io non dico e non credo di assere stato di una tempera accelente, tut-\* tavia, qual ch'io m. sia, posso da me medesimo conoscere · che le mie faco ta vanno in declino. Per soprappiù cono " termentato da infermita che mi rendone grave la fatica del cava care e la mia mente è cosi tristamente e con tanta \* tenacita turbata da tal pensiero, che mi sento incapace di ordinato lavoro , (1). Lagravasi poscia della tardanza del duca di Savoja nello apchire i piemontesi al campo, e dicevache esse camminavano col passo della testuggine e serpeggiavano come il meandro.

Vittorio non mostrava per verità grande premura di assumere il comando dell'esercito, e accagionava del ritardo gli apparecchi del matrimonio della principessa sua figha, stipulato il 14 lugno 1701. Attendevasi infatti il marchese di Castel bodrugiez mandato a chiedere in forma solonne la



<sup>(1)</sup> Memaires du marcaches Catrate, vol. III.

mano de la principessa la nome di Filippo V. La quella giunco a Vittorio I annunzio del fatto di Caroi, ed egli giudico di dovere, senza porre più tempo in mezzo, znovere al campo. Nominò al governo militare del Piemonte il marchese di Bagnasco sotto la reggenza della duchessa Anna, e partitori di Torino prime che vi fosse giunto l'ambasciatore spagnuolo fu il 24 di lugho al quartiere generale di Goito, dove già lo avevano preceduto i settemila uomini di suo contingenta.

Il marchese Rodrigues, invisto del Cattoheo, fece splendida entrata in Tormo il di otto di settembre, e l'undici il princine Emanuele Filiberto di Carignano per procure del re Filippo epoeb Maria Linea, dando la benedizione nuziale l'abate Doria del Maro. prime elomosmiere del Duca, in luogo dell'arcivescovo Vibò che a cagione dei dissidi ecclesiastici già narrati era tenuto in disparte. Il di seguente la regina parti per Nizza, dove l'attendeano le gales spagnuole, accompagnata sino a Borgo S. Dalmazzo dalla duchessa Anna e da Madama Reale; quivi si cepararono, è il marchete di Dronero Gran Ciambellano e la principessa di Masserano furono deputati a rimettere la region al marchese Rodríguez e alla famosa principessa Oraini, rappresentanti di Filippo V. Ella colla nobile comitiva che la seguia giunes a Nizza il 18 (1); il 26 il cardmale Archiate. legato di Clemente Xi le presentò la Rosa d'Oro, con poca soddisfazione di Vittorio Amedeo II, come abbiamo già raccontato. Il 27 Maria Luisa fe' vela per Antibo. Non bella. pur doves piacere, e Pilippo V l'amò e l'ubbidi, end'ella, consigliata dalla Oreini, regnò veramente sulla Spagna, e nella patria del Cid emu è l'animo erosco di Giovanna di Monforte e di Giovanna di Bleis.

XV. La venuta di Vittorio, generalissimo del campo collegato, non portò concordia fra i generali di Francis e Spagna.



Canrell, \$5 prime \$6 of Case Series.

<sup>(1)</sup> Fecero parte dei corteggio, fra gli altri della primaria nobilta premontene, il marchese Biandrate di S. Giorgio, grun mastro del a Cam Ducale, il marchese Tana, capitano de le Guardie, il marchese en Sales, l'abate Doris del Maro, la marchesa di Cirie, la baronessa Paliavacino, la contessa di Piomosco, ecc. ecc. V Rossi G., Maria Latini Gabriella da Saroja sa Aseza nel settembre 1701. Memorie e Documents. Tonno, 1895.

Catinat diffidava di lui, Tessè e Vaudemont l'aveane in sospetto; atraparlavano de' suoi disegui, censuravane le sue mosse e scrivevano a Parigi che se la intendeva col principe Eugenio. Il quale, solo a deliberare, certo dell'ubbidienza, proseguiva vincendo. Valicò il Mincio, e costrinse gli alienti a riplegarsi sulla destra dell'Oglio.

Luigi XIV, offeso della mortificazione delle que armi e deliberato di por fine alle brighe dei generali, fece elezione di un altro eeggetto che notto Vittorio Amedeo, e in qualità di aggiusto di Catinat, ma con suprema autorità reggesse l'esercito. La scolta del re cadde sopra il maresciallo di Villeroy. Essendo nota a Versaglia la sua pochezza, se se previdero funesti effetti; pure secondo il costume di Corto, quelli che più il mordevano dietro le spalle, rallegravanza pubblicamente col favorito per lusingare il monarca (1).

Comparve in campo sul declinare di agosto con pompa e sfarzo di prizcape e boriosa sucurezza: dava ordani ricisi, consultava per formulità il duca di Savoia, e volendo rendere immagino della regia superiorità su di esso, schifava di trattarlo col titolo di Altezza Reale (2). Fece la rassegna dell'esercito che trove forte di quarantamila commi; poscia, radunato il consiglio di guerra, significò aver precetto di andare incontro il nemico, raggiungerlo e combatterlo a oltranza. Manifestò contrario sentemento Catinat dichiarando cho i, principe Eugenio, campato in paese nomico, sarebbe in breve contretto a ritirarsi, se con intercettargli i viveri e i foraggi tanto si temporeggiasse da lasciar venire i freddi invernali; non aver egli grossa cannoni, non provvisiona da bocca, non piazze o fortezze dove riparare. Il duca di Savoja, pauttosto arrisacato che circospetto capitano, propugnò anche egh questo avviso. Ma Villeroy rispuse che troppo si era finora titubato: la soverchia prudenza e le tante cautele es-

(2) Parlanco di Vattorio diceva ordinariamente. Menessur de Sessie.



<sup>(1)</sup> Leggest selle memorie francesi che il vecchio marescullo di Duva, il quale si arrogava il diritto di menar la lingua ilberamente, udendo i complimenti che si facevano a Villeroy in presenza del Re, stringesse lu mano al suo collega dicendogli: "Tutti vi fanne complimenti par la vestra nomina, io aspetto il vestro ritorno per farvi i mies."

sere state cagione dei facili progressi degli imperiali. Poi chuse il discorso dicendo che il re voleva si afrontasse il nemico, si eseguissero gli ordini reali (1). Tali parole erano dardi al vecchio Catinat; egli, capo dell'esercito, nen solo era diventato soggetto, in fatto se non in nome, di un favorito insolente, ma egli, glerioso per tanti onorati cervigi, udivasi apertamente rimproverato di poco animo. Pure rispettò la disciplina, e servì con selo, e fu tanto più grande in quanto che sentiva amaramente la sua condizione. "Chiudo in me " stesso la mia disgrazia, scriveva in quel tempo a suo nipote, " per aver libera e pronta la mente nell'eseguire gli ordini " del signor di Villeroy, mi getterei nel fuoco per aiutarlo, " i maligni batterebbero le mani, se vedessero le trafitture " del mio cuore ...

IVI Villeroy levò il campo da Antignate ev'era alloggiato e andò contra i Cesarei a tamburo battente, suono di trombe. insegne spiegate. Paesò l'Oglio e diseacció alcune corazze allemanne che stavano di guardia al villaggio di Rudiano, Imbaldanzito, già gli pareva di dover prendere il nemico di fianco nelle vicinanze di Chiari e abaragliario a diretta. Eugonio, odorato il disegno, gottò in Chiari, terra veneziana munita, ma senza pres dio alcuni battaglioni, professando di poterio fare giuetamente, dacchè poco prima i Francesi granei introdotti in Palazzuolo, castello murato nel Bresciano: con quest'occupazione aver i nemici contravvenuto si capitoli della neutralità etatuiti dal Senato, ed egli per diritto di rappresagha poter fare altrettanto in Chiari. Insieme colle truppe, introdusso alcuni pezzi di artigheria, e non pretermise di munire con parapetto il fosso che circondava la terra. Quindi si distese nei dintorni della città, fortificandosi maestrevolmente a seconda della natura dei luoghi. Vittorio Amedeo. fatte esplorare le posizioni nemiche, giud cò che i tedeschi si erano molto ben trincerati, e che anduo sarebbe atate lo sloggiarli. Catinat consiglio che, poiche si voleva ventre a giornata, si ordinasse l'assalto sopra diversi punti, contra-

<sup>(1)</sup> О-тікш, Виссенніоне придамоїв, 1 b. IV

riamente all'opinione di Villeroy che pretendeva fare tuttol'impeto cul fianco nomico: la moltiplicità degli attacchi certo costerebbe sangue, ma assicurerebbe l'estto della fazione, perchè vincendo sopra un punto, il che non sarebbe difficile, e rotte com le linee numiche, in mezzo allo acompiglio che sergerebbe nel campo imperiale, potevano gli allesti batterlo a man salva. Non si rimosse dal soo concetto il Villeroy, e il primo di settembre condusse l'esercite all'assalte dei primi trinceramenti. Fu così vivo l'urto francese, che i nemici si ritramero precipitosamente verso il fosso di Chiari: Villeroy credendo che poche soldatesche e nessan cannons fossero nella città, sospinse tutto il pondo delle sue schiere contro il parapetto del fosso, dietro cui si erano fermati i tedeschi. opponendo fierimima resustenza. Già i collegata si erano accostati ai ripari, quando le artiglierie tuonarono dalle maracontro gli assalitori. Conobbe il Villerov che la vittoria cragli fuggita di mano, e suonò a raccolta. Combatterono valorosamente a Chiari i Gallo-Ispani e i Piemontesi, e lasciareno sul campo quattro mila soldati e buon numero di uffiziali. Vittorio Amedeo, quantunque si fosse venuto a giornata contro il suo parere, come equillarono le trombe, si gettò nella mischia più da animoso cavaliere che da predente capitano: precedendo sempre le sue truppe al combattimento. obbe neceso un cavallo setto di sè e il vestito traforato da più palle. Gli stessi suoi avversari resero onore al suo coraggio. Luigi XIV ne lo ringrazio per lettera, colmandolo di lodi, e riconfermò le stesse testimonianze dopo rottagli guerra, nella scrittura mandata a Clemente XI, dove tesseva l'istoria delle aus infedeltà e dei così detti suoi tradimenti (1). Suo-

<sup>(1)</sup> Ecco il pamo di quenta lettera. " Enfin le traité que none fines " avec lui étant conclu, il pril quelque teme après le commandement de " non armées et de celles du rol d'Espagne. Nous n'aursons que des justes " louanges à lui donner s'il avoit pu comprendre que la véritable gloira ne se borne pas seulement à celle qu'on acquiert par les armes, sa saleur naturelle parut en différentes occusions, il est été à souhoiter qu'il se fut moins exponé et qu'il ent accompli plus fidellement le principales conditions du traité ... Lettera di Luigi XIV a Clemente XI del 4 di gezianno del 1704. Nelle Memorie del maresciallo Tessé, vol. 1, si legge. Le Duc de Saroie savait dissembler au point qu'il combatit à Chiari

cessero ancora alcuni fatti d'armi nel Mantovano di noa melta importanza, dopo i quali il 17 di novembre Vittorie Amedeo, giudicando finita la campagna, se ne ritornò in Piemonte, dove lo seguirono le que truppe. Il maresciallo Catinat fu richiamate dall'esercito, e depose la spada riducendosi a vita privata, coll'estimazione dei buora, non ostente l'infelicità degli ultimi suoi fatti e la perduta grazia reale. È noto il modo con cui il duca di Villeroy coronò a Cremona i suoi gesti in Italia. Già svernavano le truppe, quando il principe Eugenio, avvertito della poca diligenza con cui era guardata la città di Cremona. Vi penetrò nel silenzio della notte, e se ne impadrozi prima che i Gallo-Ispani si accorgessero di essere assautt. Ma appena levatos: il rumore e sorti i chiaron del mattino, a raccoziano e con incomparabile ardimento assaltano il nemico per le vie, per le piazze, nei posti fortificali, dovunque. Con tanta pertinacia, con tanto valore combatterono che gli imperiali dovettero ritirarsi, ma ascocondussero i prigionieri, e fra questi il maresciallo di Villerov. I begli umon di Parigi, all'annunzio, foggiarono epigrammi con cui rendevano grazie al principe Eugenio di aver liberata in Francia dal suo più temuto flagello.

XVII. Parve ai francesi troppo sollecita la partenza di Vittorio Amedeo e delle truppe piemontesi dal campo, e ciò forni nuova esca alle sespizioni. Certo, chi guardi con imparzialità la cua condotta, non iccorge che in questa e specialmente nella seguente campagna facesse opera di zelante alleato. Di che il lettore avvertirà facilmente le ragioni. Azzitutto è credibile che, siccome riteneva la confederazione stipulata colle due Corone pregiudizievole a' suoi interessi, non si affrettasse dapprima a recarsi in Lombardia; venutovi, la chfideaza dei generali dovea maggiormente raffreddarlo; appresso i modi di Villeroy e l'essere generalizzimo di nome non erano cose pazientemente tolleratili a lui niente per antura tollerante. Era dunque naturale che desiderasse di ri-

area la plue brillante valeur, il se tint toujours an miliese du plus grand
 feu, s'expose beaucoup plus qu'il ne fallait, eut un cheval tué sons lus et
 reçut plusieurs coupe dans ses habits n.

tornar ne' suoi Stati, ed essendo partito dopo la metà di nevembre, stagione in cui, secondo l'uso dei tempi, devea crederei finita la campagna, non era da fareegli appunto ragionevole. Ma altri motivi concorrevano per avventura a chiamarlo in Torino.

Non gli era occulto che le pratiche di lega pendenti fra l'imperatore, l'Inghilterra e l'Olanda erano atate condotte a buos fine nel trascorso settembre; ingrossando perciò le opposizioni contro le due Corone, cresceva per la Francia la utilità dell'alleanza di Savoja; il che porgeva occasione di introdur parlamento di riformare il trattato del 6 di aprile con patti più vantaggiosi, quando ciò non sortisse effetto, i mutati tempi e i mutabili eventi verrebbero un di offerendo altri partiti. Adunque ritornato a Torino prese a laguarsi delle onerose clausole del trattato, e dei sussidi non sufficienti a mantenere le trappe, e spedi a Parigi il marchese di Coudrè chiedendo che di cinquanta mila ecudi fossero aumentati.

La Francia, per le condizioni dell'erazio, non era disposta a consentirgijeli, ma a vive furono le istanze di Vittorio, che il re mandò ordine all'ambasciatore Phelypeaux di significare al Duca, che gli dava facoltà di ridurre alla metà il · contingente militara patturto, intiero rimanendo il sussidio convenuto nei rogiti del 6 aprile. l'helypeaux nel riferire alla. sua Corte la fatta commissione, notò che il Duca la udi ceningrata maraviglia, bene avvisando che la Francia teneva in procolo conto il suo concorso, e nen credevasi m bisogno delle sue armi (1). Forse era vero, ma a parole Vittorio proteatossi riconoscente al re, a il fece dal conte di Vernoce, assicurare che guene restava in perpetua obbligazione Phelypeaux dal canto auo, incaricato di spiare i pensseri del Duca e di invigularne le azioni scrisse a Parigi che son credeva avesso segrete intelligenzo con Vienna, ma soggiunoo che se il re voleva avere il sovrano del Piemonte allesto zelante. e sincero, era d'uopo contentarlo e legarlo agli interessi della Francia con un trattato che noddinfacesse la sua ambiguose d'ingrandimento, rappresentava che il Duca era l'uomo più

<sup>(1)</sup> Archivi di Stato, Negoriazioni con Francia.

attivo, più accorto, più risoluto che si avesse conosciato; esser egli abbidito senza replica nel suo paese, la sua volontà aon incontrare di alcana corta contraddizioni; nella guerra del 1690 erasi aperimentato ciò che Vittorio Amedeo II valence e potesse; egli, Phélypeaux, aver vedute cogli occhi suoi a Chiari e nelle altre fazioni della scorsa campagna come aspesse combattero, le sue truppe essere ben vestite, ben armate, ben disciplinate; volendolo, poteva per lo mene duphearne il numero, esso Duca vivere nell'incertezza e nell'ansietà del futuro, dacchè se i francesi toccassero qualche sinistro, o dovessero riturarsi d'Italia, si troverebbe solo ed esposto alla vendetta dell'imperatore; bisognava tirarlo a mettere tutto sè stesso sul tavoliere, nè a ciò s'indurrebbe per discorsi e vaghe promesse, ma con solidi e pronti vantaggi

XVIII. Qualche effetto produssero queste considerazioni sull'animo di Luigi XIV, e ne nacquero le trattative apertesi sul fine di gennaio tra il marchese di Torcy e il conte di Vernone per la cessione del Monferrato. Vittorio invitato in nome di Luigi a significare la sua mente, domandò che gli fosse ceduto il Monferrato Mantovano, e che al duca di Mantova si concedesse in contraccambio la provincia Cremonese, contigua agli altri suoi Stati e perciò di molto maggior sua convenienza. Luigi XIV ricusò questa proposizione, riflettendo che la cessione del Cremonese importava smembramento della successione spagnuola, la quale doveasi conservare intatta, ma bramoso essendo, com'egh affermava, di attestare al Ducala sua benevolenza, assumeva di ottenergii la cessione del Monferrato, caso che il Gonzaga moriere senza prole maschile Questa incerta e lontana promessa di una provincia che nonapparteneva alle due Corone, non quadrò punto a Vittorio, e gli parve un trovato per aver sembianza di far qualche cosa in suo pro', laddove non volossi far nulla; imperocchè ristabilendom la pace. l'imperatore non avrebbe mai consentita l'investitura di un foudo imperiale, quale era il Monferrato, a un principe che gli avea mosso le armi contro. Avvisatosi pertanto che la Francia con siffatte lustre non aveva sitro fine che d'imporgli nel corso della guerra più dure condizioni.



scrisse al conte di Vernone atesse augli avvist, a non sotteacrivease alcun articolo senza prima spedirghese il testo a Torino, e riceverne la sovrana approvazione. Le condizioni non maugrarono ad essare note: Luizi XIV dimandò che il numero delle truppe ducali si ristabilisse accondo i termini della lega del 6 di aprile, e che esse dovemero rimanere cet Gallo-Ispani, non solamento durante la campagna annuale, cuoè dal maggio al novembre, come solevasi allora, ma per tatto il corso della guerra: appresso il ministero francese mostro di recedere da quest'ultima clausola, che a Toriso fu giudicata, troppo grave. Se non che quande si vonne a trattar dell'accordo col duca di Mantova, Luigi XIV, che degli Stati altrui disponeva così alla lesta, trovò o fines di trovare resistenza insuperabile (1). Com Vittorio chiarivasi sempre più che illusorie erano le promesse di Francia. Altri riscontri che avea da sicura fonte gliene davane certessa. Questa sicura fonte era il segretario dell'ambasciatore fruacese, il quale, corretto per danare, gli portava regolarmenta copia dei dispacci della fegazione e della Corte.

Il marchese di Priero ritornato da Vienna negli ultimi mesi del 1701 ara in quel tempo in particolare grazia del Duca. Creato ministro di Stato, ottenne nei consigli del principe quel grado di fiducia, e quell'autorità che avea avute il defento marchese di Santommaso, e al quale non pervenne uno figlio succedutogli nella carica di Primo Segretario di Stato. Era il marchese di Priero di grande sagnoia fornito, di molta entratura e di fino discernimento politico. Ambasciatore del Duca a la corte Cesarea da parecchi anni, erasi guadagnata, come dicemmo, la atima e la grazia di Leopeldo e di Eugenio, che lo consideravano come cosa loro, ed egli si tenea servitore di Savoja e d'Austria nello atesso tempo; tantoche restituitosi a Vienna dopo il trattato del 1703, passo, consensiente il Duca, al servigio di Leopolde, ebbe nel 1707 il titolo di Commissario imperiale presso l'esercito d'Italia,



<sup>(1)</sup> I documenta original. da questo negoniato sono negli Archivi da Stato, Negon, con Francia, muzzo n 19.

quindi andò ambasciatore a Roma, infine negli anni posteriori alle pace del 1714 fe nominato Vice-governatore delle Fiandre. Nuna maraviglia perciò che egli atudiame con ogni arte di avolgere il Duca dalla lega francese e accostario alla corte di Vicana (1).

XIX. Frattanto stava per aprirsi la campagna del 1702. zella quale doveva intervenire personalmente Filippo V., A comandar l'esercite in nome del monarca suo promipota. Luigi XIV aveva finalmente eletto na generale degno di guidare i francesi, degno di stare a fronte del principe Eugenio: questi fu il duca di Vandemo Parti di Parigi nel mese di febbraio, ceseguiò il duca a Torino, e senza intrattenerio dei disegni dell'imminente campagna si avviò al campo. Doveaera Vittorio Amedeo II risolversi, se era o no spediente di riconduru all'esercito. Dall'un canto il trattato parea obbligarnolo, e la sua andata avrebbe data testimonianza di sua devezione alla Francia; per contro altri rificesi raccomandavano l'opposto partito. Fu la materia difigentemente ventilata. fra i peù fidati consigheri, e negli Archivi di State havvi un ragionato parere un proposito, dato verisimilmente dal marchese di Priero e sottoposto al Duca. L'antore combatte le ragioni che si adducevano in favore dell'andata, ed espone quelle che la dissuadevano.

Avverte anzi tutto che il trattate nen portava pel Duca l'obbligazione di esercitare egli stesso il supremo comando dell'esercito, poichè queste è una energica commissione, e non un peso. Considera poi che essendo presente il re di Spagna, questi e non il Duca avrebbe gli onori del primo grado. Soggiunge che la sua andata, non che caucel are le cattive impressioni del re e dei generali, le avrebbe acoresciute, perchè continuerebbero a summurare che per favorire gli imperiali e il principe Eugenio, volesse essere partecipe dei congressi militari e mescolarsi nelle fazioni. Ma tuttociò concre nulla rispetto a un altro capo. Il Duca, cel ritornar all'esercito, alienavasi si tutto l'animo dell'imperatore, al quale egli aveva geless premura di mostrare che contro suo

<sup>(1)</sup> Il marchese di Priero mon in Vienna il 13 gennago 1726.

grado e per sola necessità erasi collegato colla Francia; ora il comparire per la ecconda volta in campo ed esporvi la vita, essere indizio di ben altre intenzioni, massime quando, come nel caso presente, il farlo e il non farlo erano in sua elezione. Si considerasse quanto fosse poderona la lega reformatasi all'Aja sotto gli auspizi dell'Inghilterra; si badasse di non operare contro alle dichiarazioni fatta agli allesti, e si tenesse bene in mente che Luigi XIV potes allo atringere dei conti tirarai d'impaccio codendo una porzione della eredità di Carlo II, ma che al signore del Piemonte non erano in pronto nè questi, nè altri siffatti termini di accomodamento (1).

Gravi erano queste considerazioni; pure Vittorio prima di prendere demberazione ordinò al conte di Vernone d'interpellare direttamente il re. Luigi XIV rispose che lo lesciava libero di fare il auo beneplacito, ma nel medesimo di acrisse al marchese Phelypeaux che non desiderava l'andata del Duca, e conforme a ciò si regolasse con esso lui. Vittorio ricevuta la risposta, e informato per mezzo dell'amnes segretario dell'istruzione mandata all'ambasciatore, si rallegrò che le voglie del re consuonassoro colle sue, e ai ramase in Torino, non senza spedire in tempo debito al campo francese le sue genti nol numero convenuto. Ma il Phelypeaux che la sentiva sitrimenti, non tacque a Verenglia che si dovea lasciar partire il Duca; al campo si sorveglierebbero meglio gli andamenti suoi; cola non potrebbe ricevere, nè apedire corrieri segreti, come si vedova tuttodi a Torino, il Duca non fare altri voti in cuor suo che di rimanersene a casa, e darsene mente coll'imperatore e cogli alleati. Vittorio, il quale avea copia di questi come degli altri dispacci, dovette morderni il dito accorgendosi di avere ai fianchi un Argo che così chiaro gli leggen per entro i pensieri. Ma il ministero francese non si emoveva, perchè, fra le altre cose, gli dava embra, che un principe italiano, stando lungamente alla testa degli eserciti,

<sup>(1)</sup> Archivi di Stato. Referei tendenti a persuadere il Duca a non andare in campagna. Negoz. con Francia, mazzo 19, n. 3

acquistasse soverchio credito e autorità nella penisola a detrimento della influenza spagnuola.

Filippo V, lasciata la reggenza di Spagna alla giovane sposa, salpò da Barcellona e approdò a Napoli. Era la città contristata ancora dai recenti supplisi che spensero nel sangue la congiura ordita dal principe di Macchia, che con altri della nobiltà avea tentato di rivoltare lo Stato in favore dell'arciduca Carlo e dell'Austria. Filippo V mostrandosi ai miovi sudditi portò parole di perdone, e fu accolto con festa grandissima. Indi, rivolta la prora, toccò Livorno, e quivi promise al grandica Cosimo III, il quale stava sempre in gara di cerimoniale e di precedenza, che non userebbe collo suocere trattamento imgliore che verso di lui. Sul finire di giugno acese al Finale.

IX. Vittorio Amedeo II venne a incontrarlo presso Acqui, a lo accompagno ad Alessandria, dove si trovarono pure la ducheesa Anna, Madama Reale e la rimanente famiglia ducale. Furono cordiali le accoglienze private, ma l'ilippo non gli fece motto della guerra, non le invitò alla nuova campagna, non lo ringranò della passata. In pubblico poi insorsero spisoenti difficoltà pel cerimoniale. L'etichetta spagranola non menava buono che il re andasse in carrozza con un semplice Duca, nè che mangiasse à tavola sedute sopra una sedia uguale alla sua. Si passò sopra il primo punto; ma l'altro trovò estacolo insuperabile presso i maestri delle cerimonie. Invano Vittorio rappresentò che gli era dovuto il trattamento regio come a testa coronata; invano invocò l'esempio di Filippo II che non avea contestato quest'onore • Carlo Emanuele I; infine per salvare la sua dignità di principe sovrano, pretestò un raffreddore e non comparve a mensa. Il domani parti per Torino; con quali voghe in corpo, le pensi il lettere. Filippo proseguì il viaggio per Mileno.

Le operazioni militari successero prosperamente ai francesi in quest'anno. All'apparire di Vandomo maovi spiriti, nuova vita si diffuse nell'esercito. Con rapide marcie, con arditi motivi prece a imfrancare i suoi, a tribolare i nemici. Poecia nell'entrare del maggio volse il pensiero a liberar Mantova, che il principe Eugenio teneva da parecchi mesi assediata.



Passò l'Oglie, si accostò al Mincio, prese Castiglione e Goito. Eugenio accorse contro al principe francese, e Mantova, già ridotta agli astromi, rospirò, Stando i due espreiti a fronte. Vandomo andò a Cremona ad moontrarvi il re Filippo, e lo condusse sotto le tende. Indi proceguendo il disegno della campagna che era di unidare al tutto gli imperiali dal Mantovano e dal Modenese, cominciò coll'assaltare il generale Visconti, accampato vicino a Reggio, a lo sconfisse Eugenio, temendo di essere preso alle spalle, interruppe l'assedie di Mantova a fortificossi a Borgoforte, ma pel disastro del Visconti vedendo perduto il Modenese e dubitando sempre pit che gli si tagliassero le comunicazioni col Tirolo, delibero di venire con Vandomo a giornata. Replorato verso qual parte ingrossassero i francesi, si pose in cammino, e raggiuntili a Luxuara, su accampò in loro cospetto a Saileto. Ivi il 15 di agosto 1702 pagu) la grando battaglia che da Luzzara prese il nome, e pella quale con pari varta pugnarono gli allesta e gli imperiali; due mila pomini caddere dall'una parte e dall'altra. Diportarensi melto eneratamente nella giornata gli uffixiali e i soldati piemontosi, talchè il re Luigi ne fece di sua bocca congratulazioni al conte di Vernone (1),

A Luzzara tanto Engonio quanto Vandomo si tennero per vittoriosi, il primo per aver dormito sul campo nomico, l'altro perchè gl'imperiali furono contretti a eloggiarno il demani. Ma gli effetti posteriori palesarono che la vittoria era stata di Vandomo, perchè i Cosarei dovettero, ritirandosi, agombrare la destra del Po, e alloggiare oltre il Mincio. Guartalla, Luzzara, Borgeforte caddero in mano dei francesi.

· Con, 'col sopravvento di Francia, terminò la campagna del 1702. Filippo V, stato spettatore delle egregie gesto di Vandomo, parti d'Italia e si restituì a Madrid; Eugenie, dati i quartieri d'inverne a' suoi, si condusse a Vienna, e nel seguente anno andò a combattere sul Reno.

<sup>(1)</sup> Le parole del re furono queste. Alonsieur, fa ne vons, purle pus seniement des troupes, mais des afficiers, our l'on ne peut pus mieux fuire de ce qu'ile ent fait; ce nont des braves gens et d'honnètes gens <sub>a.</sub> Disp. de Vernone dell otto settembre 1702.

## CAPITOLO XIV.

## Lega coll'Imperatore e accessione alla Grande Alleanza.

 Mentre queste cose accadevano in Italia, già gli eserciti si affrontavano nelle Fiandre e sul Reno. Gli inglesi e gli clandes: campati nei Paesi Bassi espugnarono Kaiserswerth: quindi, capitanati dal duca di Marlborough, si avanzarono contro il maresciallo di Bouflers, a contrettolo a indistreggiare, presero Venloo, Ruremonda e le principali piazze lungo la Mosa; indi il margravio di Baden, condotti sul Reno quaranta mila imperiali, respinse i francesi e prese Landan. Marlborough e il margravio stavano per congiungersi, quando l'elettore di Baviera, dichiaratosi in favor di Francia, ruppe il disegno, sorprese Ulma, e mandò rinforzi al marchese di Villare che a'innoltrava verso la Selva Nera. Villare sbaragliò il margravio di Baden a Friedlingen, vittoria che gli valse il bastone di Maresciallo. I due Stati marittimi, secondo il disegno ordito del defunto re Guglielmo, tentarono una calata in Ispagna, ma sbarcati presso Cadice, furono ributtati e cacciati in mare; se non che, incontrata la fiotta francese vicino al porto di Vigo, la sconfissero, e predati dodici vascelli da guerra, e undici galeoni, distrussero le navi che stavano nel porto,

Vittorio Amedeo non era uomo da volersene rimanere dimenticato spettatore di una lotta, la quale, finche le cose durascero nei termini presenti, uscirebbe in suo danno, vin cessero gli alieati, o vincesse Luigi XIV, nè i confederati dal canto loro aveano pretermesso le debite diligenze per separarlo dalla Francia. Con Vienna non erano state disdette le





gelone assicurazioni date dal marchese di Priero, e Leopoldo nel febbrajo del 1702, dispostosi a fare le necessarie concessioni, commise al suo Consiglio la cura di condurre il maneggio, e a un tal fine mandò di celate a Tormo un conte Salvaj, piementese di origine, consigliere per le finanze impersali, persona che, appartenendo per cost dire ai due Stati, parea sopra ogni altra propria a spirare pari fiducia alle due Corti. Egli dovea ripigliare le trattative per la cessione del Monferrato, vale a dire, negoziare sulle prune basi poste nel 1700 col marchese di Priero in Vienna : ma Vittorio Amedeo II, avendo fatto esperamento della durezza dell'Auatria, semprechè si ven ese a toccare di ingrandimenti territoriali nel Milanese, stimò di non dover fare direttamente all'imperatore le sue proposte, e rispose al Salvaj che non erana punto alterate le sue inclinazioni verso la causa imperiale, del che avea date non dubbie prove con differire nello ecorso anno l'andata al campo, e con aver ottenuto in guesto di mandarvi soltanto la metà delle truppe, cui si era obbligato; ma quanto alla lega, aggianse che non gli era fattibile di stringerla, perchè avrebbs messo a sicura rovina sè stesso e lo Stato, essendo il Piemonte aperto e corso dalle truppo francesi. Del resto lo stato delle cose essere si fattamente diverso da quello di tre anni prima, che, quando si avesse a trattare, sarebbe mestieri variare le condizioni allora divieste (Arch. del regno. Neg. con Vienna, mazzo 6, a. 5).

Il Questi riscontri vaghi doveane dar tempo al Duca di rivolgersi al re britannico. Ben è vero che quando il parlamento inglese dopo la morte del conte di Glocester ebbe esclusi della successione al trono i discendenti cattolici di casa Stuarda, e così annullata la vocazione della duchessa di Savoja prima chiamata a succedere dopo la principessa. Sofia di Danimarca, il Duca avea introdotto innanui al Parlamento stesso per mezzo de, conte Annibale Maffei, suo ministro a Londra, formale protesta a salvaguardia del suo diretto (16 aprile 1701) (1); ma siffatta protestazione e



<sup>1)</sup> La Duchessa d. Savoja, anta da Eurichetta, figlia di Carlo I e neoglie del duca d'Orleana, era la prima chiamata dopo Guglialmo III

neanco il riconoscimento di Giacomo III turbarono punto le buone relazioni con Guglielmo III, sapendo questi che il primo atto a nulla conduceva, a che il riconoscimento era natural conseguenza della celleganza colla Francia. Laonde Vittorio Amedeo II conoscendo che nelle mani del re atava la somma della Grande Alleanza, e che le proposte per suo mezzo introdotte avrebbero a Vienna migliore accoglienza, fece chiedere dal re il Monferrato e il Milanese. La Corte im-

e Anna principessa di Danimarca. La protesta fu presentata il 6 di aprile 1701 dal conte Annibale Maffei, nostro ministro a Londra, e fu da me pubblicata nella Storia della Diplomazia di Casa Savoja, vol. III, pag 294. — Il seguente alberetto genealogico della Casa Stuarda pone sott'occhio i diretti della Duchessa.



(a) De ciò al vede che, morte Maria ed Anna di Danimarca, non essendo Giacomo II, detto il Pretendente, riconosciuto fig io legittimo di Giacomo II, Anna di Orienna, per diritto creditario, avrebbe dovuto succedere alla Corona inglese come l'unica discendente di Carlo I.

(b) La posterita maccinle dell'Elettore palatino si era estimia nel 1685. La suz discendenza femminile era diventata cattolica, eccetto sa Esettrice Sofia.

(c) Secondo il dogma maschile della stretta legitimità dopo la morte dei due ultimi Stuardi. Edoardo ed Enrico Benedetto, la Corona inglese sarebbe toccata a Casa di Savoja.



periale dichiarò inaccettabile la domanda, e Vittorio Amedeo, sempre per mezzo di Guglialmo, se spregò zieghe il senso, sponendo che non inchiudeva nella sua istanza nè la provincia Cremonese, nè la Mantovana, le quali rimarrebbero all'imperatore, e che oltre di ciò avrebbe cedata la Savoja per gratificarne gli eredi del duca di Mantova. Il conto Salvaj che nel frattempo cra ritornato a Vienna, venuto a Torino nuovamente con mandato più ampie, annuaziò (1º luglio 1702) che l'imperatore darebbe al Duca il Monferrato, l'Alessandrino e i feudi imperiali delle Langhe; e appresso con altra lettera del 16 settembre dichiarò che cederebbe ancora Valenza (Archivi del Regne, Loc. cit.).

Vittorie Amedeo, avvedutom non course conneguibile la occasione dell'intrero Milanese, richiece di consiglio la regina Anna, succeduta a Guglielmo. Ella intino d'allora et chiart buona parente, e coll'andar degli anni il vantaggiare a suopotere il duca di Savoja le parve debito di concienza. " Io ho privata la casa di Savoja (diceva ella) della speranza della corona della Gran Bretagna per causa della legge che escluse 1 principi cattolici dalla successione inglese , (1). Ella, adunque, conoscendo le mpugnanze insuperabili dell'imperatore, confortò il Duca a moderare le domande fatte. Scindevanci in contrarie sentenze i consiglieri di Vittorio; il conte della Tour opinava che si perseverasse ancora nell'amicisia francese: il marchese di Priero propugnava la causa imperiale. Il Duca, pregando al consiglio della regina Anna, si accostò al parere del marchese, e restringendo le sue dimande, chiese il Novarese, l'Alessandrino, Tortona, Valenza e la Valsesia. Il conte Salvaj fece un accondo viaggio a Vienna, e sul principio di novembre fu la terra volta in Piemente conordine di accordarsi col principe Eugemo pel proceguimento del negoziato e di offerire al Duca il Novarese e la Valsesia, oltre al Monferrato. Doleva ad Eugenio il vedere con fatto amembramento della Lombardia, che giudicava fosse per

<sup>(1)</sup> Queste parele si leggons nella Relazione di Pietro Maliare le sopra la sua legizzone in laginiterra nel 1712

portare troppo grande diminuzione della potestà imperiale in Italia; perciò addi 3 febbrajo 1703 presentò un nuovo abosso di convenzione, nel quale a nome dell'imperatore propose la cessione del Monfecrato e del regno di Sardegna (Arch. del Regno, Loc. cat.). Confidavasi egli che l'acquisto del titolo e della corona di re avrebbe vinta nel cugino egni altra considerazione di utilità.

Ma Vittorio Amedeo II che badava al sodo, replicò al principe che l'isola di Sardegna non gli conferiva che an vano titolo, senza alcun accrescimento di potenza, nè in egni caso egh avea forze que proprie per difenderla da aggressioni esterne. Ricusata la profferta, insistette sulle condizioni per l'addietro poste, e parendogli già bastevolmente durata la pratica, strinse il discorso e chiese: Gl. fossero dati Monforrato, Alessandria, Valenza, Valeesia e il distretto della Lornellina in luogo del Tortonese; l'Inghilterra entrasse mallevadrica dei patti; gli si conferissa il comando dell'esercito e autorità sul commissariato delle truppe imperiali: gli ni conservance e riconoscense il diritto eventuale alla successsione di Spagna: si tenesse segreto il trattato, finchè gl'imperiali avessero conquistata in Lombardia una qualche piazza d importanza, ed egh fosse in grado di ritirare le sue truppe dell'esercito gallo-ispano. Sono notevoli, riguardo alla guarentigia dell'Inghilterra, la parole seguenti di una lettera del marchece di Priero al conte di Harrac ano dei ministri austriaci incaricati di condurre il negozio; "Persiste pure · S. A. R. nello stosso sentimento in ordine al a garanzia \* dell'Inghilterra e Olanda, portata dall'accennata ultima me-· moria, cho S. A. R. ha giudicato indispensabilmente neces-\* saria per la sicurezza e manutenzione del trattato; poiche \* rebbone habbi S. A. R. riposto tutta sua fiducia nella beaigna propensione della M. S., da cui aspetta e vuole rico-\* noncere tutti li suoi vantaggi, deve con tuttociò promet-\* tersene in gran parte l'effettuazione dul'impegno di que le Potenze, le quali hanno serm re havato el pretendono tut-\* tavia di bavere il maggior arbitrio sui trattati di pace , (1)



<sup>(1</sup> Letters, del 26 di maggio 1703 Archivi del Regno, loc cit Camra, A primo Es di Cast Serve.

III. L'Inghilterra e l'Oinada sollecitarone l'Imperatore di spiccar il duca di Savoia dalla lega francese a prezzo delle chieste cessioni. Il duca di Vandomo avea nel trascorse anne fermuti i progressi del principe Eugenio, e maggiori cose apparecchiava nel corrente, le armi dell'alettore di Baviera ramoreggiavano nel Tirole e stavano per congiungerai coll'esercite di Vandomo, la qual cosa avrebbe intercettate le comunicazioni dell'Austria coll'Italia; di compre maggior momento diventava perciò l'unione del Piemonte. Leopoldo seconsenti alla domanda di Vittorio, e il conte Salvaj ne informò il marchece di Priero, anaunziandogli che partirebbe toeto per Torino un alto personaggio per ultimare il trattato. Questi era il conte di Aversperg. Viaggiò in massima segretazza col nome di Constantin, e giunne a Torino il 12 di lugho del 1703. Fu alloggisto in una villa del marchese di Priero nei contorni della citta, e il Duca si abboccò con lui verso la mezzanotte del 13 (1)

Ma non chiudeva gli occhi il vigile Phelypeaux. Già avea disapprovate che la corte di Verasglia avesse mostrate degideno che Vittorio non andasse in campo nel 1702; odorava e sapeva di buon luogo che correvano messaggi e corrieri tra Vienna e Torino, e incalsava il marchese di Torcy significandogli che bisognava contentare il principe di Piemonte. ed opprimerlo Lingi XIV fastidito di queste rimostranse gli fece rispondere di cessare da consigli. Phélypeaux segnò ricovimento dell'ordine, protesto di avere acritte secondochà la coscienza gli dettava, e term ni il dispaccio con queste parole. qui cult decipi, decipiatur (2). La contoma di Vorrua avvortì il nostro ambasciatore delle voci che correvano attorno, e il Duca procedendo con diligenti cautele seppe impedire che delle pratiche que uscisse prova alcuna cortificata. Nel 1703 raddoppiarono gli avvim dell'invinto francese, e pervenivano nelle stesso tempo a Parigi altri riscontri che davano maggior peso alle sue rivelazioni. Il ministro imperiale a Roma avea dette senza ambago che gli allesto potevano fare a fidanza col duca

<sup>()</sup> Loc cit.

<sup>(2)</sup> Archivi del Regno, Negoz, con Pricecia, muzio 19

di Savoia; a Lisbona, dove i confederati erano riusciti a distogliere il re dalla lega borbonica due anni prima conchiusa, e aveaulo condotto a dichiararsi contro Filippo V. affermavasi che il trattato col Piemente era già sottoscritto. e si aspettava solamente il momento opportuno per renderlo pubblico. Queste voci non ottennero piena gredenza presso Luigi XIV, ma tattavia, fatto chiamare il conte di Vernone. gliene pariò con piglio risentito. Vittorie Amedeo, perplesso e agitato dalla febbre dell'ansietà, andò al conte di Aversperg e gli dichiaro che troncava ogni negoziato, cosicche questi ecriveva il 25 di agosto: \* Rispondo in poche parele alla vostra lettera dicendovi che il trattato è rotto; un terror panico si è impadrozito del Duca, nè si vide mai uomo. alcuno perdere com substamente la tramontana com'egli \* Date, vi prego, questa notizia a chi dee saperla, e siccome \* spero di vedervi tra breve, vi narrerò allora i particolari dell'avvenimento... Nondimance quando l'inviato imperiale. ei fece a tor commisto. Vittorio lo soprattenne del partire. anzi, albergatolo nel palazzo, ripigliò le trattative.

Lo spavento manifestato dal Duca era vero in parte, ma in parte può creders artifizioso, poichè risulta che Luigi XIV verso la metà di agosto gli fece proposta per mezzo di Phélypeaux di riformare il trattato del 6 di aprile, invetandolo a significare le condizioni che bramava. I Duca era in piena rotta coll'invinto di Francia che accagionava di travisare le sua parole nel rifecirla al re, calumniando la sua condotta e le sue intenzioni, lo ammon) per iscritto che quinc'inpanz non tratterebbe più verbalmente con lui, e rispose, quanto alla nuova lega, che di nul altro era egli desideroso fuorche di continuare nella grazia del re e si rimotteva al benep acito di S. M. pregandola di acconnare ella stessa i vantaggi che era sua mente di concedeigli nella nuova convenzione. Di qui ritornò in campo il solito cambio della Savoia e del Nizzardo col Milarese o col Monferrato. Il Duca era dunque in buono stato per negoziaro, perche i due avversari gli stavano attorno e cogli alterni blandiment, gli facevano sent re il pregio della sua alkanza. Ma promovagli sopra tutto di ziturare le truppe dal carrio di S. Benedetto, avendolo il conte di Vernone avvisato per tempo che un bel fit esse poteano essere ritenute e disarmate. Importava perciò tirare il negoziato in lunga e non discoprirsi che al termine della campagna. Sapeva di camminare su di un terreno adruccio-levole e che un'imprudenza o il caso potevano metterio a fondo; e queste avvenne.

Il marchese Phélypeaux avea intelligenze occulte in corte, tantochè nel libello che ecrisse posteriormente contro il Duca, parla di due Dahle amiche ed infedeli, di cui l'ambacciatore tace il nome, e che lo ragguaghavano di ciò che vi si diceva e faceva. Per questo mezzo seppe che Aversperg era giunto a Torino, e che era alloggiato a palazzo.

Prima di questo tempo era giunta a Torino la contessa d'Arco, amica dell'elettore di Baviera, già venuta in Piemonto nel 1691, e ora ritornatavi, per quel che si presume, a spiare con femminile diplomazia le mosse di Vittorio Amedeo II. Viveva eplendidamente, ricoveva la primaria nobiltà, ed era tutta della legazione francese. Questa l'una Dahla. L'altra era una Lecomte, già nutrice della duchessa Anna, ed ora al suo servizio come cameriera. Scoperta, ebbe lo stratto dalla reggia e dallo Stato (1). Il medesfino avvenne più tardi alla contessa d'Arco.

IV. Luigi XIV per molti segni rendendosi certo che il duca di Savoia faceva intelligenza con Vienna, fermò di tagliar di netto il maneggio, e mandato all'ambaeciatore d'intrattenere Vittorio a parole, ordinò a Vandomo di disarmare le truppe piemontesi, che erano al campo, entrare quindi in Piemonte a gran giornate, e là significare al Duca le sue volontà.

<sup>(1)</sup> Nelle precedenti edizioni di questo lavoro io avea scritto che la contessa di Verrua dovea essere una unile dun Palile e quella che "avvertiva" dapprima la contessa d'Aveo e il marchese Phelypeaux dei trattati er l'invisto imperiale . Sittatto errora che la cronologia dimostra aperto, fu da me correcto nella Storm della diplomazia della Corte di Sargio, vol. III, p. 277, essendone stato avvertito dal conte Federico Scropis nel diligente suo scritto Marie Louise Gabrile de Saroie, renes d'Espagne, Torino, 1865. La Verrua più non èra in Torino nel 1708, essentone ascita sel finire del 1700, ed era allora in buosi termini con Vittorio Amedeo II, a cui per mezzo del conte di Vernone dava conterna dei mospetta che correvano sel suo conto.

La campagna del 1703 erasi aperta con lievi scaramnecie nel Modenese e nel Mantovano contro al generale Stharemberg, che, assente Eugenio, comandava gl'imperiali. Quivi Vandomo ebbe ordine d'inviarsi nel Trentino e congiungersi coll'esercito di Massimiliano di Baviera, che guerreggiava felicemente nel Tirolo Giunto ad Arco oltre il lago di Garda vennegli nuova che l'Elettore era atato al tutto disfatto dai Tirolesi levatisi a stormo, e dagli imperiali che ora lo inseguivano. Vandomo, fallitagli l'impresa, tentò la cuttà di Trento, ma venutogli infrottuoso l'assalto, ritornossene all'usata sua stanza di S. Benedetto, dove gli pervennero i comandi del re contro le truppe di Savoia.

A quattro mila uomini soltanto sommavano i nostri, oltre a un migliato di malati che giacevano nell'ospedale di Cremona. Vandomo il 29 di settembre chiamò a sè gli uffiziali e nello atesso mentre fece accerchiare i soldati dalle milizie francesi; agli uffiziali annunziò che erano prigionieri, perchà il Duca loro signore avea mancato di fede al re : i soldati fè disarmere e volle incorporarii nelle compagnie sue. Luigi XIV scriveva quindi il 6 di ottobre al suo generale di notificare al Duca che l'arresto delle sue truppe era stato comandato a fine di ottenere alcune piazze di sicurezza in Piemonte e di costringerlo a ridurre le milizie ducati sul piede del trattato del 1696. Accettando queste due condizioni Vittorio godrebbe della neutralità nella presente guerra e non riceverebbe altra offess delle armi francesi. Le stesse cose scriveva sotto la stessa data a Phélypeaux. Sono perciò invenzioni e la lettera oltraggiosa che alcuni atorici dissero scritta da Luigi XIV a Vittorio Amedeo II, e la fiera risposta a questo attribuita, e da più di uno storico riferita come cosa vera {1}.

<sup>(1)</sup> Vedi i Documente in fine del volume. Se non prendo arrore di memoria, il conte Costa di Benuregard pel primo diede capitalità nelle suo Memories historiques de la R. Maison de Sasoie alle due lettere apocrife, che duole in rivedere prodotte da Luisa Enredo quila locata sua opera intorno ad Anna di Savoja e dall'autore decia introduzione al Detail et Journalier de siège de Turin, or dianzi puoblicato per la prima volta in Cuamberi, 1896.

I nostri, fatti prigionieri nel medo raccontato, furono dispersi in varie città di Lombardia. Adescati con lusinghe adarruolarsi sotto le bandiere francesi, stettero saldi, e pochismmi fallirono all'onore di soldati e di cittadini. In processo di tempo trovarono modo di fuggirsena or dall'uno, or dall'altro luogo di confino, e per quel di Piacenza e per le terre del Genovesato tramettendos, fecero in Plemente ritorno pressochè tutti. Ora intervenne che circa guaranta uffiziali toccarono Genova nel mese di dicembre, e cinque di essi salirono con poca prudenza su di una feluca a visitare il porto. Due barche spagnuole che stavano adocchiandoli, vennere lorcontro, li presero o tradussero al Finale. Il nostre agente in Genova e il ministro imperiale introdussero richiami e protesti presso la repubblica, la quale alla sua volta protestò in Francia contro la violazione delle sue acque territoriali, e mandò ambasciata a Luigi XIV, chiedendo la liberazione dei cinque uffiziali. Tutto riuscì vano, e i catturati non farono liberati, se non tempo dopo per via di cambio.

V Vandomo dopo il fatto di S Benedetto camminò speditamente verso il Piemonte con una parte dell'esercito, ben prevedendo che la risoluzione presa del re potava essere cagione di gual alla causa francese (1), e il sedici ottobre, per un trombetto informò il marchese di Santommaco che avea proposizioni da fare e manderebbe un uomo a posta il giorno dicianove. Santommaso rispose che il Duca voleva anzitutto sapere quali fossero quente proposte, e il venti



<sup>(1)</sup> Ecco e à che il duca di Vandomo seriveva al marchese Phelypeaux il 29 di settembre 1 03: " Je siena, monsieur, amount l'ordre positif que j'en ny recu du May, de masteurer des troupes de M. de Sarvye et de les désarmer L'armée marche dans ce moment au nombre de trente escuirons et de ringt sur bataillons, et que sera le seine ou le dux sept d'octobre au plus tard sur les frontières du Pédmont. J'ny creu qu'il estait adversaire de rous doi ner atis de tout occy afin que vous premise rotre temps pour exécuter les ordres que cous aurés receus du Roy, sur ce qui regarde M. de savoye l'our moi je n'en ay point d'autres que d'entrer dans son pitys, à moins, monsieur, que vous n'obligiée or Prince de faire ce que le Roy desirers de luy. Je souhaite de tout non cœur que cela se termine de celle manière, car c'est une guerre de plus qui nous occupera une armée sans que je rous les dise etc. «.

Vandomo scrisse da Casale chiedendo due piazze di guerra e la riduzione delle truppe. Il 24 Santommaso annunziò al generale francese che avea spedito un corriere a Parigi e aspettava riscontri La risposta del re Luigi confermò le dette domande, e quanto alle fortezze nominò Verrua e Cuneo. Vittorio per risposta gli protestò la guerra.

Il tempo trascorso del giorno dell'insulto non avea egli pansato in ozio, e il corriere spacciato a Parigi e le ambigue risposte alle lettere di Vandomo erano viluppi per alleutare la marcia dell'esercito francese che già gli stava sopra, e per raccogliere contro il nemico le aparse soldatesche Pervenutogli il tre di ettobre l'annunzio del fatte di S. Benedetto, ordinò immantinente che le porte di Torino si chiudessero, quanti francesi vi fossero, ni sostenessero, e con essi gli ambasciatori di Francia e Spagna. Tre compagnie di cavalleria francese che passavano a Pianezza, fece prignoni, sequestro due batelli che navigavano il Po carichi di polvere e di due mila fucili Cacciò dagli Stati la contessa d'Arco accusata di ever ordita non so cho trama por impadronirsi della sua persona, mentre ritornava a Torino da la Veneria: bandi nuove leve, chiamò le milizie, armò i cittadini, prese a cingere Torino di palizzate, e destò alle armi i Valdesi, mandando commissari nelle valli per armarli Quindi spedi il conte Tarmo a Vienna, il marchese Del Borgo in Olanda, e il presidente Mellarede in Isvizzera per negoziarvi la neutralità della Savoia (1). Lu g. XIV. dopo l'arresto del auc-



<sup>(1)</sup> Il conto della Tour rassegnò tutti i suoi infizi, quando seppe la dichiarazione di guerra a la Francia da lui d'amprovata. Phetypenux fe trattato duramente, e, quando fu ritornato in Francia, atumpò un opuscolo in sui narra le aspresse mategli Per quanto si vogliano credere engerato le sua accusa, è da credere che abbiano qualche parte di vero, e perchè Vitturio era invelenito contro di lui, e perchè pià esecutori degli, ordini dei principa trapaisano di leggori il segno nell'interpretare la volonta sovrana che si manifesta nell'ira. Phety pesua nel suo libello nega di aver detto che il Re aveo diritto li disermare le trappe del Dica, per ne era al sondo di Francia, e quin a pag. 78 serve che non scalement les troupes de Sacoye, mais in personne de S. A. R. même étaient à la solde du Roi sea maitre, e noquange: S. A. R. a demandé quanze milia écan par moin pour sa personne et treute ciny mille écas anest pour les troupes qu'il nons a fournes,

ambasciatore, fece a una volta pigliare il conte di Vernone e i piemontesi residenti in Francia. A Madrid il commendatore Operti abbe la atessa sorte Il cambio di questi ambasciatori fatti prigione successe nell'anno seguente (il 4 di maggio 1704).

VI. Venne in pari tempo allo strette col conte di Averaperg, a cui dichierò che acttoscriverebbe il trattato, purchè gli in cedesse, oltre i paesi già descritti, il Vigovanasco; il disarmamento delle aus truppe essere neguito da che gli imperiali non aveano mantenuto il negreto, ed aveano anzi alterata la verità a Roma e a Lisbona, affermando già conchiusa la lega. Essere egli negli estremi frangenti ridotte, la Francia averle mertalmente offeno, ma offerir pace e termini di accomodamento, Vandomo invadere il Piemoute, e lo Stato correre a certa ruina opponendosegli, pure porrebbeni a ogni sharaglio, se trovasse corrispondenza nella corte di Vienna, se ne avease ripulas, caderebbe alla fortuna, e si getterebbe in braccio di Francia.

Aversperg protesto che Leopoldo non avrebbe mai menata buona questa nuova pretema del Vigevanasco; ma Vittorio insistendo e minacciando, il negoziatore si arrese, dichiarando per altro che oltrepassava i suoi poteri. Di tal guisa il trattato ebbe compimento il di otto di novembre 1703. L'imperatore prometteva di far includere il Duca nella Grando Allenna e di mandare in Piemonte ventimila nomini

me c'est sur se pied là que se traité a été signé et executé inmolablement de notre part. Nel trattato del 6 aprile 1701 non si parla di ciò; ma se la conferenza era stato detto che dei cinquanta sula scuta menuli, trentacinque mila erano per la paga selle truppe, è quindici mita come piatto del genera issumo, il che spicira le parvie del Phelypeaux. Leg gen pure nest opuscolo in discorso che il 28 di ottobre 1708, dopo la dichiarazione di guerra, il maggiore di piazza di Torino pubblicò un bando con cui permetteva di auminizare qualunque francese, e prometteva mezzo lugi d'ora per testa. Il dice di Vandorno arendo rignificato al doca di Savoja che per ogni testa francese avrebbe fatti impiccare dolici premontera per mano del carnezice, il bando sarebbe rimato acuza effetto. Non potrei ni affermare nè negaré la pubblicazione di quesi or ine barbar no tuttava se non è vero, non è almeno improbabile, chi ricordi la narrazione del Borghese di Rivoli da noi riferita nel cap. X. Dirò bensì che esiste un bando del 10 di maggio 1704, con cui è fatto divieto li necidere i disertori dell'esercito nom co

cha speccrebbe del proprio; il Duca se scriverebbe quindici mila e terrebbe il comando delle armi collegate; la regina d'Inghilterra e l'Olanda gli pagherebbero a tal sope ettanta mila scudi al mese, oltre cento mila per le prime spese di guerra.

L'imperatore in nome proprio cedette il Monferrato e in nome dell'arciduca Carlo suo secondogenito, già proclamato re di Spages, cedette Alessandria, Valenza, Lomellina e Valseria coi territori e dipendenze loro; patto espresso che le fortificazioni di Mortara in Lomellina alla pace si distruggessero, ne si potessero dal Duca redificare: non fosse lecato di rifare le fortificazioni di Casale atterrate nel 1695, e le truppe spagnuole che dal marchesato di Finale e dal Genovesato venissero nel ducato di Milano, e viceveria, aveniero libero passo nel Monferrato. Confermò inoltre il diploma del 1690 circa l'acquisto dei feudi imperiali, e investi il Duca di egni diritto e searcizio di diritto sopra i feudi delle Langhe dipendenti dal ducato di Milano; riconobbe il diritte di succesaione di Casa Savola alla monarchia Spagnuola, giusta la dichiarazione testamentaria di Filippo IV. L'imperatore si obbligo pure di adoperar le armi (dopochè fossero ricuperate le provincie :taliane spettanti a Spagne) per conquiatare le terre occupate da Francia al di qua del Monginevro, e chiudere oggi adito ni francesi in Italia; queste terre alla pace generale cadrebbero in potestà dei Duca. Il presente trattato sarebbe guarentito dall'Inghilterra, dall'Olanda e dagli altri principali coltegati.

Seguivano i capitoli segreti, fra cui i tre seguenti erano i più rilevanti. L'imperatore cedeva il Vigevanasco e cinque terre del Novarese. Gli Elettori dell'Impero entrassero mallevadori del trattato; dopo la ricuperazione della Lombardia e delle Due Sicilie si portassero le armi in Francia; le conquiste che si farebbero nel Pragelato, nel Delfinato e nella Provenza apparterrebbero a Savoia, quelle nella Franca Contes e nella Borgogna all'Austria.

La prima delle dette condizioni spinoque assai a Leopoldo I, il quale, come il suo legato avea preveduto, non ratificò il trattato, se non dopo avervi introdutto di suo parecchie modificacioni, ed aver copratutto cancellata la cessione del Vigevanasco. Ma le rimostranze del marchese di Priero e del conte di Tarino giunti a Vienna lo persuascro finalmente ad accettario nei termini riferiti, salvochè l'articolo sopra Vigevano fu rifermato, e l'imperatore si obbligò di cedere in vece del Vigevanasco altre terre del Milanese dello stesso valore e da determinarsi posteriormente (1). I due capitoli copra i fendi delle Langhe e su Vigevano, dall'imperatore centro suo grado convenuti, cagionarono di poi gravi querele e dissapori fra le due Corti, come diremo a suo luego, e da ultimo non furmo dall'Austria osservata.

VII. L'Inghilterra e l'Olanda, appens Vittorio Amédee II ebbe dichiarata la guerra, aborsarono il primo sussidio di ceuto mila scudi; ma il trattato di accessione alla Gran Lega fa alcun tempo ritardato, primieramente per le differenze insorte circa la ratificazione dei capitoli che non petevano essere dall'Inghilterra e dall'Olanda guarentiti, finche non fessero definitivamente fermati, in secondo lungo perchè la Potenze marittime non intendevano di dare il sussidio mensite in ottanta mila acudi, ma di mantenerlo nella somma etabilità nell'ultima guerra. Queste difficoltà spianate il trattato sell'Inghilterra fu sottoneritto in Torine il 4 di agosto 1704 da Riccardo Hill per la regina Anna, e dal cente di Ver-



<sup>(1)</sup> Ecre il teste dell'articolo sepra il Vigeranacco. Com Sua Celulado Regia provier semionio per supradictum Trustatum Foderia su pressas provinciam seu Ditionem Vigeranum, valgo l'agranacce dictam, dende cisam quinque victos in Territorio sevariensi situa, si mariamo Pracolam. Palestrum. Rivoltellam et Langoscum, in se suosque suocessores transferri petient, ratione autem borum locarum difficultates quadam se se objeccint. Sacra Coesares Majestas, attenta animi gonorositato et constantia, qua Celutado una Regia se se quasi matimis periculis et damino pro causa communi enposita et incessanter expent, cupiensque ampliores munificentiae sus effectus in candem conferre, demarat quod esdem ejusque successoratus nos tasto a pro supradictia quanque Vil sa sea etiam pro Di ione aru Provincia Vigeranacco alia loca ajuadem pratti et raloris, habito scilicet respectu tam ad mamerum pagorum et subditorum, quam ad quantitatem redituum, et ad spatium seu amplitusiaem socurum in Statu Montolaccus, et quidem a partitus Sua Regia Cela tudinis territorio comignia cedera et assignare velit, il que et un translations orinimoda proprietata dominacta et jurisdictionis calium forma et modo que renque cembras las te sunt quantitatica comignia cedera et assignare velit, il que et un translations orinimoda proprietata de las testimas et jurisdictionis calium forma et modo que renque cembras las testimas comignia cedera et assignare velit, il que et un translations orinimoda proprietatas de las testimas cembras estatus de la testima de sunt que comissionem de sunt que sunt que su la sunt que sunt que sunt que renque cembras las testimas comissionem de sunt que su provincia de sunt que su provincia de su provincia de su p

none pel Duca. I principali articoli furene questi, il duca di Savoia venne compreso nella Gran Lega. La regina guarentì tutte le stipulazioni e cessioni fatte dall'imperatore col trattato del 1703; essa non farebbe pace finchè il Duca non fosse ristaurato in tutti gli Stati suoi, obbligandosi di far ei che le possessioni francesi al di qui delle Alpi venimero sotto il suo dominio, e di pagare gl'indicati ausadii per tutto il tempo della guerra e per due mesi dopo la conclusione della pace. Grarenti pure la successione di Spagna. Il Duca per parte sua terrebbe in armi quindici mila nomini e somministrerebbe il pane e le munizioni da guerra si rifaggiti francesi che venissero a servire nelle valli protestanti; promise inoltre agevolezza commerciali. Seguivano quattro articoli segreti: eoi due primi la regina mallevò gli articoli segreti stipulati coll Austria, coi due rimanenti si obbligo di mantenere il Duca nei pacci conquistati in Pragelato, Delfinato e Provenza e apecialmente in quelli posti al di qua del Monginevro: e il Duca promise libero il ritorno nei Regi Stati a tutti i orotestanta uscrime nel 1696, parchè non cercassero di pervertire i cattolici dalla loro religione, e confermò i privilegi conceduta ai valdesi coll'edutto del 1694.

Il trattato coll'Olanda fu-sottoscritto all'Aja il 21 di gennaio 1705 negli stessi termini di quello atipulato coll'Inghilterra,

VIII. Oltre a queste negoziazioni Vittorio Amedeo II aprì quella affidata al consigliere Mellarede, propenendo agli Svizzeri di chiedere per la Savoja il benefizio della neutralità accorto concetto che, o poneva in salvo quella provincia, o contringeva gli Svizzeri a prendere le armi contro la Francia, quando la neutralità Savoiarda fosse stata violata. Ma l'inviato francese frastornò la pratica, e intanto la Savoia fu invasa: tuttavia nel 1704 Luigi XIV dovette dichiarare alla Dieta Elvetica radunata in Basilea che riconosceva neutrali le provincie del Chiablese e del Fausaigny, e impegnare la real parola che non avrebbe ma aggregata la Savoia alla corona di Francia (1).



<sup>(1)</sup> Il Mellareda scrisce la relazione della sua commissione: essa tro-

Non à lodevole cosa il venir meno della fede alle politiche congiunzioni, e merita biasimo il trattar col nemico cenza asputa, e però a danno dell'aliento: tuttavia, voglinsi o non voglissi, la ragion di Stato ha proprie norme e proprie leggi. e abbiam veduto che cosa pensance Guglielmo III ci pure riconoscendo Filippo V. La Lombardia in mano dei Borboni pertava la servità del Piemonte; bese operò Vittorio Amedec Il ponendovi impedimento. Vero è che non era necessario il collegars; cost frettolosamente con Luigi XIV nel 1701, e che l'averlo fatto con ammo disposto a non perseverarvi, se e accettabile a chi tutto ragguaglia alla utilità, non è scusabile presso coloro che più altamente giudicano delle azioni umane. Fu il duca Vittorio accusato di avere durante la campagna del 1701 comunicato al principe Eugenio informazioni circa i divisamenta dei generala francesa; al che, se vero fosse, degne ei sarebbe d'ogni biasimo; ma è falso, nè a lui avrebbe giovato il farlo, nulla di terminativo essendes: ancera appuntato. Fu pure incolpato di avere contro i due suoi generi mosse le armi; ma chi dirà che un principe debba, per rispetto delle dinastiche attinenzo, lasciar venire il regno suo in soggezione stranjera? Vittorio Amedeo accostandosi alla Grando Alleanza. ricuperava la propria liberta, accomunava la sua causa con quella della indipendenza dell'Europa, e ampliava gli Stati, metto e dispregevole reggitor di popoli ci sarebbe etato tenuto, ac a questi interessi avesse anteposti i domestici affetti. "Quanto a Luigi XIV le vicende della guerra fecero chiaro che egl. si consigliò piuttosto coll'orgoglio che colla pradenza trascurando e disdegnando di cattivarsi Vittorio Amedeo, dopo che nella guerra del 1690 aveva sperimentato di che tempera avversario el fosse, e come le armi francesi avrebbero incontrato duro inteppo in Italia, nimicandosi il sovrano del Piemonte (1). Il ze nel 1700 disdisse gli accordi da lui



vasi nella Bill oteca di S. M. Ho recati i document, ad essa resativi nel volume XX, serie II de le Memorie del a R. Accademia delle Scienze di Torino col titolo. Della neutratita della Saraja nel 1703. Narrazione e Documenti.

<sup>(1.</sup> Vedi Le sciecle de Louis XIV di Vol aire.

stesso divisati e proposti, pretestando il rispetto della integrità della monarchia, mentre che per trattato cedeva i Paesi Bassi alla Baviera (7 settembre 1702); quindi con vane mostre prese a dondolare la corte di Torino, la quale non potè non avvederai del giuoco. Stava in lui il rendere sincera l'amicizia e assicurare l'alleanza sopra la comunanza degli interessi, mantenendo le condizioni stipulate nel 1696 e riformate da lui etesso nel 1700. Nel volle, e si appigliò alla violenza, allorchè il Duca nulla avea per ance conchuso coll'imperatore. Infatti il disarmamento di S Benedetto seguì nel giorno 29 di settembre, e la convenzione coll'Austria fu sottoscritta quaranta giorni dopo, cioè l'otto di novembre (1).

L'abate e poi cardinale di Polignac, plenipotenziario di Luigi XIV al Congresso di Utrecht, confessò nel 1712 al marchese del Borgo plenipotenzario nostro, che le due guerre fatte al Piemonte erano etate due gravi errori, dei quali non doveasi accagionare il re, mai suoi ministri. E non altrimenta giudicarono altri diplomatici di quel tempo (2).

.2) Vedi Blonds, Anecdotes sur la Cour de Sardagne, insenti nel vol. XIII della Miscellanca di Storia Italiana, edita per cura della R. Le-

putazione di Storia Patria



<sup>(1)</sup> Il conte Costa di Beauregard erra gravemente ecrivendo (Mimores instoriques de la R. Maison de Saroie, vol. II) che il trattato coll'imporatore fu sottoscritto il 5 gennato 1708. E questa sua affernazione fu ripetuta dal Sismondi (Hist. des François, vol. XXVI., da Enneo Martin (Histoire de France, vol. XIV), dal marchese di Courcy nella sua opera La coalision de 1701 contre la France, vol. I; e mentre acrivo questa nota, dal sig. Vermer, che nel vol. Vi, serie IV delle Minoria de l'Académie de Saroie pubblicò uno scritto sopra Le Siege de Turin, come proemio a un Diario inedito dell'assedio.

## CAPITOLO XV.

## Seconda guerra contre la Francia. Campagna del 1703, 1704 e 1705. Assedio di Verrua.

I. Provveduto di nuove alleanze, e dall'entusiasmo dei popoli incorato, Vittorio Amedeo II, cinto d'ogni banda dal nemico, mostrò il viso alla fortuca, rinnovando gli audaci esempi del 1690. Nel manifesto di guerra disse: "Finisco di "rompere un'alleanza che fu a mio danno già violata. Pre"ferisco di morira colle armi al a mano, all'onta di lasciarmi "opprimere ". I popoli secondarono il suo ardimento, e presero volenterosi la armi, lasciando l'aratro e le botteghe, e sopportarono le nuove gravezza senza rimbrotti o troppo mal umore. Diedero i Piemontesi glorioso esempio di ciò che possano le fiazioni guidate da valoroso principe, quando veggono nel loro principe sè stesse um liate.

Il soccorso degli imperiali stipulato nel trattato dell'otto novembre poteva solo esso rattenere la rovina del Duca, circondato dalle armi francesi e di per sè impari a sostenere lunga difesa; ma fra gli aruti imperiali e lui etavano l'esorcito e il braccio terribile del Vandomo. Il principe Eugenio, consigliatore e promotore vivace della nuova lega, soliecitava ora che pronti e poderosi si sped ssero i rinforzi al perigliante cugino, e in effetto giungevano ordini incalzanti da Vienna; ma nell'eseguirli stava il punto. Giudo di Stahremberg, cui era commessa l'impresa, mandò dapprima verso il Piemonte il generale Annibale Visconti che con tre mila caval.i per Piacenza e la valle del Tidone, ora ev tando i grossi corpi ne-

mici mandatigli contro, ora i piccoli disperdendo, pervenue insino a Serravalle nel Genovesato. Ivi, sopraggiunto dai francesi condotti in forte numero dal generale Medavi, dovette venire a disuguale cimento G. imperiali disperatamente pugnando, uscirono dalla etretta, lasciato tuttavia un miglisso dei loro sul campo Quindi per San Pier d'Arena e Sentri il Visconti, coi pochi suoi soldati toccato il Piemente, si congiunee col Duca che veniva a lui con dodici mila combattenti.

Da Occidente e da Oriente calavano a vendetta i nomici. Il conte di Tesse invase la Savoia aguerrata di difensori e la sottomice facilmente; indi, chiamato a guerreggiare in Italia, consegnò il comando delle que truppe al duca della Feuillade. Vandomo dall'altra banda, diviso in due corpi l'esercito auo, lasciò l'uno sull'Adige a guardia dei confini lombardi, sotto la guida del fratel suo il Gran Priore; si condusse coll'altro, che era il nerbo delle sue forze, sulla destra del Ticino. Testò indarno Vercelli, poi si veltò contro Villanova d'Asti, cittadetta che non potes far resistenza.

Lo Stahremberg visto slontanarsi Vandomo, pensò essergiunto il momento di seguire il Visconti e di venire in soccorso del duca di Savoja. Ingannò con artificiose mosse il nemico, e quando questi verso Garda gli si avviò contro, ed egli si dirizzò a gran cammino verso il Piemonte, facendo prova nell'arduo tragitto di arte e costanza rari. Stava gia per varcare la Bormida fra Castelnuovo e Stradella, quando Vandomo che, addatosi dell'inganno, le inseguiva a furia, g.i piombò addosso al passo del fiume. Perirono valorosamento i generali Solari e Lichtenstein colte loro schiere, ma il grosso della truppa afferrò l'opposta sponda, a Stabremberg, accorsatosi in tal man.era col marchese di Parella, il quale con sei mila Piemontesi veniva in suo siuto, e continuata sua via, s'incorporò col resto delle truppe ducali presso Canelli. Qui la stagione vietà il proseguimento de la catilita; Vittorio ne ando coll esercito a Vercelli, e Vandomo ad Alessandria per isvornaryi.

II. Con sinistri auguri ebbe principio la campagna del 1704. Il duca della Feurliade passò il Moncovino ed associo Susa; Vandomo venne novedamente sopra Vercelli. Fra Susa ditesa

da millo cinquecento nomini comandati da Giuseppo Francesco. Bernards, già comandante di Chersaco, indi della fortezza di Verrua; il quale dopo sei giorni di cannoneggiamento scess a patti, stipulando libera l'uscita a' suoi dal forte di S. Maria. dove eransi ridotti (12 giugno 1704). Vercelli era difesa dal conte Des Hayez, quello stesso che avea aggravata la mane sui Mondoviti, e sotto di lui il marchese Doria di Prelà comandava il presidio composte di milizie allora allora arraolate, e non disciplinate nelle cose di guerra; Vandemo con trenta mila francesi e nove mila spagnuoli la strinse gagliardamento d'asserdio; ma Vittorio Amedeo, avendola di ogni necessario munimento fornita, argomentavani che basterebbe a lunga e valida resistenza. Vandome aspramente l'assell; fece con vigore gli approcci, perirono de' suoi un migliato. Caduto infermo il governatore della città, e già aperta la breccia, si buccino di dedizione, la quale segui in effetto il di 19 di luglio 1704. Rimaco prigioniera la guarnigione di tredici battagironi e cinquecento cavalli; vennero in potere del nemico le artiglierie e le munimoni copiese; le fortificazioni, con tanto dispendio erette da Carlo Emanuele II, furono rane al suolo, imperocchè il sistema erdinate da Luigi XIV in questa guerra fu di abbattere le fortezza conquistate, per non doverle presiduare con i proprii noldati, il che avrebbe indebolito l'esercito campeggiante, e perchè, dopo la pace, gli rimaneva aperta la via del Piemonto.

Il Des Hayez giudicato da un Consiglio di guerra provo la infermita sopraggiuntagli, e andò assolto; il Doria, per quanto pare, non fu inquisito. Il Bernardi per la reddizione del forte di Susa venne chiamato anch'esas a rendere regione. Il Duca voleva ad egui costo un esempio di salutare severita, e compose a suo piacimento il Consiglio di Guerra, introducendovi tre magistrati civili, sui quali facca assegnamento. Birnardi fu condannato nel capo, non ostante la soraggiosa ditesa fattane dal cavaltere Balbo di Vernone. N'ebbe scandalo la cittadinanza essondosi saputo che i militari del Consiglio avesno in maggioranza dato il suffragio per l'assoluzione il che seperò maggiormente il principe. Il miserabile ci mandante di Susa già saliva il palco mortale alzato sulla



piazza della cittadella, quando un messaggio recò improvviso la grazia sovrana, ottenutagli a gran fatica dal ministro inglese Hill (1).

Il duca della Feuillade dal canto eue penetrò nelle valli di Luserna, il che ritorna in memoria un fatto che non vuole escere pretermesco in questo libro. Il generale francese, vuoi con minacce di ferro e funco, vuoi con promesse di libertà religiosa e larghi favori tentò l'animo dei valdesi chè stavano in armi . Gli fossero guida (ei diceval) nel valico dei monti difficili, e chiedessero la protezione del gran re, che di ogni privilegio gli assicurerebbe ... Gli abitanti di Val di Pellice, memori che Luigi XIV avea revocato l'editto di Nantos, e costretto il daca di Savoja alla cacciata del 1686. ributtarono adegnosi le proposte, e colle armi difesero i passi della lor valle, che ne pati rapine e incendi. Non com quei della valle di S. Martino, i quali, tra alletteti e spauriti. presi alle delci parole, si sommisere, e separaronsi dalle aitre Chiese Valden, Luigi XIV diminul loro il prezzo del sale, e costituì i valligiani in repubblica detta di S. Martino; il cui tenere si distese sino a Pomaretto e S. Germano, ed. ebbe per capitale il borgo di Perrero. Registrazo le memorie valdesi che prestamente fu infestata di malfatton, e cessò la sicureaza della persone. Durò quattro anni (1704-1709), e morì di qua morte guando, mutate le fortune, i francesi abbandonarono l'Italia e quelle valli alpine. La Fautlade, creata qualla repubblica, prese la via di Pinerole per accostarsi al duca di Vandomo, che lasciati seicento commi in Vercelli, già ai era mosso verso Ivrea. Pinerolo non più fortificata, e neanco murata dopo i. 1696, niuno schermo poten fare, e il nemico vi entro senza colpo di apada. Non vi fece sosta, e in breve spazio vi ritornarono le autorità ducali

lvrea fu virtuesamente difesa dal barone l'orcone e dal sig di Kirkbaum tedesco, il quale, a petizione del generale

Google

Capren, Al primo Sa di Cara Sinaja.

<sup>(1)</sup> Il comandante Bernardi da. Demna e del Salazzo (da me seguria nelle altre consulta e chiomata Corbino, e dal Carario, aclia ma Storio di Torino, vol. I, Bernara de Corbente Il Saleri nel suo Dario gli da il vero suo nome, o così pure Domenico Persero nel mo scritto intorno al presidente Lescheraine.

Stahremberg venuto in scepettosa sollecitudine per le molli resistanza di Susa e di Vercelli, tenno inseeme con Perrone il comando del presidio Espugnata la città, i due comandanti si ritrassero nei castelli della Castiglia e di Malvicino; quivi poi, ridotti agli estremi, tentarone di aprirei colle spade un varco fra i nemici, ma, circondati da ogni parte, rimasero prigiomeri (20 s 26 settembre 1704).

III. Durante questi smistri Vittorio Amedeo II volendo rinforzare Monmeliano, vi spinso quattro mila uomini sotto la condetta del barone Pallavieino di S. Remigio, il quala, compiuto felicemente l'assunte, accenno di venir sopra Ciambert: ma la Femiliado, fattosogli di subite incentro, costrinsolo a piegara verso la valle di Aosta. Inseguito ancora per quel cammino e mascatogli il ripare d'Ivrea ebbe di grazia di poterni scampare per disusati sentieri delle montagna. In quel mezzo la Feuillade si congiunse con Vandome, che già tempestava il forte di Bard. Gli abitanti della valle, tenendo per insuperabile quel propagnacolo, vi aveano trasportate le robe lore, e lungo e ardno intoppo al pemico sarebbero stati quei baluardi di granito se a un traditore non fossero stati affidati. Un colonnello Reding, uffixiale atran.ero agli stipendi del Piemonte vendette per moneta l'onor suo e la rocca commesea alla ana fede, a riportatina premi e gradi cotto le msegue del Vandomo, nel corso della guerra combattà centro agli antichi commilitoni. Venuta com val d'Aceta sul fimre del 1704 in potestà di Francia, furono al duca di Savoja interciei i soccorsi che di Svizzera e di Germania gli potesno pervenire.

Vittorie Amedee, non esarde cimentarei celle piccole sus forze, teneva il campo cotto Crescentino; deve Riccardo Hill, invisto inglece gli consigliò una spedizione sulle coste della Linguadoca. I Camisardi, protestanti delle Cevenne, aveano nelle lor mentagne levato le stendardo della ribellione, e innanzi a loro le truppe reali aveano più volte indictreggiato I nemici di Francia coffiavano nelle fiamme, ancianti di attizzarvi in seno la guerra civile; promettevano e mandavano perciò armi, municioni e danari. Al primo annunzio della cetilità del duca di Savois contro i francesi accorse in Torine gran



numero di emigrati, che, usciti di Francia per fuggire le porsecuzioni religiose, erano andati lungamente errando per laghilterra. Olanda ed Austria. Non erano costoro gli operai
laboriosi e tranquilli che aveano nella terra dell'esiglio portate le loro industrio e trovatavi riposata sede, ma gente
irrequieta che credesi abile ad ogni ufficio, perchè non ne
ha alcuno. Chiedevano impieghi, commissioni, danari e offerivano la loro spada, ma ognuno chiedeva un grado, pochi
ei contentavano di essere semplici soldati. Come usano i fuorusciti, promettevano maraviglie, esageravano le loro forza
e la debelezza di Luigi XIV. L'Inviato inglese che per comunanza di religione doves proteggerli e raccomandarli,
scriveva alla sua Corte che per costoro la qualità d. rifuggito erasi fatto un mestiere.

Il sig. Hill divisò pertanto di tragittarli da Villafranca. sulle coste della Linguadoca, donde armata mano si sarebbero aperto il passo alle Cevenne. Vittorio Amedeo gradi forte questo disegno, perchè con esso due beni otteneva; operare una diversione in Provenza, e sbarazzarai di quegli ospiti incomodi. Da Crescentino sollecitava pertanto il sig Hill di recar.o prontamente ad effetto. Venne infatta sul finir di guigno nelle acque di Nizza una flottiglia ing ese di due fregate e tre tartane. Salparono le navi, ma la spedizione sortì esito infelicissimo, le tartane disertarono in mare, le fregate ritorbarono a Villafranca. L'ambasciatore inglese informava il suo governo che correva una gran differenza tra lo zelo di un rifuggito in una taverus di Londra e il eno ardore sulle frontiere di Linguadoca (1). I Camisardi, fraudati dell'aspettato soccorso e combattuti poi dal marcaciallo Villara. furono ridotti all'ubbidienza. Cavalier, il giovane loro capo, fuggi di Francia; respinto da Ginevra che serbava la neutrabta, fu ricevuto a Torino e presentato al Duca che lo

<sup>(1)</sup> Capo della spedizione era un tal Guiscard, ex-abate, nomo di perduti costumi, ascum anni dopo per riscquistar la grazia di Lengi XIV fece proposta di uccidere il ministro inglese Harley Una de le tre tartane disertate sbarcò sulle coste della Catalogna, un altra fu presa dalla gales francen; la terza inseguita anch'essa riparò in Oneglia.

sovvenne di danare e gli diede un brevetto di colonnello con incarice di arruolare un battaglione per operar nelle Valli.

IV In dure condisioni versavano le cose nostre; Vittorie aveva tentato di ricuperare Vercelli, ma gli era fallito il colpo; i Francesi, inegnoritisi di tante città e fortezze, precedevano acuri nelle lor vittorie. L'esercito imperiale che in Lombardia e in Piemonte studiavasi di penetrare, sentitosi troppo debole per tentare fatti vigorosi, si raccolse verso il Tirolo, donde aspettava rinforzi, ma, se anche giugnessero, paravasi loro dinanzi quell'altro corpo d'esercito governato dal Gran Priore Vandomo, e campato, come dicemmo, sui contini veneziani. Luigi XIV si affidava di cacciare il principe del Piemonte da' suoi Stati, innanzichè fossero in cammino gli aiuti austriaci, lutanto il generalissimo di Francia si apparecchiò all'assedio di Verrua, e Vittorio che dopo tante, perdite contava oggimai poche migliaia d'uomini, dovette pur mettervi dentro nuovo poleo di soldati.

Sei mesi durò il memorabile assedio; assalitori e difensori diedero a divedere quel che possono il valore, la costanza e la scienza insieme congiunte il barone della Rocca d'Allery, comandante della fortezza, provò ai nomici che la mellezze di Susa e di Vercelli e i tradimenti di Bard non si sarebbero più rinnovati nell'esercito piemontese (1). Vittorio guidò il piccolo suo esercito coll'accortezza di consumato capitano, combattò coll'ardire di un semplice uffiziale, ed ora soccerrendo gli assediati, ora di fianco offendendo e stancheggiando gi assalitori, tenne sospesa la vittoria incino a che rimasero in esere le mura di Verrua. Vandonio poi fu superiore ad ogni lode.

Verrua, situata sopra un monticello alla destra del Po, e famosa già per l'assedio sostenuto nel 1625 ai tempi del duca Carlo Emanuele I, era difesa da un lato insino al piano mercè una lirea di fortilizi, fra cui primeggiava quello detto di Gherbignaro; dall'altro fianco la scoscesa montagna era na-



<sup>(1,</sup> Pietro de Luc, barone della Rocca d'Allery, savoino luogoteneste marcon de poi governatore della Cattadella di Torino, Cavaliere della Annunciata nel 1713, mor nel 1714

turale salvaguardia della rocca. Più fache sarebbe atato l'ascalte dalla parte del Po; ma Vittorio vi aveva provveduto, costruendo sul fiume un ponte coperto e fortificandone suffattamente il capo della riva destra, che a un tempo impediva i progressi del nemico, e a lui manteneva libere le comunicazione colla città, la quale rinfrescava di vettovaglio e di nomini semprechè ne abbisognasse.

Vandomo si appresso a Verrua il 14 di ettobre; il 15 caccio das colli circostanti alcum battaglioni di milizio e cominciò i lavori d'assedio: il 22 salutò colle artiglierie Cherbignano. il 30 oppugnò le trinces. Fu micidiale ed estigato l'assalto: estinata e micidiale la difesa; occuparono i Francesi sul sinistro corno un ridotto, ma i nostri, tenacemente nel corpodel fortalizio serrandosi, non cedevano, Dovettero i Francesi aver ricores alle mine. Nel frattempo Vandomo fece una puntaglia nel Biellese che, sguernito di truppe e di fortezza, fu rapidamente settemesso; e fattosi capaca che dura opera marebbe l'espugnazione di Gherbignano, inchè gli stesse a soccorso il campo di Crescentino, tentò il guado del fiume per batterle. Non gli riusci per allera, essendo improvviso eresciute le acque; ma Vittorio antivodendo che più prospera ventura avrebbero altra volta i franceso, ne esti sarebbe in grado di fronteggiari, tesendo le truppe diviso fra Ghorbignano 4 il campo, abbandonò il fortilizio a sua ventura, richiamò la maggior parte dei soldati, e i pochi rimneti, sendo le mura eggimen direceste dalle mine, ricoverarene poco stante in Verrus.

Già il verno incrudiva; piogge dirotte, brine, nevi, infermita tormentavano gli assedianti, nè per gelo, nè per travagli, nè per morti si ritrasse Vandomo dalla impresa; nè l'orror della stagione nè i patimenti dei soldati lo arrestarono. E già la perseveranza dava buoni frutti, essendosi le batterio accostata ai fossi, quando Vittorio, scorgendo l'eccidio di Verrua imminente se con qualche generoso sforzo non isnidasse il nemico, sparsa voca che si ritirava, perchè i suoi regger più non potevano ai disastri del tempo, diè finto ordine al barone d'Allery di far saltare in aria le fortificazioni, e preparare perciò le mine. Allery uscirebbe da Verrua, agli da Crescen-

tino: dai due lati darebbesi nel nemico di como, abandato all'intorno negli alloggiamenti e mal vigilante alle trinces, dopochè davasi credenza allo agombero dei nostri. Il Duca entrò notte tempo in Verrua con rimforzo di truppe, rinnovò le istruzioni, e ritornato con poca guardia al campo, il demani (26 di dicembre) piombò sulle trinces. Inchiodareno i cannoni, distrussero le mine, uccisero senza quartiere gli assalitori ora assaliti. Parea certa la vittoria dei mostri, quando Vandomo accorso dal quartiere generale ristorò la giornata, resistette dapprima all'impeto di Vittorio, poi si fece offensore, e già la notte cadendo e crescendo la fitta nebbia, suonarono a raccolta Allery in Verrua, Vittorio oltre Po. Ebbero i francesi morti dei loro assai, fra cui due generali, e dovettero ricominciare le opere di espagnazione guaste e distrutte.

V. Chi legge la storia della guerra della successione spagruola, vede i maggiori reami di Europa in arme, eserciti e capitani valorosisami rovosciarsi l'uno contra l'altro per quasi quattordici anni. Combattevano e soffrivano i popeli per causa (se ne togli forse la Spagna) che nulla ad essi caleva, che ai re soli importava, e alle dinastiche ambizioni serviva. Pure di quei re che tanto sangue faceano versare, pessano si pericoli e alle fatiche campali offeriva la persona, dalla reggia, dai gabinetti battagliavano intrepidamente. Un solo principe a quei rischi non sottraevasi; un solo sovrano capitanava i suoi, le spade, le palle emicide, la inclemenza delle stagioni, le minacce dei morbi sidando. Questi era il nostro Principe. La furia delle tempeste il percoteva d'ogni banda; crollava il suo trono, egli impavado perdurava; e in quell'annedia, per disagna il fredda intanzo, gli caddero i capelli, onde poi rimento quasiche in zueca, si copri il capo con qualla granda parrucca, con cui lo rappresentano le pitture, i gessi e i marmi del tempo suo.

La lunga resistenza di Verrus dava martello all'impasionza di Luigi XIV. Mandò di Francia l'ingegnere Lapara, perchè vedesse il da farsi Questi bissimò che si fosse operato centro la città innanz, che fossero state tronche le comunicazioni col campo di Vittorio; perciò si rallontarono gli attacchi contro la fortezza e si rivolsero contro il ponte. Vandomo chiese nuove truppe dalla Provenza e dalla Savoia, come le ebbe, all'arte anch'esso ricorrendo, diede simulato ordine di generale assalte a Verrua pel 1º di marzo del 1705, ma alle nove della sera antecedente lanciò tutte le sue forze contro la testa del ponte. Sorpresi fra il sonne, poca resistenza fecero i nostri; superate le trinces, furono passati a fil di spada. I francesi distrussero il ponte sotto il cannoneggiar delle truppe del campo giunte alla riva opposta, al rumore e all'avviso dell'assalto Cessava ogni speranza di soccorso per Verrua.

Intimata la reca, il barone d'Allery rispose che allora soltante incominciava l'assedio. Ma già i ripari cadevane in ruina, g.à la fame regnava. Vittorio per le meltiplicate forze di Vandomo minacciato a Crescentino, scorgendo che il soccorrere gli assediati riusciva impossibile, leve il campo e le pose a Chivasse. Il valoroso governatore di Verrua durò un altro mese ancora, ma il 3 di aprile levè bandiera bianca. Vandome rispose che voleva prigioniera la guarnigione. Allecy indignate ritornò ai cannoni, e di giorne e di notte infestò il nemico. Ristrettosi nel mastio della fortezza, fece muevamente trattar della resa; udi le stesse condizioni. Allora non potendo più oltre resistere, volle almeno che di un mucchio di ruine rimanessero padroni i nemici, e colle mine mandò in aria le fortificazioni. Mormoravano i suoi temendo vendetta dai francesi; gli uffiziali di Francia che venivano a parlementare, muscciavano; egli intrepido, seduto sopra i barili della polvere, colla miccia accesa in mano, gridava: abbidiscere o avrebbe posto fuoco alle polveri, e lore puniti e sè stesso immolato. Addi nove di aprile cedette la piazza. Vandomo enorò gli eroici difensori, vietò che fossoro le loro persone frugate, e li mandò prigioni in Lombardia, Parlò edegnato al barone della Rocca d'Allery, dicendogli che avrebbe diritto di fargli mozzar la testa, avendo egli contraffatto elle leggi di guerra; nel farebbe perchè era già sua mente di atterrare Verrua. Spianò infatta ciò che ancor ne rimaneva.

VI. Infansto adunque come il precedente aorgeva l'anno 1705, il dominio del Duca finiva di cader sotto la potesta francese. Nizza, eccetto il castello in cui erasi chiuso il marchese di Caragho, fu occupata dal duca della Feuillade (1º di aprile 1795); Monmeliano in Savoja si arrese dopo un anno di blocco egregiamente sostenuto dal conte di Santena (6 di dicembre); il castello di Nizza, battuto dal duca di Berwich, dopo lodata difesa capitolò anch'esso. Vittorio Amedeo perduta Verrua, erasi ritirato intorno a Chivasso per ritardarvi il nemico che contre la capitale afirettava i passi; poi sopra Torino si restrinse, inseguito dal duca della Feuillade. Fin d'allora avrebbe avate principio l'assectio, se il generale francese non avesse dovuto assott gliar I esercito, e parte mandarne in Lombardia, donde Vandomo era ite incontro egli imperiali che in forte numero, e condetti dal principe Eugenio, discendevano dal Tirolo a rinfrescar la guerra.

Soprammontava con Vandomo la fortuna di Luigi XIV in Italia, nel qual mentre in Allemagna, in Ispagna e in Fiandra cadeva in signistro. Eugenio e il duca di Marlborough il 13 agosto 1704 ruppero e vinsero a Hochstett i marescialli di Francia Marsin e Tallard, e con essi Massimiliano II di Baviera. La grande giornata costò quattordici mila vite, oltre a innumerabile quantità di prigionieri, e il maresciallo Tallard con essi. Nel medes mo tempo l'arcidura "Carlo entrò in Ispagna, e parecchie provincie del regno lo gridarono ra.

Ma precipitavano le sorti piemontesi, e quelle di tutta Italia con esse il principe l'ingenio e gli allesti riconobbero essere finchicente tempo di fermar quivi l'avventuroso sorso dei francesi, a Giuseppa I, giovina è animoso, mandò nuovo essercito uella penisola. A renderlo più numeroso e forte, l'Inghilterra e l'Olanda convennero col re di Prussia di pagargli trecento mila scudi all'anno, perchè in Italia spedisse sei mila fanti o due mila cavalli, i quali col duca di Savoja e cogli imperiali ai congiungessero. Le forza cesares e le prussiane condotte dal principe d'Anhalt-Dessau si raccolaro in Trento sotto il supremo comando di Eugenio (5 maggio 1705), nel quale il nuovo imperatore, penendo la stessa fiducia che il padre suo, non pure il confermò nel comando degli eserciti, ma ordinò cho con maggiore alacrità fossero trattati gli apparecchi che gli doveano aprire la via del Piemonte.

Google

Drg ma from HAR√ARD ∪NIVE Il discendente di Carlo Emanuele I e il pronipote di Enrico IV si trovarono nuovamente a fronte, e vennero a battaglia presso Cassano il 15 di agosto 1705; l'una parte e l'altra si attribuì la vittoria, ma questa fu veramente di Vandomo, se badisi che Eugenio fu proibito del passo. Tuttavia Vandomo non pervenne a ricacciarlo indietro; anzi, per tenergli fronte, mandò al duca della Feuillade gli apedisse rinforzi; onde fu che questi, come al è detto sopra, dovette soprassedere dall'assedio di Tormo, ultima mira del monarca francese.

Queste cose avvennero quando era già incommenta la campagna del 1706. Nel quale anao, addi 23 maggio Marlborough sconfisse a diretta il maresciallo di Villeroy presso Ramilly, e quae, tutte le frandre furono perdute. In Italia dopo la battaglia di Cassano gli eserciti dell'imperatore e dei due re nulla di momento avenno intrapreso. Al cader dell'inverno Vandemo era ito a Parigi, Eugenio a Vienna, Entrato di poco l'aprile 1706, il principe francese ritornò al campo. Qu.vi accortosi della negligenza del generale Reventlaw, che in assenza di Eugenio comandava, gl'imperiali ed avea occupato Montechiaro, spiata la destra occasione, lo assalto, e la gamente lo aconfisse il 19 di aprile. Ripararopo a Gavardo i confederati, dove giunse Eugemo con forze novelle. Tra lui e il Vandomo stavansi ora preparando nuovi cimenti, quando, udita la rotta di Ramilly, Luigi XIV a ristorar la guerra in Frandra e arrestar i confederati moventi contro le frontiere del regno, richiamò Vandomo d'Italia, e il comando dell'esercito di Lombardia affidò al duca d'Orleans. suo nipote, a frate lo della duchessa di Savoja, che nella campagna di Fiandra avea date di eè buon conto ma gli pose allato il maresciallo Marsin in qualità d. Mentore con ampi poteri segreti. Ingrunce in pari tempo al duca della Feuillade di sollecitare l'assedio di Torino. Il 12 maggio 1706 dalle mura de la città si scorsero le prime colonne pemiche approssimanti.



## CAPITOLO XVI.

## Assedio e Battaglia di Torino.

I. Formidabili gli apparecchi per l'assedio della capitale del Piemonte. Luigi XIV bene giudicava che colla regal città al duca di Savora sarebbe mancato l'ultimo sostentamento della cadente sua fortuna; arrogi che l'impresa era stata commessa al duca della Feuillade, nipote del ministro della guerra, il quale attendea l'annunzio della vittoria per ettenergli il bestone di Maresciallo. I francesi forti di cettanta otto battaglioni e di ottanta squadroni erano copiosamente forniti di tutte le macchine e arnesi d'assedio: noveravano cento vent'otto grossi cannoni e cinquanta mortai: aveano abbondanti provvisioni da bocca al campo, oltre a quelle riposte in Crescentino, Chivasso e Susa. Torino da un tanto esercito oppugnata, era allora, come ognun aa, tutta all'intorno cinta di mura fortificate, e Vittorio l'avea insino dallo ecorso anno munita. Nella vernata diede opera-ai parapetti, ai fossi, alle palizzate, alle strade coperte e ai nuovi ridotti; e dubitando cho la pianta delle interne fortificazioni della cittadella fosse nota si nemici, ne fece con grande segretezza. variare il sistema. A difesa di Porta Susina fu eretta una forte opera a corno, e da questa insino alla Dora che sotto Torino mette nel Po, fu alzata una trincea con un ridetto che la copriva. Altre trinces ed altri ridotti rifabbricaronei appiè dei colli oltre Po, e forticelli sul Monte dei Cappuccinie sulle circostanti alture; sopra la piu eminente ne costrussero una maggiore a bastioni a doppia tanaglia che fu chiamata il forte d'Avrasca. Direttore principale di queste opere era l'avvocato Bertola, già altrove ricordato, e padre adottivo del celebre ingegnera Ignazio. La guernigione con-

stava di ventitrà battaglioni, fra i quali sei imperioli, di mille cavalieri a piedi e cinquecento a cavalio; il pane, il vino, i salumi, le altre vettovaghé erano bestevoli fine all'ottobre. Cente trenta cannoni e ventiquattro mortai guernivano i bastioni della cittadella e le mura della città : furono abbattute le ville subarbane, distrutti i viali del Valcatino e di S. Salvario, che avrebbero servito al nomico di riparo e di approccio. Il Duca prepose al comando della cittadella El barone della Rocca d'Allery, l'indomite difensore di Verrua, e il marchese di Caragho, onoratosi nella difesa del castello di Nisza, a governatore della città (1); e preparate le difese della capitale cost acriveva il di 8 di maggio al principe Eugemo: Eccoci allo scioglimento della guerra; è necessario porre in opera ogni messo per accorrerci efficacemente e indu-\* bitatamento: finchè Torino resiste, voi siete superiori si \* francesi, se la lasciate perire, i nemici plomberanno sopra di voi e vi cacceranno d'Italia. Porta dunque il pregio di " avventurare una battaglia per evitare una tanta ruina ...

II. I francesi posero il campo alla Madonna di Campagna, protendendo la destra a Lucento e la simutra al vecchio Palazzo del Parco vicino al Po; dal che si arguiva che aveane divisato di battere principalmente la cittadella e i baluardi che difendevane Porta Susina. Gran tempo consumarono nei preparativi innanzi che porvenissero alle offese contro le esterne fertificazioni della piazza. Collocate finalmente le batterie, addi etto di giugno il duca della Fouillade mandò a Vittorio Amedeo il conte di Marignani significandogli che escendo in punto d'incommenare il bombardamento avea ordine dal Re di offerirgli passaporti per necire dalla città e chiedergli dove fosse il suo quartiere per non offendarlo. Il Duca rispose che non gli erano necessari salvacondotti, avendo libere due porte della città; tirasse poi dove velesse: essere il suo quartiere sui bastioni della cittadella.

Ebbe principio il saluto delle bombe cadenti segnatamente su quella parte della città che chiamasi Torino vecchia,

<sup>(1)</sup> Angelo Carle Maurinio Imardi di Castello marchese di Caraglio, Cavaliere dell'Annunsiata nel 1713, mort nel 1723.

donde aloggiarone gli abitatori, come pure aloggiarone di Dora Grossa i mercanti che vi tenevano fondaco, dopo di avere le loro mercatanzie trafugate nel palazzo ducale, che per altro non fu risparmiato. Il municipio, addatosi che il famoso toro posto sulla torre del suo palazzo serviva di mira ai cannoni. nemici, il fece levar via, par lo chè un uffiziale del presidio scriveva di quei giorni a un amico: \* La povera nostra torre · fa a modo di donna che andando a letto depone gli orna-· menti, e abbassa l'edificio della sua capigliatura , (1), Vi furono anco glimpauriti. Il clero supplicò al Duca di cedere alla fetrea necessità, al che il Duca rispose, escriandolo a pregare Iddio di proteggere le armi brandite in difesa della patria (2) Ma quest'utto di debolezza fu emendato ampiamente pel corso dell'assedio, imperocché i ministri dell'altere. i religiosi di ogni ordine soccorsero ai combattenti, confermandone il coraggio ora con pubbliche preci, ora mescolandosi eglino stessi fra gli armati e i feriti. La religione suss ded l'amor de patria, e . soldati e i cittadini affrontarono. la morte benedetti nel nome di Dio. Il 12 di maggio fuvvi. grande echase del sole alle ore 14, e il cronista ecrive che durante mezz'ora \* parea esser di notte, onda è bea chiaro \* che un eclisse così atraordinario presagiva il grande eclisse · che cotto il cielo di Tormo dovea patire il cole di Francia (3).

III. Il 16 di giugno la fan iglia del Duca partissi di Torino, e prese stanza in Cherasco ove il Primo Presidente del Senato e quello della Camera dei Conti con una classe dei loro collegi furono similmente trasferiti; le altre classi rimasero in Torino, e un bando sovrano vietò si cittadini di abbandonare la capitale, richismandovi in pari tempo gli taciti. Vittorio di Carignano, figlio del vecchio Filiberto, ed Emanuele di Soissone, figlio del conte Lu gi Tommaso morto nel 1702 all'assedio di Landau, stettero a fianco del Duca.

(3) Source, Diames ma.



<sup>(1)</sup> Lettera del conte Solaro della Margherita, inserita in calca dei la lo Journal da Si re

 <sup>(2)</sup> Стакно, Oregini a progresso delle Instituzioni della Monarchia di Suraju, vol. 11.

Il quale si dispose a tenere l'aperta campagna per portar soccorso di vettovaglia è di munizioni alla città durante l'assedio, molestare il nemico e operare, quando che fosse, la sua congiunzione coll'esercito di Eugenio. Affidato perciò il governo generale della piazza al conte Vitrico Daun comandante delle truppe austriache, uomo per egni civile e militare virtà onorato, il giorno 17 tolse commisto dalla nobiltà e dal popolo, raccomendando alla lor fede le sorti della patria. "Addio, signori (ei disse), sarà presto con voi nuo"vamente, a in buona compagnia..."

Il duca della Femiliade, intesane la partenza, con precipitoso consiglio venne in riscluzione di dar la caccia a lui e alla famiglia sua, il che riuscendogli fatto, la guerra era finita in Piemente, e lo Stato in balia del re Allora Vittorio Amedeo II, più non assicurandosi di lasciare i suoi in Cherasco, feceli partire per Savona, città del dominio genovese, ricetto non troppo lontano e dalle armi non tarvato.

IV. Introdotti per mezzo del ministro inglese i debiti uffici presso la repubblica di Genova, questa non solamente offerì ospizio all'esule comitiva, non ostante le contrarie inmunazioni degli agenti apagnuoli, ma ordinò che ogni più onorevole accognenza fosse fatta alla principessa, pur osservando che Savona pochi agi e comodi loro prometteva. La duchessa Anna col principe di Piemonte, il duca di Aosta, e Madama Roule, seguiti dal principe e dalla principensa di Carignano colle lor figlie, mossero verso Mondovi e di là con marcie affrettate proseguendo per Cava, Garessio ed Ormea, furono a Oneglia, la Duchessa il 29 di giugno, Madama Rea e il di neguente. Il principe di Carignano per la grande eta sosto per contro in Ceva, e mai ghene incolse; che il soprapprese una squadra volante di francesi. Obbligatori in parola di gentiluomo, di andare dove gli piacesse di ordinare, fu insieme colla principessa, le figlie e il asguite lasciato libero in Raccongi. Mort due anni dopo (21 aprile 1709), succedendogli il principe Vittorio, primogenito del due suoi figli (1)

<sup>(1)</sup> Lasciò pure due figlie, Maria e Vittoria, detta Madaangella di Saviglano, che contramero moize private.

In Oxeglia una solenne ambasciata di sedici gentiluomini deputata della repubblica venne Invitandola a trasferirsi in Genova, più conveniente sede alle auguste donne. Anna per un corriere consultò Vittorio Amedeo, che acconsenti. Fatta vels da Onegha sulle gales genovem (12 higho) e toccata Savona, approdarono a Geneva, prendendo stanza in Multedo presso alla città. Il patriziato genovese unua ufficio o cortesia pretermise, che potesse randere loro men triste il non voloptario soggiorno, che in vero fu angosciato massimamente per la duchessa Anna, tremante pel marito e ansiesa pel fratello. l'uno contro l'altro combattenti sotto alle mura di Torino; fastidita oltre a ciò troppe sovente dalle gelosie di Madama Reale pel cerimoniale che le stava in cuore anche in quel momenti. Dimorarono in Genova uno al 21 di cettembre, nel qual giorno salparono per Albenga nuovamente sulle galee della repubblica, le quali nel tragitto furono dal mare in fortuna costretta a sbarcare a Savona. Come nell'andata e duranto il soggiorgo, com alla dipartita delle principesso, Genova fu larga di confortevoli e nobili dimostrazioni alla aventura, onde a diritto Luisa Saredo diese: \* È questa una \* pagina poco nota nella storia della vecchia e gloriosa Re-\* pubblica, e meritava di essere ricordata (1) ... Il 2 di ottobre le duchesse rividero Torino, già fin dal 7 di settambre coronata di vittoria.

V. Il generale della Feuillade con buon'nerbo di gente, lasciato il governo deli assedio di Torino al'conte di Charamande, confidava di tagliar le atrade a Vittorio Amedeo II, e averlo a mercede, e un di bene gli sarebbe venuto fatto di colorne il disegno presso Carmagnola, se un drappello piemontese giunto in buon punto non avesse a lui interretto il cammino e campato il Duca da quella furia. Vittorio Amedeo ridotto così a pessimo termino, senza quartiere fisso, or di qua, or di la volteggiando si ritirò nelle valli valdesi di Torre Pellice, dove, guidato dalla fede di quei popoli buoni, non sottet cati dalle dolcezzo della vicina repubblica di S Martino,

<sup>(1)</sup> LUMA SAMIDO, La Regina Anna di Sacoja, cap. IX.

speculava da altura inaccesso la mossa dell'esercito namico. che intorno a Tormo u accalcava. Drappelli volanti di francesi avventuratisi per quelle gole recacció facilmente, a le correne ne disperse. Quindici di stette in quel di Bibiana, pernottando nel convento dei Francescani, e di là, per quante affermarono i monaci e ricorda una loro iscrizione posta nel cenobio, fe' voto di edificare alla Vergine Maria la basilica di Saperga, se Dio zir concedesse di liberar l'assediata metropoli. Fu parimente a Barge, a Bagnolo, e a Luserna presso il marchese d'Angrogna. Coll'andar del tempo l'imaginazione popolare si lascio ire a racconti di pericoli corsi e faggiti ia modi atrani; soprafavole dall'affetto create. Certo è che in una di quelle sue perlustrazioni alloggiò nell'alto luogo di Rorà in casa del valdese Durando Carton; e dicono che da lui si facesse condurre sopra un'erta roccia, donde potè scorgere la sua capitale coll'ajuto del cannocchiale, e che in vederla sciamò . Dio mio, ecco stanno per bombardare Torino. Di là partendo, diede all'ospite la coppa e la posata di cai si serviva, e gli concedette il privilegio di seppelhre i suoi morti nel proprio orto, esentandolo dal tumularli in campo aperto, come era prescritto ai valdesi.

VI. Il duca d'Orleans, passando in Lombardia a pigliare il comando dell'altro esercito francese, giunse al campo di Torino l'otto di lugho. La Fenil ade accorse ad ossequiarlo, lasciando al sig. di Aubeterre la cura d'inseguire il duca di Savoja, che, a quanto pare, cavalcò di nuovo verso il Mondovì, e poscia in quel di Cuneo, donde colla cavalleria procacciava di approssimarsi al campo degli assedianti. Aubeterre, avuto sentore che già era pervenuto presso Saluzzo, affrettossi a contendergli il passo, e vicino a Staffarda (nome non fausto) ne seguì uno scontro gagliardo, in cui i principi al paro dei coldati combatterono di lor persona, e rimans ferito Emanuele di Soissons. Dopo di che i Piemontesi si ridussero verso Bibiana all'imboccatura della valle di Luserna.

Partito il duca d'Orléans, La Feuillade lasciò un'altra volta il campo di Torino, e saputo come Vittorio Amedeo era mentrato nelle valli, scrisse a' suoi che il chiuderebbe colà in siffatta guisa, che o tardi o per tempo gli verrebbe pur nelle



mani. Il Duca non se ne diede pensiero, poiché gli erano noti altri varchi, pei quali potea scendere a sua posta; e se i francesi facessero segno di avventurarsi per quelle gole, bastavano ad opprimerli alla spicciolata le milizie valdesi che armate e feroci incoronavano le alture. Intanto fece pascere i cavalli che di riposo e di foraggi aveano bisogno; poi quando gli parve tempo, usoi dalla valle liberamente, avviossi a Polonghera e si accampò sotto Carmagnola in principio dell'agosto. La Feuillada che troppe avea bravato, ritornò al maggiore assedio, da cui il Duca avea saputo opportunamente distorlo.

VII Dal campo francese le artiglierje fulminavano la città; volavano i tetti e i cammi in aria; la vecchia Torino era deserta, e gli abitatori ricoverati nel quartiere di Po (1). Il conte Daun ordinò che i poveri fossero raccolti nell'ospedale di Carita, pena la vita a chi dalla città necisse. I cittadini ordinati in milizie vegliavano in arme ai ripari e alle porte. Le donne portavano loro il cibo, a anch'esse i pericoli sfilavano. \* Sonosi vedute fin le donne in numero di trecento. \* (acrive un testimonio oculare) ad occuparsi nello scavare e " tragittare sulle spalle la terra nelle fossa e nei luoghi più · soggetti all'infestamento delle batterie, e starsene colà im-" mobili e intropide con animo più che da femmine anche in veduta degli squarciati cadaveri di molte delle loro com- pagne. I poverelli de lo Spedale della Carità che non aveano. \* mighor scorta che la propria innocenza, camminavano a · piccole squadre col riso sulle labbra a lavorare attorno le opere sotterrance delle mine, ove, se accadeva che sicuno · vi rimanosse estinto sotto le rovine, trattone fuori con \* molto stento il piccolo cadavero, se lo caricavano sulle \* spalle e le portavane setto gli ecchi del pubblico a sef pellire tra quelle sagra mura, donde pocianzi era partito;



<sup>(1)</sup> Nel quartiere di S. Tommaso fu rovescato il tetto di una casa e nove persone vi furono schiacitate. Presso l'amenale una sola bomba uccise cinque soldati ed una donna, e più strage avrebbe fatto, se non periotivo in ur bue che sventrò. L'una bomba, serveva un uffiziale ebbe l'arcire di abbrustolare le carte e i modi de Contador Generale un altra l'insolunza di rasontar la parrocca del Presidente del Senato.

- \* e ciò che accresce le stupore, egli è che provocavano con
- \* tirare a sorte la sospirata elezione di girsene anch'essi a
- \* prendere la loro parte nella difesa della città e nel servizio
- del loro Real Benefattore , (1).

In tanto trambusto e confusione di accorruomo continovo non vi furono ruberie, un solo ladro fu un giorno colto, e venne appicesto per la gola in piazza d'Erbe. Cominciò il caro dei viveri, uon il patimento di fame, perchè il provvido Municipio soccorreva con sagace saviezza si peveri e a quei bisognosi che per pudore non osavano chiedere. Bene si faceva sentire il difetto di polvere. Il Duca ne avea provveduto maggior quantità che non se n'era logorata nell'assedio di Verrus durato sette mosi: ma tre mesi non erano ancora trascorsi, e già il conte Daun vedeva con terrore stremarm le conserve Finchè i passi esterni non furono impediti dai francesi scorrenti nei dintorni della città, il Duca ne introduceva piccoli carichi: poi per mezzo di otri gettati nel Poqualche altra misura ne faceva pervenire; ma i nemici, accortisi del trovato, con reti che atesero pel fiume sopra la città, guastarono anche questo partito.

Lo sforzo dei frances: principalmente si dirizzava contro i baloardi della città detti di S Maurizio e del basto Amedeo, contro la mezzaluna della porta del soccorso e contro la porta Susina. I baloardi e la mezza luna erano difesi da tre forti esteriori; la porta Susina, come dicemmo, da un'apposita opera a corno. Massimamente contro questo propugnacolo si estinavano, perchè, superatolo, non solo potevano bersagliare la porta Susina, ma battere eziandio di fianco i due baloardi della cittadella. Oltre l'opera a corno eravi un ridotto diventato pel lungo trarre delle artiglierie nemiche quesi un mucchio di macerie, ma pure difeso ancora dai nostri. I francesi due volte risospinti l'occuparono in ultimo stabilmente. Due uffiziali e alcuni granatieri piemontesi che il voltero ricuperare con eroica audacia, vi perirono tutti, salvo uno degi uffiziali e un sergente.

Cataren, Il primo Re di Casa Sasoya.

21



<sup>(1)</sup> Rasquaglio storico dell'assedio, difeso e liberazione della cutà di Torino. Opera di Francusco Antonio Tarizzo, cittadino torinese, Torino, 1707

Preco il ridotto, si accinsero gli assedianti a conquistare i forti esteriori copradetti. Il conte Daun vedendo di non poterli difendere, ne ritirò il presidio, e vi posero stanza i nemici, cosicchè delle esterne fortificazioni la sola messa luna rimaneva da superare. Mentre la Feuillade si apparecchiava a questo assalto, da cui pendevano in gran parte le sorti della citta, di giorno e di notte la molestia delle bombe e le improvvice avvisaglie affliggovane i cittadini e diradavane i presidiari. Cominciavasi a temer della piazza,

VIII. Ne solamento di giorno o fra le tenebre, ma almene aulia faccia della terra, infestavansi a morte assalitori e assaliti. Sotterra ancora combattevasi, e di oscura morte morivasi. Il terreno era da galleria, da mine e contromine solcato: i minatori d'ambo le nazioni s'incontravano lavorando: le mine erano dalle contromine distrutte, e i soldati compagni dei manatori or collo pistole, or coi picconi e le zappe si ferivano e mezzeravano. Una di queste strane e paprose carnete ne, con è narrata dall'autore del Diario dell'assedio. sotto la data del 13 al 14 di agosto. I nemici si erano approssimati alla galleria che stava di fronte all'angole della mezzaluna, ed erano per sefondaria. Il nostre minatore alluma. il petardo la dove ode il rumor dei picconi; il minatore francoso no è morto. Na rimaneva aporta una larga spaccatura, per la quale i nemici calarono con una corda un loro granatiore; appena se ne vide comparire il busto, un colpo di pistola lo uccide. Il dispetto e la rabbia aizzano i Francesi; mandano ingrario e bestemmio, mentre cho i postri ammontano sacchi di lana a gui sa di parapetto. Discende un altre granatiere, e vi treva anch'esse la morte. Quattro erane i soldati francesi guidati dal minatore, e due erano gia morti: i due rimasti stanno perplessi, l'onore li sospinge, il timor li trattiene. L'uno dice: Avresti cuore di gettarti in quell'antro? Cui l'altre risponde: È chi eserebbe dir ch'io temo? quà vino, a son pronto. Bava, discende, è ucciso. Giunsaro altri granation, e parea che vertiginosa ebbrezza di coraggio disperato gli trascinasse. Scende un quarto, e come gli altri finisce Infine calano un nomo corazzato da capo a piedi, il quale, quasi scudo, fa che altri parecchi abbiano sicuro il varco. Sono entraticominciano gli apari delle pistole, dei fucili e delle granate nella apaventosa caverna. Avrebbe a lungo durato l'abbattimento, ma il fumo, il fetore, le tenebre domarono il furore I nostri si ritirano, e con essi il minatore, ma non prima di avere accesa la miccia ai due foruelli. Scoppiano, e l'orribile frastuono dà segno che un orrendo macello à colà dentro seguito.

IX. Il generale assalto alla mezzaluna ebbe effetto il 27 di agosto. Dato fuoco a le mine, trentotto compagnie di granatieri francesi si planciano, e non estante il cannoneggiare dei nostri si gittano nel fosso. Dànno di piglio alle scale, colle mani e coi piedi si aggrappano, si aggavignano alle mura. Versavano i postri pioggia di fuoco, ardenti tizzoni, fascine accese, granate scoppianti, ogni mortifera invenzione: pura quei bravi sulla controguardia della mezzaluna salirono. I nostri tentano le ultime prove: gl'investone disperatamente. si accalcano sovr'essi: gli respingono, gl. balzan nel fosso. I francesi, non domi per questo, ritentareno l'assalto, ma furono con grave lor perdita ributtati. In questa i Torinesi uscirono dalle porte e diedero addosso ai fuggitivi, ael qual mentre una mina acoppiata verso il bastione del beato Amedeo fu ad altri francesi cagione di morte. Finì in tal guisa la giornata, e fu preservata la citta. I nostri perdettero più di quattrocento soldati e trentotto uffiziali; donde si vede che i capi non erano di lor sangge avari. Il fosso essendo pieno di cadaveri nemici, il conte Daun, temendo infez.one dai putrefatti corpi, con legna a fuochi artifiziali gli inceneri la notte seguente.

Il giorno seguente arrivò con notevole rinforzo di truppe il duca d'Orléans, il quale non avendo potuto impedire il passaggio per la Lombardia al principe Eugenio, volle almeno prima di lui e delle truppe alemanne giungere innanzi a Torino. I francesi ordinarono perciò nuovo assalto generale pel giorno 30 di agosto. Le aperanze degli assediati si fondavano tutte nell'arrivo dol principe Eugenio. Il generale Daun leggeva e mostrava apesso lettere ora di lui, ora del Duca cho le annunziavano vicino; di che soldati e cittadini sincoravano. Narrasi che un granatiere, il quale molte volte

aves udito di simiglianti promosee, gli rispose un giorno con famigliarità militare: Mio generale, vado ogni giorno a spiare alla porta del soccorso pel buso della sorratura, e non lo vedo arrivare mai! — Avvisi certi avendo recato che il principe a grandi giornate s'affrettava e che niuno ostacolo gl'impediva il cammino, gli ammi trepidanti per le cresciute forze dei francosi si rinfrancarono, e con più fermezza attesero il nuovo assalto generale, che per gli apparecchi nemici reputavano imminente.

X. La notte del 29 di agosto è ai poeteri memeranda per la magnanima azione dell'artigliere minatore Pietre Micea da Andorno nel Biellese. Gli assediati, temendo sorpresa per la guaste mura, accesero durante la notte grandi fuochi nei foesi; pure o per un istante di male guardia, o per singolare accidente. Verso la mezzanotte quattro granation ben cornazati, scem nel fosso della mezzaluna e oltrepassata, non visti e non intest, la controscarpa, giunsero alla portiocuola della galleria che metteva nella piazza. Tre altri li seguirone subitamente, indi dieci o dodici, sicchè la guardia piemontese rimase oppressa. L'ardimentosa schiera già era entrata nella grande galleria, allorche Pietro Micca con un altre compagno, di cui non ci pervenne il nome, chiane sovr'essi la porta che stava a capo della scala, donde scendevasi nella inferior galleria. Dietro quella porta era stata apparecchiata una mina per far saltar in aria la scala, quando il nomico si fosco introdotto nella galleria superiore. Già si udivano i colpi delle scuri alla porta, e non rimaneva tempo di preparar la traccia di polvere, mercè cui il ramatore si pone in salvo prima dello scoppio della mina. Il pericolo era imminente. Pietre Micea voltosi al compagno, gli disee .\* Orsu accendi la miccia .. E veggendo che l'altro stava incerto e a'indugiava, prendendolo pel braccio soggiupse: levati di It, tu se più lungo di una giornata senza pane, lascia fare a me, e salvati. Ciò detto e presugli la miccia di mano, pose fuoco alla mina. Il suo cadavere fu gettato a quaranta passi, ma con lui pericono i nemici Il compagno, rimasto solo in vita, narrò il fatto. Magnanimo fatto chi consideri che egli il compiva consepevole del difficile scampo, e miasi certo di perire. e perchè.

quand'anche sul povero ed escure minatore avessero potuto amere e speranza di gioria, non gli era date sperarla, non essende probabile lo ecampo del compagno, unico testimento del suo sacrificio. Il sentimento del proprio devere fatto più gagliarde dall'amor di patria, nel Piementesi non loquace, ma profondo, gli fece eleggere la morte. Se troppe sarebbe il dire che per ini fu salva Torine in quella notte, muno neghera che il generose atto di Pietro Micca per complicità e grandezza ragguagli i più illustri fatti di Grecia e di Roma.

Avea ventisette anni, ed era marite e padre. Në il governo në è contemporanci, trattandosi di uemo plebeo, ricordarono con lode l'estinto. La vedeva sapplicava cinque mesi dopo il Duca commiserance al povere suo stato e al piccolo áginolo lesciatele del marito in eta di due anni. Ebbe del principe due razioni di pane al giorno, sua vita natural durante (1),



<sup>(</sup>i) Ecco nel a resm sua semplicità la supplica della vedova di Pictro Mirca, estratta dagli Archivi del Genia Militare e pubblicata per la prima volta dal Citrario fra i focumenti della qua Morse de Torses, vol. L. Bappresenta a V & B. la povera Marsa moglie del fu l'intro Micia. di Sagliano d'Andorno, che pendente l'assedio della presente citta a introvandon l'incre Mirca al servizio di 7. A. E. e nella compagnia. de Minadora m è presentata eccasione che la memica francesi gia averano guadagranto la porta d'una mina con gran disavvan aggio de la nitadel a, fu comandato dal cav Lastel Albert colongello del battaglicos de l'Artiglieria, oppure invitato dalla generosità del suo \* animo (e) a portaru a dare il fuoco à detta mina non estante l'evi-" dente pericelo di sua vita, a qual effetto si è portato a dare il ficoco a detta m na, o quella fece giuocare con permita dell nimios e della persona di detta Pietro Missa solitato minadice marito del esponente. Ed ora non avendo con che petere costenere attesa la morte del caddetto cuo manito, detto care Cas el Alternie ha sempre fat o sperare che dalla ca-menza di V. A. R. sarel be stata montpensata, la morte generosa del mo mareto; per il che a' preli d. V. A. R. se " ne mearre, um limente suppricandola in degra commiserare al povero \* state de la vecova esponente, mandare le vezgna date tuttec è che a V A R parera, artesc che detto eso manto na lawrato un pircol " figlio in cia d'agan due, il che spera della cicticona in V. A. E. ... informata della servitu resa das mar to della veccora applicante, e tomm serando al povero stato le la medestras manca nel Ultimo go-nerase del Soldo de far gno re alta suspit can e suddesta de dus rame de de pane al georne, sua vita an aral durante Terino, li 2º gennaso 1707. " Sottoscritte: De Cavonarro Referendario d'ordine di S. A. R. ...

<sup>(</sup>a) The sit is vote the la power voters o thi per use serious is supplies non-scape suppose been informat) dot fixto. If the poi ancies species is toward dat meaning attenues.

Nei tempi a noi più prossimi per ammenda della ingiuriosa oblivione, nel cortile dell'arsenale sorse un nobile monumento all'artigliere di Andorno, e nel 1864 un aitro dinanzi al maschio della Cittadella; ma più del bronzo duraturo uno già gliene avea eretto nelle immortali suo pagine il più facondo utorico di questo secolo (1)

XI. Sorse finalmente il giorno trentesimo, in cui doveva rinnovarsi I assalto generale. Presero i francesi a far dimostrazioni verso la collina oltre Po, accennando di voler cola dar principio alle offices; ma il generale Daua, indovinando lo strattagemma, non si mosse dalle mura. Diffatto verso il meriggio trenta compagnie delle truppe giunte al campo colduca d'Oricans ai lanc arono contro le contrastate fortificazioni della mezzaluna. Combattereno con catrome impeto c ardimento, sapendo che se in quel giorno non si rendavano padroni della cettà, andava in dileguo, per gli aiuti sopravvegnenti, la speranza di capugnarla. Alle schiere dai moachetti e dai cannoni decimate e disordinate, altre schiere sottentravano dai mortali pericoli zon fatte più peritose, Furuno vano le resistenze dei nostri; i nemici salirono sulla controguardia della mezzaluna. Il generale Daua spinse loro contro due nuovi reggimenti, nel qual mentre dalla cittadella e delle lunette sparavasi a mitragha. Seguì accanita e sanguinosa zulfa, ma i francesi tennero il fermo e rimasero padroni dei luoghi occupata. Parvo ogni cosa perduta. Nella città era un moto, una confusione di mille rumori; le vie, le piazze riboccanti di popolo i campanili, i tetti più alti e signoreggianti coperti di gente. Non udivano che le grida dei combattenti, gli spari dei moschetti e dei cannoni, il frastuono dei sassi e delle bombe acagliate, non vedevano che baleni onde l'aria fiammeggiava, l'aria noreggiante pei turbim di polvere e di fumo. Quando si seppe occupata la controguardia, un tremito, un terrore universale fe tacere i rumora: atettero i cuttadini scepesi come tra morte e vita. gli ccchi tesi, aperte le labbra, i cuori in tumulto.



<sup>(1)</sup> Flores, Jab. XXXV I particolari del fatto quali sono da me narrati si seggono nel Diamo del conto della Margherita, il quale dovette raccoglicità dalla bocca del compagno di Pietro Misca.

I male avventurati difensori della controguardia si ritirarono, e nell'abbandonare quel luogo di tanti cadaveri gremito, quasi disperati fecero divampare un fornello alla sinistra della mezzaluna. Ciò fu la salute di Torino. Lo scoppio fece saltare in aria centocinquanta granatieri nemici, seppelh notto le raine quattro pezzi delle loro artiglierie, e gittò lo acompiglio nelle lor file. I vincitori furono presi da apavento: indarno pregavano e minacciavano gli uftiziali: fuggirono. A quella vista i nostri ritornano indietro, piembano sui furgenti, gli cacciano, gl'inseguono con furia indicibile; penetrano nelle lero trincere, e ne traggono a guisa di trofeo un cannone che fra grida di giola trasportano dentro la città (1). I cittadini armati irrompono contro le porte, e vogliono uscire anch'essi contro il campo francese: il conta Daun lodando pubblicamente il buono loro relo, li ringraziò e licenziolli. Gli assedianti perdettero, secondo il Tarizzo, circa tre mila nomini, e più non fecero impresa di momento contro la città. Il conte Daza nel di seguente scorse sulle alture di Superga convenuti segnali: Vittorio Amedeo II gli annunziava l'arrivo di Eugenio e del suo esercito.

XII. Il principe Eugenio avea raccolte verso Roveredo le truppe imperiali fuggitive dopo la battaglia, di Calcinato, e colà aspettò le nuove genti spedite dalla Germania. Postosi in via, prima il duca di Vandomo, poscia il duca d'Orleans gli si opposero; ei progredì a poco a poco, dando tempo ai rinforsi che tuttodì gli giungevano dalla Baviera, dal Palatinato, dal Virtemberg e da Gotha. Penetrò nel Mantovano, si allargò nel Modenese e nel Ferrarese; poi mentre i nemici etavano incerti della via ch'ei volesse seguire, dirizzo il corso verso il Piemonte, e passò il Tanaro non lungi da Asti.

орругиатоки одило
им аспивнова варощо
а сомита утукного разм
тарили расрешнатока рагусм
амко 1706 S1 аконети.



<sup>(1)</sup> La mattina seguente questo campone fu esposto innanzi al palazzo dei generale Daun con questa iscrizione conformata da una ghirtiarda di palme:

Questa discesa e celebrata fra le più belle operazioni di Eugenio. A Villastellono si uni con Vittorio Amedeo.

I di e principi di Navoia posero il campo tra Chieri e Moncalieri dove arrivarono le truppo prussiane condotte dal principe Leopoldo di Anhalt-Dessau. L'esercito novero allora trentaquattro mila nomini, ventiquattro di fanteria, dicci di cavalleria. Vittorio ed Lugenio per esaminare il campo nenico salirono sul colle di Superga, donde con segni prima concertati dicdero cenno al governatoro di Torino del loro arrivo signa rato l'accampamento francese, deliberarono di assistario da la parte del Nord, e perciò varcato il Po si acinerarono a l'anezza lungo la Dora. Cola avuto avviso che un grosso convoglio di farine e minizioni veniva di Francia per la valle di busa, mandatovi un forte dappello, se ne impadronirono. Poi vedendo che i francesi non uscivano dal campo trincerato, stabil rono il giorno sette di settembre per dar loro battaglia.

A comparire dell'esercito confederato Filippe d'Orléana chiamo i capi francesi a consiglio. Tre proposte venaero a partito, la prima era di dividere l'esercito, lasciandone una parte dentro le trinces per continuare l'assedio, traendone Laltra in aperta campagna a combattere gl. alleati. Non parendo bastevole la metà dell'esercito per opporsi ai due principi, questo partito fu rigottato. Proponeva invece il duca d'Orleans di userr dalle linee e venir contro ai nemici: ma il duca della Feuillade, considerando che per siffatto modo a rendeano inutili i grandicai lavori di fort ficazione compinti con tanto dispendio e fatica, perchè la guernigione di Torino, vedendoli abbandonati, avrebbeli in poco d'ora e cenza contrasto distrutti, opinava che si ritraesse tutto l'esercito nelle trincee, e la aspettause il nemico. Il duca d'Orléans altamente dannava cotesto partito, e in qualità di generalisnimo lo impediva come disdicevole all'onore delle genti del re, stavasi in ambiguo, quando il maresciallo Marsin mostrò intruzione del monarca, la quale recava che un caso di dissenso fra i capi, lavviso di esso maresciallo avesse a prevalere sopra tutti. Dopo di che espose escergii avviso che l'esercito stesse attendendo nelle trinces l'assalto, giusta il



detto del duca della Feuillade. Filippo d'Orléans senti gravemente l'ordine del re, tra perchè lasciando a lui in sembianti il grado di generalissimo, dava in realtà la somma del comando al marescialto, e perchè il consiglio da questo propugnato gli pareva, come fu in affetto, esiziale alle armi di Francia.

XIII La mattina del sette mossero le schiere dei confederati contro il campo francese. Reggeva la destra il principe di Sassonia-Gotha, la sinistra il principe di Virtemberg, nella cui punta estrema atavano i Prussiani guidati dal valoroso principe Leopoldo di Anbalt; il generale Rhébinder comandava il centro, il marchese di Langallerie la riserva; il supremo comando era da Vittorio e da Eugenio esercitato Il conte Daun dal suo canto, chiamati i cittadini in arme alle porte e alle mura, con dodici battaglioni del presidio usci anch'esso alla battaglia. I cittadini trepidanti riguardavano dall'alto il cruento affronto, da cui pendevano le lor sorti e quelle di tutto il Piemonte.

Sotto i cannoni nomici avanzatisi ordinati e silenziosi i granatieri piemontesi e prussiani cogli archibusi in ispalia insino a pochi passi dai trinceramenti, furono accolti con una scarica generale di moschetteria che ne diradò le file; pur continuarono intrepidi e nel loro silenzio terribili. I prussiani urtarono le trincese impetuosamente, e con pari murto furono risospinti. Li raccozzò, li ricondusse all'assalto il valoroso Leopoldo; ruppero i primi ripari, ma furono una seconda volta: ricacciati con orribile strage. Il principe Eugenio, saputone il disastro, corse in loro soccorso con cinque roggimenti imperiali. Per la presenza del generalissimo ringagliarditi quei valorosi, si precipitarono e arrevosciarono sulle trincee; le superarono, uccisero, sbaraguarono, e volsero in fuga i franceei.

Il centro e i ala destra con pari valore si travagliavano contro gli alloggiamenti nemici, deve i francesi, incoraggiti dalla presenza del duca d'Orleana, opposero mirabile resistenza, sicchè etavano in bilico le sorti Ma il duca avendo ricevute due ferite, dovette ritirarai dalla mischia; onde scemato l'ardire dei soldati, Vittorio Amedeo e il generale Rhébinder





penetrazono nelle triaces. Durava peraltro il contrasto a Lucento occupato dal francesi e a guisa di fortezza difeso. Il castello cannoneggiato dal principe di Sassonia-Gotha era quasi atterrato, nè piegavano i presidiari. Se non che la fortuna degli alleati avendo già soprammontato nelle altre parti, accrebbesi negli assalitori l'ardimesto e amorsossi negli assaliti, che in nitimo furono anch'essi anidati.

Estremo disordine si diffuse per ogni parte dell'esercito del re, che rotto e inseguito volgeva le spalle; i battaglioni gli uni sopra gli altri m abbattevano, e più non badando alla voce dei loro capi, nè potendo rifar testa, gittate le armisbandarono fuggendo. \* A questo stato (cos) descrive colla · solita sua magniloquenza lo storice d'Italia) era ridotto \* nell'orribil punto l'onte testè pure tanto florita del re Luigi; o pelle lacere trincee a mucchi i cadaveri dei difensori, le " armi sparse e rotte, il suole sangumese ed ornde per melte \* sangue e per tronche membra, le campagne piene d'uomini \* che fuggivano e d'uomini che gli perseguitavano. Nel me-\* desimo tempo le lieta ad alte voci sì dei vincitori che \* Tormo liberato avevano, e m dei Tormen che, dopo quattro \* mesi di crudele assedio, a libertà fra tanti pericoli e spa-\* venta risorgovano, ferivano l'aria, e miste si gemiti dei " moribondi ed agli scoppi che qua e là sparsamente ancora \* si udivano, componevano una scena, di cui muna si può ' immeginero ne più stupenda, ne più tremenda. Aggrunge-\* vano terrore alla cosa gli scoppi che facevano, ora in questa \* parte ed ora in quella, le conserve di polvere del campo \* francese; împerocche i francesi avevano, fuggendo, messo fuoco ai loro posti, dende le fiamme a peco a pece a tec- cara e ad incendiare le polveri pervenivano. Principalmente un gran frastuomo dal castello di Lucento che ardeva, " rimbombando shalordi ad un tratto e chi fuggiva e chi fugava, e chi da luogni vicini si stava i fion casi riguar-\* dando , (Botta, Lib. XXXV).

XIV. Una parte delle truppe francesi si ritirò verse Chivanso, le altre tra la Dora e il Po. Il duca d'Orléans, benchè fersto, fece raunare un consiglio di guerra per risolvere del partito da prendere Consigliò di riparare in Casale, persuase



che colle truppe rimanenti e con quelle che prestamente verrebbero di Francia, sarebbesi di breve ristorata la fortuna borbonica in Italia; ma la strada ordinaria di Casale essendo occupata dall'esercito vincitore, i più deliberarono di ritirarsi a Pinerolo. Per via il loro retroguardo fu nelle pianure di Prossesco battuto dalle truppe regolari imperiali (1) e i soldati inseguiti dai contadini levatisi a stormo, giunsero alla città con disciolte ordinanse. Un uffiziale superiore estra nel palazzo di una memora pinerolese di sua conoscenza, alterato e fuori di sè: " Datemi, vi prego, una camera dove possa smaltire da solo tutta la mia rabbia .. La aignora lo richiede dei generali e di altri uffiziali suoi amici: " Sono tetti gui, risposo, vi manoa solo l'esercito che nessuno sa dove sia ... Infatti due giorni dopo, fatta la mostra delle truppe, trovossi che mancavano ventimila nomini. Di là rientrarono del Delfinato, bezzicati dai valdesi sotto gli crdini del colonnello Saint-Amour.

I vincitori fecero nel campo ricco bottino chi di oro e chi di argenti, e di tende, equipaggi militari, e di tutte le delicature della nobiltà francese: presero circa ducento pezzi di artiglieria, cencinquanta mortai, cinque mila bombo, quindici mila granate, quarantotto mila palle, quattre mila casse di cartocci, ottomila barili di polvere due mila buoi, due mila cavalli, cinque mila muli seimila prigionieri, gran aumero di bandiere.

Perirono nella mischia parecchi fra gli uffiziali e generali francezi, e fra essi il marescialle Marsin, cagion principale della rotta. Ferito a morte venne trasportato in una fattoria presso al campo di battaglia, donde chiese al duca di Savoja per sicurezza di cua persona una guardia che gli fu tosto mandata. Morì il giorno dopo, e il Duca l'onorò di magnifico finerale. Un'iscrizione posta nella chiesa della Madonna di Campagna presso la Veneria ricordò il luogo della sua ferita



<sup>(1)</sup> Un corrispondente dell'agente Genovese seriese il 10 settembre che vi fu " messo a ili di spada una partita di 500 e fatta prigioni assui " di più coll'acquisto di due stendardi. , V. il libro di Errona Pazza, Vittorio Amedeo II ed Espenso di Sucoja, etc. con documenti inediti. Milano, 1888.

e della sua morte (1) Fu pure gravemente ferito il duca di Orléans, che avea valorosamente combattuto.

Molti gli atti di valore individuale durante l'assedio, e molti gli ufficiali che per essi si segnalarono; fra i quali ricordasi meritamente il nome del marchese Seyssel d'Aix, maggiore nel reggimento di Savoja. In uno dei combattimenti intorno ai ridotti tre volte ferito, e più non potendo reggersi in piedi, non volte allontanarsi da' suoi soldati, e sostenuto da due granatieri ritenne il comando, incoraggiando cella presenza e colla vece i suoi. Dallo scoppio di un barile di polvere ebbe il volto abbrustelato, e ne portò le traccia durante la lunga e gioriosa sua vita (2).

XV. Terminata così gloriosamente la giornata, Vittorio Amedeo e il principe Eugenio cogli altri principi e generali entrarono nella città, e fra lo sparo delle artiglierie, il suono delle campane e le grida esultanti della popolazione si condussero al Duomo. Narrasi che il principe di Anhalt entrando per porta Palazzo colle vesti in disordine e sordide di polvere e di sangue, tutto trafelato e riarso dalla sete entrasse in un caffè che era di una tal vedova Arignano, e là fra lo stupore dei fattorini, della padrona e degli accorrenti, quasi fuori di se vuotasse a furia bocce d'acqua e fa-

D. O. M

D. FERDIRANDO DE MARSES CONTTE

FRANCIAR MARKSCALLO

SUPPLEME GALLIAR ORDINES EQUITE TORQUATO

VALENTINARUM QUIDMINATORS

SEG IN FORM

DER VEI GEMTENKRIS MOCCVI INTER BUQBUN ULADEM ET FUGAM EXERCITUM ET VITAM AMAUT AKTERNUM IN HOU TÜMPLO MUNUMESTUM.

Fra i priomeri di conto vi enbero il luogotenente generale De Kursey, il maresciallo di campo De Senneterre, a parecchi colonnelli e luogotenenti colonnelli.

(2) Vittorio Amedeo di Sayssel marchese d'Air, fu poi governatore della Cittadella nel 1731, Gran Mastro di Artigheria nel 1736 e Cavaltere dell'Annunziata nel 1737 Morì il 16 gennaio 1754 di ottant'anni.

Google

Ecci l'herazione:

cesse gran guasto di vasi e di cristalli. Cantato il Tedeum nella cattedrale. Vittorio volle, senza por tempo in mezzo. visitare la cittadella e le altre fortificazioni e dare pubbliche ledi al conte Daun, al marchese di Caragho, al barone d'Allery, al presidio e alle milizie cittadine. Succedettero in tutte le chiese pubblici e solenni rendimenti di grazie a Dio, cui si attribuiva il merito della riportata vittoria. Con particolare frequenza era visitata la chiesa della Consolata, essendo stata. la B. Vergine considerata come speciale patrocinatrice della città durante l'assedio: e una pia credenza perpetuatasi fino ai nostri di racconta che nell'ultimo assalto si vedesse Nostra. Signora col divin Figlio in braccio torreggiar sulle mura e ribattere le bombe nemiche. Ebbero meritati encomi i Decurioni del Municipio e i due Sindaci conte Nomis di Valfenera e avvocato Boccardo per le loro diligenze e l'ottimo governo delle cose civiche. Eugenio lodò pubblicamente l'Intendente generale dell'esercito Fontana, a cui Vittorio disse; Voi avete avuto gran parte nell'esito di questa giornata. In memoria della vittoria di Torino fu comata una medaglia rappresentante Fetonte precipitato da Giove ne. Po, col motto: Mergitur Eridano, alludendo alla divica del Sole presa da Luigi XIV (1). Ma un monumento grandioso fu poscia eretto da Vittorio Amedeo II. Sul celle di Superga, donde maieme col principe Eugenio

Sabaudia liberata: Io. Treumphe.

E sull'eserga:

Victori Amedeo et Engento
Principp. Sabaud. Gallicana obeidione profugata. August.
Taurin.
Liberantibus
VII Septemb.

Sul rovescio è rappresentato Fetonte precapitato nel Po da un'aquila lottante, col motto sopra catato

Mergitur Eridano



<sup>(1)</sup> Il diretto rappresenta Vittorio Amedeo II e il principe Eugenio che si abbracciano dimenzi al mastio della cittudella di Torino, e la Fama che aleggia in alto, dove sta scritto:

avea squadrate il campo nemico prima di compor la battaglia, e risnovato avea il voto fatto a Bibiana di alzarvi un
tempio, se Dio benedicesse le sue armi. Sciolas la promessa,
murò la chiesa, dotolla di conveniente rendita per un capitolo
di canonici, e statuì che ogni anno il aette di settembre si
facesse una maestosa processione ia commemorazione della
liberazione di Tormo In quella basiliea che sopraggiudica le
pianure del Piemonte, riposano le ossa dei nostri re, e i figli
di questa terra lavando gli occhi al azzionale monumento
traggono incitamento e conforto ad emulare il valore e la
fede dei padri

XVI. Il grido della vittoria Tormese echeggiò per tutta Europa, percechè colla aconfitta del 7 di actiembre cadde la potenza della casa borbonica in Italia. La regina Anna d'Inghilterra così ne soriveva a Vittorio Amedeo il trenta di settembre:

'Mio fratello e cugino. Con giora mesprimibile ho ricevuto

la lettera di V. A. R. consegnatami dal barone di Hohendorf, il quale mi diede ampio ragguaglio della segnalata

'vittoria, di cui il cielo coronò la vestra costanza verso la

'causa comune. Spero che questo successo vi porgerà il modo

di riconquistare non solamente il passe che avete perduto,

'ma di portar la guerra in quello dei nemici. Farò ogni

mio potere per mettervene in grado, e de perciò ordine al

'duca di Marlbornig di accordarsi col Langravio di Assia,

'perche restino in Italia le sue truppe, e non dubito che

I vincitori non n'indugiarone e proseguirone la fortuna. Già si erano levati i popoli del Piemorte, e risfiancati con qualche nervo di buoni soldati spedit, da Vittorio, aesaltavano le piecole guernigioni francesi delle città e delle fortesse. Così furone liberate Vercelli, lvrea, Verrua, Chivasso e il forte di Bard, così la valle d'Aosta. Vittorio riprese Crescentino, Pinerolo, Asti, poi a Cigliano si ricongiunee con Eugenio movendo alla volta di Novara. I cittadini si sollevarone contro la guernigione all'appressarsi dei viacitori; fu libera la città, prigioniero il presidio. Sul finir di settembre i dua principi di Savoja passarone il Ticino, e vennero lore incentro i deputati di Milano recando le chiavi della città in segno di obbe-

" zli Stati Generali vi acconsentiraano volentieri ...

dienza. Vigavano e Lodi aprirono le porte; Pavia costrinse a capitolazione i francesi.

Vittorio Amedeo camminò contro Pizzighettene, Eugenio voltorai contro Tortona; la citta si arrece, il governatore si chiuse nella fortezza. Lacciatole intorno il principe di Anhalt, Eugenio venne ad Alessandria, dove una bomba essendo caduta sulla conserva delle polveri, con uccisione di parecchie continua di persone, gli assediati alzarone bandiera bianca. Fatto allora ritorno contra il castello di Tortona, ebbelo il venti di ottobre. Pizzighettone si arrece a Vittorio il ventisetta.

in uno degli assufiamenti segusti dopo la battagha di Torino Vittorio Amedeo II ricavette una ferita, di cui gli storici non fanno menzione, a ne da notizia una lettera del duca d'Orieans a.la duchessa Anna, lettera senza data, ma scritta dopo che Vittorio era entrato in Lombardia. La ferita era stata leggera, e l'Orieanese u rallegrava colla sorella della pronta guarigione.

XVI. L'esercito francese tuttora accampato nel Veronese cotto gli ordini del conto Medavi e del principe di Vandemont, trovessa in melto pericolo. Il conte Medavi, che l'etto di settembre aveva riportate a Castiglione non piccole vantaggio sugli imperiali capitanati dal principe d'Assis, ndita era la rotta di Torino, velle gittarei nel regne di Napoli, ma Luigi XIV gl'impose di ritornare in Francia. I confederati. vedendo imminente la fredda stagione e non effettuabile la traversata dei francesi pel Piemente, insugnoritisi prima di Mortara e Casale, presero gli alloggiamenti d'inverno Sulfinir del gennaio 1707 il principe Eugenio moise contro il castello di Milano, devierasi ritratto il gevernatore spagnuolo marchese della Florida, e verso la metà di febbraio Vittorio lo raggiume con etto mila de' nuor. Oppose forte resistenza il castello, ma già essendosi Modena arresa al generale Wetzeb, il conte Medavi chiese e ottenne salvacondutto per un suo uffiziale, affine di trattare della uscità delle truppe francesi dall'Italia, quindi, consegnato il castello agli alleati, come pegno dei preliminari, addi tredici marzo fra i commissari. imperiali e francesi fu sottoscritta una convenzione, in virth della quale i Franco-ispani, agomberande tutto la piazza di



Lombardia, al bero facoltà di ritrarsi oltremente con armi, bagagli e trent ette cannoni.

Il Milanese col Mantovano tolto al Gonzaga, e col marchesato del Finale fu tutto degli imperiali, e il duca di Modena, cacciato dal suo dominio per aver aderito alla lega, ricuperò lo Stato. Poco dopo parte dell'esercito austriaco messe contro Napoli.

Il conte I'aun, quegli che avea si valentemente retta la difesa di Torino, ottenuto il transito per lo Stato ecclesia-stico, passò il Tevere non lunge da Roma, e per Frosinone, Ceperano e San Germano si avanzò nel dominio napeletano senza trarre altrimenti la apada. Il regno era di tutto aprovveduto, nò Francia nò Spagna vi aveano lasciato forze sufficienti alle difese. Breve resistenza fece Gaeta, niuna le milizio mandato al Garigliano. La città di Napoli, già escendene partito il marchese di Vigliena, presentò al generale austriaco le chiavi, il popolo plaudì a Cesare, e fece a pezzi la statua innalzata a Filippo V. Così ingloriosamente finì la dominazione spagnuola, durata colà più di ducent'anni.

## CAPITOLO XVII.

## Continuazione della guerra. Trattative di pace.

I Sentirono tosto i principi italiani amici di Francia gli effetti della vittoria di Torino. Carlo IV ultimo duca di Mantova che avea a titolo di deposito consegnata a Luigi XIV la cua capitale, videla da questo data in mano degli imperiali. Protestò il Gonzaga contro la violata fede del re e adegnosamento respinse le offerte di danaro, in compenso del Mantovano rapitogli e del Monferrato conquistatogli insieme colla giovine moglie che seguì in Francia il duca di Vaudemont. Morì peco dopo in Venezia. Miglior ventura non ebbero il principe di Castiglione e il duca della Mirandola, i quali, spodestati dei piccoli loro Stati, vest.rono l'abito di nobili Veneziani.

La Veneta repubblica per la cresciuta potenza austriaca in Italia venne in gravi sospetti Il papa che finora coi francesi del pari che verso gli imperiali stava di mala voglia vedendo dagli uni e dagli altri la neutralità de' suoi Stati mal rispettata, contro agl'imperiali prese maggiore sdegno pei fatti seguiti nei ducati di Parma e Piacenza.

Il duca Antonio Farnese, a porre in sicuro il suo territorio, avea inalberata la band era pontificia in qualità di feudatario della Chiesa, e gli eserciti guerreggianti erano per l'addietro passati alla libera per le sue terre, senza per altro prendervi etanza; ora dopo la battaglia di Torino Eugenio pensò di alloggiarvi parte dei so dati durante l'inverno. Doveano vivervi come in paese amico, una è noto che talune tiate le soldatesche amiche poco si differenziano da le nimiche, onde gli abitatori ne andavano colla peggio nella roba e nella

Cantrel, le primo de de Cara Soroja,

TŻ



vita, Gridarono al loro signore, gridarono al generalissimo austriaco, e finalmente sul declinare dell'anno vennesi ad un accordo, mercè del quale i ducati di Parma e Piacenza in virtu delle obbligazioni feudali che dissero avera verso l'impero, pagarono agli imperiali ettantacinque mila doppie di Spagna. Arse de grandissima indignazione il pontefice udendo le novelle: e come intese parlare di obbligazioni faudali verso l'impero, e seppe che gli ecclesiastici al paro degli altri cittadini erano gravati pel pagamento delle ettantacinque mila dopnie, protestò risentitamente; ne essendogli fatta ragione. il 1º di agosto 1707 acomunico gl'invasori di Parma a Piacenza, feuda della Chiesa, non feudi dell'Impero Nello stesso giorno l'iroso C.emente XI lanciò le stesse folgori conure i ministri di Vittorio Amedeo II per le controversie ecclenastiche già narrate; nè a ciò contento tre altre ancora ne balestrà : indi ritornato al Quirinale e postosi a mensa, diese : " Questo giorno sarà memorabile per li posteri e per lo Stato · enclesiastico ...

II. Vennesi intanto all eseguimento del trattate del 1703 fra l'imperatore e il duca di Savoja. Il quale ricevette il Monferrato, Valenza, Alessandria e Valsenia, giunta i capitoli convenuti, ma non il Vigovanasco e suo equivalente, nè la investitura della superiorita sui feudi delle Langhe. Giuseppo I si ricasò al tutto di osservare in questa parte le stipulazioni del padre suo, dicendo che di troppo ne sarebbe assottigliato il ducato di Milano, e pretessendo ragioni d'indugio cavillo sul valore della convenzione del 1703, che, come abtiam detto, era stata da Leopoldo I dopo molte dubitazioni approvata, fattivi prima i ritocchi da lui giidicati di sua convenzia. Cio fu cagione di lunghe dispute e di ruggine fra le due Corti, e di qui può direi che abbero cominciamento in Italia le discordie e i conflitti fra casa d'Austria e casa di Savoja, cessati soltanto ai giorni nostri

Vittorio Amedeo II si rivolse alla regina Anna, mallevadrice del trattato, e la regina gli rispose (27 dicembre 1706), che aveva inteso con dispiatere non piccolo la tiepidezza viennese nel dar compimente agli accordi, e lo assicurò che considererebbe sempre le utilità di lui come sue proprie, e



farebbe istanti premure alla Corte imperiale, affinche di presente e senza dimora gli dismettesse ciò che gli era dovuto. La regina interpose in effetto i suoi uffici, ma con qual frutto si vedrà appresso.

III. A maggiore impresa Vittorio e Eugenio si apparecchiarono nel 1707. Era mente della Gran Bretagna e dell'Olanda, che l'esercito vincitore entrasse in Provenza e prendesse Tolone, principale arsenale marittimo della Francia. I due principi di Savoja aveano formato tre campi a Ivrea, Rivoli e Cuneo, donde minacciando egualmente la Savoja, il Delfinato e la Provenza tenevano incerto il maresciallo Teced, cui era affidata la guardia della frontiera francese. La flotta anglo-olandose, giunta nelle acquo di Finale, imbareò nove battaglioni austriaci, e ignoravam se contro Napoli o contro Tolone fesso per veloggiare. Ritardata qualche tempo la mossa degli eserciti per infermità sopraggiunta a Vittorio Amedeo, i piemontesi e gli imperiali, lasciato un piccolo corpo in Piemonte, il 1º di luglio varcarono il colle di Tenda, e il 10 pervennere a Nizza.

Il maresciallo Teasè, che alla testa di sottanta battaglioni e di trentotto squadron, vigilava la aprolungata catena della Alpi, com'ebbe avviso della mossa nemica, pose in Tolone diciannove battaglioni, e poscia col grosso dell'esercito vi andò di persona. Ristorò a diligenza le fortificazioni che trovo m mal essere, costrusse intorno alla città un campo trincerato, armò il porto con brulotti e harche cannoniere, tirate L secco le navi che vi erano; chiamò sotto le armi i guardacesto e le milizie de la provincia. Gli alleati, scontrato presso al Varo un piccolo corpo nemico, e fattogli dar di volta, entrarono in Provenza, e non badandosi intorno ad Antibo, città forte, a cui non posero neanco il blocco, sullo scorcio di luglio si accamparono in vista di Tolone. La flotta sbarcò cento cannoni e quaranta mortai con munizioni all'avrenante. Mentre stringovasi l'assedio, Vittorio non trascurava le Cevenne, dove si ridestarono le fiamme dei Camisardi. Un tal Grizolli portava parole e munizioni, il prode Cavalier prometteva terribile la riscossa. Ma colti per via i convogli d'armi e arrestat, gli em ssari, le speranze andarono in dilegue

Il 30 de lugho i nostre con molta fatica e cangue o impossossarono di Santa Caterina, luogo eminente, donde facilmente si potea percuotere la città e le fortezze. Il maresciallo Trasè avea ritornato nei soldati francosi gli spiriti vigorosi che paresno venuti meno nell'anno antecedente: fece valida resistenza, ed assendogh grente mueve truppe, diede l'assalto a Santa Caterina, e coa grande carneficina dei nostri e dei tuoi la riprese. Bene aveano i confederati occupato due altri forticelli, dai quali scagliavano hombe nella città; ma si prevedeva che faneste uscirebbe l'esite delle ler armi. Già era meltrata la stagione, è nessun progresse aveane fatte contra Folone; i popoli della Provenza che si speravane consenzienti agli alleati, tumultuariamente in quella vece si sollevarone sontro di essi, crudel governo ne facevano i soldati, crudel. erano le popolari rappresaglie. Vittorio Amedeo congregò : generali, ed esposte loro le non baone condinom dell'esercito, fu uon ostanto la rimostranza dell'ammiraglio inglese reco il partito per la ritirata. Il vent'uno di agosto levarono il campo, ogni nefandita commettendo nei pacsi che erano costretti di abbandonare. l'ordettero nella suedizione di Provenza da sette a ineci mila nomini o morti in battaglia, o di malattia negli spedali, o fatti a pezzi dal ferro dei contadini. Del mal esito della apedizione si die carico all'Austria, che, intraprendendo la guerra aupoletana, avea menomate le forze alleate in Provenza.

IV. Dada Provenza ritornati in Piemonte, Eugenio mosse contro Susa, Vittorio contro i francesi che occupavano ancora alcuni luoghi nelle valli valdesi. Successero hetamente l'una e l'altra impresa, ed essendo sopraggiunto l'inverno, distribuirono i soldeti negli alloggiamenti. Vittorio Amedeo venne a Torino, Eugenio parti per Vienna, e nell'anno seguente cambiò sede di guerra, nelle Fiandre combattendo e vincendo.

Il marchese di Villare fu nel 1708 proposto all'esercito delle Alpl. Incerto dove il duca di Savoja fosse per ire a parare, cioè se volgerebbesi contro la Provenza o contro il Delfinato, tennesi in sulle ali per correre in soccorso dell'una e dell'altra provincia. Vittorio, radunato le sue truppe, parte ad Orbassano e parte ad Ivrea, fece condurre l'artiglieria

alla volta di Susa Uscito poscia egli stesso alla campagna, entrò pel Moncenisio nella Moriana, e un secondo corpo sboccando per la valle di Aosta occupò il Chiablese e il Faussigni. Ricongiuntisi i due corpi al forte di Barresux, assaltarone Brianzone, di dove furono respinti. A Cesana presso il Monginevro successe vivissima fazione. Vittorio non avea intenzione di penetrare nel Delfinato, ma sì d'impadronirsi di Fenestrelle che il generale Rhébinder aveva assediata; perciò con avvisaglie e mosse svariate teneva sospeso il mareaciallo e gl'impediva di etornar l'assedio. Non era allora Fenestrello fortificata como fu appresso, ma già considerata di grande momento, come quella che guardava il passo del Piemonte per la valle del Chisone, e i francesi, massimamente dope la cessione di Pinerolo, la tenevano ben guardata. Era forte per natura del luogo e per due altri forticelli pocodiscosti: Exilles e Perona le servivano di sostegne e di salvaguardia.

Il Duca fece investire il forte di Exilles dal generale Regal e quel di Perosa dal marchese di Andorno, i quali due forti dominavano la valle del Chisone, e l'uno e l'altro si arresero. Rhébinder aprì il 17 di agosto la trincea intorno a Fenestrelle e la spinse insino alle opere esterne, mentre dalle alture tempestava coi cannoni. Una bomba caduta sul magazzino delle polveri ne accelero la dedizione. Così ebbe termine sulle Alpi la campagna del 1708, che fu di gran momento per Vittorio Amedeo, avendo con cesa fatte le Alpi veramente sue.

Standosi il Duca al campo di Balboutet, vennero a lui i deputati della già definita repubblica di S. Martino, implorando mercè e perdonanza. Il principe li ricevette con benevolenza, concedette lettere di grazia, niuno puni, e volle solamente che gli rinnovassero l'antico giuramento di fedeltà. La valle, purgata dai malfattori, si ricongiunse alle Chiese valdesi, da cui erasi dispiccata.

V. In questo stesso anno fuvvi in Italia uno strano movimento di guerra; il bellicoso pontefice Clemente XI dopo le spirituali branch le armi temporali contro l'imperatore. Durava la ruggine fra le due Corti; Roma si querelava con Vienna di non ricevere soddisfazione pei fatti di Parma;



Vionna accusava Roma di aver propensione verso Francia, perchè ricusava di riconoscere l'arciduca Carle sa re d. Spagna, e diniagavagli la nomina dei benefizi ecclematici di regia collazione. Giuseppe I si risoles di ottenere dal Pontefice per mezzo del timore ciò che cella perpussione non aves potuto conseguire, e diè comando alle sue truppe di occupar Comacchio qualificandolo per feudo imperiale, e spargendo voce di voler fare altrettanto di Ferrara. A ciò lo atimolava il duca di Modena per la speranza di ricuperare quest'ultima città, di cui da più di un secolo aveano i pontefici spogliata la casa d'Este; ciò forse approvava il duca di Savoja, il quale dopo le bolle e i cedolom del 1º di agosto aves mandata alle corti d'Austria e di Spagna una molte vecmente scrittura, rappresentando la pecessità di gagliardi ed efficaci partiti contro gli abusi e le novità della corte di Roma, ed esservando che se questa è molto sottile e forte nei discorsi o negli scritti, si mostra poi timida e fiacca cerso quelli che, lasciate le parole, vengone ai fatti per mantenere lor queste ramona, L'imperatore, occupata Comacchio, mandò a. cardinali un memoriale in confutazione della bolla di scomunica e una lettera in cui numerava i capi degli aggravi. patiti dal l'ontence; comando eziandio che non più si pagassero le rendite del benefizi e le pensioni a quegli ecclestautici che stavano fuori del regno di Napoli e del duesto di Milano, nè si lasciasse usur danaro per Roma, nè in moneta, ne per mezzo di lettere di cambio. Scrive ingenuamente lo storico Ottiori che siccome questi editti proibitivi toccavano non tanto l'ecclesiastica immunità, quanto la borsa di molti prelati e cardinali che aveano stanza in Roma, gli scottati gridarono insino alle stolle, sciamendo contro il torto e la ingiuria che si faceva al Papa e alla Chiesa. Clemonte XI tenne concistoro, e dopo concitata e belligera arringa rigereò il sacro collegio di sua sentenza. Pronunziarono che per vendicare le ingiurie recate al santuario, poiché non bastavano le ragioni, dovessi alle armi ricorrere. Il Postefice allora ordinò che si ecrivesse un esercito di venticingue mila uomini. I sudditi papalini non usi alla milizia si mostrarono remtenti alla chiamata, piangevano le madri elle megli, ge-





mevano i padri vedendo i figli e i mariti cigner la spada e portar l'archibuso. Per empiere le schiere furono arruolati i delinquenti di ogni maniera, e per supplire poi alla spesa impose nuove tasse sui terreni, sulle case, sui censi, sui cambi, sulle professioni, sull'industria, sul lavoro; artigiani e servitori pagarono un tanto per cento. In ultimo fu alzato il valore della moneta: gran sapienza dei Camerlinghi. Nè tuttociò bastando a pezza, Clemente trasse dal tesoro deposto in Castel S. Angelo fino dai tempi di Sisto V trecento mila scudi d'oro.

Quindi si rivolse ai principi cristiani, e spedi lettere ortatorie al doge di Venezia, al granduca di Toscana, all elettore di Magonza, agli Svizzeri, e al re di Francia. Due Brevi mandò a Vettorio Amedeo II, il primo in data del 2 di giugno. l'altro più caldo e stringente il 15 di agosto; gli pose in viata il lutto, lo squallere e i pianti della Chiesa, e lo esertò a mostrarsi difensore della S. Sedo. Questo istanze non sortirono gli sperati effetti. Venezia, Svizzeri, Magonza e altri principi di Germania risposero belle parole; Luigi XIV, sul quale principalmente avea Clemente fatto capitale, disse di non essere in grado di soccorrerlo. Il duca di Savoja poi rispose da Balboutet, dove atava ad oste, che egli era confederato coll'imperatore, e che se Giuseppe 1 ai deleva della corte di Roma egli Vittorio Amedeo non avea da loderseae guari Clemente se la legò al dito e non dimenticò più l'amaro rimbrotto.

Fu eletto generalissimo dell'esercito pontificio il conte Martigli da Bologna, il quale, eseendo giu al servizio d'Austria, era stato condannato per avere anzi il debito tempo ceduta la città di Briesac ai francesi che l'assediavano, ed erasi colla fuga sottratto al castigo. Alessandro Albani mpote del Papa conduceva i dragoni; giovinotto di quindici anni che dal Marsigli imparati avea i termini da comandare i soldati, e che tuttodi andava a cavallo quà e colà di scarriera, trinciando l'aria colla sciabola e squadronando truppe in plazza. Clemente stava in ammirazione del brioso nipotino, assisteva alle mostre e benediceva spesso i soldati. Un di mentre il Marsigli e l'Albani caracollavano alla portiera della sua



carrozza colle spade aude, g i venne una subita voglia d'impartire una benedizione, e tirata fueri improvvicamente la mano dalla portiera, urto nella spada del conte Marsigli e si fece una piecola graffiatura. Di che la plebe romana, reccenta l'Ottieri, trasse pessimo auguno alla guerra.

VI I pontificii s'incamminarono verso il Ferrarece, Senza disciplina assendo e di ogni militare istruzione digium, le armi davano loro impaccio anzichè essere etromento di offesa. e di difesa; onde tremavano che il nemico a appressasse; il generalissimo poi che aspeva a quali seldati comandava, temeva d incappar nelle mani degli austriaci, i quali avrebbero contro di lui escuulta la sontenza per Briseac; di guies che quando gl'imperiali s'inoltravano, ed egli levava il campo pulitamente. Questo simulacro di guerra fini com'era da aspettarm; i tedeschi, sotto la condotta del marescialle Daun allagarono tutta la Romagna senza colpo tirare, i papalini indietreguiarono senza ristare, finchè gianti a l'ano e saputos: che i nunici erano selamente diciassette miglia lontani, il conte Marsigli salito a cavallo conciono i suoi ammonendoli. che se non volevano rimanere preda degli alemanni, con prestezza si disciogliessero s a lor salute corrende provvedessero. Egli na diede l'esempio cavalcando prima ad Ancona, quindi a Roma, e dicendo che non le membra, ma il cuore dello Stato bisognava salvare.

Ma a Roma prima di lui era pervenuto il marchese di Priero in nome deli imperatore (al cui servigio era passato) per trattare l'aggiustamento. Molto onorevolmente accolselo il Papa, tuttoche l'avesse acomunicato l'anno innanzi per le nefandigie di Parma L'accordo fu segretiss mamente tra lui, monagnor Corradmi e il marchese Caroelli, giureconsulto milanese, maneggiato e non senza difficoltà conchiuso, perchè Clemente, all'opposito di Giuseppe I, aperava di conseguir col discorso ciò che colle armi non avea potuto ottenere. Stette adunque sul tirato buona pezza; ma quando ebbe certo avviso che il marcacallo Daun prendeva la via di Roma e che un altro secrette imperiale si movea da Napoli, si disciolee tutta la fermezza dell'anuno suo. Riconobbe Carlo III, consenti che gli austraci presidiassero Comacchie, ridusee a cinque mila nomini le sue

soldatesche, e lasciò che la questione di Parma in altre tempe si definisse. Nelle materie giurisdizionazi per altre ebbe molto ample soddisfazioni, perchè Giuseppe I non credea opportano ingolfarsi in arzigogoli curiali, mentre avea per le mani ben più arruffate matasse a dipanare.

VII. Nelle campagne del 1709 e del 1710 guerroggiate sulle Alpi corsero fazioni di poca importanza, e siccome l'imperatore ricusavasi tuttora di consegnare il Vigovananco e le Langhe, Vittorio Amedeo non comparve in campo. Gia zell'anne precedente avea dichiarato che avrebbe fernito il suo contingente militare, ma non esercitate il comando supremo, aè ersai mosso che ai vivi preghi della regina Anna. la quale procacció che Giuseppe I gli rendesse razione. Infatti l'otto luglio 1708 era uscito un rescritto imperiale, che investà il Duca della superiorità dei foudi delle Langhe; e Ginappe I dichiaro nello stesso mentre che, non essendo sua mtenzione di cedero il Vigevanasco, darebbe a termini del trattato, l'equivalente. Ma furono lustre; conclessische veautori sul negoziare intorno nil'equivalente, i ceramissari imperiali ebbero ricorso a tali sotterfugi, artifizi e langagne da far chiaramente palese che la corte di Vicona avea fermo di non addiventro a conclusione. Nè meglio approdo la investitura dei feudi langaroli. Il Duca, dopo il rescritto imperiale antedetto, ordinò al feudatari di prestare il giuramento di fadeltà, e prendere da lui le investiture. Ubbich la maggior parte, ma tre di lore, schermendosi dal rendere l'omaggio. rappresentarono a Vienna che, come vassalli diretti dell'Impero, non moveano dallo stato di Milano, Sopra di che, Grassppe I senza altro esame o partecipazione al duca di Savoja, con rescritto del 1710 annullà i giuramenti di fedeltà prestati dai feudatari alla corona di Savoja, e proibi a tutti universalmente di riconoscere altro sovrano fuori dell'Impero. A questo tratto Vittorio si sarebbe per avventura appighato s qualche mal partito, se la regina d'Inghilterra non avecse mandato a Termo lord Peterborough a calmare gi adegni. e fatto udire a Vienna severe parole, ammonendo essere poco savio consiglio alienarsi tanto allesto per el lieve interessa, S'interposero anch'essi gli Stati Generali, e fu concordate che le pretendenze dei feudatari si ventilamere in Vienna, dove per parte del Duca andò il consigliere Mella-rodo, assistite acila sua commissione dal lord Poterberough. Pietro Mellarede uomo in siffatti atudi e in ogni giurispradenza assai perito, non durò gran fatica a provare coi documenti in mano, che l'imperatore Carle IV avea inventito il marchese di Monferrato della superiorità e del diretto dominio dei feudi in discorso, e che questi per trattato del 1433 avea ceduti i suoi diritti ai duchi di Milano, esser perciò valida la cessione di Leopoldo I al deca di Savoja, e non aver buon fondamento le opposizioni.

VIII Anticipando alcun poco i tampi, dirà fin d'ora che nell'aprile del 1711, essendo morte di vajuolo Giaseppe I. Vittorio Amedeo II deputà a Vienna il conte Provana e il conte S. Martino di Baldasero, i quali proseguirone la pratica cotto l'arbitrato dell'Inghilterra e dell'Olanda, e pocero manoalla discussione dell'equivalente del Vigevanasco. Sopra questo secondo capo Carlo VI, succeduto al fratello Giuseppe, disse che se fra breve termine non si fosse concordato l'equivalente, rassegnerebbe il distretto; e intorno si feudi gli arhitri sentenziarono (27 giugno 1712) essere fondate le istanze del Piemente, e dever l'imperatore farvi ragione. Nondimance, tra pel mai talento del Consiglio Aulico, e perchè forte contrastavano le Magistrature di Milano, il lodo non ebbe esegiumento. Circa all'equivalente del Vigevanasco vari partiti furono proposti, mira i quali un di gl'imperiali efferurene il marchesato del Finale. Vittorio Amedeo II non potendo. imaginar giammai di dover fra poco essere re di Sicilia, e poscia di Sardegna, nel qual case tornerebbegli di molta. utilità quell'appredo marittimo, considero che le rendite del Finale erano piccola com in comparazione di quelle del Vigevansaco, e non gradi il cambio. Logoratori il tempo in sitre proposte e controproposte, nulla fu conchium, come vedremo.

Per tali dissapori adunque Vittorio non avendo secunto il comendo dell'esercito, la guerra sulle Alpi e in Savoja langui. Nel 1709 il conte Daun, reduce da Napoli, cacciò i francesi dalla Tarantasia e dal Genevese, e fece una puntaglia verso

Google

Liene, ma in breve si vide costretto a ritornare sui proprii passi. Nel 1710 cercò aucvamente di penetrare la Francia, e il tentativo gli falli parimente.

IX. Abnismo raccontato fin qui i successi militari d'Italia. passando quasi in silenzio quelli che erano seguiti sul Reno, in Frances e Spagna, ma ora è mestieri farne succinta memoria per maggior chiarezza delle cose che dovremo narrare. Impertanto refacendomi indietro, dirò che nel 1703 la fortuna si chiari propizia alla Francia in Alemagna, dove il maresciallo di Villara, cogli aiuti dell'elettore di Baviera, ruppe il conte di Styrum a Schweningen, e il duca di Borgogna espugno Brisanc ; il maresciallo Taliard fu vittorioso a Spirbach, e riprese Landau, Nel 1704 il marescialle di Villars guastatosi con Massimiliano II di Baviera e richiamate di Alemagna, fu spedito nelle Cevenne contre ai Camicardi; allora Eugenio e Marlborough furono a battaglia coi frances: nelle pianure di Hochstett, e riportarone copra il maresciallo Tallard la grande vittoria, che abbiame già memerata, dopo la quale i francesi ripassarono il Reno e la Baviera fu occupata dagli imperiali.

Nè vantaggiarono le cose in Ispagna, L'imperatore Leopoido, consentendovi l'arciduca Giuseppe suo primogenito, avea renunziato ai personali suoi diritti sopra la monarchia spagnuola e trasferitali nell'arciduca Carlo secondogenite; Carlo, proclamato re di Spagna e riconescuto da tutti i principi della Grande Alleanza, parit da Vienna, passò in Olanda e quindi in Inghilterra, donde la flotta britannica lo trasportà a Lisbona (marzo 1704). Pietro II re di Portogallo perseverò per piccolo tempo nella lega coi Gallo-Ispani, e distaccatosi da cesi col trattato del 16 maggio 1703, le sue truppe spalleggiate dagl'inglesi penetrarono nel territorio spagnuolo. La flotta britannica che portava l'arciduca austriaco, da Liabona movendo tentò di corprendere Barcellona, ma essendone stata respinta, fecesi a inseguire le navi francesi, e prese Gibilterra, presidiata da soli cento nomini; indi presso Malaga scontratasi nelle squadre nemiche, le costrinse a ritiraria aci loro porti, da cui più non uscirono, non essendo in condizione di cimentarsi in battaglia.

Nel 1705 la Spagne fu de due parti assalita; le truppe inglesi e portoghesi comandate dal conte di Gollovay e dal marchese di Las Minne presero Valenza, Alcantara ed Albuquerque; l'arciduca Carlo a' impadroni di Barcellona aiutato dal navilio inglese e dalle truppe che, su di esso trasportate, erano state poste sotto il comando di lord Peterborough, nomo di maraviglioso ingegno che fu ad un tempo generale, diplomatico e scrittore ecce lente (1). La Catalogna accolse festante il principe austriaco, che si proclamò re col nome di Carlo III. Levaronsi in suo favore le province di Valenza, Murcia e Aragona, antichi reami.

Nella campagna del 1706 Fi ippo V assediò Barcellona occupata da Carlo III, ma dovette ritrareene per l'arrivo dei rinforzi inglesi I Portoghesi, fugate la truppe guidate dal maresciallo di Berwich vennero sopra Madrid, donde Filippo V, commessa la reggenza alla regina Maria Luisa, si ritirò a Burgos. Gli allesti entrati nella capitale vi proclamarono il re Carlo III (luglio 1706).

La valente regina, sangue dei Savoia, tenendo la campagna, erdinò la leva in massa della nazione. I ministri le rappresentarono che il dare tale ordine si apparteneva ai Consigli d'Aragona e di Castiglia. Ai Consigli? "rispose Maria Luisa; è è tempo di fare e non di consultare ". I Castigliani si raccolsero intorno alle stendardo reale, l'esercite che parea disciolto, si ricompose, e l'ilippo ritornò nella capitale (22 di settembre). Gli alleati in quel mentre conquistarono le isole di Ivica, Maiorca e Minorca.

X Sul Reno il marceciallo di Villare tenne in rispetto durante il 1706 il margravio di Baden. Ma in Fiandra la potenza del Cristianissimo riceveva flerissima percossa. Vi comandava Vi leroy, ardente di venire a prova con Marlborough e di cancellare con qualche onorata impresa la vergogna di Cremona. A Ramilly venne a giornata; perdette ventimila nomini e tutte le Fiandre spagnuole insino a Lulla (23 di maggio). Fa



<sup>(1)</sup> Carlo Mordanet conte di Peterborough che già abbiamo nominato e che incontrerenza nacora per via, ancio alcune suo Memorie, pubblicate nel 185d.

allora che il duca di Vandomo, come dicemmo a suo luogo, fu richiamato d'Italia ad arrestare i nemici irrompenti contro il territorio francese.

La campagna del 1707 non ebbe nei Paesi Bassi risultamenti memorabili; il duca di Vandomo impedi Marlboreugh di penetrare in Francia e seppe schivar la battaglia, a cui il suo avversario lo provocava. Nell'Alemagna le armi del Villars superarono le linee di Stolhoffen guardate da ventimila nomini e forzarono gli imperiali a ritirarsi, minacciando gli Stati ereditari austriaci; ma il maresciallo Heister con una rapida messa verse Magonza pose i francesi in necessità di ritornare sul Reno, dove prima del verso ebbero ancora laogo alcune acaramuccie poco importanti.

Continuò lieta in quest'anno la fortuna di Filippo V. I generali dei collegati che militavano in Ispagna erano fra loro discordi; Carlo d'Austria, comecchè valoroso e ornato di buone lettere, si reggeva coll'altrui parere e non sapeva appigliarsi risolutamente ad un partito; perdeva il tempo in frivolezze, o in occupazioni letterarie; senza guardare spesa fabbricava un palazzo su quel medesimo terreno che gli era ogni di contrastato, e alienavasi l'ammo dei Catalani colla esorbitanza delle gravezze per terminare un edifizio che testimoniava la poca saviezza di chi lo faceva costrurre. Il maresciallo di Berwich esaraglio i collegati ad Almanza; il duca d'Orieana, dopo il disastro di Torino venuto in Ispagna, riconquistò i regni di Valenza e di Aragona; a Carlo III non rimase più che la Catalogna (I).

XI. Fugnei farono queste venture dei Borboni, cui l'anno 1708 stava per recar terribili fortune. Luigi XIV, fatto l'estremo di sua pousa, allesti una floata a fine di tragittare in Inghilterra il figlio di Giacomo II chiamato il Pretendente, e gli riusci vano il tentativo. Il duca di Vandomo alla testa di poderoso esercito prese Gand e Brugea nelle Fiandre; Marlborough ed Eugen o le affrontarono ad Odenarda e lo rup-



<sup>(1)</sup> Il maresciallo li Berwich che fu uno dei imphori generali al servicio di Francia era figno naturale di Giacomo II d'Inglatterra è di Arabella Charcana, ioresta del duca di Mariborongla.

pero disordinatamente, sen lo che la diffidenza, lo scoramento e la licenza atriggiczano l'esercito francese. I collegati commenzono ad assediare Lilla, il capolavoro di Vauban, la prima o più bella conquista di Luigi MV nei Paem Bassi, il principe Engenio diresse i lavori, il duca di Marlborough li protesse centro il nemico, Lilla fu presa, ricuperate Gand e Bruges, battuto l'elettore di Baviera che si era mosso contro Brusselle con quindici mila uomini. La flotta inglese e la truppe imperiali sottomisero la Sardegna, ritolisero Minorea a Filippo, e l'imperatore (liusoppo promulgo decreto con cui dichiarò decaduti dalle loro dignita gli elettori di Baviera e di Colonia, allesti di Francia; posti al bando dell'impero dalla Dieta di Ratisbona, i loro Stati furono confiscati e amembrati

Di tal guisa l'altero capo di Luigi XIV era dalla sventura battuto; cessò in Francia e presso i nemici il prestigio del suo braccio invincibile. Ai disastri delle armi aggiuntasi la malignita della natura, parve che contro Francia congitirasse ogni gene azione di mali. Rigoroso e funesto ai protrasse a inverno del 1709 non germogliarono le sementi, e a primavora la terra non verdeggiando di biade, parve isterilita. Orribile la misoria, estremo il mal talento del popolo, minacciosa Parigi; la equalli la carestia dappertutto. Tenne il reconsiglio, il magistrato sopra la finanza dichiarò che l'erarie più non basterebbe alle speso, essere necessaria la pace. Il muustro della guerra, quel Cham llard che di molti rovesci era stato cagnone, approvo la sentenza; il marchese di Torcy ministro per gli affari esteri, colte, ingegnoce, affezionato al re e al suo paese, parlo dei patimenti della Francia, ne porte all'orecolio reale i gemiti e i lamenta. Luigi XIV risolee di chieder pace II re Sele, quegh che l'avea tante volte dettata, quegli che avea vedute il Doge di una repubblica ai medi del ano trono. Luigi il Grande, erasi condotto ad umiliare la sua Corona innanzi a quel mercatant; stessi che avea con acerbo vilipendio calcati nel 1672, offri condizioni dell'orgogho suo trafittive, e le offri inutilmente. Certo fu questa una forte nunizione al canuto re.

XII. In tre periodi si vuole considerare la Grande Alleanza del 1701 Il primo chiudesi colle grandi vittorie di Ramilly e di Torino, e coll'ingresso di Carlo III in Madrid; il secondo abbraccia i dieastri militari della Francia; nell'ultimo vedremo la nazione francese riscuotersi, e il delorate monarca grandeggiar nella aventura.

Nel primo periode l'Europa difende sè stessa vistando alla casa di Borbone l'intiera eredità di Carlo II, è il re Luigi sente in cuor suo vemir meno l'ingannevole segno superbo del novembre 1700; scorgendo che non potrà mantenere nella sea Casa tutta quanta la monarchia epagnuola, promotte alla Baviera i Paesi Bassi, è sembra offrire a Savoja il Milanese; poecia nel 1705 si rivolgo direttamente alla Provincia Unite. Ma immaturo era il tempo, e della sincera sua fede ciascuno dubitava.

Dopo Ramilly e Torino e i trusti annunzi di Spagna tratto di nuovo cogli olandesi. Egli era apparecchiato a tutti i temperamenti che l'onore comportame; patti accettabili proponeva, maggiori ne avrebbe concess. Rimazzava in nome di Filippo alfa Spagna, solo che gli serbassero Napoli e la Sicilia; agli olandesi dava fortezzo nei Paem Bassi che servissero loro di barriera, come dicevano; ad essi e agli Inglesi assentiva vantaggi commerciali. La sana politica, l'interesse di tutti consigliava la pace, poiché l'Austria avrobbo acquistato più cho non era lecito des derare, e l'Inghilterra e l'Olanda non avrebbero devute desiderare oppressa la Francia, nè oltrepotente la casa d'Austria. Pure la pace non segui. Eugemo, Mariborough, Emaio o guidati da privati sentimenti o per le vittorie gonfiati, non vollero tregua; domando escribitanti fecero, e, queste ottenute, altre ed altre maggiori ne aggiunsero. Le conferenze si aprirono prima a Moerdik, poecia a Gertruidemberga, Chiesero i confederati che Luigi XIV rinanziasse a tutta quanta la successione apagnuola, non prestasse accorso a Filippo suo prompote, desse malleverie per la cessione della monarchia di Spagna. Luigi annuiva. \* Voi attipirete (scriveva al \* sig. Rouille stato colà mandato a negoziatore) leggendo gli ordini contenut: in questo dispaccio, con diversi da quelli che io vi aveva dati finora, o che mi parevano gia troppo ampl; pure mi sottometto alla volontà divina, poiche i tanti mali " che affliggono il mio rogno non mi lasciano più dubitare

· che Dio richieda da me il sacrifizio di quanto mi è siù \* caro (Disp. del 24 aprile 1704) ... Ricercarono inoltre che i pacui conquestati dal duca di Savoja rimanessero in ana potestà. Lingi che grandissimo rancore nutriva contro Vittorio Amedeo, rispose; \* Non posso indurmi a credere che gli Olandesi vo-" gliano offendermi personalmente, chiedendomi di abbandonare al duca di Savoja ciò che egli occupa nel Delfinato. · la verità consulererei questa ostinazione come insulto, e \* come effetto di deliberato animo di continuare la guerra. 🗻 \* Nos muto salunque in nulla gli ordini che vi ho dati riguardo al duca di Savoja; chiederete cioè la restituzione \* di Exilles, di Fenestrelle e di tutto ciò che appartiene al Delfinato , (Disp. sepra culate). Persistettero i confederati, ed allora Luigi XIV acrisse al marchese di Torcy, ito di persona ai negoziati di Gertruidemberga: " Voi sapete quanto " mi costi il lasciare al duca di Savoia due fortezze che ap-\* partengono all'antico dominio del mio reame. Vei non la-" scierete nulla d'intentato per ottenerne la restituzione, ma · se gli inglesi e gli olandesi continuassere a protestare in " nome dei trattati da cui sono vincolati, e se per questo \* motivo ricusassero di sottoscrivere i preliminari di ua trat-\* tato, e la conclusione di esso dipendesse da quest'articolo, " ho già fatti così grandi sacrifizi pel bene dei miei popoli " da non volerne perdere il frutto per questo solo rispetto; \* perciò vi permetto di cedere le fortezze di Exilles e di \* Fenestrelle, se cio sarà assolutamente necessario (Disp. del \* 22 maggio 1709) .. A tro potovasi chiodere ancora? Sì, domandarono che, ove Filippo V, dopo sottoscritto il trattato di pace, non uscasse di Spagna, Luigi unisse le sue armi con que le dei confederati per cacciarne il figlio del figlio suo. A tanto, fu preso di generosa indignazione il cuore del re, e ripighata la non vinta fierezza rispose: "Se debbo combat- tere, combatterò contre i mici nemici, non contre i mici figli " Furono rotto le pratiche.

XIII. Allora Luigi fece appello alla nazione; narrò con un suo bando le proposte di pace fatte e palesò le pretese del nemico. Fu universale lo sdegno, risvegliossi l'onor nazionale offeno; cento mila uomini vo arono sotto il Villara alla fron-



tiera per vendicare l'ingiuria. Meritavano di vincero; furoro acontitti Ma gli alleati conobbero cho il valoro franceso non era morto, potche pagarono la vittoria di Malplaquet colla perdita di vont mila uomini (11 di actiombre 1700). Continuarono i disastri nel 1710; il principe Eugenio e Marlborough presero Dousi, Bethune, Saint-Amand; il marescialio Viliara atremato di forze non pote impedime la resa, in Ispagna, d'onde erano uscite la maggior parte delle forze finaccesi, rotto l'esercito di Filippo V ad Almenara e Saragozza, l'Aragona, la Navarra, la nuova Castiglia si sottomiaero agli imperioli Carlo III entro nuovamente in Madrid. Lingi XIV rumovò proposte di pace, e ritrovò la stessa durezza, nè furono possibili gi accordi mpigliati all'Aja (710) Il principa Eugenia disse, "Bisogna dettare la pace sotto la mora " di Parigi alla testa di cento cinquanta mila nomini!"

È noto come e donde venasse salute alla Francia, allorche pareva in fondo precipitata. La pubblica opinione in Ingrilterra volgeva favorevole alla nace e diventava odioso il governo dei Wighe contrari ad ogni accomodamento. Cominciavano a udirsi mu alte le accuse contro l'avarizia e le concussioni del duca di Marlborough, intento a perpotuare le ostrirta, merce cui gli era assicurato il comando degli eserciti e il medo di accumular danaro, supremo anelite di quell'animo suo. La rezina Anna anch'essa sosteneva a malincuero le alture del ministero e de'auoi creati, e forse, secondo che credest, vagheggiava segreta speranza che l'ami unistrazione dei Torys non sarobbe stata aliena dal patrocinare la restituzione dei diritti di suo fratello il Pretendente al trono di Inghilterra. Per questa disposizione degli anuni e nel pubblico e nella Corte, il ministero dei Wigha devetta abbandonare la redini del governo, i Torve fra i quali per credito e altezza. d'ingegno primeggiavano il conte di Oxford e Giovanni Bolingbroke tolsero l'an a intetrazione dello Stato. Licenziarono il Parlamento e indissero i Comizi elettorali, e siccome la pubblica opinione favoreggiava la pace, obbero propizia la phiralità degli eletti. Introdette quindi segrete trattative col monarca francese essendo schietto nei due governi il desiderio di giusti accordi, giù procedevano in bene le pratiche,

Conven, Il prime Re di Grea Seraje.

quando un improvedato e grave caso le rese più apedite e sollecte.

Il diciasette di aprile del 1711 mori l'impératore Giuseppe I, senza discendenza mascolina, e la Corona passò a Carlo III di Spagna auo fratello, il quale, proclamato re di Boemia e d'Ungheria, e arciduca d'Austria, si imbarcò a Barcellona nel mose di settembre e approdò al Finale. Quivi ebbe presso Pavia un abboccamento col duca di Savoja, che non usci bene edificato delle inclinazioni di Carlo rispetto al Vigovanasco e alle Langhe. Giunto a Milano, ricevette la notizia della sua elezione ad imperatore di Germania, e assunto il nome di Carlo VI, aggiunse ai titoli imperiali e austriaci quello di re di Spagna

La gelosia contro Francia oltrepotente per la successione spagnuola venuta a mani di Filippo V. era stata principale causa della guerra che l'Inghilterra da dieci anni sosteneva, ed ora ne cessava la ragione. La casa borbonica era depressa, Luigi XIV offeriva enesti patti, e in quel camb o per la morte di Giuseppe I e l'avvento dell'arciduca Carlo al trono austriaco settentrava il timore della superiorità Absburghese, tanto più minacciosa in quanto che per l'affevolimento della Francia rimaneva senza contrappeso sul continente. L'equilibrio europeo cho si era voluto tutelare e ricostituire dalla Grande Alleanza, vedeasi la seconda volta insanabilmente turbato, e da tanto sangue, da tanti tesori sparsi, l'Inghilterra avrebbe raccolto per unico compenso la sostituzione del primato austriaco al primato francese. La politica inglese in tali contingenze non potea non essere da nuovi pensieri governata.



## CAPITCLO XVIII.

## Pace di Utrecht.

I Dimorava in Londra presso il conte di Iersey, la cui moglie era cattolica, l'abate Gaultier, francese di nascita, stato elemosmiere del conte di Tallard, ambasciatore del Cristianissimo in Inghilterra dopo la pace di Ryswick. Il conte di Iersey lo indicò ai nuovi ministri come discreto e prudente, bel parlatore e persona atta a servirlo nel trattar colla Francia. Piacque, e fu mandato a Parigi sul finir di gennaio del 1711. Presentossi al marchese di Torcy dicendogli che veniva a offerirgli il mezzo di far la pace, se la desiderava. Egli era (scrive il Torcy nelle sue Memorie) come domandare ad un infermo súdato, se voleva ricuperar la salute. L'abate Gaultier gli significò adunque che il ministero britannico non era alieno dalla pace, e che perciò, se il re Luigi facesse nuove proposte agli Stati Generali, la regina Anna darebbo a' suoi ambasciatori all'Aja tali istruzioni, per cui l'Olanda sarebbe in necessità di secondarle. Il Consiglio del re, ponderate queste comunicazioni, giudicò di non dover più rivolgersi agli o andesi, e con sagace consiglio si dispose a trattare direttamente coll'Inghilterra. L'abate Gaultier, partito per Londra con questa risposta, pochi giorni appresso ritornò a Parigi domandando, per parte del ministero inglese, un memoriale particolareggiato delle condizioni, sotto le quali il re desiderava di stringere la pace. Ebbe il chiesto memoriale, e ripartà

Le condizioni offerte parvere al governo britannico accettabili; però spedì a Parigi il sig Matteo Prior, insieme coll'abate Gaultier, con incarico di aprire i negoziati. Matteo



Prier, celebrato poeta inglese, avea assistito al Congresso di Reswick come segretario d'ambasciata, ed era noto in Francia deve avea chinorate nella stessa qualità sotto il duca di Portland. dono di che il re Gughelmo l'avea nominate settosegretario al ministero per gli ul a il esteri. Subtavolarono le trattative, na sorgendo a ogni p e sospiato dubbi a difficoltà, Luigi XIV cui stava a cuire di non lasciare fuggir l'occasione di finire la guerra colla Gran Bretagna, penso di trasferire la sede doi negoziati a Londea, e vi na ido plemnotenziario il consigliero Nic do Mesnager, Quivi al conte di Oxford e lord Bolingbroke assunsere in persona il negoziato. Il plembotenziario francese era guinto a Lou lia il 1º di agesto, e l'etto di ettobre furono settoscritto duo convenzioni preparatorie. l'una delle quali contenesa le condizioni che il re offeriva all'Inghilterra per la sua pace particulare la tra poneva le basi della generale pacificazione che il ministero inglese proriettova di accettare e raccomandare agli alleati

Nel primo trattato si convenne, 1º che Luigi XIV avrebbe ricentsciut i la regina Anna per regina d'Inghilterra, e l'ordine della successione inglese stabilito dal Parlamento in favore della casa di Annover; 2º stipulerebbe co la Gran Brettagna un muove trattato di commercio; 3º demolirebbe le fortificazioni di Duncherea dopo la pace; 4º Gibilterra, l'orto Mahon e l'isola di 8 (ristoforo resterebbero in potestà di lla regina, a cui si restituirebbero eziandio l'isola di Terranova, la baia e il distretto di Hudson; 5º la Spagna concederebbe all'Inghilterra per trent'anni il contratto dell'Assiento, valo a dire la facolta di somministrare alle Colonie spagnuole un determinato numero di negri dell'Africa.

I fondamenti della pace generale contenuti nella seconda convenzione fureno questi: kiconoscimento della regina Anna e della successione Annovercee Separazione perpetua e assoluta della duo corone di Francia e di Spagna. Domolitione di Duncherca, mediante compenso; Satisfazione a tutti i Principi collegati da stabilirei in un futuro Congresso; Formazione di una Barriera, come al ora si diceva, ossia di una linea di piazze fortificate nei Paesi Bassi che servissoro di riparo e difesa agli Stati General; Altra barriera in favore dell'im-



peratore e di Savoja. A questi capitoli no fu aggiunto uno separato, richiesto dal ministero inglese, in cui era detto che il re Luigt "avrebbe restituitò al duca di Savoia i dominii "e le terre toltegli durante la guerra e possedute da S. M., "e avrebbe moltre consentito che gli fossero cedute quelle "altre fortezze in Italia che si ravviserebbero necessarie, a "mente dei trattati fra questo principe e i suoi alleati "... Questo articolo fu co nunicato poco stante all'inviato picniontese, ma la convenzione riguardante la sola Inguilterra rimase segreta, l'altro trattato per la pace generale fu senza mezzo dal governo inglese comunicato ai confederati con proposizione ad invito di convocare di comune consenso un Congresso per discuterlo

II Ognun vede quanto i patti di Londra differissero da quelli d. Gertruidemberga stati dai confederati respiriti Comechè non si facessa explicita menziona di Filippo V, evidentemente l'Inghilterra acconsantiva che eg i ritenesse la Spagna e l'America; Luigi XIV conservava la maggior parte degli anteriori acquisti; ponevasi come fondamento dell'equilibrio europeo la sepurazione perpetua delle dua Corone borboniche, e dividevansi equamente le province soggette alla monarchia spagnuola infra i principi che aveano diritto all'eredita di Carlo II. Nell'addivenire a passo tanto importante, nel contravven.re a uno dei principali capitoli della lega che vietava le particolari trattativo, il ministero britannico avea due fini: ristabilire la pace secondo i principii di un ben inteso equilibrio europeo, e provvedere a l'utilità propria nella più spedita e sicura maniera. Haffidavasi di aver consenzionti gli Stati Generali e il ducă di Savoja, membri principali cella confederazione dopo I Austria, semprecche potesse sicurare i primi contro la Francia e vantaggiare di Stato il principa di Piemonte; imperocche ne agh um ne all'altre conveniva a totale depressione della Francia (1); credeva poi e le l'im-

<sup>(1)</sup> Il marenese d'Torey de le me Memore serve d'Iduca a Sa e ce de prince était l'alla chérs de l'Angletere, et celui que le Manstere avant le plus à caux de facourses. On était permadé que es la republique de Hollande et le duc de Sacole agroment de concert avec la Berne pour facilitée la paix, il servit avoi d'en aplante hontet les plus grandes difficultée et de surmonter tout obstacle à sa conclusion.

· peratore e a principi germanici da lui dipendenti piegherelibere di nocessita a giusti accordi, quando si vedessero soli contro Luigi XIV. In ogni caso Hinghilterra, dispensatrice di enssidi alla maggior parte dei collegati, ritirandosi dalla lega taghaya i nervi della Grando Alleanza. Il conte di Oxford e i suoi colleghi erano in sentenza che la nasione non avvente: biasimata la pace, quando gliene fossero cognite le condizioni e che il Parlamento l'avrebbe approvata. Eglipo infatti avcano assar largamente provveduto alla utilità e ai comodi dell'impero britannico, ampliando i possedimenti americani, aprendo il commercio del Nuovo Mondo e quello di Francia e Spagna. e dischiudendogh coll'acquisto di Gibilterra e Minorca le vie del Mediterraneo; oltre a ciò la distruzione di Duncheron vellicava l'orgogho nazionale in vedeado quella città che Luigi XIV avea dalla invisa stirpe degli Stuardi comperata a suon di contanti, e dal cui porto i corsali francesi uscivano a hazzicare la navi inglesi, ridotta al miente dalle mani stesse di Luigi XIV.

III Le pratiche anglo-francesi non si poterono maneggiare sì ch usamente che a.cun barlume pon ne trapelasse, onde i rappresentanti dei confederati movendone in Londra forti doghanze, presero baldanza di venire collegialmente al coaperto della regina Anna richiedendola in nome della causa comune di richiamare i Wighe all'amministrazione dello Stato Crebbero i clamori, allorquando furono noti i patti dell'otto di ottobre. Sopra gli altri se no querelò l'imperatore Carlo VI, e il conte Galasso ano ambanciatore presso la regina procedette nelle rimestranze con a) poca prudenza, e decoro, che gli fu intimato di non più presentarei a Corte e partiruene dalla Gran Bretagna. L'Ulanda ne fu anch'essa forte turbata. ferma nel volte respinte altre basi di secomedamento, che non fossero quello stesse del 1709 Einaio, il gran Pensionano. di ciò apocialissimamente era sollecito, come quegli che essondo stato autore del ritiuto delle proflerte francesi, troppo gran carico al aspettava, dove minori vantaggi avossa ora ottenuto per la sua patria. Ne gli Stati Concrati si rimosnero dalle opposizioni, se non quando la regina ebbe dichiarato che, cosi volendo gli alleati, el a prosegurebbe la guerra, ma avvisarli



per tempo che, osservando strettamente i patti dei sussidi, pagherebbe il terzo delle spese a tenor dei capitoli, e non più le tre parti quasi intiere, siccome avea sin qui usato. Allora gli clandesi assentirono alla convocazione del Congresso. Nondimeno Carlo VI spedì a Londra il principe Eugenio di Savoja, acciocchè rimediando alla intemperanza del conte Ga asso, con un ultimo sforzo tentasse di svolgere Anna dai nuovi propositi. Ma avendo il principe toccato con mano che da Londra nulla più doveasi aperare, Carlo VI accettu l'invito al Congresso sotto condizione capressa che gli accordi angio-francesi obbligassero a Francia sola, e non i confederati.

IV. Il governo britannice erasi dimostrato partiale sempre inai verso Vittorio Amedeo II, e la regina Anna particolarmente gli si chiariva bene affetta, rammentando ella i vincoli del sangue colla casa di Savoja, e riconoscendo i servigi resi dal Duca alla lega (1). Vittorio Amedeo avea ammonito il conte Annibale Maffei suo ambasciatore a Londra di non imparte troppo stretta nè coi Torys nè coi Wighs, e di non imitare il conte della Tour cho ai era solamente con questi ultimi accontato, come se vi fosse colà un solo partito, che non potesse mai cedere il luogo ad in altro. Il conte Maffei seppe destreggiarsi fra gli antichi e i nuovi ministri, e quando gli oratori esteri si erano collegialmente presentata alla regina supplicandola di richiamare i Wighs ne' enoi consigli, e. si tenne appartato, e gliene fu saputo grado (2). Lord Peter-



<sup>(1)</sup> It Connighere Millarede neila relazione della ma logazione a Li dra per la neutralità d'Italia di cui parleremo in appressa serve: Elle a mae encere el cordide affection pour V. A. R. et sa Royale Marion, et c'est de cour qu'elle unitéresse pour elle. Ce n'est pan rentement de la Reine que je l'ai 25t. Le grand Trésorier (il conto di Oxford), les ducs de linolangem et de Schoesbury et les deux Secrétures d'État me l'ont confirmé tous de la meine manière, en me desant que ce ne servit pus farre su cour à S. V que de ne pas entrer dans les favorables sentimens qu'elle a pour V. A. R., non sentement en reconnamenne des importante services qu'elle a cendus à la cause commune et de la confirmes qu'elle a en en S. M. en tout tems, muse sunsi parceque V. A. R., mut. la Duchesse Royale et Messengueurs les S. S. Princip sont sen plus proches parents

<sup>3.</sup> Il Con aplacea M charcon nel m relazione representata servo che tord. Bel inglicone qui avea de tra " que perme tos ministres etranques d'accent trance de la chadid et da pes hant d'estres, bisa le nouveau mobile et

borough, che trovavasi tuttora in Vienna per le controversie sopra il Vigevanasco e i feudi delle Langho, non avendo notizia dei negoziati segreti dell'abate Gaultier e di Matteo Prior, a certo essendo che in verun caso mai l'Inghi terra tollererebbe che l'Impero e la Spagna venissero in signoria di un medesimo principe, ne fece espressa dichiarazione ai ministri imperiali; quindi conoscendo che la casa di Savoja, a mente dei trattati, era la prima chiamata alla corona di Spagna dopo casa d'Austria, d'segnò di portare Vittorio Amedeo II sul trono spagnuolo, e a fine di avere l'assenso di Carlo VI diviso un matrimonio fra il giovine principe di Piemonte e l'arcidechessa d'Austria, primogenita del defunto imperatore Giusappe. E senza por tempo in mezzo prese partito di venire a Torino e appiccare il negozio.

Quivi giunto senza espresse istruzioni del quo governo, introdusse pratica di spartire la monarchia spagnuola fra Savoja ed Austria in questa forma: il Duca avesse la Spagna e le Indie; Carlo VI Napoli, Sicilia, Milano e Mantova. Quantunque ciò paresse a Vittorio una luccicante chimera, e non bere discernesse fino a qua, segno le idee del lord fossero accette a Londra, consenti mientedimeno di trasferirsi in Ispagna contro Flippo V, ma osservò che la conquista della per isola era incerta, e che, quanto a sè, devea atar sul sodo e pensare a l'Italia, perciò dessero in dote all'arciduchessa il ducato di Milano, il quale aggiustamento, ei diese, " con" tenterebbe meglio gli spagnuoli vedendo il Milanose unito " al l'iemonte per compensarli della perdita di Napoli e di " Sicilia: le parti sarchbero il eglio collegate, e l'equilibrio in " I alia perfezionate mercè una più eguale bilancia fra la casa

dans sen resmentions que dans le conte Muffei, quocqu'il fut entine arce le duc de Marthermagh, tandra que tous les autres manaties étrangers « ten riveit contre es son incen de la Rivae et or un contre l'hellescoment de son ministère, ce qui lui à prouvé que le vonte Muffej urait plus de gines et mount de passions que les cutres et plus d'aitentièm aux intérets et son madre que s'en out en les autres, quanem à avait distingué le coute Maffej de tous les autres par sa configues et par son inficition a l'injunier de ce qu'el fellet qu'u spet pour le acrete de l'A. R. pandent que les autres se servicent que ce qu'els tous et dans les Gesettes. Archivi en la gio, Negre, con Frances, mazzo 25, Congresso de Utrecht, vol. 3.

" d'Austria e di Savoja (1) ". Qumdi, per digerire alquanto la matema e scoprir paese mandò segretamente a Londra il marchese del Borgo.

V. Carlo VI respinse disdegnosamente le proposte, quando già le trattative colla Francia auguravano bono, e gli eventi di Spagna che ne confermavano la spertaza, rendevano i partiti proposti da Peterborough di molto ardua effettuazione. Filippo V si pose alla testa dell'esercito anzionale, e la giovane regina Maria Luisa di Savoja, costretia ad abbandonare Madrid una seconda volta, disse animosamente: "Se siamo vinti, "andrò nelle Asturie coll'infante in braccio, e rializereme la "monarchia dove ebbe la cula "... Carlo III entrò nella capitale, ma il duca di Vandomo, mandato in Ispagna, vinse la battaglia di Villaviciosa (10 novembre 1710), e gli alleati, perduta Barcellona, furono ricacciati nel Portogallo, cosichè Filippo V potè ritornare a Madrid. Questo risorgimento delle fortune borboniche dà eziandio ragione della moderazione dei preliminari di Londra.

Lord Peterborough durante il secondo ano soggiorno in Torino innamorò di madamigella di Susa, la bella figlicola. della contessa di Verrua, e Vittorio Amedeo, cui importava di cattivazzelo, non si diede a divedere alieno dal secondarse. i voti, purche alla giovano menorina non fosse spiacuita. quella faccia di acholetro dell'inglese. Egli, variando le intenzioni della corte di Londra sopra la successione spagnuola, non si rimase dal rimaneggiare il disegno da lui formato, ma-, i ministra non gli badarono, e la sua commesione diplomatica ebbe fine. Tuttavolta nel suo cuore non si estimero gli Emori, telmente che quando due anni appresso essendo ritornato a Torino, Vittorio Amedeo II, non re di Spagna, ma giù re di Sicilia, non avende più mestieri di tenerlo al giuoco, mandate da Palermo istruzioni alla figlicola, gli fe dare da lei stossa cortese communto. Lord Peterborough aposè di por una cantante, e vedremo madamigella di Susa principessa di Cariguano.



<sup>(</sup>I) Vedi il dis accio di lord Peterborong del 7 maggio 1711 publi icato dal conto 8 lopis nei document dello sue *Reteriore politiche* lea Savoja e Inglolterra, Tombo, 1853

VI. L'andata del marchese del Borgo a Londra non fu seaza frutto. Il ministero inglese, biscinadogli intravedere la possibilità di non lontain pace, gli diede intenzione della auccessione di Spagna, oppure di un cospicuo ingrandimento pel ano Principe; e lui partito, lord Bolingbroke, mentre attendeva agli accordi colla Francia, ripete al conte Maffei, nostro ministro, le stesse assicurazioni; nè qui ristatosi, focech parola del Milanese, divenuto oggima: il segno fisso della politica piemontese. Più oltre procedendo, insinuò essere al Duca venuto tempo di trattare direttamente colla Francia. la duchessa di Borgogna a Versaglia e la regina Maria Luisa. a Madrid, ambedue figl. uole sue, gh sarebbero buona sponda (1). Avrelbe agli inglesi giovato assai una pratica separata del Duca per adonestare la propria, e dichiarare che essi vi erano stati tırati dal timore di veder rinnovati i fatti del 1696, ma Vittorio Amedeo II. accortosi del lacciuolo, se ne guardo. Del resto Luga XIV inclinava alla cessione del Milanese al Piemonte, essendos, addolcito veiso il Duca, quando ebbe conesciuto in quale considerazione fosse tenuto dall'Inghilterra, ma pel favorirlo circa al Milanese, era mosso da più chiuso concetto. Premevagli di debilitare l'imperatore in Italia, premeyagh di contentare il duca di Savoja a spese d'altri per riavere Fenestrelle ed Exilles, ultimi varc il che gli rimanessero aporti verso l'Italia; e l'inviato francese Ménager avez con tal fine proposto in nome del re che il ducato di Milano fosse senza più destinato a Vittorio. Per codeste ragioni il conte Maffer pose bensì suo, richiam, contre i preliminari, ma con temperato calore, non facendo atile al auc Principe un soverchio cadiniento della Francia, che porrebbe i suoi Stati a bal a dell'imperatore; e soltanto allorchè Bolingbroke gli



A Tutto ciò cue ai riferioce al e negonazioni di Utrecht fu da me scritto sopra i deci inci ti utteriti che esistono negli Archivi del Regno. Vi sono die relazioni fatto dai ministri piemontesi: l'una succinta ma piena, del marchese del Borgo in un volume; l'altra più ampia del cinte Mellarede in quattro grossi volumi in folio, nella quale trovami inscrito il curteggio di gii ambasciatori e si leggono giornalmente notato le discussioni dei Congressi e gli abril accidenti dei negoziasi. Veci Negozi, con Francia, mazzi 24, 25 e 20.

diede confidenziale partecipazione dell'articolo at pulato colla Francia in favor di Savoja, se se lagnò forte, ravvisandolo diverso dalle precedenti promissioni e contrario, nelle parti sostanziali, al trattato del 1704 colla regina.

Vittorio Amedeo, avutane miormazione, gli ordinò di rimettere al ministero britanneo un Memorandum, dove esposte le incontrastabili suo ragioni, movesso doglianza degli aggravi che quel capitele gli recava, e che erano questi; Non guarentivano neanco le cessioni austriacho del 1703 non confermayano i diritti eventuali di Casa Savora alla anccessione di Spagna, non gli precuravane la Barriera contro Francia, capi questi che la regina erazi obbligata di mantenere fermi colla convenzione prementovata. La atessa restituzione delle terre occupate dai francesi diventava illusoria, imperocchè si restituivano bensì i territorii, ma non più le fortezza, le quali erano state dalla Francia distrutte, ne facevasi menzione di corrispondenta risarcimenta. Il Duca chiedera quindi giusti compensi rispetto a quest'ultimo punto, e la piena esservanza del trattato del 1704 per tutto il resto. Questo per conseguenta fu il principio che guidò i ministri piemontesi durante il Congresso di Utrocht: insistettero contanti per l'osservanza del trattato del 1704, e siccomo esso guarentiva al Duca la successione dell'intera monarchia di Spagna aubito dopo la Casa d'Austria, conseguitava che ove la monarchia si dividesse, o un principe con nustriaco ne sitenesse la Corona, per questa lessone del suo duritto Casa bavoja avea ragione a un compenso, nel qual caso l'imperatore nua poteva recarsi ad offesa, se il Duca, avendo indarno propugnata l'integrita della monarchia e la successione austriaca, si accomodava a un trattato particolaro richiesto dal piu forte numero dei collegati. Gli atorici atrameri e gli stessi atorici nazionali, che leggermente investigarono i pegoziati, dissero unanimi che la cessione della Sicilia fu un dono della region d'Inghilterra così poco sperato e tanto impensato, che nella bozza delle domande presentate al Congresso di Utrecht i nostri diplomatici non aveano chiesto altro che l'enestrelle ed Exilles. Questi scrittori ignoravano il fondamento, un cui reggevasi la condotta dei ministri piemontesi.



Il ministero inglese, e le dapprima avea toccato del Milaneso, muendo che questa era la mira della corte di Torino, si fece prestamente capace che il partito sarebbe sopra a riodo difficoltoso ad effettuarsi. Trattando della paca senza la cooperazione, anzi contro alla volonta di Carlo VI, giudicò che il volerio privare della ricca Lombardia porrabbe insuperabi e intoppe a futur, e durevoli accordi, per giunta pot, essendo il Milanese dalle truppe austituche occupato, se, come certo era, Carlo ricusasse di cederio, era mestieri far guerra. per inlaggiarne i possessori (1). Laonde i collèghi del conte di Oxford non gradirono la proposta del Ménager, e Bolingbroke, senza ritrattare le perole dette, rispose per le generali alla scrittura del conte Maffei, certificandolo che il trattato del 1704 saresbe rispettato; osservò che a punto della Barriera meglio a più succi tamente sarebbe assestato, se egli ne trattasse direttamente colla Francia; nel rimanente fidasse nelle promosso della regina. Nuovi consigli già si maturavano a Londra, e il Maffer che non poten discoprirli, per poco non dubitava che l'Inghilterra fosse per voltarsegli sotto.

VII. La guerra nel trascorso anno 1711 non era stata memorab le ne sulle Alpa, ne in Fiandra. Vittorio Amedeo ritornò
in campo, seco conducendo il giovane principe di Piemonto
per educarlo alle mi itari futi he e alla vista del fiero giuoco
celle armi. Vi stotto brevo tempo, e non mutarone lo condizioni degli eserciti guerreggianti. Intanto nella citta di Utrecht
che era stata eletta a sede del Congresso, il 29 di gennaio 1712
ebbe luego la prima tornita dei piempotenzari. Questi furono
per la Francia il maresciallo di Uxelles, l'abate Melchiorio
di Polignac e il consigliere Menager; per i Inghitterra il conte
di Strafford, e il vescove di Bristol; per l'Austria il conte
l'impo Lodovico di Amzendorf, il cinto Diego Hurtado di
Mendoza e il consigliere Consbrucke; per i Olanda Gugholmo
di Baya, Brusone Vanderdussi nie Admano di Goslinga; pol





<sup>(1)</sup> Il Mellarede scrivera: La cour imperate considère l'Italie comme le bison principal de la couronne, non pas de l'imperate, mais de la maison d'Autriche, comme les états les plus feronds et d'un produit plus liquide et plus abondant; comme un moyes de parrente à ses elles sur tout le reste de l'Italie et d'assurer la cour de Rome dans ses sutérets

Portogallo il conte Taroca; per la Prusna il conte di Mettornich Gli altri principi confederati vi mandarone pura i loro rappresentanti; ettanta ministri si trovarone dope alcun tempo congregati. La Francia negoziava in nome e per conto della Spagna, i cui plenipotenziari non vennero a Utrecht, non cascado Fihppo V per ancora riconosciuto in re degli al cata.

Vittorio Amedeo II deputò al Congresso il marchese Ignazio Sclare del Horge, il conte Annibale Maffei e il consigliere Mellarede. Il marchese del Borgo, già esercitato in altre legazioni intrinseco del conte di Stroffard e di altri inglesi di conto, gran signore, e di grandi mantere, spiccava per le deti esteriori del vivere, e da buone fonti riceveva ascure e preziose informazami. Nel conte Maffei, già stato ministro a Londra tre velte e ritornatovi una quarta, alla sufficienza delle cognizioni politiche e militari, andava congiunta la notizia infloriore del e Corti e l'arte consumata di trattere alla thera e senza sussiego con ogni qualità di uomini le faccende piu gravi; gua si è dotto in quali termini ci fesso col governo entannico, e come sapesse destramente barcheggiare fra i diversi umor, cho stavano per manifestarsi in quella coleano raunata. Pietro Mellaredo, di cui gia abbiamo discorso, era di quella legazione l'ingegno più sodo, schiariva le questioni intricate e le sciogliova: scriveva le note e i dispacci più importanti, le memorie, le propeste e i espitoli del trattati.

VIII. Intervennero alla prima tornata del Congresso i soli plonipotenziari di Francia, Inghilterra, Olanda e Savoja, in quella del tre febbraio fu statuito che i preliminari di Londia nen vincolavano gli alleati, ma la Francia soltanto, e dopo cotesta dichiarazione imposta da Carlo VI i plenipotenziari imperiali comparvero nel Congresso. Nella tornata di l'undici di febbraio la Francia introdusso le sue proposizioni. Il Cristianissimo acconsenti che i Paesi Bassi spagnuoli, già ceduti dal re di Spagna all'elettoro di Baviera, sorvissoro di barriera all'Olanda, e per rendere questa barriera più valida alla rosi-tenza, vi aggiunese cinque piazzo fortificato (1), con



<sup>(1)</sup> Purnes, Ambachat, Knoque, Ipri e Menia

piena libertà agli Stati Generali di tenervi quel aumero di milizia che loro parcesa acconcio in compenso della qual consione chiese altre cinque piazze per difesa delle frontiere frances: (1), e por ristoro della demolizione di Dancherea. doraando Lilla e Tournai Promise che il re di Spagua auc pipete rinunzierebbe ogni aug diritto o pretensiene sepra il regno di Napoli, la Sardegna e il ducato di Milano, e ciò sotto condizione she Casa d'Austria desistesse da ogni protendenza copra le altre parti della monarchia di Spagna. Promise che il commercio della Spagas e delle Indie carebbe mantenuto con tutte le Potenze contraenti, com'era stato al tempo del defunto re Carlo II. Obbligavasi di prendere, a placimento del collegat., le opportune precauzioni acciocché un medesimo principe non potesse mai essere re di Francia e di Spagna. Riconoscerebbe il re di Prussia, l'imperatore Carlo VI e l'elettore di Annover. Restituirebbe al duca di Savoja tuttociò che gli aveva tolto in guerra, chiedendo che il Duca facesso altrettanto; e che le frontiere sopra il Reno dovessero rimettersi nello stato primiero avanti la guerra; il simile rispetto al Portogallo Infine domandò che gli elettori di Baviera e di Colonia fossero nel possesso dei loro Stati e nella loro dignità restituiti.

Vi fe un gran dire fra i ministri dei principi allesti, allorche intesero le esibizioni dei francesi, così diverse dalle passato, e più non si dubitò che qualcha segreta convenzione si fosse stipulata fra la corte di Londra e il re Luigi; nè per questo temperarone le loro dimando, e il 5 di marzo presentarono conformi istanze, onde si arguì che dificilmente narebbesi potuto addiven re ad alcuna conclusione. L'imperatore dimandò non solo la intiera monarchia di Spagna, ma ancora l'Alsana, e generalmente tutti gli acquisti fatti dalla Francia coi trattati di Munster. Nimega e liyawick, L'Olanda chiese le principal, città della Fiandra francese, e il Portogallo pretrese dalla Francia certe rinunzio nell'America e nell'Africa.

IX. I ministri piemontesi alla lor volta domandarono:

<sup>(1)</sup> Air, Saint-Vincent, Bethune, Doum e Bouchain.

le Che il duca di Savoja fosse chiamato alla successione della monarchia di Spagna dopo la Casa d'Austria, in virtu del testamento di Filippo IV, e rimesso in tutti gli Stati occupatigli durante la guerra;

- 2º Il Cristianissimo dovesse cedergli Fenestrelle, Exilles e Castel Delfino per formare la sua Barriera contro Francia; e in compenso dei danni patiti durante la guerra e per lo smantellamento e demolizione di tante piazze, gli cedesse pure Monte Delfino, il distretto di Brianzone, la valle di Queiras, il forte Barreaux e alcune terre di la dal Rodano; gli cedesse parimente Monaco vorso Nizza, con obbligo al re d. dare al principe altro Stato. Dovesse poi questo principe riconoscere la superiorità di Savoja sopra Mentono e Roccabruna e riceverne la investitura;
- 3º Rimanessero in pieno vigore tutte e singole le cessioni fatte dall'imperatore Leopoldo I col trattato del 1703.
- 4º Fosse risa vato al Duca il diritto di fortificare a ano pracimento i luoghi ceduti o da cederglisi, derogando percio al e convenzioni in contrario (1);
- 5º Le barche francesi dovessero pagare l'antico dazio, detto diritto di Villafranca, e fossero atipulati alcuni articoli circa al commercio e al transito delle lettere in Piemonte.

Come i collegati obbero presentate le loro domande, si disputò se le risposte di Francia dovessero darsi per iscritto, oppure verbalmente nelle conferenze. I francesi intendeano trattare a voce, i collegati per iscritto, e nessuno disponevasi a cedere; nei separati convegni poi, la durezza degli imperiali e degli olandesi appariva sempre maggiore.

X. Francia e Inglisterra camminavano accordatamente con sincere e pacifiche intenzioni di pace, quando la avontura con replicata colpi mortali percosse la reggia francese. Il 14 di aprile 1711 mori di vajuolo il Polfino; il 5 di febbrajo 1712 tocca dalla rosolia, ne fu spenta il 12 la duchessa di Bor-



<sup>(</sup>I) Ad intelligenza di quest'articolo giova ricordare che pel trattato del 1626 colla Francia il Duca non potea rifare le fortideazioni di Pinerolo, è che per quello del 1.03 coll'Austria gli era vietato di ristorare quelle di Mortara è Casala.

gogna, la gaja e amabile principessa di Savoja, rispettata in vita, e calunniata dopo la morte, come dimentica de' suoi doveri verso la Francia (1). Sei giorni dopo il duca di Borgogna suo marito la seguì nel sepolero. Al vecchio re più non rimasero di tanta numerosa figlivolanza che due nipota nata dalla ducheesa di Borgogua: il primogenite mancò egli pure l'otto di marzo, e il secondogenito, in età di due anni fu in fine di vita. Dove per sorte anch el morisse. Filippo V ereditave la corona di Francia. e crollava la base, su cui poggiavano le convenzioni anglo-francesi, vale a dire la separazione delle corone di Francia e Spagna. Incontanente l'Inghilterra chiese che Filippo V rjaunziasse solennemente alla corona di Francia, e sodesse i suoi diritti di successione al duca di Berry suo fratello, e in mancanza di lui, alla linea orleanese. Luigi XIV per contro desiderava cho, avvenendo il caso della successione. Filippo avesse facoltà di eleggere fra Spagna e Francia, ferma restando la clausola della separazione perpetua delle due Corone. Aggravandosi il dissenso sopra un capo di tanto momento, le due parti riconobbero che la spinosa materia ma, potensi riposatamente fra di loro considerare in Utrecht, presenti gli alleati infensi a ragionavoli patti; per la qual cosa, colto il destro della questione tuttora pendente, cioà se doveasi discutere nel Congresso a voca o per jacritto, le ternate furono sospese, e Francia e Inghilterra avocarono a sè il negoziato. Finiva il verno, e la primavera ricondurrebbe in campo gli eserciti I plenipotenziari continuarono a soggiornare in Olanda, e si deliberò in Londen.

Qui Luigi XIV domando una sespensione d'armi, e la regina Anna gli propose in forma di ultimatum il seguente partito Filippo V rinunciasse a la corona di Francia e conservasse la Spagna e l'America; ovvero il duca di Savoja



<sup>(1)</sup> Siffatta accusa che non ha prova di sorte alcuna, fu mpetata ancera di recente, e la confato da pari ano l'on. Paolo Boselli nell'elegame dissortazione critica nopra La Duchema di Rurgogna e la battaglia di Torino, asenta negli Atti della R. Accadema delle Scienze da Torino, voi AXVII, 1892.

avesso la Spagna e l'America, e Filippò gli stati del Duca, il Monferrato, Napoli e Sicilia con facolta di unirli alla Francia, quando fosse chiamato al trono francese, eccetta la Sicilia, che in tale evento si devolverebbe all'imperatore. Fatta la scelta di Filippo, l'Inghilterra acconsentirebbe alla scapendione d'armi obiesta dal re Luigi

Al quale proposito Bolingbroke scrisse al marchese di Torey (10 di maggio), \* La regina ha spesso dichiarato che " non potrebbe appagarsi di uno spediente che non fosse · solidiscimo sopra un punto di tanta importanza, quale è quello della unione delle due monarchie: il procedere al- trimenti farebbe perdere il frutto di tanto sangue versato. dagli alleata ne la presente guerra; sarebbe un tradimento. · contro la causa di Europa, esporrebbe il secolo presente · e i secoli venturi ad uno dei più gravi pericoli che la \* mente possa prevedere. S. M. desidera sinceramente la pace, · e la desidera ragionevole per la Francia; ma per giungere \* a questo fine, bisogna che l'interesse della Francia non sia reso incompatibile colla sicurezza generale .. Dichiarata. quindi la scelta data a Filippo V. continuava: \* S. M. crede ' aver date di presente tutte le agevolezze che sono in suo potere per la conclusione della pace, e di non aver chiesto ' cosa alcuna che non sia neccasaria all'adempimento della promessa fatta dal Cristianissimo, quando dichiarò di essere disposto ad adottare tutte le precauzioni giusto e ragio- nevoli per impedire la riunione delle due corone di Prancia. \* e di Spagna sopra un solo capo. La regina mi comanda ' di soggiungere che ella spera che la proposizione fatta per suo ordine sarà accettata, ma in ogni caso la M. S. insisto. \* per una risposta categorica e finale. . Gli eserciti sono in campagna, e gli eventi di una giornata possono cambiare. \* tutto. La regina per quanto sia disposta a zender facili · le trattative d. pace e risparmiare le spargimente del ' sangue, non può tuttavia accettare una sospensione di \* armi, prima di conoscere le risoluzioni del Cristianiesimo interno al partito proposto per impedire l'unione delle due \* mozarchie ...

Mentro si aspettavano le risoluzioni di Filippo V, Boling-

broke serisse al conte Maffei in Utrecht di venire tostamente a Londra. Parti il Maffei, e il due di giugno fu ricevuto in udienza dalla regina, che le nesicure di avec preso special cura degli interessi del Duca; no sarebbe il domani dai ministri informato.

XI Questi teneano per certissimo che l'ilippo non rinonzierebbe alla successione francese, e perciò significarono al conte che la regina avea domandato alla Francia la rinunzia d. l'ilippo V alla Corona epagnuo a e alle Indie in favore di S. A. R., purche ei dismetterse a l'ilippo gli Stati suoi. Tacquero dell'alternativa piuttosto per sicurezza che aveano del secondo partito che per art fizio, inutile sa quell'angustia di tempo. Maffei si diffuso in ringraziamenti, ma avverti che se il Duca non sarribbe per ricusare la cessione della Savoja e di Nizza, sentirebbe forse altrimenti quanto al l'iemente. Vittorio Arnedeo Il si schermi avvedutamente di mostrara complacimento del fatto, e insistette sopra le cautele necessarie prima di lasciare il l'iemente, a cosa certa per cosa incerta a (Dispacci del 18 e 28 maggio).

Per la non pensata e con istupore di tutti, e massime del-Plughilterra, Filippo V, a ciò confortato dalla regina Maria Luisa, prescelse la corona di Spagna, e rinunziò la francese: di tal guisa cadde un progetto, che per vero avrebbe innalizata a maggiore stato la casa di Savoja, ma sarebbe tornato funesto al Premonte e all Italia tutta. Veggendo avanita la chimera del trono castigliano, il consigliero Mellaredo, che sapeva di buon luogo doversi fare poco assegnamento sopra altri (ngrandimenti nel continente ital ano, disse all'abate di Polignac che rimanevano ancora la Sicilia e i Presidu spagnuoli della Toscana per procurare conveniente sodd sfazione al duca di Savoja, e diede lo stesso tocco al conte di Strafford. Allora la regina Anna con messaggio del 15 giugno espose per le generali al Parlamento inglese le condizioni della pace concordate colla Francia, o parlando del Piemonte disso che la differenza fra la Barmera domandata pel Duca nel 1709, e le offerte che la Francia facca di presente, erano di poce rilievo, ma che questo principe, essendosi così segnalatamente illustrato in servigio della causa comune, S. M. adoperava a sicurargli anche maggiori vantaggi ...

XII Nei preliminari di Londra e nelle proposizioni francesi di Utrecht (come il lettore avrà di per sè notato), non era stata fatta menzione della Sicilia. Ora il messaggio reale soggiunse: \* Quanto alla Sicilia, comechè non rimanga dubbio intorno alla cessione di questo regno per parte di l'ilippo \* d'Angiò (Fil ppo V), tuttavia non è ancora stabilito il modo di disporne .. E della Sicilia non si era parlato, perchè la Francia faccavi disegno sopra per gratificarne l'elettore di Bayiera in ristoro dei Passi Bassi, che sarebbero toccati all'imperatore: e l'inghilterra per l'opposto serbavala in petto a Vittorio Amedeo in luogo del Milaneso. La regina, fatto chiamar il conte Maffei nel giorno dopo alla pubblicazione del messaggio, gli annunziò che il regno di Sicilia era destinato al suo sovrano, e che non farebbe la pace se non a questo patto, ne scrivesse al Duca. Quindi lord Bolingbroke fece provenire a Parigi le opportane dichiarazioni com riguardo alla Sicilia, come riguardo alla Barriera e ai diritti di Savoja alla eventuale successione di Spagna; e la regina Anna, con lettera autografa, ne diede notizia a Vittorio Amedeo II (1)

XIII. Non tardarono a vedersi gli effetti della concerdia dei due potentati: la sospensione d'armi per terra fu regata per due mesi a condizione che Duncherca fosse consegnata provvisoriamente agli inglesi. La regina Anna avea insino dall'anno trascorso privato il duca di Marlborough del comando dell'esercito, e per sopraggiunta sottoposto a inquisizione la sua condotta, essendo accusato di aver convertito in proprio uso i danari destinati per la guerra; illustre esempio della instabilità della fortuna che precipita al basso chi giro al sommo della ruota. Il vincitore di Hochtsett e di Malplaquet dovea poco dopo esulare dalla terra nativa, e in sua vece fu posto a capo dell'esercito il duca di Ormond, Giunto questi in Olanda nel mese di maggio, le forze della lega furono divise in due eserciti, l'une abbidiente al principe Engonio, l'altro sotto l'impero del generale ing ese; e avendo il principe Eugenio divisato di passare la Schelda e portar



<sup>(1)</sup> Yedi i documenti D in fine del volume.

battaglia ai francesi guidati dal maresciallo di Villars, il duca di Ormond rispose che avoa ingiunzione di non impegnar battaglia. Eugenio allora gli propose di porre l'assedio a Landrecies, e l'inglese replico che neppure in cio potea concorrere, essendogli ordinato di non offendere il nemico, e di starsene sulle difese. Di che la doglianze e le esclamazioni degli elandesi furono infinite; alle quali l'Inghilterra rispose che non avendo gli Stati Generali prestato orecchio alle proposizioni della regina comunicate loro per amicizia e per deriderio di fermar la pace di comune soddisfazione, S. Mintendeva di scarre fuori di ogni obbligazione e in piena liberta di prendere quella particolari risoluzioni che ravviserobbe più utili a' suoi nadditi. La tregua fra Inghilterra o Francia fu putblicata, e il duca di Ormond il 17 di luglio occupò Duncherea.

Ciò non estante l'imperatore dichiarè di voler continuare la guerra senza la co-operazione dell'Inghiltorra: e gli clandesi, memori di aver già contrastato a Luizi XIV sonza i sussidii britannici, presero le atesso risoluzioni. Il principe Engenio, mente e braccio della impresa, pose l'assedio a Landrecies, mentre che il conte di Aubermale, generale della cavalleria olandese, difendeva la città di Denain con un corpodi dieci mila uomini. Il maresciallo di Villari avendo osservato che il generale degli olandesi alla testa di quelle poche truppe, era di troppo discosto dal principe per esserne soccorso in tempo, simulato un attacco contro Landrecies, colgrosso dell'esercito fece impeto contro Denain, circondo il conte Aubermale, lo ruppe, e gli fece deporre le armi prima che Eugenio giungesse in que siuto. Profittando della vittoria. prese Marchiennes e s'impadronì delle copiosa munizioni di bocca e di guerra che il nemico vi teneva in serbo; poi in breve tempo, non attentandos: Rugenio di avventurara contro di lui per diffa ta di vettovaglio, ricupero Quesnoy e Douai, A tali presperi successi del generale francese gli olandesi pensarono anch'essi alla pace.

XIV. Luigi XIV sol ceitò l'Inghilterra di striagere convenzione separata, e chiese che la sospensione d'armi per terra si estendesse anche al mare; avrelbe dopo di ciò avuto più



facilmente ragione delle pretendenze dei rimanenti collegati, che la vittoria del Villare gia rendeva meno cafiati. Il governo inglese, convinto che non avrebbe espugnata così presto la voienta di Carlo VI, si mostrò inclinevole alle domande del re, e percio fece istanza che la pace col duca di Savoja si fermasse a giusti patti, non volendo lasciarlo a benefizio di fortuna (1). Pendeva tuttora la controversia per la Sicilia, e quando la regina l'ebbe chiesta per Vittorio Amedeo, Luigi che l'avea promessa al duca di Baviera, si nose risoluto in sul mego. Il ministero inglese, avendo diritto di aspettarsi maggior condiscendenza, replicò vivamento per mezzo di lord Bolingbroke che la regina non prescindeva da siffatta condizione, e che se non si altimava quest'affare senza indugio, non fermerebbe la sospensione d'armi marittima, non ritirerebbé le sue truppe dalla Spagna e lascierebbe che il congresso di Utrecht continuasse nella presente inoperosita. Il marchese di Torcy venendogli meno ogni speranza di riminovere l'Inghilterra dalla detta risoluzione, dimandò pel duca di Bayiera i Paesi Bassi e quindi la Sardegna. La regina mando altora lord Bolingbroke a Parigi per definire la forma delle rinunzie dei principi franccsi ed altri punti relativi alla successione spagnuela, ma gli fece ordine espresso di non toccare alcuna materia, se prima il re Luigi non concedeva la Sicilia senza condizioni. Bolingbroke disse al Maffer: " Quando non trattavas: che degl'interessi dell'In-" ghilterra, la regina non mando a Parigi che Prior, ora che ne vanno di mezzo quelli del duca di Savoja, le pare buono di mandar me; il che des farvi scorgere, quanto le \* stiano a cuore , (Disp. Marrei, 12 anosto 1712). L. marchese di Torcy e i, ministro britannico addi 21 di agosto sotto-

<sup>(1)</sup> R conte Maffe, seriveva al Duca. "Milord Bolingbroke na na delto in termina apresal che culticia diaro che gli adenti costringere bero la Regina a fare una pace particulare, che essa vi era iliaber da cicle la farebbe presto, è che coda sua farebbe queda di S. A. E. per la lemone che le porta, è per essere certa che colora i quan vogo no la continuaziona dessa go rra, sacrifichi retoero il Duca ai proprii interesa appena la legia ton prentesse più ingerenza negli allari ». Lettera del 20 di lagia 1, 2

scrissoro permi i seguenti articoli, con cui si dava sesto agli interessi di Vittorio Amedeo:

- 1. La sostituzione del duca di Savoja e della sua famiglia alla corona di Spagna e delle Indie sara fatta nel tempo atcaso, in cui l'articolo che concerne la unione delle due monarchie riceverà il suo eseguimento. Questa sostituzione sarà inserta in tutti gli atti di rinunzia com del re di Spagna come dei duchi di Berry e di Orléane, e riconosciuta dal Cristianissimo e dalle Cortes apagnuole.
- 2. La Sicilia sara ceduta al duca di Savoja nel tempo in cui sarà fatta la sostituzione predetta. Il ministro che sarà da S. M. Britannica mandato in Ispagna, riceverà dal re Filippo un articolo segreto da lui firmato, con cui prometterà di cedere la Sicilia al duca di Savoja alla pace generale o particolare, e di abbandonarghi il possesso di quel regno dopo lo scambio delle ratifiche.
- 3, S. A. R. prenderà il possesso dell'isola alla pace generale o particolare fra Spagna, Francia. Inghilterra e Savoja, e la regina non dissentina dal convenire, per articolo segreto col re Cristianiasimo, che S. A. R. non potrà nè barattare nè alienare l'isola sotto qualsivoglia pretesto o cagione.
- 4 Quanto alla Barriera I Re avendo già significato di codere Exilles, Fenestrelle e la valle di Pragelato, ed insistando i ministri di Savoja per altre cessioni, la materia sarà nuovamente disaminata e definita in Utrecht.

e statuto che quella di Frisppo V fosse registrata in tutti i Parlamenti di Francia, e le altre dei duchi di Berry e di Oricane, sanzionate dalle Cortes di Aragona e di Castiglia. Indi sottoscritta la sospensione d'armi per terra e per mare fra l'Inghilterra, la Francia e la Spagna, poco presso ebbero luogo le rinunzie. Allora i negoziati di Utrecht anderono di buon portante, e l'Olanda, il l'ortogallo, e la Prussia si affrettarono di conchindere. Il solo Carlo VI non rimettendo dalla sua altura, persevero nel proponimento di proseguire la guerra, e protestò al duca di Savoja di ripigliarei le provincie cedute nel 1701, se eghi at puiasse la pace senza il suo consenso. La diferenza fra Vitterio Atredeo e la Francia circa la Bar-



riera stava per comporsi mediante una permuta di terre fortificate, ma l'ostinazione dell'imperatore e le sue minacce posere il Duca in non piccola apprensione per le conseguenze del suo trattato. Ordinò pertanto al consigliere Mellarede di trasferirai a Londra, esporre lo atato delle sue relazioni coll'Austria e chiedere provvedimenti efficaci Il Mellarede presentò a tal fine un memoriale, in cui osservava: 1º che l'Austria non avea ancora mandate ad effetto le etipulazioni del 1703 circa il Vigevanasco e i feudi delle Langhe guarentite dall'Inghilterra, intorno ai quali capi la Gran Bretagna avea data sentenza arbitrale in favore de. Duca; 2º che ove Carlo VI continuasse la guerra, il Plemente e la Sicilia si trovavano asposte a manifesto pericolo, senzachè il Duca fossa in grade di contrastargli da solo. Perciò essere necessario in prime luogo che fosse mallevata da Inghilterra, Francia e Spagna l'essecuzione integrale del memorato trattato: secondamente che s'inducesse Carlo VI a dichiarare e riconoscere la neutralità d'Italia e se questa dichiarazione non si potesse ottenere, Inghilterra, Francia e Spagna, fossero in obbligo di venire in soccorso di S. A. R. (1).

Gli uffici di Mellarede sortirono pieno effetto. Era tuttora nella Catalogna quel poco di esercito di Carlo VI, il quale, non avendo navilio per trasportarlo in Italia, stava a grande rischio di vederlo fatto prigioniero tutto quanto, insieme coll'imperatrice colà rimasta. La regina Anna ei profferì di tragittarlo sopra le sue navi, e Vittorio Amedeo II raccomandò a Londra di chiedere all'imperatore il ricenoscimento della neutralità d'Italia come condizione del fiorito servigio. La regina pose tale condizione a Vienna, e promise di costenere le altre dimande del Duca così dirimpetto alla Francia, come dirimpetto all'Austria. Il 14 di marzo 1713 Carlo VI aderì alla neutralita italiana, ma quanto al rimanente fu inflessiole

XVI. Allorchè gl'inglesi proposero che Vittorio Amedeo

<sup>(1)</sup> L. Mellarede fu accol o con benevolenza dalla Regina ed onorato dia Ministri con singulari i nostrazioni di stima lai Societa Reace di Londra lo aggrego fai i suoi menistri

regnasse sulle Spagne, corse voce che a Carlo VI sarebbero stati assegnati i dominu di Casa Savoja, e a Filippo V gli altri Stati italiani giù apagnuoli, e il conto di Zinzendorf Insciòintendere al Mellarede che l'imperatore non avrebbe per avventura avversato il partito, onde parve in quel punto che il predominio sopra Iltalia lo avrebbe consolato della perdita delle Spagne. Ma quando gli fu noto che a Filippo V mostterebbero gli stati di Savoja, e Haghilterra dichiaro che por sicurezza del suo commercio in Levante non avrebbe mai comportato che l'Austria tenesse sotto il suo scettro Napoli e la Sicilia, lo atesso conte di Zinzendorf disse ad alta voce che in tal caso il suo signore non deportebbe le armi, quand'anco ne doverse andar di mezzo la sua corona, Essendo pertanto seguale manifesto che coll'imperatore non verrebbesi" a capo di nulla, gli alleati il lasciarono in disparte, e ei risolsero di conchiudere senza di lui gli accordi colla Francia, o le condizioni che dopo di ciò destarono, furono a lui più gravi, che non quelle per l'addictre ventilate. Le rinunzie di Filippo V, fatto nei modi prestabiliti, erano già registrate dai Parlamenti di Francia e approvate dalle Cortes di Aragona e di Castiglia; la pace fra Inghilterra, Francia, Spagna e Savoja potes dirsi conchiusa; di quindi prefissero il giorno undici di aprile 1713 per la stipulazione, e ne diedero notificanza al conte di Zinzendorf, assegnandogli tempo all'accettazione l'ultimo giorno del vegnente maggio. Carlo VI ordinò ai plonipotonziari suci di partirsone da Utrecht, e al principe Eugemo di riforbir le armi.

XVII. Adunque la soscrizione segui nel detto giorno undici di aprile. Non essento del nostro istituto lo esporre particolarmente tutti i rogiti del Congresso di Utrecat, dirò compendiosamente dei più e maggiori di essi, quando si dovra ragionare dei trattati di liedatadt del seguente anno 1714, restringendomi ora alle cose nostre.

La Francia restitui al duca di Savoja, Nuza e tutte le terre occupate, a il trattato, compreso in diciannove articoli, unei contorne alle ultime proposte dei nostri plenipotenziari, exive lo seguenti emendazioni. Luigi XIV, in contraccambio delle valit alpino sul piovento italiano del Nonginevro, ebbe



la valle di Barcellonetta distesa sul piovente franceso, mediante il che rassegnò al Piemente le valli di Pragelato. Fenestrelle, Exilles, Oulx, Cosana, Bardonecchia e Castel Delfino, e la sommità delle Alpi negnò i contini fra i due Stati I Valdesi delle valli così sedute avrebbero dovuto sogguacere a condizioni più dure che non quelli di Luserna e di S. Martino, perchè Luigi XIV fece cessione di esse valli con patto che fossero governate nel modo, in cui si trovavano: e siccome il re ne considerava gli abitanti come cattolici, pur rimanendos: dal ricercare se internamente fossero tali. i bambini doveano essere battezzati dal parroco cattolico, e affinche niuna forma di culto pubblico si conservasse, erano rigorosamento proibite le adunanze di più di d.eci persone, Vittorio Amedeo II non ripose in vigore siffatte prescrizioni, e volle soltanto che i loro morti fessero sepolti in luogo diverso dal cimitero cattolico.

Il trattato dell'undici di aprile diede al duca di Savoja balla di fortificare qualunque luogo degli Stati di antico e nuovo acquisto, ma per articolo separato e segreto, fu detto che non rifarebbe le fortificazioni di Pinerolo, fermi in questa. parte i capitoli di Tormo del 1696. La Francia guarenti al Duca il possesso del Monferrato, di Alessandria, Valenza, Lomell,na, Valsesia, e così pure la superiorità sui feudi delle Langhe e nul Vigevanasco e suo equivalente, a mente delle cosmoni fatte da Leopoldo I nel 1703. Guarentiti il regno di Sicilia e la successione ispanica dopo la linea Filippina; mantenuto i, commercio negli antichi termini, e raffermo il diritto di Villafranca. La fortezza di Monaco conservò pres.dio francese, rimettendo il punto della feudalità di Mentone e di Roccabruna nell'arbitrato della Francia e dell'Inglulterra. Mandato poi a Parigi il presidente De la Cherame a tal fine, gli arbitri sentenziarono (22 giugno 1714), che il principe di Monaco riconoscerebbe la sovranità di Savoja sulla totalità di Mentone e sopra undici parti di Roccabruna, rendendo al Duca omaggio di vassallaggio, e ricevendone le investiture.

Il 10 di giugno il re di Spagna rinunzio selennemente la Sicilia in favore de, ramo regnante di Savoja e del ramo di Savoja-Carignano, e il diritto eventante alla successione spagnuels (1); e ciò sotto l'espresso patto che non potessero in nessun caso permutare o vendere l'isola. Quindi giunsero a Utrecht il duca di Ossuna e il marchese di Monteleone, plenipotenziari di Filippo V. e il 12 di luglio nottoncrissero con nos e cogli ingless il loro trattato, confermando ciò che Luigi XIV avea ia nome loro promesso. In quell'atto i plenipotenziara ecambiarone due dichiarazioni, nell'una delle quali i nostri promisero di non opporti alle risolazioni che S. M. Cattolica fosse per pighare a proprio vantaggio prima della pace generale, e d'accordo colla Maesta Britannica, le quali parole alludevano agli Stati dell'imperatore; e per l'altra gli apagnuoli si obbligarono di non diamettere Porto-Longone, e di ritenerlo come pegno insino a che il duca di Savoja ottenesse l'effett vo possesso della città e della provincia di Vigevano o del suo equivalente, e l'esercizio del diritto sopra , feudi delle Langhe Inoltre fu convenuto che, estinguendosi le linee maschili d. Savoja, la Sicilia ritornerebbe alla Sungna.

Filippo V chiese pure di aver egli facoltà copra i beni confiscati ai sudditi siciliani rei di fellonia, e che il nuovo Sevrano fosso in obblico di mantenere javiolate le immunità dell'isola. Questa seconda istanza fu senza contraddizione alcuna accolta; ma la prima, dei nostri gagliardamente impugnata, fu dal duca di Ossona e dal marchese di Monteleone ritirata. Cio d'apiacque al re Filippo, il quale, quando fu sul ratificare la convenzione, vi insera la clausola da noi ricusata, anzi ritoccati qua e la altri capitoli, di questi a suo talento emendati mando le ratificazioni a Torino. Nella stessa maniera avea operato Leopolno I nel 1703, salvochè il conte di Aversperg avea allora posto i ministri piemontesi sull'avviso che egh non avea facoltà di cedere il Vigevanasco, laddove Ossuna e Monteleone si erano quetati alle opposizioni nostre. La soperenieria di Matrid non era di molta gravità, ne senza rimedi; per il che Vittorio Amedeo II, avuto il consiglio de moi ministri e del Mellarede sopra di cie



<sup>(</sup>Il Designando nomenatamente il ramo di Savora reguante e il ramo di Savoja Carignano, runaneva carbaso il ramo di Savoja Sossone.

interpellato, non estimò prudente lo starsi alto, e i capitoli alterati furono sottoscritti e ratificati (1).

XVIII. Frattanto già risuonavano le armi di Carlo VI, deliberato di lacerare colla apada le strpulazioni di Utrecht, cosichè la guerra continuò sul Reno e ne la Selva Nera fra il principe Eugenio e il maresciallo di Villare. Nei rogiti dell'undici di aprile gli alleati aveano intimato all'imperatore: ritenesse Milano, Napoli e i Presidii toscani; desse a Savoja il Vigevanasco o l'equivalente; restituesse Mantova al duca di Guastalla, la Mirandola al duca Francesco Maria Pico, Castiglione delle Stiviere al suo principe, e Comacchio al Papa; in Germania poi reintegrasse gli elettori di Colonia e di Baviera nei loro Elettorati, e al bavarico per giunta desse l'isola di Sardegna.

I duri patti furono da Carlo VI respinti, querelandosi dell'incomportevolo torto che gli facevano (diceva egli) più gli amici infedeli che i nemici. Ferrito al cuore la cessione della Sicilia, ed avendo capitalissima nimicizia con Massimiliano di Baviera reo di fellonia, abborriva e pazientemente comportar non poten di dover donargli la Sardegna cel titolo di re, accusava la perfidia inglese, ed anche la clandese; e pubblicò che se il duca di Savoja facesse pace separata cella Francia senza il suo assentimento, terrebbe per aulto il trattato del 1703, e per conseguente si ripigherebbe le provincie cedategli, e darebbe al principa che non gli guardava fede, delle opere suo degna mercede. La neutralità d'Italia che la necessità gli avea imposta, togliandogli modo per allora di fare tanto, incapò di non concedere più ne il Vigevanasco, ne l'equivalente.



<sup>(1)</sup> Anche Lord Lexington, ambaseistore inglese a Madr d, nel dure in cit contexts at duca Vittorio acrivevagl. Si jossis donner mon usis, je ia conseilleruse de ratifier le traité, cur vous evez l'essentiel, et pour le reste on preud conseil, quand le cus arrate, cur si vous ne le fastes pus, je prérois des difecultés susurmentables et peut-tre ai rous perdiez cette accasion, vous trouveres des diven affects après. Je tous supplie de me pardonner la liberte que , es pris de cous ofter nom ans, mais cette Cour est si instable et si prite à susciter des nouvelles difficultés et chicanes sur tout, qu'il est bon de prendre l'essentiel, quand on le peut avoir, autrement il s'y a passais fin aver elle. Archivi del Begno, Negoz con Francia, mazzo 23

Al qual proposite non fix inutile il parrare che Vittorio Amedeo, come ebba l'assicurazione della Sicilia, mentre pendevano tuttora i negoziati del conte Provana e del conte di Baldissoro a Vicana e a Milano, da noi a suo tempo memorati, dimandò in cambio di Vigevano il marchesato del Finale. cae gli era stato per lo innanzi offerto, e che adesso gli tornava a utilità non piccola, mettendolo in più comoda comunicazione coll'isola. I Genovesi, avutone sentore, gli traversarono la via, offerendo al tesoro imperiale, sempre in angustia di moneta, buona somma, pur di aver essi il marchesato, Conosciuto il tiro, il Duca indusse gli alleati a protestare contro la vendita e minacciare la repubblica, quale violatrice della neutralita sua: ma temendo che le parole non bustassoro all'uopo, richiese l'imperatore di vendergli il Fanale, ponendovi prezzo maggiore di quello offerto dai Genovesi Carlo VI non solo ributto il partito, ma dicuno avviso alle corti di Francia e d'Inghilterra (1), e cedette il Finale alla repubblica per la minore somma propostagli. Questa vendita dovea vent otto anni appresso partorire memorabili effetti, ed essere a Genova causa di estreme aventure e di gloria grandissima.

XIX Carlo VI, sapevole della virtu del capitano che guidava gli eserciti sum, afindossi di potere col solo suo sforzo cimentari a guirra; se non che l'avventurato vincitore di Lenain fronteggiò prosperamento il condottiero imperiale, talchè a Vienta commetarono a prevalere pensieri più riposat. Engenio e Villara ebbero dalle livo Corti mandato di trattare; perciò, ringuamate le apade, convennero in Radstadt sul finiro di novembre 1713, il 7 di marzo 1714 sottoscrissoro i principali artico i della pace, eleggendo la città di Basilea per conchindere il trattato definitivo cogli Stati dell'Impero mediante un congresso.

In questo mezzo tempo Carlo VI dissimulando mostrava dignorare l'accettazione della corona di Scilia e il titolo di re assunto da Vittorio Amedeo II, se non che avendo il ca-



<sup>(1)</sup> La Francia e l'Inglalterra no massero qualche lagname coi munistri premontest, e Vittorio Amedeo II se ne sense dicendo che coll olletta cua a tro nun avea vol Ao, fagrache ritardare il con ratto coi genovest.

valiere Bolgaro annunziato alla Dieta di Ratisbona e ai principi Elettori che presenterebbe le lettere regie di partecipazione, più non contenne il fiero sdegno. Il 9 febbraio 1714 due segretari del marcaciallo di Corte vennero al conte Provana dandogli lettura di una scritta latina, che era una carta di villanie, e cella quale gli era ingiunto di partirsene da Vienna fra tre giorni Provana ricusò di ricevera il foglio, e i segretari, buttatalo sul tavolino, se ne andarono. Il nostro ministro lascio Vienna mezziora prima del termine prefissogli (1). Similmente fu intimato al cavaliere Bolgaro di abbandonare Ratisbona entro ventiquattr'ore (2).

Vittorio Amedeo II, che già era in Palermo, scrisse al marchese di Morozzo ambasciatore a Madrid: 'Da questo procedimento de la corte Cesarea si scorgono le di le. maie
intenzioni, o quello possa essa meditare di tentare contro
di noi, sebbene questi modi e termini stram siano assai
ordinari a detta Corte, incapace di moderazione e di certo
ritegno in simili congiunture. Quindi gi prescrisse di
mostrar di non far caso del fatto, ne del mode, ma di richiamar l'attenzione della Spagna sopra i disegni introchevoli
di Vienna, e il medesimo ufficio fu introdotto presso le Corti
alleate (3)

Il congresso di Basilea diede compimento alla pacificazione il 7 di settembre 1714 Luigi XIV restituì Vicux-Brissac, Friburgo e Kel; ritenne Landau, e i confini fra la Francia e l'Impero farono quelli posti nel Congresso di Ryswick L'Austria, emendando a suo profitto le condizioni significatele l'anno

(2) Il cavaliere, poi conte Holgaro, Invinto a Rausbona, fu poi Contadore genera e in Sicilia, e Consigliere del Commercio in Torino. Apparteneva a nobile famigha vercellese ora estinta



<sup>(1)</sup> Il conte Giusoppe Provana di Pralongo fu posca ambascatori, a Roma nel 1716 e a Parigi nel 1717. Nelle due prime chatom dei ano libro ho nominato il conte di Vernone invece del conte Provana, errore già stato corretto nella Storia della diplomazia della Corta di Sacaya, vol. III. pag. 454.

<sup>(3)</sup> Ved. Lettere di Vittorio Amedeo di Savoja re di Sicilia di marchese di Morozzo, pubi licate da Emanacie Morozzo dei a Rocca nella Miscellinea di Storia Italiana, vol. XXVI. Torino, 1887. Il marchese Gaspare Maria Lodovico Morozzo, ambasciatore in Ispagna, e figlio del marchese Carlo Francesco, altrove mentovato, morì ne. 1732

iananzi, reintegrò i due Elettori, ma non abbandonò la Sardegna alta Baviera, e la ritenne per sè; ritenne Milano, non restitui Mantova, nè la Mirandola, nè Castiglione, nè Comacchio; fece suoi i Paesi Bassi; e questi Stati non conferì ad alcun membro della sua famiglia, ma gl. um agli ereditari. Eugenio di Savoja, procurando pace il vantaggiata, aggiunie alla celebrata fama di capitano quella di negoziatore valente. Ubbidendo all'espressa volontà dell'imperatore ottenne benanco (e fu gravisa mo capo), che l'accordo fosse atipulato colla Francia sola, cenza mentevare Filippo re di Spagna, e questo silenzio significava che Carlo VI niuna rinunzia faceva ai diritti sulla monarchia spagnuola. Del duca di Savoja, del Vigevanasco, delle Langhe e della Sicilia fu parimente taciuto, e i ministri imperiali andavano dicendo che per causa della Sicilia divelta da Napoli, non erasi conchiusa la pace nello scorso anno a Utrecht. Questo mubi sull'orizzonte erano di mai auguno.

XX. Niura assemblea politica era stata insino a quel di chiamata a dar regola per trattati a più vasta mole di complicati interessi, conciossinche gli atti di Vestfaglia, se banno maggior fama nella memoria degli uomini per causa della pace religiosa in Germania, i regiti di Muaster e di Osnabruck si restrinsero pressoche tutti all'Imparo e agli Stati germanici, non risguardarono il Nuovo Mondo, ne vi partecipò la Gran Bretagna: non mutarono l'assetto degli Stati italiani, e la guerra di Francia e Spagna si allungò altri dodici anni. In quella vece il Congresso di Utrecht-Radatadt potè sopra tutta l'Europa meridionale e sopra le Americhe, e raggiunse il fine principale per cui l'Europa era stata per più di due lustri in sulle armi.

La Gran Bretagna ritenne Gibiltorra e Minorca e penetrò nel Mediterraneo, col contratto dell'Assiento e il diritto di introdurre melle Indie occidentali un vascello di cinquecento tonnel ate d. mercanzie si assicurò il monopolio del commercio nelle Americhe I Paesi Basei in signoria dell'Austria, posero un perpetuo segno di contraddizione fra essa e la Francia. Il sistema della difesa olandese ebbe perfezione col trattato detto della Barriera (15 novembre 1715), e di tal mamera





le l'rovincie Unite conseguirono ragionevoli soddisfazioni, se non i patti che Einsio avea tre anni prima imprudentemente rigettati (1). Gli accordi della Francia e della Spagna col Portogallo provvidero ai comuni interessi nelle Americhe. La Prussia fece suoi il paese di Cassel e l'Alta Gheldria, e le fu riconosciuta la signoria sopra Neufchatel e Valangin.

Il pensiero di Guglielmo III uscì vittorioso nel 1713. Ponendo il capo saldo della separazione delle corone di Francia e Spagna, e proibendo l'unione delle corone di Spagna e di Austria, furono attutiti gli orgegli della monarchia universale, minaccevoli ora da Madrid, ora da Vienna e or da Parigi, e la ponderazione degli Stati divenne il principio fondamentale de la sicurezza comune. L'Olanda, francheggiate le sue frontiere di terra con avere messa l'Austria fra essa lei e la Francia, avrebbe potuto attendere al commercio e alla marineria, sorgive di sua prosperità e potenza, se gli eroici sforzi dell'ultima guerra non le fossero atati causa di apossamento e declinazione. I principi di Alemagna coll'assodarsi del nuovo reame di Prussia acquistarono un nazionale ecetegno delle proprie libertà, sevente minacciate dagli imperatori, e trovarono nel sono della comune patria quella salvaguardia che aveano insino allora cercata di fuori.

La Francia, guarita delle sconfinate ambizioni del auo re, grandeggiò pur sompre nel continente, e il sangue de' suoi monarchi regnò sulla Spagna. La quale, conservando intero il suo territorio nazionale e le vaste colonie, potea sotto la nuova dinastia rificrire e riscuotersi dal torpore in che gli ultimi re della Casa estinta l'aveano assiderata. L'Austria ampho il già vasto suo impero, e se i nuovi acquisti fossero stati per contiguità di territorio uniti al cuere della monarchia, avrebberla resa troppo più formidabile che non era prima; ma disuniti e da molto spazio divisi, moltiplicavano contro



<sup>(1)</sup> I irritati tella Spagna coll'Olanda e col Portogalla patirono prache ritario, il secondo per la ruggine inveterata fra spagnioli e portoghesi il primo per l'umbizione de la primopasa Orson un ispotente sopra s'un no di Flaspo V, la quale chicava per a un primopato ae le Facadre de la coli non abbisagna fare discorso, V per i porticolari Gannar, Histoire des trattés de pare, vol. Il

di lei i just, di attacen, e recavante forza o debolezza a un tempo stesso. L'Inghilterra, arbitra de la pace di Utrecht, si approssimò al colmo della potenza che mantenne fino al giorni nostra Giglielmo III e la regina Anna posero cura d'introdurre in Europa il sistema dell'equilibrio e dei contrappesi politici che Lorenzo il Magnifico dugento singuant'anni inmanzi avea congegnato in Italia. Vantaggiarono gli Stati minori a spese dei troppo potenti, abilitandoli ad opporti alla costoro ambizione. La Gran Bretagna, procurando cupidamente i propri comodi, non postergo gli universali intercesi. L'Italia soltanto non deve lodarsi celle stipulazioni del 1713 e 1714.

XXI. La corte di Savoia era intervenuta nei Congressi di Cateau-Cambresia, di Vorvina, di Munster, dei Pirenei, di Nimega e di Ryswich, ma in condizione modesta, e tal fiata umile; in Utrecht trattò da pari a pari colle maggiori Corone. e i suoi plenipote aziari vi primeggiarono per sagacia e fine gua izio, talmente che il conte di Zinzendorf a un certo punto disso agli inglesi che non facevasi la pace generale, ma la pace di Savoja. Vittorio Amedeo II durante la guerra che finiva, onoratosi per rilevati servigi e vittorie, ambiva il premio delle lunghe fatiche, e guardava fisamente al Milanese: la Francia ne favoriva ora il disegno, perchè la sua effettuazione deb litava l'Austria in Itelia, e i auoi plempotenziari a Utrecut, discorrendo col conte Maffei, si augurarono de salutare in breve il dica di Savoja come re di Lombardia, ovvero della tialha subalpina (1). Ne vi era contraria l'Inghilterra, salda nel proposito di riconoscere i servigi di Vittorio Amedeo, a moderare in tal maniera la superiorità imperiale nella penisola; ma incontrate le resistenze di Carlo VI non superabili che a prezzo di una seconda guerra, pensò alla cassione della Similia.

Il governo britannico non voleva che l'isola rimanesse sotto lo scettro spagnuolo, perche avrebbe di coverchio accresciuta



<sup>(1)</sup> Potro Malfarede risp se all'abate di Polignac che gli parlò del regno disa tino " La Ga lia Cisa pi in o Togata ha per confine il Russi one il batta Callia aboraccia il Romagna, Ferrara e i domini di Venta a Millia Parma, il tempossato e Milano iroppo vasto spano alla sodiciatazione del nuo signoze..."

la potenza borbonica nel Mediterraneo; darla alla Baviera, como avea dimandato la Francia, non era pradente partito. perche l'Elettore sarebbe di necessità in soggezione dei borbonici; e ee si fosse lasciata all'Austria, che già possedeva Napoli, Sardegna e i Presidii della Toscana, troppa balia avrebbe nel Mediterraneo e nell'Adriatico a detrimento del commercio ing ese in Italia e in Levante. Per converso conferendola a Vittorio Amedeo, e ponendo le due estremità della penisola in podestà di uno stesso principe, i ministri della regina argomentarono che l'equilibrio sarebbe ristabilito, e Milano e Napoli in continuo sospetto. Oltrechè il re, non avendo armata, male reggerebbe contro alle inudio esterne senza l'anuto degli ingless, che da G.b lterra starebbero vigilando Ciò prometteva la devozione del nevello signore, quando non bastasse la riconoscenza. Liso a finalmente era in mano dogli Spaganoli, a perciò a dispos zione dei negoziatori, o l'Inghilterra sapeva molto bene che missuno ne avrebbe spogliato il principa piemontese, finchè ella nol consentissa (I).

La corona di re di Sicil a cintà dai discendenti di Emanuele Filiberto e di Carlo Emanuele I non era di certe un fatto di heve momento. Pietro Mellarede, nomo di pesato consiglio e non facile a chimerizzare, si lasciò un tratto rapire dalla immaginazione e acrisse nella sua relazione del Congresso di Utrecht, " Per mezzo della Sicilia il re può in processo di \* tempo conseguire il regno di Napoli, o lo Stato di Milano. e forse tatti e due, massimamente se l'imperatore non \* avrà figli, e sopra tutto se il principe di Piemonte sposa-' una delle arciquellesse. Col Piemonte piglicrà il Milanese. colla Sicilia pigliera Napoli senza porre se stesso a troppo-\* repentaglio poiche avendo quei popoli provato il peso del giogo dei tedeschi e la durezza del loro governo, verranno. · volenterosi sotto di un principe d'Italia. E sopra tutto se \* si porrà di igenza nell'appagare i Sechari a i sudditi degli \* altri Stati, come per certissimo si fara A muovere i Na-

Cantity, I. priese für do Gran Seroje

<sup>(1)</sup> Lord Boltogbroke disse al conte Maffet che la regina Anna poten asporre de la Sicilia senza trattare col imperatore, \* ce qui ne pour ut pui fuire de l'Etat de Mitan ». Disp. Mafet del 29 luglio 1712.

- " poletani e i Milanesi a scuotere il giogo todesco, nulla rile-
- verebbe meglio che la dolcezza del vivere procacciata ai
- \* loro vicini da un principe originario d'Italia, la cui presenza
- " impediace le concussioni solite degli imperiali. Questo esser
- \* dee il perno della politica di Casa di Savoja, la quate di
- tal maniera può imprometterei di renderai aignora della
- \* maggior parte d'Italia, chiudendo l'adito ai tedeschi a ai
- \* frances: .. Siffatti prevedimenti lontum erano allora sogni veramente, ma par di leggere lineato in parte il sistema politico del Piemonte nel decennio 1849-1859.

Vittorio Amedeo II non abbandonavasi a ai rosco aperanze. Considerava che troppo lontana dagli aviti dominii era l'isola. non aver egli navi da trasportarvi solisti e munizioni, non porti acconci; potrebbe, è vero, offendere da due parti, ran poteva parimente sesere da due bande offeso, ed essendo l'Austria troppo di lui più forte, difficile sommamente riusciva il difendersi dai due lati nel medesimo tempo. La Sici ta non avendo milizie, ne tradizioni che l'accomunaciaro col Piemonte, bisognava munirla con soldati dei vecchi Stati. e sperare dal tempo e dal buon governo la fasione, come ducesi, dei popoli e degli interessi. Ora palesi essendo le nimichavoli miro dell'Austria, sarebb'egli savio consiglio agrernire il Piemente, e trasportarne i soldati nell'isola? Avverrobbe della Sicilia ciò che avveniva della Savoja, la quale al primo concorso delle armi cade in mano del nemico, salvo-Monmeliano; ma vi sarebbero colà i motivi stessi per essere certi della restituzione il giorno della pace?

Il vero è che la diplomazia nel 1713 e 1714 fece quanto suole fare sempre provvide al momento presente, legando all'avvenire le incertezze. La questione della successione spagniala non poteva dirsi composta, e di conseguente anche l'assetto d'Itulia era precario. Nè Filippo V, nè Carlo VI rinunziarono ai pretesi loro diritti, e l'imperatore non che riconoscere la cissione della Sicilia avea nel modo narrato rotto le relazioni con Vittorio Amedeo II, che nell'ottobre del 1713 salpava per Palermo

Ma ciò dotto, chiaro è che il duca di Savoja uscì glorioso dalla lunga gazera, e nella pace notabilmente aggran-



dito. Cinse la corona reale, fu sua la maggior isola del Mediterraneo, ebbe confermato il Monferrato, le provincie di Alessandria, Valenza, Lomellina e Valsesia, e portò i confini verso Francia alla sommità delle Alpi. Chi col pensiero rivarchi lo spazio di tempo trascorso dal 1684 al 1713, ravvisa quale cammino avea fatto il principe che nel 1690 la corte di Versaglia credeva di balzar di seggio in quindici di.

Vittorio Amedeo II riconobbe degnamente lo zelo e l'opera de' suoi plenipotenziari a Utrecht. Nominò il marchese del Borgo ministro di Stato e governatore di Casale; innalzò il consigliere Mellarede al grado di Primo Presidente della Camera dei Conti, e lui pure alta dignità di Ministro di Stato, onore per la prima volta conferito a personaggio di toga. Al conte Maffei, creato Gran Mastro dell'Artignoria, risorbo in petto il viceregno di Sicilia.



## CAPITOLO XIX

## Il regno di Sicilia.

I. Il 22 di settembre 1713, giorno della festa di S. Maurizio antico protettore della casa di Savoja, Vittorio Amedeo II fu pubblicato re di Sicilia. Alle nove del mattino nella camera detta dell'alcova entrarono a congratulara e baciargh la mano i due Principi suoi figli, indi vennero le principesse Maria e Isabella di Carignano, e Vittoria di Soissona: poscia il principe Vittorio di Carignano con Tommaso suo fratello minore, e da ultimo madamigella di Susa e il marchese auo fratello, legittimati dal Re. Dopo i principi e le principesse gratularono i vascovi che si trovavano in Torine, i cavalieri dell'Annunziata, i ministri di Stato e i capitani della Guardia del Corpo. Allora il Gran Ciambellano, fatta aprire la portiera, gridò ad alta voce alla nobilta congregata nella camera di parata. \* Signori, venite a baciar la mano al Re .. Quindi S. M. seguito da tutta la Corte passò nella camera di parata, e postosi a sedere sotto il baldacchino coi due suoi figli a finnco, ricevette il Gran Cancelhere, il Senato, la Camera dei Conti, e i due sindaci di Torino coi consiglieri della citta. Pari ricevimento vi ebbe negli appartamenti della regina Anna e nel palazzo di Madama Reale. Luminame, feste pubbliche, mni ambrosiani rallegrarone la popolazione, e più la rallegrò ne, giorno seguente l'editto, con cui i. Re aboli parecchie tusse state poste noll'ultima gaerra. Il 24 settembre conferi l'i rdine dell'Annunziata ai marchesi di Caraglio, di Santommaso, di Coudré (1), al conte Cacherano Canaco, al barone di Rhebinder e al conte della Rocca d'Allery.





<sup>(1)</sup> Gauseppe Maria d'Alinges della Chambre, di Seyssel, marchese ai Condre, capitano delle Guardie del Corpo, governatore della Savoja,

Intento essendo giunti dalla Sicilia i principi di Villafranca, di Gerace e di Roccafiorita con altri primari gentiliornini deputati ad ossequiare il novello sovrano, il Re lere annunzio che passerebbe nell'isola senza dilazione.

Madama Reale, che avvic navasi ai settanta, più non istava aul bisticcio col figlio, avvegnachè fra di loro gli affetti andessero freddi, come pel passato. Gloriava ora senza alcun fallo nel auovo lustro conseguito dalla Casa, ma il fausto evento a le . tenera pur sempre degli onori e de'fumi, portò ancora un poco di turbamento. Il nuovo cerimoniale di Corte potrebbe fare, ed ella il temes, distinzione fra il titolo Duchessa, che era il suo. e quello di Region che ora spettava alla sola nuora, e gravissimo erale il pensiero di siffatto abbassamento, nè si contenne dall'esporre sue ragioni, e far uffici presso i ministri. Quando Vittorio ne ebbe contezza, la tranquillo di tratto, concedendole parità d. trattamento, sa vo quello della mano, cioè della destra. Un altro desiderio poi avea nudrito in cuore, e questo non le bautò l'animo di manifestare alla scoperta. Il Re e la Regina dovendo partire, davasi a credere che a lei dovrebbleanore affidata la Reggenza; e niuno gliene facea motto Avvisò un bel tratto, e a mesza bocca disse a Vittorio, che per l'età sua inoltrata e certi incomodi che l'accompagnavano, il carico della Reggenza le sarebbe di gran peso, gliel risparmiasse, se poteva. Il Re comprese, e di subito rispose che conosceva assai bene i suoi desideni di quiete, e che perciò avea disposto di affidare i, govorno al principe di Piemente, che avea allera varcato il quattordicesimo anno (1). E con patente del 27 settembre gli conferì la lucgotenonza degli Stati di Terraforma.

II. Il Re pose a fianco del giovine Luogotenente del Regno tre Consigh, l'uno per gl. affari politici, l'altre pei militari, il terzo per le finanze. Le cose di giust zia rimasero affidate al Gran Concelliere.



generale di Cavalleria, luogotenente marescialio, Ministro di Stato, aviato presso varie Potenze, mori la Savoja nel uno costello di Condre Il 7 marzo 1780.

<sup>(1)</sup> V. le Memorie de la Reggenza astrove criate, e le osservazioni che Luisa Saredo v. Ca sopra nel suo intro . La Regina Anna di Sereja ...

Al prime Consiglio che fu detto di State, spettava la trattazione delle materie di giurisdizione politica, e dovea provvedervi in caso di urgenza; se la deliberazione potes senza danno induguarsi, al Re se ne riferisse. Ma alle lettere dei potentati etranicri altro non rispondesse, se non che se ne era rese informato il Re per gli ordini suoi. Furono membri di questo Consiglio il Gran Cancelliere, il commendatore Operti Segretario di Stato (1), il conte di Vernone, il marchese di Coudrè, il conte Tarino (2), il marchese del Borgo e il Presidente Mellarede Per gli affari ecclesiastici era incaricato di riferire al Consiglio l'abate di Lavriano, Economo Generale, uomo au tempi suoi per dottrina di lettere rignardevole. Il Consiglio di Guerra componevasi del marchese di Caraglio. del marchese di Condrè, del barone Rhébinder (3), del conte della Rocca d'Allery, del conte Tarmo, del marchese del Borgo, del Presidente Mellarede, del conte Picasanco di None (4), e del Gran Mastro d'Artiglieria. Nel consiglio di Finanze sedevano Coudre, del Borgo, Tarino, Mellarede e il Generale delle Figanza conte Groppello di Borgone. Sovra Mellarede. Rhebinder e Borgono poggiava la somma dogli affari, per la stima che Vittorio Amedeo ne faceva. Il marchese di San Tommaso e il conte di Govone accompagnarono il Re in Sicilia.

I. giorno della partenza, Vittorio, togliendo commiato dalla madre, le chiese la sua benediz one. Ella, non avvezza a soraughanti dimestrazioni, non potè formar parole; ma il Reinstò, dicendole essere dolente, se avesse mai dato occasione di alcun dispiacere. Madama Reale allora l'abbracció, e " Sono madre, gli napose, vi ho sempre amato come figlio, e forse

(4) Gian Michele Deroisi dei conti di Pioniasco confe di None, capitano de le tuardie del Corpo, Generale di Cavalleria. Grande Scudiere di Savoja e Cavaliere dell'Annunziata nel 1729

Google

<sup>(1,</sup> Il commendatore Costanzo Operta, gua ambasciatore a Ispagna, mort nel gennato 1714 Carato estrato.

(2) Francesco Vittore Tarino conto d Comombrato, Inviato a Vienna e in Barrera, Mastro di Cerimon e. Casalo estrato.

(3) Bernardo Ottone barone di Elabanoer, avedese, passato al servizzo di Vittorio Amedeo II, Gran Marcescialo di Savoja nel 1703, Cavaliere dell'Annunziata nel 1718, mori in Torino di ottant'anni il 12 novembre

sono io quella che senza volerio vi avrò cagionato alcun turbamento ...

III. Il Re e la Regina il 3 di ottobre 1713 salparono da Nizza, dove li aspettava il savilio inglese comandato dall'ammiraglio Hennings; erano con essi circa cinque mila buoni soldati, e il 10 approdarono a Palermo fra le acclamazioni di cui i popoli non sogliono mai essere avari. Le milizie spagnuole cedettero i posti della città alle piemontesi, secondo gli ordini che la corte di Madrid aves dati al marchese Los-Balbazes vicerò di S. M. Cattolica. Il solenne ingresso fu celebrato il 21 di dicembre II Re trasferitosi nella Chicea Metropolitana ricevette il giuramento di fedelta del Parlamento per bocca dei Deputati dei tre Bracci (ecclesiastico, baronale e demanuale), ond'esso si componeva. Giurò quindi di osservare le leggi ed i privilegi del Regno; giurò eziandio gli statuti della città di Palermo. Il 24 fecesi l'Incoronazione e la Sagra, corimonie computest con grando magnificenza, e di cui si pubblicarono speciali descrizioni.

Gli ambasciatori di Malta vennere a rendere emaggio al nuovo Re e offerire il falcone, annuo tributo che Carlo V avea imposto all'Ordine dei Cava ieri gerosolimitani in ricognizione della movenza dell'isola dalla corona di Sicilia.

Fra gli scritti di gratulazione giova ricordare quello degli Eletti di Mesama, nel quale si leggeva: "Esaudicca il Cielo "que'voti che da noi si porgono per la propagazione della "sua gloria (del re); mentre noi aperiamo che dal nostro "promontorio potra ergerei un giorno al brando formidabile "della Maesta Vostra un ponte che, agevolandole la conquista "di nuovi regni, congiunga questo dominio a' suoi ereditari "delle Alpi", Il gonfio acrittore aignifica quei medes mi sensi che Pietro Mellarede avea espressi.

Il 20 di aprile 1714 în aperto il Parlamento nella grande aula del Regio Palazzo. La maestà del Re sedendo sul trono ordinò al Pronotaro del Regio di leggere il discorso della Corona (come lo diciamo oggidi). Diceva: "Il vivissimo desiderio che avevamo di provvedere ai bisogni o vantaggi di "questo fedelissimo Regno, di cui riconosciamo dalla Divina.

Provvidenza il dominio, ci ha fatto ben volentieri sorpas-

Google

\* care non solo le difficoltà del viaggio, ma ance tutti quei " riguardi che per ragione degli altri nostri Stati potevano \* giustamente consigliare a ritardare la nostra venuta e dif-\* ferirci la soddisfazione di ritrovarci presente la questo Par-· lamento. Questa è ora tanto maggiore in vedere qui unita " la rappresentanza del Regno, quanto più l'abbiamo ricono-" sciuto già ripieno di affetto e di selo verso nei, persuasi " altres) de la vostra scambievole consolazione, per la sicurozza che ben vedete avere di essere da noi rimirati con \* amore veramente paterno. Certo si è che i nostri pensieri \* ad altro non sono rivolti che a cercare di vantaggiare questo \* itegno per rimetterio (a Dio piacendo) col progresso del \* tompo all'antico suo lustro, ed in quello stato, in cui do-\* vrebbe essere per la fecondita del apolo per la felicità del clima, per la qualita degli abitanti e per l'importanza della \* sua attuazione. Quest'oggetto delle nostre applicazioni è pure. \* s. fine per cui va abbiamo convocati. Gradiremo pertanto per 1. migliore accortamento del medesimo che ci somministriate. quel lutri e quei mezzi che porme da voi dipendere, e darci. i il modo di ridurre ad effetto le ottime nostre intenzioni di \* far ritorire il Regno sì nel buon ordine della giustizm, \* avanzamento delle scienze ed ampliazione del commercio. che per la restaurazione ed accrescimento delle sue forze. \* per la di lui propria a curezza, ed in tutto quel di più che \* col migliorare il suo stato ponno insieme rendere più di-" stinta la sua estimazione nel concetto delle altre nazioni \* Tanto dunque dobbiamo attendere non meno dal vostro sin-\* golare intendimento, che dal ferventissimo vestro selo, si " per il pubblico bene e gloria della patria che per renderle vie più profittevoli gl'influssi della Nostra Regia Protezione.

Queste parole piacquero sommamente, e più piacque il vederle dai fatti confermate. Provvide perchè i banditi end'era la Stellia infestata, fossero estirpati; comminò pene al Baroni che li riceverassero Promosse la marinoria commerciale ordinando la costruzione di navi pel traffico; moderò il lusso dei grandi vietò i giuochi pubblici. Ordinò il censimento della popo azione per distribuire più equamente la imposte, e si ricenobbero nell'isola un milione cento cinquanta mila abi-



tatori. Nell'aprile si condusse a Messina e le ridonò alcune delle perdute prerogative. Decretò la formazione di quattro reggimenti di soldati nazionali e di una compagnia di guardio del Corpo, che le accompagnò poi a Torino (1). Parce del pubblico denaro, proscrisse le spese e gli uffici inutili, volle più apediti i giudizi e frenata l'avidità dei curiali, conforme ai voti del Parlamento. Accoglieva tutti con bontà e regale decoro; di buon mattino dava spaccio alle feccende, poi passeggiava per la città, visitava i monumenti, ammiravali, e il popolo se ne compiaceva, insignì parecchi gentiluomini degli Ordini cavaltereschi, e diede l'Annunziata ai principe di Butora, al marchese di Gerace e al principe della Cattolica; fece promozioni nelle magnatrature e nelle amministrazioni, molta l'operos tà sus nel dar sesto ai pubblici servizi \* Gran-

- \* dissime e vaste erano le idee ch'et concepite avea (scrive il
- " De Blasi storico siciliano) per vantaggiare gl'interessa della
- "Sicilia e i suoi ancora, e se avesse avuto il tempo e l'agio
- \* di eseguirle, forse quest'isola non avrebbe invidiato le più

" ricche nazioni dell'Europa ...

IV Ma tempo ed agio mancarono, e le difficoltà erano forti, a gravi i pericoli così all'interno come di fuori. Il contento dei siciliani era amareggiato dal pensiero che il Renon porrebbe stabile dimora nell'isola, e a taluni sapes male che troppi fossero i piemontesi e i savojardi in Corte; ai più non garbava il passare della soggezione al grande monarça della Spagna a quella del duca di Savoja, avrebbero voluto un re proprio, ma regnante nel passe, e non avendolo, e non essendov, allora vero sentimento della nazionalità italiana, salvo in pochiasimi, anteponevasi per vicerè un Grande di Spagna, a un Nobile piemontese (2). Di fuori poi Carlo VI minacciava, e da Madrid già venivano confort, e promesso, I

(2) OTTIME Stories della successione spagnuota, lib. XVII, Cap. 8.



<sup>(1)</sup> Di questi Sicilam puriando il cronista di Rivoli dice che "erano brava genie, o renomio poi colla Corte a Rivoli alloggiavano a bolletta per le case de' particolari, non ebbero mai contesa con i loro padroni della case na altri particolari, come hanno fatto que' della compagnia associata, gente altrettanto superba quanto povera ec

<sup>&</sup>quot; intollerabile per la loro grande arroganza.

tedeschi erano invisi per se stessi, a non trovavano aderente; non cosi gli apagamole. Per sopramerento insorgeva il Papa, il quelle trasse fuori i pretesi diritti di alta sovranità della S. Sede sulla Sicilia, e domando che Vittorio Amedeo Il prendesse da lui l'investitura del regno. Cio fu piccola cosa a petto dii conflitti ecclestistici che tutta quanta incendiarono l'isola, conflitti che erano con menti prima del governo di Savoja, a di cui è mestieri chiarir l'origine e l'importanza

V. Nel seco o undecimo Ruggero di Normandia, cacciata di Calabria e Sicula i saracera e posto fine alla dominazione araba in quelle contrade, sottopose alla giurisdizione del remano Pontefice la Sicilia che prima dipendeva dal patriarca di Costantinopoli, e diede alla Chiesa, siccome narrano, la terza parte delle terra conquistate. Urbano II in rimunerazione di tanto beneficio con solenne bolla gli conferì la qualità di auo legato a latera per la coso di religiona nell'isola, promettendo che la S. Sede non vi manderebbe astro legato senza il consenso di Ruggero e del suoi successori. La qualita di legaci a bitere diedo autorita amplissima ai covrani di Sicilia sopra le muterie giurisdizional, e sepre il clere, e i re che succedettero al conte Ruggero, la delegarono a un 6 udice che fu dette della Monarchia, il quale conosceva di tutto le cause ecclesiastiche sia civili, sia criminali, di maniera che il clero socolare e regolare non a Roma era veramente soggetto, ma al Principe naturale del paese. Il Giudice della Monarchia avea ancora podestà di assolvere dalle consure e dalle ecomuniche eum reincidentia ad eim agendi, la qual formola agnificava che i condannati vonivano abilitati ad appellarat dalla sentenza dell'autorità ecclesiastica; nel qual caso il tribunale della Monarchia (questo nome prese la magistratura siciliana) giudicava nell'appello. Se il tinbunale dichiarava nulla la sentonza, l'imputato era pienamente sesoluto, e le censure consideravansi come di niun effetto; se la conformava, il reo dovea dalla potesta occlosiastica ricevere l'assoluzione.

Stfatta istituzione coll andar del tempe fu agramente copportata da Roma, come quella che infrenava i privilegi dei chieriei, e se governata fosse da Principi gelosi di loro po-



testà, vulnerava la superiorità pontificia; nulladimeno era rimasta in piedi senza troppe opposizioni da Urbano II in poi, e solamente sotto il pontificato di Pio V, avea il re Filippo II di Spagna acconsentito a nominar giudice della Monarchia un occlesiastico e non più un laico, come erasi per lo innanzi usato. Clemente XI fissò nell'animo di sfolgorarla e metterla a terra.

VI Era vescovo di Lipari, isoletta del mare Siculo, povera, sassosa e da continui venti battuta, monaignor Niccole Maria Tedeschi, monaco benedettino, uomo di non comune dettrina, ma cervello irrequieto, umore litigioso e creatore di brighe, il quale standosi ma, pago della meschina sua sede, andava secostesso ruminando come potesse torsene con riputazione e profitto. Certi contadmi del prelato portarono un giorno in citta un rotolo di ceci, alla porta i gabellieri riscossero il dazio che fu di otto grana, poco più di otto soldi di nostra moneto Monsignore levo rumore per la violata immurita, essendo egli in qualità di voscovo esente dalla comune gravezza. I gabellieri, detti cola acatapani, vennero tosto a fargli scusa. e restituire i mal tolti quattrini. Qualunque nomo cano di mente se ne sarebbe chiamato soddisfatto, ma non monsignore, Pretese che gli acatapani fossoro caduti nella acomunica, e gli ammont Ricorsero i dazieri al tribunale della Monarchia, il quale, presa in disamina a causa, fece procetto al vescovodi non procedere avanti. Al Liparese non parve vero di avere un apprece per use ro dal ventoso isolotto; a lunciata senza remissione la scomunica addosso agli acatapani, dichiaro l'isola sottoposta all'ecclesiastico interdetto, affiesa al palazzo vescovile i cedoloni, e s'imbarco per Roma. Succedevano questo cose nell'anno 1711.

Spirarono prosperi i venti, e il prelato giurse fedicimente alla citta eterna. Prosternossi ai piedi del Pontricc, vittima chiamandosi dello zelo e della sollecitudine sua per la difean delle immunità della Cluesa, perciò, perseguitato e strapizzato, essere costretto a ramingare dalla diletta sua sede e lasciare vedovato di pastore il suo gregge bene amato. L'astuto sapeva a chi parlava. Clemento XI, il quale avea più volte fatto sentire ai ministri di Singua cho in coscienza non potea più tollerare quella mostrnosita della Monarchia,

rispose con listo viso, stesse di buon animo, provvederabbe a lui, provvederabbe alle ragioni della Chiesa. L'abbe in grazia singulare, lo consultò, il provvigionò e alzollo al posto riguardevole di segretario della Congregazione dei Riti; col tempo voleva anche dargli il Cappello.

Il vicerè di Sicita che era il marchese Los Balbazes, sanuta la partenza de, vescovo di Lipari e la scomunica e l'interdetto, diede ordine a Francesco Miranda, giudice della Monarchia, di provvedere nei modi consueti. Questi mando un ano delegato in Lipani, a gli acatapani vennero dichiarati liberi dal a scomunica. Entrato poscia il delegato nella chiesa, che per l'interdetto trovavasi chiusa, vi fece celebrar la messa, mostrando con ciò di ritener per nallo il vescovile divieto. Giunta la notizia di queste provvienoni, Clemente arse di sdegno smisurato, e soffiandovi dentro monaignor Tedeschi. mandò fuori il 18 di giugno 1712 un Breve, con cui sentenziò validi gli atti del vescovo di Lipari, invalide le operazioni del delegato della Monarchia, o lui e tutti i complici anci incorsi nella scomunica maggiore, e da non poterai assolvere. so non dal Sommo Pontefice. Quindi per troncare il male dalla radice dichiatò che egli solo e non altri, ancorchè nunzio, cardinale o legato a latera avea facoltà di assolvere dalle scomuniche, facoltà che era al solo papa riserbata. Lo che andava a percuotore direttamente l'abborrito giudice della Monarchia, che i suoi diritti esercitava col titolo appunto di legato a latere.

Ma le autorità siciliane non curarono le grida romane; onde Clemento vieppiù stizzito, mandò ordine a tutti gli arcivescovi e vescovi del regno di promulgare una pastorale, con cui si avvertissero i popoli delle loro diccesi di non trattare cogli scomanicati, sebbene assoluti dal tribunale della Monarchia. Ubbalirono l'arcivescovo di Messina e i vescovi di Catania e Girgenti ili vicerè per risposta fece affiggere un banco in tutte le città, nel quale dichiarava nulli, repugnanti ai privilegi ed alla consustadine inveterata del regno gli ed tti di fresco pubblicati da alcuni prelati, perchè la pontificia provvisiono di cui parlavano, non era stata sottoposta al regno Exequente, com'era debito. Di piu fece dire all'orecchio



dell'arcivescovo di Messina di ritirare il suo monitorio, o almene di non insistere per la sua esecuzione, pena la disgrazia del re. L'arcivescovo che era nomo moderato e di spiriti conciliativi, si contenne da altre dimostrazioni. Non così il Catanese.

VII. Andrea Riggio, vescovo di Catania, promulgò lettere, in cui dichiarava nullo il bando del vicerè; i popoli ubbidissero ai supremi comandamenti del vicario di Cristo, i quali non aveano bisogno di regio Exequatur. Il marchese Los Balbases, udita la temerità di monsignore, gl'ingiunse di lasciare la città entro ventiquattr'ore, il regno fra due giorni. Il vescovo ecomunicò l'uffiziale che gli portò il decreto viceregale e i soldati che doveano farlo eseguire; per giunta lancio l'interdetto contro la città e la-chocesi Salì in nave, veleggiò per Roma, e fu gratamente accolto al paro del suo collega di L-pari.

Oli affiziali e i soldati scomunicati se ne stavano tranquillamente in Messina, e trattavano cogli abitanti come se sulla fosse. Saputosi ciò dal Pontefice, scrisse acerbi rimprocci all'arcivescovo, di trepidezza e di poco zelo accusandolo. L'arcivescovo ai nuovi comandi chinò il capo ubbidiente, e mando fuori suo monitorio. Il vicerè gli fece la solita intimazione; uscisse entre ventiquattr'ore dalla città e dal regno. Fu tenuto d'occhio, e non gli si lasciò agio di saettare la scomunica e l'interdetto nelle forme solenni. Anche esso a Roma riparò

Clemente XI sentivasi ferito nel profondo del cuore Contro il vicerè avrebbe voluto brandire lo spirituale fiagello, ma credette prudente di ammonirlo in via preventiva, e con un suo Brovo gli mise innanzi agli occhi che violentundo gli unti del Signore egli irretiva l'anima sua nei lacci della scomunica; si ravvedesse, cessasse dall'incongruo procedere, desse soddisfazione alla Chiesa, o lo dichiarerebbe incorso nello censure. L'ammonizione non sorti l'esito desilerato; il vicerò non rimise un punto della sua ferniezza.

Acceso di zelo, o avido del piacevole martirio alloza riserbato in lloma ai prelati contumaci, mosso da coscienza ovvero da desiderio di fare chiaro nel mondo il ano nome, Francesco Ramirez vescovo di Gargenti, pubblico egli pure tre editti



l'uno contro la Monarchia, l'altro contro gli ordini emanati dal vicere, il terzo di scomunica sopra coloro che prendessero parte al sequestro dei beni dei vescovi esiliati. Il marchese Los Balbazes fecelo afrattare come i tre suoi compagni Ebbe dal papa lodi, amichevole ospizio e promessa di sovvenimento (1).

VIII. Erano in questi termini i conflitti con Roma, allorche V.ttorio Amedeo II assunse il governo della Sicilia. Il lettore non avrà di certo dimenticato in che condizioni si trovassero le questioni religiose in Piemonte, e quale ruggine nutrissero la curia e il Pontefice contro il duca di Savoja, il quale aven scosso il giogo delle ecclesiastiche usurpazioni e stesa la mano sui feudi che il papa pretendeva di sua proprietà. Clemente XI reputò il cambiamento di signoria in Sicilia una buona ventura per la sedia apostolica, parendogli giunto il momento di abbattero il tribunale della Monarchia e di sfogare la gozzaia che avea contro l'ostinato sovrano del Piemonte. Gran mercè ne seppe al prelato di Lapari; i ceci diventavano una seconda volta famosi nella patria di Giovanni da Procida.

Clemente XI supponeva che le popolazioni fossero agitate o commosso per la intervenuta canaura e che il nuovo principe, per solidare il suo dominio, sarebbesi indotto a fare ciò che a Roma piaceva. Giudicava inoltre che stando il re in rotta collimperatore e non bene colla Spagna, dovea. fuggire altre brighe col papa. La Santa Sede poi essendo anch'essa in contesa con altri maggiori potentati, e volendo incutere loro un salutare timore, dovea mostrarei severa verso un re più debole, a ridarlo a piegare; la qual cosa. sorvirebbe di ammonimento ai più forti. Infine considerava C'emente che se S. M. veniva a qualque accomodamento, Roma avrebbe avvantaggiata la sua autorità nell'isola; e se alla peggio nulla si conchiudeva, non sarebbero le sue sorti " deteriorate, muntenendosi lo statu quo, anzi il papa avrebbe dato prova di ardente zelo apostolico e avuta la consolazione d compiere il dover suo (2).



<sup>(</sup>I) V. Orrient, nella citata Stona.

<sup>(2)</sup> Questi riflessi sono espressi nella lettera del 2 di dicembre 1718

Vittorio per vero, saggio e circospetto, conosceva il pericolo di quelle invelenite controversie, sempre deplorabili, ma più da evitarm in uno Stato nuovo. Avrebbe perciò desiderato di trovare qualche onoravole componimento che togliesse di mezzo il fomite dei disordini, senza per altro addivenire a condiscendenze pregiadizievoli ai diritti della Corona, e che lo ponessere in mala voce presso i popoli soggetti, teneri oltremodo delle prerogative del regno. Sapeva egli del resto che una concessione ne tira seco un altra, e avea sperienza e della curia romana e di Clemente XI, Strana cosa sarebbe paruta, se egli che la podestà laica rinvigoriva in Piemonte ora la laccinese manomettore in Sicilia, deve non di acquisti o di riacquisti si trattava, come negli antichi Stati, ma di semplice e legittima conservaziono. Fermo pertanto seco stesso di reggersi a prudenza e stare salle difese, lasciando all'avversario suo di replicare i colpi e le trafitture; mostrerebbe il viso a tempo e a modo. Creò a tal fine una Grunta composta di sci magistrati con amplissime facolta di provvedere alle faccende ecclesiaatiche e tatelare le prerogative dollo Stato.

IX. Clemente XI non occultava la mira sua suprema che cra la distruzione dell'inviso tribunale; ma acorgeva che ciò non potrebbe fare d'un tratto e senza qua che colorata ragione che gli fosse sporta dal nuovo re. Gli sembrò conducevole al suo fine il moltiplicare nelle sevizie ecclesiastiche e nelle derezze con Vittorio Amedeo, i. quale, punto sul vivo, un be, giorno si risentirebbe e sarebbe dalla irascibilità sua naturale trascinato a qualche atto violento, il papa afferrezebbe il destro, e casserebbe i privilegi del regno. Consignatori di somiglianti rigidezze erano i cardinali Corradini e Olivieri vi faccano core i vescovi di Lipari, di Catania e d. Girgenti; l'arcivescovo di Messina stavasene appartato. "In tutta coscienza (ecriveva l'abate dol Maro ministro del re a Roma) escluso l'arcivescovo di Messina, il quale a comporta con modi e sentimenti aessi aggiustati, gli altri tre

dell'abate del Maro, ministro del Re a Roma. Archer del Regno, Affam de Siecan.

" vescovi sono i più arrabbiati fomentatori di quest'ia " cendio.... e si vantano di avere alla loro devozione tutti " i popoli del regno ed assicurano incessantemente il papa " che la loro religiosa pieta li portera agli ultimi eccessi contro la potesta laica, quando ella sara fulminata dalla scomumea e dagli interdetti. Con tale lusinga si da a " credere al papa di essere arbitro di cotesto regno , (Disp. 2 adt. 1713). È in altro apaccio: " I tre vescovi sempre " più si affaticano in lusingare questa Corte e specialmente." S S con esibirle lettere supposte o vere provenienti dal " regno di Sicilia, nelle quali viene espresso che le apparenze di acclamazioni e di ubbidienza che si dimostrano " alla persona ed ordini di V. M. non cerrispondono all'interno, ma bensì esser i medesimi amareggiati dalla privazione dei loro pastori , (Disp. 17 dicembra 1713).

Ricominciarono le ostilita papali. Appena giunto il re nel-I isola, fu in Catania pubblicata una Bolla, con cui si dichiaravano nulle tutte le assoluzioni date dal tribenale della Monarchia. Questa pubblicazione avendo destato qualche susurro, fu mandato l'abata Barbara di S. Lucia a sopire i mali umori. Cercando por di frastornore l'incoronazione del re. Clomente spiceò ordine all arcivescovo di Palermo d'imitare l'esempio dei vescovi es hati e di pubblicare i suoi monitorii. Ma per buona vontura la feluca portatrice delle lettere poutificio naufrago, o il tiro non riusci. Undo l'abate del Maro s riveva al ro. \* Sappia V. M. che se il male non ai è dila-· tato per tutto il Regno, non a certamente per difetto di nal ginca di questa Corte. Essa avea disposte le sue cabale. · in modo che pochi giorni avanti l'arrivo di V. M. in Pa-· urmo dovenno essere presentata a codesto arcivescovo i · Brovi di S S precettat vi, sotto pena di sospensione a di-· conte incurrenda ipso facto, di dare i passi uniformi a quelli dei vescove di Catania, Messina e Girgenti. Con tal precetto. ntendeva il papa di costituire quest arcivescovo pelle an-· gustio di essero espulso dalla sun Diocesi o dal Regno. onde poi succedesse ch egh lasclasse pubblicato l'interdetto, sì che ne potesse derivare una sollevazione di popolo in l'alermo, ed in conseguerza qualche grave preguatizio al

- " ricevimento di V. M. e fors'anche qualche fomento ad una
- " aperta ribellione... Un altro ventaggio sperava di ricavarne
- \* la corte d. Rema, ed era che non trovandosi l'arcivescovo
- \* nell'imminenza dell'arrivo di V. M. non si potessero ese-
- " guire, con tutta la solennità che si richiede, le funzioni
- ecclesiastiche e politiche che si praticano in questi casi,
- \* tante rispetto alla Coronazione, che in riflesso alla convo-
- \* cazione del Parlamento e prestazione del giuramento di

\* fedeltà " (Disp. 13 attobre 1713).

Nel mese di novembre la Congregazione delle Immunità intimò ai Generali degli Ordini regolari di esservare l'interdetto. Poco preeso inviò un Breve consolatorio ai vicari generali di Girgenti che erano etati arrestati per la loro contumacia, e vi adoperò parole convenienti ai missionari prigionieri nel Giappone o nella China (1). Nel dicembre il segretario di Stato scrisse ai vescovi di non pubblicare la Croc ata, bolla con cui si poneva un tributo sugli occlesiastici per mantenere navi armate a difesa del luttorale. Il 25 di gennaio 1714 furono scomunicata il giudice della Monarchia e tutti gli uffiziali che aveano preso parte allo sfratto dell'arcivescovo di Messina e del vescovo di Girgenti. Il 18 di aprile fu proibito agli ecclesiastici di pagare il donativo conceduto dal Parlamento al Re. Altra provvisione pontificia stabilì che le bolte di acomunica e in genere i decreti della 5. Sede non doveano essere sottoposte al regio Exequatur. Frati travestiti penetravano nell'isola incitando i popoli alla resistenza in nome del papa.

X. A tutte queste side la Giunta rispondeva carcerando o confinando le persone che si rendevano esecutrici degli ordini papali. Se non che nell'occasione dell'incoronamento essendo stato supplicato al re di far qualche dimostrazione verso il papa, Vittorio vi acconsenti, si veramente che essi vescovi ne scrivessero direttamente a Roma. I vescovi di Siracusa e di Cefalù mandarono lettero al papa; l'arcivescovo di Palermo e il vescovo di Mazzara al segretario di Stato

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Parote di una relazione esistente negli Archiei del Regno. Affari di Sicil a. Affari Ecclesiastici, mazzo 7

Paolucci. Non abbero risposta. Vittorio propose di mandare a Roma I abate di Santa Lucia; ma gli fu detto che non sarebbe ricevuto, perchè essendosi framescolato negli affari di Catania, era scomunicato.

La Francia a lora interpose i suoi buoni affici e al cardinale della Tremoglia, ambasciatore del Cristianissimo, fu commesso di trovare qualche onesta composizione; ma il papa rispose che prima di trattare poneva quattre condizioni, che furono queste: Si richiamassero in patria gli ecclesiastici abandeggiati; si restituissero in libertà i carcerati; si esservasse l'interdetto, e gli si lasciasso arbitrio di fare quanto atimerebbe acconcio alla conservazione della immunità e giurisdizione occlesiastica.

Il cardina e della Tremoglia nel agnificare al re questo superbe inchieste soggiunse essere mente del papa di abolire il tribunale della Monaichia, ma stare tuttora in pendente, e mostrar desiderio che gli si aprime una porta per uscire con onore dall impegno. Il lie propose che si revocassero mmultaneamente dall'una parte e dall'altra i decreti fatti, e mdotte di tal guisa le cose in pristino, egh chiederebbe la bolia della Crociata, che S. S. gli concederebbe come a' auoi antecessori. Ma Vittorio acrisse all'abate Del Maro . Devesi però avver- tire che la corte Romana al suo solito non rimiri questa nostra disposizione come una debolezza o timore, e non " venga a prendere ansa a retrocedere mvece di ricevere a \* braccia aperte, como dovrebbe fare, questa porta che la apriamo. In tal caso s'inganuerebbe di gran lunga , (Dup. del 17 aprile 1714) Clemente XI nominò una commissione, a la cui dissimina sottopose il partito. E la commissione opinò che fosse da accettarei. Ma pepa Albani volea battaglia, e contro al voto dei cardinali rispose che doveansi anzi tutto accettare le quattro sue proposizioni preparatorie

Vittorio Amedeo desiderava sinceramente l'accordo, sopra futto perchè, devendo partiro dall'isola, gli ora grave il lasciarla fra quei commovimenti religios. Conoscendo gli occulti mnori dei Siciliani, non avea preso inganno interno ai feetegramenti popolari della Coronazione, e discernova che il suo governo non avea radici nell'isola. Laonde, non ributtato dalla



intrattabilità del pontefice, fece un nuovo passo per mezzo dello stesso cardinale della Tremoglia, e ne informe l'abate Del Maro nel mese di luglio con queste parole; " Siccome \* siamo vicini alla nostra partenza per ritornare in Piemonte. " e ben vorremmo poter lasciare in questo regno le cose in · calma, abbiamo etimato di far ancora un nuovo esperimento. Voi terrete in voi solo il motivo e il fine che ci muovono. \* a ciò. Permetteremo ai vescovi già espulsi de questo regno ' sotto il Governo passato, che fu quello che ne prese l'un-\* pegao, di far ritorno alle loro chiese. E siccome la loro o partenza fu il motivo del preteso Interdetto, così il loro i ritorno farebbe cessare la ragione della sua pretesa osser-\* vanza; il che per sè troncherebbe il corso a questa pietra " di scandalo, onde il tutto verrebbe a ritornare allo stato di prima. Poiché per quel che concerne la Monarchia nulla. chiamiamo, p
 è pretendiamo colla S. Sede, e quando el vorra " intaccame i diritti immemorabili e sì stabilmente radicati. \* si saprà difenderli e sostenerli come si conviene ... Anche questo partito fu respinto.

XI. Premeva al Re di essere in Torino e nella sede del suo Governo perocchè la politica generale si andava intricando, e l'orizzonte si rannuvolava. Il 14 di febbraio 1714 Maria Luica, regina di Spagna, colei che per dieci anni avea sostenuto le battaglie e i dolori del regno, e conquistata l'ammirazione e l'affetto del popolo spagnuolo, morì di venticinque anni. Nel mese di dicembre dello stesso anno Eluabetta Farnece entrò nel vedovo letto di Filippo V.

Il 12 di agosto morì pure la regina Anna d'Inghilterra, e salì sul trone britannico l'elettore di Annover, col nome di Giorgio I, il quale, come principe germanico era devoto all'imperatore e non alieno dal disfare quanto la regina Anna e i auoi ministri aveano voluto e fatto. Licenziò i Torya, e i Wighe trassero in giudizio innanzi al Parlamento gli autori dei tratteti del 1713, quali traditori della patria. Dava ombra e pergeva argomento di mal talento contro la Francia il canale di Mardyck che Luigi XIV fe' scavare poco lungi da Dancherca, contravvenendo, se non alla lettera, alla ragione delle convenzioni fatte; rinfocavano il rancore le avventurose

imprese e la dimora in Avignone del cavaliere di S. Giergio, pretendente alla Corona inglese, non dubitandosi che la Francia occultamente il favorisse. L'Olanda, avvezza da più di cinquant'anni a considerare la Francia come naturale sua namica, seguiva per inclinazione e costume l'indirizzo della politica inglese.

Carlo VI imperatore confidavasa di poter condurre il re-Giorgio I, quando che fosse, a lacerare le stipulazioni, di cui la Gran Bretagna era etata principale autrica. Egli, già zalutato re di Spagna e delle Indie, sentiva vergognoso dispetto di essero ora e del nome di Re e del regno spegliato. tili Spagnuoli a lui devoti, che in Visima gli stavano a fianco, inacerbivano i riscutimenti suoi, e con vani fantasmi e chimeriche aperanze il lunsingavano, affermando facile e immanchevele l'abbattimente del trono di Filippo V. Non page della Lombardia, di Napoli, della Sardegna e dei Paesi Bassi, adiravesi soprammodo della Sicilia disgiunta da Napoli, e della sostituzione alla Corona iberira concordata a suo danno infavore di Vittorio Amedeo II, e vedemmo come mortalmento disamanse il nuovo re siciliano, rimpiangendo ben anco le cassioni fattegli col truttato del 1703, non mai in tutte le sue parti eseguito. Le intenzioni di Filippo V da un altrolato erano ambigue, sapendosi ch'ei si rodeva degli Stati italiani perduti, e cominciandosi a sospettare che la suova regina. e Giul.o Alberom suo ministro vi facessero disegni sopra, Somma tutto, le convenzioni di Utrecht e di Radatadt apperivano detestate dai principali contraenti.

Vittorio Amedeo II, che era forso il solo principo a cui stesse a cuore l'osservanza dei trattati e il mantemmento della pace a lui necessaria per solidare gli acquisti fatti e afforzarne le difese, si vide di tratto esposto a nuovi pericoli di varia natura. I bei giorni della regina Aona d'Inghilterra erano per lui tramontati; nuin allesto avea, su cui far capitale. È anche dei Turchi gli conventa guardarii, dei quali e Venezia e Maita e Sicilia stavano in sospetto. Adunque, dopo aver soggiornato nell'isola undici mesi, vi nominò vicerò il conte Maffei, e salpò da Palermo il 5 settembre 1714 (1).

d) Intorno al governo e alle vicendo del regno di Vittorio Amedeo il



XII. Era questo il momento atteso da Roma. Un Breve del 6 novembre ribadi gl'interdetti, altri Brevi nominarono a uno a uno gli accumunicati, finalmente con bolla del 19 febbraio 1715, fatta sottoscrivere da trentadue cardinali, Clemente XI dichiarò annullato per sempre il Tribunale e la pretesa Legarione di Sicilia, riserbandosi di dare all'isola una regola accomodata al rito della Chiesa e conforme alla podestà della Sedia Apostolica.

Allera il Vicerè, non mancando a sè stesso, proibi la pubblicazione delle scritture vonnte da qualcivoglia Corte o autorità straniera senza il regio Exequator; ai trasgressori gravissime pene. La Giunta sopra gli affari ecclemastici, investita dal Re di assoluti poteri, moltiplicò i sequestri delle temporalità, le carcerasioni e gli afratti; davano vela da Palermotartane stivate di preti e frati. Non piccola parte del clare deplorava la durezza della Curia romana, attristata, ma fedele al Re. Plandivano i Siciliani, offesi dal Papa nel centimento aszionale, i magistrati e gli avvocati tuonavano. Empievana di profughi Roma e le terre del continente italiano, e voci accusatrici si udivano contro il tiranno savojardo che di lutto copriva la Chiesa, emulo dei più efferati imperadori antichi. A forti rimedi debbono talvolta aver ricorso i governi per propria difeca, ma l'uomo amante della giustizia e della libertà. non dee di soverchio allegrarsi nel vederli messi in opera, Se merita lode il vicerè Maffei della sua registenza, e se la Giunta compiè le parti sue gagliardamente, non è da tacersi. che quelle condanne erano violente, e quei processi, se processi v'erano, fatti in via sommaria ed economica, come si diceva, e i veri autori di tanti guai, cioè il Papa, i auci tre o quattro focosi cardinali, e i tre vescovi sici iani rifuggiti non erano da quelle battiture raggiunti, e se piangevano,



in Sicilia, merita di essera consultato il lavoro di Indore La Lunza, La Sicilia sotto Vittorio Amedao II. Firenze, 1874. Gli atti dal governo, molti dispacci e istrumeni del Re, del vicerà Maffei e dei magistrati furono pubblicati per ordina del re Vittorio Emanuele II in tre grandi volumi cel titolo: Regno di Vittorio Amedeo II di Soveja dall'anno 1718 al 1718. Dominenti raccolti e stampati per ordine della Macatà dei Re d'Italia, ecc. Torino, 1869. Vi manuano per altro i carteggi diplomatica più importante.

come nelle Belle ai scriveva, pangevano per gli altrui tormenti, non per i proprii Niusa scues versmente si può addurre in favore di Ciemente XI, sì nell'origine e sì nel progresso dell'infelice impress assunta.

Da Torino Vittorio Amedeo II, prudente com'era e son invanato da passione, temperava gli ardori e prescriveva al vicerò di vigilare, ma di antivenire gli scontri e non andarne in busca; aj avesse rispetto agli scrupoli onesti e sinceri, e non si tenessero per felloma: provassero al mondo che ora, come pel passate, il Re, provecato e non provocatore, riceveva e non portava guerra. Sui Gesuiti, in via d'esempio, che aveano navigato fra due acque, reccomandò di non calcar la mano, \* trattandos: (diceva) di una società che conveniva caregiare \* o interamente perdere . (Desp. 19 genneje 1716). Per debito di grustizia vuolsi per altro notare che se il conte Maffei nonai oppose ogni sempre alla corrente, non popolò le carceri, nè versò sangue. Nul adimanco a lungo andare, raffreddandosi le passioni bollenti, cominciò nel popole compassione degli esuli, e in biasimo si commutarono le lodi date dapprima. alla fermezza del governo. Tante cono geloce le questioni che si attengono a religione.

XIII. Francia e Spagna presero a cuore la controversia siciliana. Il Parlamento di Parigi, a tutela della libertà gallicane, con suo agresto del 15 gennaio 1716 condansò la dottrina romana circa l'Exequatur; e l'ambasciatore di Filippo V. a tutela dell'eventuale successione della Sicilia, protestò contro l'abouzione del triburale della Monarchia. La due Cort. ravviarono aegoziati segreti, e Vittorio Amedeo II mandò a Roma. il marchese del Bergo e l'avvocato generale Giambattista Zoppi. Nulla ottennero ne si vantaggiò il conte Provana spedito dopo di essi, nè il conte Degubernatis di Bauzone, figlio del Gran Cancelliere: Clemente, stette irremovibile. Nell'isola ricominciarono i rigori, i sequestri e le deportazioni, onde il Papa, a dimostrare una qualche arrendevolezza, propose alcuni capitoli di accordo, setto condizione che prima di ogni trattativa, il re chiedesse e prendesse la investitura pontificia del regno, il che rendeva impossibile qualsivoglia aggiustamento. Il Re adegnato acresse al Degubernatia che il Papa

in tutto il corso di quest affare avea voluto e voleva ancora far servire ai fini meramente temporali ed umani la religione e le armi sue spirituali (Disp. 19 luglio 1717). Ma in quel punto egli già temeva che il regno di cui difendeva i diritti, fosse per fuggirgh di mano.

XIV. Il re e la regina erane giunti a Villafranca a mare il 19 settembre 1714 dopo fortunosa a lunga navigazione. Quivi eransi trasferiti ad incontrarli il principe di Piemonte e il duca d'Aceta loro figliuoli; Madama Reale attendevali a Racconigi. Il 1º di ottobre erane in Torino.

Alle cittadine esultanze di quel giorno seguì domestica festa in Corte. Il Re pubblicò il matrimonio di Madamigella di Susa. col principe Vittorio di Carignano, celebrato di poi in Moncalieri il 7 di novembre, presente la buona regina Anna, che fu compre benigna verse la figino a del marito e della contesas di Verrua. Il padre le costitui in dote quaranta mila scudi d'oro del sole, sboreati nel rogito ausiale. Il principe, dedito al giuoco, di liberi costumi e stretto dai debiti, accusando gli altri e non sè atesso, nel 1718 fuggi nascostamente da Torino e andò a Parigi, deve mene vita scorretta, alla quale era portato da la sua natura e dai tempi licenziosi della reggenza del duca d'Orléans, Vittorio Amedeo II gli sequestrò i beni, chiese al Reggente di allontanario dalla Francia e di non ammetterio alla sua presenza, e ai due ambasciatori che avea allora in Parigi, proibì di vederlo. Le edegno si andò poscia calmando, e due anni dopo la principessa Vittoria segui il marito, non dissenziente e non approvante il Re. Nel 1721 al due profughi nacque un figlio, che fu Luigi, quarto principe di Carignano, tenuto al fonte battesimale dal re Luigi XV, e poscia allevato alla corte di Torino, cioè lontano dagli esempi paterni. Le penne esagerative di quel giorni che scissero degli errori del principe, non la perdonarono neppure alla principessa, che, a quanto pare, non si mescolò nei guazzabugli del marito. Suo padrel'ammoniva del continuo di guardarsi dalle cattive compagnie che fanno perdere la riputazione, e di easere ritenuta anche cella contessa di Verrua sua madre (1).



<sup>(1)</sup> Il principe Vittorio mort in Paragi il 4 aprile 1741, la principessa

Non erano passati cinque mesi dalle nozze di Madamigella di Susa, quando la reggia fu vinitata da non aspettata eventara. Il giovane principe di Piemente, celto dal vajuolo, doposedim giorni di malattia morì. Contava sedici anni non per anco ben compete, e la sua Reggenza durata un anno, avealo recognandato all'affetto dei pepoli che era chiamato a governare: il padre che lo amava con singolare predilezione, parendegli in lui rivivere tutto, amaricoimamente lo piance, e tanta fu l'intensità e violenza dell'ambascia, che in Corte favvi timore non gli si alterasso la ragione. Ne gli anni e le cure di governo, in cui era ingolfato, saidarono mai bene la pinga, e sempre del perduto giovinetto con agitazione d'animo ragionava. Del dolore della madre, già orbata delle due figlie, non à necessario far paro a. R.mase erede del trono Carlo Emanuelo, figlio secondogenito, che allora si avvicinava al quattordicesimo anao e che per grazia di persona e vivezza d'ingegno non era eguale all'estinto fratello.

XV Un'altra morte in quell'anno stesso impensieri la mente del Re. Il 3º di settembre 1715 ebbe fine il lungo regno di Luigi XIV e gli succedette Luigi XV, quinquenne, malaticcio, circondato (diceano) da macchinazioni e veloni. Il Parlamento di Parigi, cancellando di sua autorità le ultime volontà del gran re, conferì la Reggenza a Filippo d'Orléana, quello atesso cui sarebbe toccata la Corona, ove fosse venuto meno l'unico e fievole rampollo di Luigi XIV Da quel giorno rinverdirono in Madrid concetti e aperanza immoderate, avendo Filippo V preso a vaghegajare il trono avito, a cui avea spontameamente ranguziato. Per giunta già si vertilavano dua questioni di successione in Italia, per le quali stava per alterargene l'assetto presente. Il duca di Parma e il granduca di Toscana non aveano prole maschile, e ad amendue i retaggi pretendeva Elmabetta famosa regina di Spagua, mentre che amendue voleva per sè l'imperatore, como feudi imperiali. Arrogi le cangiate condizioni dell'Inghilterra e le inflessibili pretendenze



lotto di luglio 1766. Lugi XV avea acminate il principe di Canguano Lucgotenente Generale e assegnatagli una progue persone.

dell'Austria, le quali più che mai rendevano dubbia la conservazione della pace. Fra il dedalo di tanti interessi sì diversi e cozzanti e che tutti o per un verso o per l'altro molto a lui toccavano, Vittorio Amedeo II, reduce dalla Sicilia, devea cercare un filo conduttore, se pure il trovario era possibil cosa.

## CAPITOLO XX.

## La Triplice e la Quadruplice Alleanza. La Sardegna.

I. Al duca d'Orléans, reggente di Francia, stava a cuore il mantenimento della pace, essendo la nazione spossata ed esausto l'erario, e sarebbe atata somma imprudenza avventurarsi in nuove fortune di guerra. Considerando poi che i trattati di Utrecht gli avenno guarentita leventuale auccessione alla corona di Francia, conforme alle rinunzie del ramo borbonico di Spagna, ma che l'Austria, non essendosi pacificata con Filippo V, non avea quelle rinunzie mallevate. egli, bramoso di ottenerle, propose a Vienna di assumere l'obbligo di escludere gli spagnuoli da qualsivoglia acquisto m Italia, e zostenne l'imperatore nelle sue ragioni sopra Parma e la Toscana. Andate a vuoto queste sue diligenze presso Carlo VI, ostinatissimo nel proposito di voler mantenere i suoi diretti alla corona di Spagna, e non riconoscere m alcuna maniera il possasso della Sicilia a Casa Savoja, il Reggente, cui non era ascoso che Filippo V, dopo la morte di Luigi KIV, cruciavasi dell'abbandono della corona francese e macchinava di ricuperarla colle armi, prese a disaminare quale fra i potentati, avesse intenti non ripuguanti ai suoi, e si persuase che all'Inghilterra dovea in realtà premere quanto a sè, la conservazione della pace e il rispetto dei trattati del 1713. Se i Wighe menavano grande ecalpore contro quei capitoli, conosceva melto bene che le gare di parte dettavano le invettive degli oratori in Parlamento, sendo palese che per gli accordi seguiti la Gran Bretagna. erasi largamento vantaggiata coi favori assicurati al commercio, e coll'avere scosso egui predominio sel continente; eltrechè se Filippo d'Orléans stava in gelossa di Filippo V. Giorgio I doves pur seso provvedere alla sicurezza della sua Corona, posta in forse dagli Stuardi, già la Scozia ribellava, e il cavaliere di S. Giorgio ponevasi capo dei sollevati, e la Francia poteva, come già in passato, dargli favore.

Tuttavolta a Giorgio I, in qualità di elettere di Annover, importava pure sommamente di avere amice l'imperatore, da cui aspettava l'investitura dei ducati di Brema e di Verdon comperati della Danimarca e da questa tolti a Carlo XII re di Sveria : del che avea avuto formale affidamente col trattato di Westminster del 5 maggio 1715. Adunque Filippo d'Orléane. per guagere al suo fine, doves soddisfare nella medesima era agli interessi inglesi e agli interessi austriaci. Ma nel 1716 i Giscobiți essendo stați disfațti în Iscozia, e il cavaliere di S. Giorgio fuggito, Giorgio I, domata la ribellione si trasferi nell'Annover: e allora il Reggente, parendogli tempo di affrettare i negoziati, ne affidò la scabrosa cura all'abate Dubois, suo antico precettore, ora consigliere di State, poi primo ministro o infine cardinale. Questi part) per Londra, di là passò all A.a. e andò in Annover presso a Giorgio I. Quivi Inghilterra, Francia e Olanda, concordi in dover tenere a segno Filippo V. studiarono modo, se pure modo vi era, di contentare Carlo VI.

II. Vittorio Amedeo II stava in riguardo delle pratiche anglo-francesi, il cui segreto forte lo impensieriva, perchè sontivasi insidiato, e non avendo su chi fare fondamento, sapsa troppo bene che il Reggente, benchè suo cognato, di nulla si farebba concienza. Da altra banda argomentava che le tre Potense che negoziavano in Annover, non volgeano in mente pensieri bellicosi, e che l'imperatore in quel punto nulla tenterebbe in Italia, essendo acoppiata in Oriente nuova guerra cogli ettomani. La Porta infatti aven nel 1715 invasa la Morea, che la repubblica di Venezia non potè efficamente difendere, e l'Austria, bene avvisando che egni acerescimento di potenza del Sultano diveniva pericolo suo, l'anno seguente eram allesta colla repubblica. La spada di Eugenio di Savoja era già stata vittoriosa a Petervaradino (15 agosto 1716),

come altra fiata a Zenta, ma i turchi teneano ancora il campo e le conferenze di Annover poteano per avventura dar adito a Vittorio Amedeo II di uscire dalla solitudme che gli faceano intorno, e pigliar alcun compenso che gli fosse acconcio.

A lui premeva di conservare la Sicilia, e i passi cedutigli nel 1703, e mantenere il diritto eventuale alla successione spagnuols. Non sarebbe stato, a vero dire, del tutto slieno da qualche accordo, mediante il quale, dimettendo l'isola agognata dall'imperatore, gli fosse dato in Terraferma un squivalente che facesse corpo cogli Stati sibalpini, e questo era il Milanese; ma nè egli volca aprirecne pel prime, nè avrebbe certamente acconsentito ad un cambio che per questo rispetto gli fosse di svantaggio. Impertanto mandò a Giorgio I il barone di Schoulembourg, sassone al suo servigio, e comandante del reggimento che portò il suo nome, guà da lui adoperate in altre commissioni diplomatiche a Venezia e a Roma, e giudicato capace di leggere coll'accorgimento dentro i pensieri dei negoziatori. Egli doves dichiarare che il suo Sovrano di ainna cosa era maggiormente sollecto, che dell'assodamento della pace, l'Inghilterra, sua costante allesta, aver comodità di comporre le differenze fra il re di Sicilia e l'imperatore e riconciliarii in amicizia sincera; a ogni modo (e qui stava il punto) negli accordi che Giorgio I era per conchiudere, fesse al re espressamente confermato il possesso della Sicilia, conforme ai patti di Utrecht. Somigliante richiesta, giustificata dai noti sentimenti di Carlo VI, era poi consigliata da un articolo del trattate di Westminster sopra detto.

No. quale si leggeva che il re Giorgio e l'imperatore si guarentivano reciprocamente i presenti loro dominii, " e i loro
" futuri acquisti, se questi erano stati fatti di comune accordo ...
L'insolita formola non era di oscuro significato ai contraenti,
come quella che per parte di Carlo VI accennava a Filippo V
e a Vittorio Amedeo II, e sebbene la lettera del trattato
non portasse spiegatamente la cosa, i due sovrani obbaro fra
di loro parole molto significative sopra la Sicilia, Ora le risponte che sarebbero fatte a la domanda, dovenno dare più
certo indizio dei loro intendimenti.

Il re Giorgio e i suoi mimetri si mostrarono freddi verso il barone di Schoulembourg, e dopo aver ripetuto che la pace era posta in forse per causa della Sicilia, lasciarono intendere che l'Inghilterra non avrebbe prese le armi per difenderla contro gui imperiali. Con tali mire furono nel mese di ettobre sottoscritti i preliminari dell'alleanza fra la Gran Bretagna e la Francia, convertiti in trattato formale sul finire di novembre, il quale, dopo l'accessione dell'Olanda (4 gennaio 1717) ebbe fil nome di trattato della Triplice alleanza.

Per esso il duca d'Orléans promise di alloutanare il cavaliere di S. Giorgio dalla Francia, e far ragione alle rimostranze circa il canale di Mardick che era uno atecco dentro azh occhi degli mglest. I contraenti raffermarene nel generale i capitol, di Utrecht, e in particolare qualii sopra la successione inglese e la francese, precipuo intento del re e del Reggente. In negreto poi, e senza formali etipulazioni, convennero di procurare lo stabilimento di una buona pace fra Carlo VI e Filippo V; al qual fine indurrabbero Vittorio Amedeo II a cedere al primo la Sicilia in cambio della Sardegna, e persuaderebbero l'imperatore di riconoscere in contraccambio i diritti di Ebsabetta Farnese alla successione di Parma e Toscana. In quella Filippo d'Orloane assicurò il marchese di Entremont, nostro ambasciatore che i negoziati non aveano altro fine, fuorichè la conservazione della pace e l'osservanza dei trattati che l'aveano atabilita. Il fratello della regina di Sicilia queeto dichiarava al cognato, dopo le stipulazioni del 4 gennajo 1717.

III. Lasciando stare lo spoglio convenuto a nostro danno e la violazione dei patti di Utrecht per parte delle tre Potence che gli avean rogati, e cio nell'atto stesso con cui di chiaravano di confermarli, biorgio I per calcolo d'interesse personale si conduceva a dare a Carlo VI la superiorità nel l'Adriatico e nol Mediterraneo, giudicata poco innanzi contraria alla sicurezza doi commercio inglese, e Filippo d'Orleans, mosso dai medesimi intenti, abbandonava l'Italia all'Austria. aprendole il Mediterraneo per soprammercato.

In vero d'allora in poi furono interrotte le tradizioni della diplomaz a curopea, vegger dosi sovra i permanenti interess.



degli Stati e delle Corone prevalere le mutabili passioni, talvolta i capricci dei principi, dei ministri e persino delle favorite. Dal principio del socolo decimosesto fino alla metà del decimosettimo l'Europa era stata agitata dalla lotta della Francia contro la propondoranza di Casa d'Austria, signorezgiante coi due auoi rami apagnuolo e tedesco la Germania. le Spagne, l'America, le Fiandre, le due più vante necle e due fra le più ricche province della penisola italiana Le alloanze, le guerre, le paci ebbero un intento prestabilito; i Governi un sistema fisso, da cui raro deviavano, e soltanto per ritornarvi con maggior lena. Col regno di Luigi XIV altra lotta era succeduta; vinta la superiorità apagnuola, era sorta e in breve fatta incomportabile la francese, Guglielmo d'Orange, presa la corona d'Inghilterra, unificò e capitaneggiò gli aforzi degli Stati confederati contro il re Luigi, che ne circoacrissero la possanza. Così la politica d'Europa sino al trattato di Utrecht presenta la stessa unità di massime che apparve nel periodo antecedente. Dopodiche nasce la confuntone e lo alegamento nelle relazioni diplomatiche. Nei quindici anni per cui passera ancora la nostra storia, la politica francese è strettamente collegata colla inglese; ambedue vogliono l'osservanza dei trattuti, e permo si interpongono fra Spagua ed Austria nimicantisi, e mantengono la pace per poco intorbidata dal cardinale Alberoni; ma nell'opera di pacificatori e di mediatori armati opprimono un principe che non può invocare a sua difesa se non i trattati, e mettono per alcuni anni l'Italia in piena balta dell'Austria.

IV. Montre la lega annoverese colle narrate industrio si destreggiava a prevenire il ricorso alle armi, eravi in Madrid un nomo che a viso aperto stava per romper loro il disegno. Quell'uomo era Giulio Alberoni.

Nell'anno atesso, in cui mort Maria Luisa di Bavoja era entrata in Ispagna E isabetta Farnese di Parma, novella sposa di Filippo V. La principessa Orani, Camerera Moyer della defunta regina, e arbitra in Corte, avea ambito un tratto le regali nozze, ma visto troppo alto il volo ambizioso, s'ingegnò di assodare il suo imperio scegliendo ella stessa la nuova compagna di Fil ppo. Dimorava in Madrid col titolo d'Invinto





del duca Farnese, l'abate Gulio Alberoni, figlio di un ortolano di Piacenza. Uome di buon umore, pece scrupelose, accorto, libertino, aboccato, erasi ingraziato col duca di Vandomo, allorche questi guerreggiava in Italia, e di tal guisa trovò modo di rendere qualche servigio al duca Farnese. Quando Vandome parti per la Spagna, Giulio Alberoni lo segui, ricevendo dal suo principe commissione diplomatica presso alla corte di Madrid. La principensa Orsini, cinosciutolo d'ingegnofervido, ardimentose e vasto, l'ebbe caro, e quando si tratto del avovo matrimonio del re, se ne aprì con lui. L'abate additò alla principessa la figha del doca di Parma; la disse giovane inesperta, di poca levatura, " una buona lombarda impastata di butirro e formaggio .. Tuttociò garbava maravigliosamente alla principessa, che intendeva regnare per mezzo della buona lombarda. Le nozze furono sollecitate a gran fretta. Elizabetta, appena toccato il suolo spagnuolo, per prima cosa discacció dal regno la principessa; Filippo V lasció a lei, avida di comando, la cura del governo; ella coll'Alberoni, che l'avea delle mire della Orsini acaltrita, il divise,

Padrona dell'animo del re, padrona del regno, Elisabetta fu presto cruciata dal pensiero che i figli suoi non porterebbero Corona, essendovi tre Infanti del primo letto; Alberoni le promise principati in Italia. Filippo sospirava alla nativa Francia e al trono che perca prossimo a cadere nel duca d'Orleana; Alberoni gli mostrò facile il riacquisto dello scettro di Luigi XIV. Rammanicavansi gli spagnuoli delle tolte provincia e dei grassi viceregni perduti, Alberoni fermò di ricoperarli. Fu creato primo ministro. Per lui nuova vita si diffuse nella monarchia addormentata; l'amministrazione riordinata, ristaurate le finanze, l'esercito, l'armata rifetti, i porti della Spagna in moto, affaccendati i cantieri, e nuove navi uscivano armate, ir mare. I suoi concetti erano chiusi a tutti e al re stesso, noti alla sola Elisabetta; l'Europa stupita ed incerta sull'abate vigilava.

Giul o Alberoni, come italiano e placentino, odiava di molto i tedeschi, dolle cui vanie e soprusi avea avuto saggio nel 1707 al passaggio degli imperiali negli stati di Parma; levarli d'Italia era il suo intento. Credeva che alla grandezza della



Spagna bastaccoro le Americhe, e che l'Italia non dovos caserie pecessariamente soggetta, ma posta in sua dipendenza per mesze di Stat. coparati, sui quali regnassero gl'Infanti nati da Elisabetta. Chiese cinque anni alla tesnitura del suodisegno, spazio di tempo che a Filippo V e alla Farnese parea. soverchio, ed era breve. Fece assegnamento sopra inghilterra e sopra I Olanda, neunche naturals della Francia, e stimò che la memoria dell'abbandono in che queste avesno lasciato l'imperatore a Utrecht, impedirebbe per assai tempo all'Austria di rinnovare con esse sincera amicizia. Ripristinò gl'inglesi negli anteriori vantaggi commerciali, cattivossi nella stessaguisa g i claudesi, promise per gunta di guarentir loro il trattato della Barriera contre Francia, e revocò gli aiuti di cui Filippo. V avea dato intenzione al pretendente inglese. la compenso dimando che la Gran Bretagna, insieme colla-Francia, costringesse Carlo VI a rispettare la neutralità ditaha, e le regioni della regina Elizabetta alla successione di Parma e Toscana.

Confidatosi così nell'alleanza inglese, risentissi dapprima della lega di Westminster del 1715, contenente la clausola della guarentigia degli acquisti futuri dell'imperatore; s'inasprimaggiormente ai maneggi del Reggente; infine le stipulazioni di Annover gli atrapparono la benda dagli occhi, e vide quale rimerito alle sue cortesio gli venia da Giorgio I. Filippo V volle subite rappresaglie; il ministro ne contenne gli umori violenti, consiglio pazienza, fece leve di soldati, affrettò l'alkistimento delle navi. Annodo intelligenze colla Svezia, colla Russia, col Turco; studiò a pacificare insieme Pietro il Grande e Carlo XII di Svezia e indurli a acendere coi loro navigli per rimettere sul trone gli Stuardi; il sollevamento del regno e l'invasione atraniera distorrebbero Giorgio I dalle faccende continentali. Quanto al Reggente, una congiura che si ordivadal marchese di Cellamare, ambasciatore di Spagna a Parigi. l'avrebbo telto d. mezzo. Carlo VI si travagliava in Oriente. e Giulio Alberoni dichiarò solennemente che il re Filippo correrebbe si pure in soccorso della Cristianità minacciata. dalla Mezzaluna; perciò scrivere so dati e allestire le navi. Il pontetice Clemente XI il colmò di benedizioni, gli concedotte di por gravezze sul clero per la santa impresa; poi, accoghendo le soliecitazioni di Filippo V, e volendo vieppiu accendere lo zelo dell'abate, gli fece sperare il cappello cardinalizio. Un grave oltraggio della corte di Vienna precipitò, sconcertandole forse, le deliberazioni del pomposo ministro.

V. D. Giuseppe Molines, ambasciatore di Spagna in Roma. nominato Grande Inquisitore, nel mese di maggio del 1717. partì alla volta di Madrid, e paesò per l'Alta Italia, vietandogli l'età grave e la mal ferma salute il tragitto per mare. La neutralità d'Italia lo assicurava, assicuravalo la parola dell'ambasciatore Cesareo e un salvacondotto pontificio. Nulladimeno, pervenuto ai confini del Milanese, fu dagli imperiali arrestato. Filippo V protesto contro l'indegno attentato, si dichiarò sciolto da ogni impegno voteo l'Austria, volle far guerra immediatamente, o coal pure la regina. Alberoni rimoatrò che la Spagna non avea terminati gli apparecchi militari; non doversi alterare l'animo del papa, che tutto intento a sospingere le armi cristiane contro i turchi, dovca concedere al re la facolta d'imporre sur beni del clero un sussidio di due milioni di piastre. Taceva che ne andava di mezzo anche la porpora romana, Gli fu lasciata balia di acoprirsi come e quanco convenisse meglio, ed egli, rich amata a Barcellona l'armata ancorata a Cadice, a gmileo al Nunzio che non farobbe vela pel Levante, che quando Clemente M gli avesse dato il Cappe lo Gli fu dato il 17 luglio 1717, c allora mandò alla flotta l'ordine di partire.

Stavano i ministri atrameri intentissimi e perplessi, poca fede prestando alla guerra coi turchi. L'abate Del Maro nostro ambase atore, non amico a l'A beroni, pose il re Vittorio sull'avviso rispetto alla Sichia; e il re scrisse al conte Maffer:

- " Un armamento tauto considerevole, che, nell'imbarco di
- \* tante truppe, ascia quasi sprovvedute le provincie di Ca-
- \* talogna e Valenza, molto malaffette al presente Governo,
- \* deve nascondere qualche fine così rilevante per sè, come
- \* geloso di non essere note prima del tempo. E riflettendo
- por al presente sistema d'Italia, e al desiderio che la Spagna
- ha sempre autrito di ristabilirvisi, credismo non possa es-
- \* sere indirizzato che a Sardegna, Napoli i porti di Toscana.

Cantrel. Il primo Re de Cana Sarong,

\* o Sicilia ... Poco stante manifestò opinione che le abarco foste per seguire in Sardegna (Disp. 27 luglio e 4 agosto 1717).

La flotta cattolica destinata a soccorrere i popoli cristiani salpò da Barcellona il 24 di giugno, e fu impedita nel viaggio prima dai venti contrari e pose a dal difetto di acqua corrottani ner barth. Infine il 20 di agosto giunse innanzi a Cagliari. La Sardegna forniva agli spagnuoli un approdo acconcio a continuare la impresa generale d'Italia, e intanto frastorpava strapamento il cambio de la Sicilia voluto dagli alleati di Annover, del quale avea sentore; di là più tardi e a suo tempo moverebbe contro Napoli, e da Napoli contro Sicilia. Nell'uno e nell'altro regne avez disseminati libelli, e le sue creature annunziareno pressima l'apparita delle issegne della Maesta Cattolica, Importava sommamente al cardinale Albezoni d. compiere tuttoci» d'improvviso e di primo colpo, innanzi che Francia e Inghilterra, mandassero, navi ad osservare. i mari, e gli imperiali si munimero nei Presidii toscani, in Napoli, e in Sardegna. Ma l'armata per quasi due mesi sopratteauta in mare, diede ag o al marchese Rubbi, governatore austriaco della Sardegua, che a ogni buon conto stava alle vedette, di ricevere qualche rinforzo e di ordinare una rematenza dagli assalitori non preveduta. Cagliari non si arrese che il 30 di settembre, Alghero il 28 di ottobre, e l'isola intiora non ritornò spagnaola che sul finir di novembre.

Maravigha e alegno desto in Europa il fatto piratico compiuto da un Governo regolaro, empio fu chiamato il re di Spagna, acellerato il suo ministro, che senza alcuna dichiarazione la qualo ponesse fine alla atatuta nentralità d'Italia da Filippo V stipulata, facevansi assalitori di un Sovrano che stava contro il comune nunico della cristianità combattendo. Clemente XI piangeva de l'inganno tesogli da un cardinale; Carlo VI giurava farne ind menticabilo vendetta; i lughilterra, la Francia e l'Olanda stettero a guardare Giulio Alberoni rise e disse. Ora mi malodicono, tra poco mi loderando. Quindi a piastificazione lell'opera sua ricordò i propositi rimichevoli di Carlo VI contro il re Cattolico, e le continuate iniziario: la proditivia presura di D. Giuseppa Nolinea aver colmo il sacco; l'onore del re sarebbe minto offuscato,

dove non avecce fatto apparire degno risentimento: perciò la flotta, allestita pel Levante, avea veleggiato per la Sardegna. Proseguiva intanto i trattati con Carlo XII di Svezia e Pietro il Grande, e incitò gli Ungheresi a sollevarsi; tragitterebbe il cavaliere di S. Giorgio in Iscozia, in Francia ribellorebbe le Cevenne, e contro il Reggente farebbe dal duca del Meno convocar gli Stati Generali Nè dimenticò Vittorio Amedeo II.

VI. Se nell'estate del 1717 Giorgio I e il duca d'Orléans erano atati inoperosi spettatori della spedizione contro la Sardegna, ora i continuati armamenti della Spagna, e gli avvisi che da Madrid mandavano gli ambasciatori richiedevano provvisioni che non fossero semplici parole. Il Reggente per concordarle deputò una seconda volta l'abate Dubois al re britannico. A Vittorio Amedeo II, più che mai in sospetto di tali pratiche, importava di sopravvegliarle in Parigi, dove era ambasciatore il marchese d'Entremont, primo presidente della Camera dei Conti di Savoja, e figliuolo del già Gran Cancelhere Giano di Bellegarde; ma il grave magistrato non sembrando destro abbastanza a navigare in quelle acque infide, vi mandò il conte Provana colla commissione apparente di rego are la questione dei confini, e col mandato espresso di acoprire le riposte intenzioni del Reggente circa il negoziato di Londra.

Nel dicembre 1717 la contessa di Vorrua confidò al Provana di aver esputo dal duca di Borbone che a Londra si marebbero invero confermati i trattati di Utrecht, eccettoche a Vittorio Amedeo sarebbe assegnata la Sardegna in cambio della Sicilia L'ambasciatore, per ordine del Re, diase al Reggente che cra corsa voce di siffatto divisamento, e che il suo principe ne stava in pensiero. l'ilippo d'Orleans risposo senza ambagi: darsi egli a credere che il Re nol disistimanno a segno di tenerlo capace di adoperarsi contro i proj in suoi interessi, contribuendo all'ingrandimento dell'imperatore in Italia; ai certificanse che baso della pace generate negoziata a Londra era il trattato di Utrocht (Disp. di Provinci al Re 8 generato 1718).

In pari tempo il Ro dubitando forto dell'Alberoni, delibero di tentare il guado di Vienna. Sapea Carlo VI adegnato per rogiti Annoverssi, e conosceva eziandio la cura non piccola che davagli un altro suo intento, senza dire del travaglio della guerra turchesca. Leopoldo I aves di suo vivente abrogata negli Stati ereditari la legge Salica, e chiamate a succedere le fighuole di Giuseppe I, suo primogenito, nel caso che ai estinguesse la discendenza mascolina della sua Casa Orn avvenne che, morte Giuseppe I nel 1712, Carle VI non induzió a franzere quest'ordina di successione colla famosa. Prazimatica Sanziono, in virtà della quale le figliable sue erano chiamate a succedera innanzi alle sue mpoti, figlio di Giuseppo I, la qual legge sottoscritta il 18 di aprile 1713, ma non per anco pubblicata, diede appresso origino a nuove difficolta e infine al a guerra grandiesima del 1740. Vittorio Amedeo sperardo di cavar profitto da questo atato di cose, e non avendo in Vienna ministro qual ficato, per mezzo di un suo agente segreto, propose di ripigliare la pratica di lord Peterborough, e chiese per Carlo Emanuele, ora principe ereditario, l'arciduchessa Maria Giuseppa, primogenta di Giuseppe I Carlo VI gli fece rispondere: cedesse anzi tutto la Sicilia, rinunuasse alla riversibilità in prima linea della successione di Spagna; dopo di ciò tratterebbe del maritaggio. L'invasione della Sardegna parve rammorbidire l'ammo suo, e allora Vittorio Amedeo apedi segretamente a Vienna il conto Filippo d'Uscolo, amico del marchese di Santommaco. per dar opera alla trattazione, la quale, aggiratasi per oscuri sentiervols e fra persone di credito medicere, pon fece notabili progressi. La rinanzia alla Steilia e alla successione spagnuola in prima linea erano insuperabile barriera.

VII Stavano in questi termini le cose in Vienas, quando nel mese di gennaio 1718 sopraggiance a Torino la nuova che Francia e Inghilterra avenno nottoscritti gli articol, preparatorii della paco generale, conforme si concetti già divisati in Annover, Infatti l'abate Dubom e i ministri inglesi avenno in Londra appuntato che l'imperatore rimmziasse alla Spagna e alle Irdia e cedesse la Sandegna a Vittorio Amedeo II, il quale gli rinunzierelibe la Sicilia, i ducati di t'arma e l'incenza e il gran ducato di Toscana fossero riconomiati fendi dell'Impero, e dopo la morte degli attuali pos-



sessori passassero nel figliuolo primogenito della regina Elisabetta. Era fatta facoltà al duca di Savoja e agli clandesi di accedere al trattato, e se il re di Spagna, dopo un prefisso termine non aderisse, la lega vel costringerebbe colle armi. Tali i fondamenti della Quadruplice Alleanza, bene che l'Olanda vi entrasse soltanto nell'anno seguente. Da Londra il conta della Perouse ne mandò avviso (1), e a Parigi il duca d'Orleans di sua bocca ne diede per sommi capi partecipazione al conto Provana, non so con qual fronto.

La Quadruplice alleanza, rinnovando quella confederazione dell'Austria e della Francia che nel 1611 avea calcato Carlo Emanuele I, toglieva alla Casa di Savoja il beneficio della positura intermedia, che ponesia in grado di accostarsi all'una o all'altra delle due Corti rivali e nemiche: launde Vittorio Amedeo II, sonza appoggi così verso la Sesia, come verso le Alpi, non potente per sè etesso a difendersi dai due lati e prossimo a soggiacere al dettato dei due vicini, mostrando ancora il viso alla fortuna, mandò lettere di protestazione a Giorgio I, si richiamò al Reggente, che gli avea mentite le promesse, e fece uffici a l'A.a. Carlo VI non avea per anco accettato il trattato, la Sardegna era in potere di Filippo V, e in quell'ora giungevano da Madrid a Torino apertare che inducevano, se non a sperare, almeno a non disperare ancora. Per la qual cosa Vittorio acrisse al vicerè di Sicilia: la somma delle cose consistere " in non temer " nulla e in combattere colle armi che si banno in mano \* sino all'ultimo spirito, poichè un braccio forte e valoroso · non lascia di trionfaro, benchè impugni una apada meno " affilata; da quest, principii, come sapete, ci siamo regolati noi ael tempo dell'ultima guorra , (Disp. 9 giugno 1718). VIII. Il cardinale Alberoni atimo essere tempo di furare le messe al a Quadruplice alleanza e di poter rinnovare



<sup>(1)</sup> Guan Francesco Bertrand, conte della Perouse, Udatore generale della Juerra, Cavaliere del Senate di Savoja, Inviato straordinario a Londra, mora nei 1751 Monaignor A della Chiesa opina, ma senza prove, che i Bertrand deda Perouse (che non debbono essere confisi coi Piecone ronti della Perous) mano orginari di Val di Susa. Questa antica e nobile famiglia savojarda oggi e estinta.

nel 1718 ciò che nel 1717 gli era fel:cemente rinecito. Forbi le armi, e tentò e fece sembiante di negoziare. Essendosi avveduto che l'abate Del Maro nostro ambasciatore gli dava mala voce a Torino, rappresentando minecciata la Sicilia, confidò al eig. Cordero, segretario d'ambasciata, di volere comunicare i suoi consigli col Re, concernenti l'Italia, e di essere determinatissimo a dargli prove autentiche dei sinceri suoi intendimenti, ma di ciò non si aprirebbe mai cell'abate Del Maro, di cui diffidava al butto (Lett. del Cordero negli Archwi di Stato di Torino), Aggiunse che S. M. Cattolica proseguizebbe la guerra nella prossima primavera, e che per rendere inevitabile il colpo che meditava di portare " in Italia per liberarla dai tedeschi, sarebbe mestieri che " il re volesse efficacemente concorrervi collunire le sue \* armi a quelle dolla M. S. (1) ... Vittorio che conosceva la volpe non si diede a credere che chi era stato si poco rispettive coll'imperatore, fesse per avere maggiori scrupoli col re di Sicilia; nientedimeno, come previdente e maestro dell'arte, porse l'orecchio, sapendo che da cosa nasce cosa e il senno la governa.

Con estruzione de. 24 febbrajo 1718 deputò a Madrid il conte Lascaria del Castellar, dandogli apparenta commissione di comporre certe differenze relative al contado di Modica in Sicilia, e con espresso mandato di accertarai dei veri sensi del cardinale circa le cose d'Italia, scandagliandolo principalmente riguardo alla pace generale; perocchè sospettava cho l'astuto piacentino, pago di sicurare si figliuol, di Elisabetta Farnese l'eventuale auccessione di Parma e Toscana, e di conseguire la rinunzia di Carlo VI alle Spagne e alle Indie, il che era stato in Londra concordato, accederebbe volenticii alle proposte anglo-francesi (2).



<sup>(1)</sup> La Relazione della legazione i ell'abate del Maro fa da me pubblicata nella Memorio della R. Accadenca della Scienza di Torino, seria II, vol. X X. 1860. Carlo Gauseppo Tommaio Doma del Maro, Residente a Roma 1712-1715, e nuibbeciatore a Malind 1715-1718 in di poi vicere di Sardegna nel 1728. Mori nel 1728

<sup>(2)</sup> Le istruzioni date al conte Lascaris il 24 di febbrato 1718 farono pure da me pubblicate insiema colla Remanone dell'abate del Maro nel

Nel prime colleguie cel cente Lascaris il cardinale ripetè all'inviato piemontese che Filippo V avea fermo di trarre l'Itaba dal servaggio e renderla libera, è ciò peter essere mediante il concorso del re Vittorio, il quale pel riposo e la nicurezza della penusola dovea essere signore dello stato di Masno. Non fece proposizioni specificate, ma accenne che fondamento dell'unione fra le due Corone sarebbe il cambio della Sicilia col Milanese. Vittorio Amedeo II con dispacci del 9 e 16 aprile informò l'Alberoni di avere a Vienna il conte d'Ussolo suo mandatario, il quale davagli notizia della imminente accettazione dei preliminari di Londra per parte di Carlo VI; essere quindi necessario in sì grave contingenza di conoscere prontamente le intenzioni di S. M. Cattolica. Qui il cardinale mostrò molto sospetto del e pratiche viennesi, e timore che il ve già avesse stipulata colà la cesmone della Sicilia, e aderito al a Quadruplice alleanza Laacaris lo ragguagliò del vero stato del negoziati, cioè del matrimonio del principe di Piemonte collarciduchessa fattosi meffettuabile, perchè l'imperatore pretendeva innanzi tutto la cessione della Sicilia. L'offerta del Milanese soddisfaceva pienamente al segreto e fervente desiderio del Re, e Lascaria avea facoltà di convenire; perciò dichiarò, secondo le avute istruzioni, che la Sicilia potrebb essere ceduta a S. M. Cattolica giusta i concetti significati dal cardinale, ma sotto due condizioni, e ciò è lo stabilimento effettuale di un ramo della Casa borbonica în Italia, e un compenso territoriale per l'isola, il quale ponesse in diretta comunicazione i. Piemonte con gli Stati che apparterrebbero alla Spagna.

Alberom prese atto di queste dichiarazioni, e intanto, rispondendo coi fatti più che colle parole a le corti di Parigi e di Londra, orditrici della pace generale, affretto senza posa gli armament.. Avea in prouto ventidue vascelli di fila, trecento navi oneraris con trentamila uomini da abarco. I legati di Francia e d'Inghilterra, come si usa, chiesero spiegazioni,



citato volume delle Memorie della R. Accademia delle Science. — Giu io Cestre Lascaria dei conti di Cast flar e Ventini glia fu Senatore e poi presidente del Senato di Monferrato.

e il cardinale ripetò che l'occupazione della Sardegna era giustificata dalle violenze della corte di Vienna, e gli armamenti presenti non mirare ad altro fine, fuorichè a tenerla in rispetto. Al conte Lascaria poi non ebbe fretta di rispondere, e soltanto il 22 di maggio, cioè dopo un mese, gli comunicò il seguente schema di trattato: 1º La Spagna scenderebbe in Italia con vesti mila nomini, i quali, unitamente alle genti del re Vittorio, intraprenderebbero la conquista dello stato di Milano, e nel modesimo tempo la fictta apagnuola opererebbe sul mare: 2º Il Milanese sarebbe rimesso immediate in potere e dominio del Re; 3º Ciò fatto e compiuto, la Sicilia rimanesse al Cattolico; 4º Ma in frattanto il Re consentiase che ella fosse rimessa alla Spagna " a titolo di sacrato deposito , e dove non seguisse la conquista dei Milanese, il Cattolico con tutta buona fode la restituirebbe.

A bocca sogguinse che il chiesto deposito agevolerebbe la ricuperazione del reame di Napoli, dove già si erano fatte spargere " centinaia di biglietti ", e dove trovavasi " vivo " un partito potentissimo in favore della Spagna ", S. M. si risolvesse prontamente, poichè a lui constava che il 10 del prossimo giugno I armata inglese farebbe vela pel Meditarraneo, donde trasporterebbe i tedeschi in Sicilia per costringere la corte di Torino ad accettare il cambio colla Sardegna, S. M. non frapponesse indugi, sendosi nella notte precedento dato ordine alle nav. spagnuole di metteral in mare. Nulla tacque il cardinale, eccettusta la destinazione di queste navi che partivano.

IX. Lo achema proposto non conteneva le due condisioni dimandate dal Re. cioe lo stabilimento di un ramo borbonico in Italia, e la comun cazione territoriale del Piemonte con esso. Lascaria notò il ritardo di un mesa nel rispondere, e la miova e minaccevole premura di repeatine risposte; considerò che i biglietti sparsi nel regno di Napoli potesno correre anche in maggior copia in Sicilia, sorzise alla condizione del deposito dell'isola, e maraviglio della partenza dell'armeta. Al pari dell'abate Del Maro la doppiezza del ministro non gli feca inganno

Quand anco l'accortissimo Vittorio avesse nella Corte apa-



gaucla miglior fede che non avea, io mi risolvo chei non poteva reputar buena un'alleanza offensiva, che l'avrebbe pesto di tratto in guerra coll'imperatore, colla Francia e coll'Inghilterra, oltrechè per altri mecentri etava coll'arco teso, conoscendo che in Sicilia serpeggiavano voci misteriose di proteimi matamenti, e che in Roma parlavasi liberamente di una spedizione anagnuola, come di cosa certa, e della quale in Parigi e Londra pur si temeva. Tuttavia all'udire le profterte dell'Alberoni stimò che Madrid non estimava per ancovenuto il tempe di tentar novità grandi, e di ciò persuadendosi, perchè il desiderava, ingozzata l'ingiuma ricavuta nella persona del conte Provana quattro anni innanzi, deliberò di trattare direttamente coll'imperatore per mezzo di personaggio qualificato. Il conte della Perouse lo informava da Londra che le renitenze di Carlo VI non si mitigavano, e che lo stesso re Giorgio ne andava pensoso e melanconico; il conte Provena soggiungeva che ei pare il Reggente, in sul passo del Rubicone, titubava, desideroso in cuor suo di avincolares dagle impegni assunts; Despine, nostro agente all'Aja, affermava che gli Stati Generali non aveano sottoscritto, e nen sottoscriverebbero i capitoli di Londra; tutti poi lasciavano intendere che se Carlo VI e Filippo V ributtassero ad una l'accomodamento, non essi l'imporrebbere colla forza. Sopra questi fondamenti, che erano buoni, e sopra l'opinione che la Spagna stesse per ora in tranquillo, Vittorio scrisso al vicerà di Sicilia non esservi apparenza \* che quando qualcuno potesse havere qualche disegno supra cotesto reggo, possa. tala impresa tentarsi in quest'anno " (Disp. dd 31 maggio).

Il pericolo maggiore giacendo adunque nella conclusione della Quadrupice alleanza, e il frastornaria, dovendo essere suo primo intento, nel principio di maggio, e prima che gli fossero giunti i riscontri apagnuoli del 22, apedi a Vienna il consigliere di Stato e Contadore Generale Fontana. Questi nel 1705 e 1706 avos, come intendente generale dell'essercito, risconse le ledi del principe Eugenio che gli testimonio pubblicamento la sua benevolenza (1); perciò era da persona

<sup>(1)</sup> Gievanni Giacome Fontana, poi conte di Monastero di Vasco, a

gradita portata a Vienna la commissione seguente: il Re cederebbe egli stesso la Sicilia senza interponimento della Francia e dell'Inghilterra, e senza l'obbligo della rinunzia al trono spagnuolo e delle investiture parmensi e toscane In contraccambio gli fosse riconosciuto un altro titolo regio in luogo del siciliano, e l'arciduchessa primogenita di Giuseppe ii o almeno la secondogenita venisse eposa al principe di Piemonte; quanto al e cessioni territoriali chiese la parte dello stato di Milano posta sulla destra del Lago Maggiore, il Tortonese e il Pavese sulla manca del Po; il Finale, la superiorita sui fendi della Lunigiana, e naturalmento il Vigevanasco e la superiorita sui fendi delle Langhe stipulata nel 17.5%.

A coloro che oggi fra di noi abboccano ingenuamente ogni cosa, in cui si abbattono spillando i carteggi diplomatici, notero che il Re nella gia citata lettera del 31 di maggio diede questa informazione al coste Maffei. "Habbiano "spedito il nostro Contadoro Generale a Vienna, dove gia "da qualche ten po si trovava il conte d'Ussol per li nostri interess". e quantunque siasi creduto che la spedizione "dal sudetto Contadore Generalo sia stata fatta con disegno "di trattare il cambio della Sicilia in seguito alla particolate "cognizione ch'egli ne tiene, vi possiamo però assicurare "chi tale non e l'oggetto della sua commissione, non havendo noi havato nella di lui missione colà altro fine, che "quel o di havervi una persona di nostra confidenza". Il disputato a settoscritto da Vittorio Amedeo II e dal Mellarede

Come pu gamsero a Torino i capitoli proposti dall'Alberoni il 22 di margio, il Re li esamino e li emendò, e Lascaria il 30 di giugno li comunico al cardinale. Vittorio espresse rincrescimento che Alberoni non si fosse aperto prima d'allora, lo ri graz ò di essersi spiegato, disse che accettava le proposte nel generale con alcuni necessari ritocchi. E primamente chiese un grosso sussidio di guerra, e che la Spagna mundusse dicci mila nomini in Piemonte per la via di Vil-

nel 1731 marchese di Crimaryana, fu Segretanto di Guerra nel 1728, e ministro di Stato nel 1742, sa crinel 1751 Casato estanto.

lafranca di Nizza; nè egli prima di tale atrivo fosse tenuto a dichiarare il trattato, nè a concorrere dalla Sicilia in alcuna mamera al conquisto di Napoli. Per cautela poi della conquista e della consegna del Milanese, gli si rimettesse la Calabria in deposito; a quanto al deposito della Sicilia, dimanda che chiamò inaudita, ricordò la risposta da lui data alla Francia nel 1690 quando gli chiese una piazza. Come ognun vede, la pratica andava da galeotto a marinajo, e il lupo di Savoja, come dicono, per questo lato non cadde nella ragua del porporato di Piacenza.

Il cardinale lesse i riflessi della corte di Torino, prese in asame le controproposte; si distese sopra l'ingordo sussidio domandato, e sulla impossibilità di spedire dieci mila nomini in Piemonte; dichiaro necessario il deposito della Sicilia. " anche per sicurezza della parola di S. M., e per dubbio " che fosse per prendere, durante la guerra, altro partito ". Ripetò che gli erano noti i negoziati con Vienna, e così alla sfuggita soggiunse che " la cosa era venuta troppo tardi, " che la Spagna già aveva da sè sola fatte le sue disposizioni militari, e che l'armata era in attuale spedizione ". Nè più si fece vivo col conte Lascaria fino al 24 luglio.

X. L'arcana flotta spagnuola salpò da Barcellona il 18 giugno sotto gli ordini dell'ammiragho D. Antonio Gastagneta, e come nell'anno antecedente il marcheso di Leedo resse le genti da sbarce. Si dirizzò verso la Sardegna, e di là verso Genova, indi movendo difilato per Sicilia, il 1º di lugho comparve in vista di Palermo.

Vittorio Amedeo II, agli incerti avvisi dell'anno precedente, avea data istruzione al vicerò di difendere Milazzo. Siracusa e Termini, far testa a Messina e se fosse spediente, abbandonar la capitale, città che mal poteasi difendere; perduta Messina, raccozzasse le forze in Siracusa, Trapani e Milazzo; uscendo di l'alermo, conducesse seco i magistrati e i primari Corp dello Stato.

In dominio nuovo, in paese diverso dal suo, insidiato dall'Austria e dalla Spagna, sotil ato dalla S. Sede, scombujato dal famoso conflitto ecc esiastico, e temente dei Turchi, il conte Annibale Mafferadopero nel gravoso carico con molta sua todo, di guisa che, col finire del triennio spirando l'ufficie suo triennale, i principali baroni del Parlamento con onorevole petizione al Re pregarono di confermarglielo. La distanza da Palermo a Torino a lora non era accorciata dalle navi a vapore o annullata dal telegrafo elettrico; il vicerè non ricevava ordini di per di, ora per era, e dovea provvedere da sè; neccesaria perciò la prontezza del deliberare, la sicurezza nell'aseguire e nel govenarsi eccondo i bisogni del momento che fugge. Non fa quindi maraviglia, se il Maffer stette alcuna volta coll'ammo sospeso, e se tal fiata ancora troppo si rinfrancò nella fiducia. Tutelo la sicurezza delle persone e le proprietà. mantenne l'ordine, e non lasciò che la piagra dettame le leggi, ne che la religione servisse agh interessi mondani. Pendeva per lo più a partiti risoluti, e tollere che la Gran Corte di l'alermo insever ase di soverchio negli esigli di religiosi, di monacho e prelati, castigando non gl. atti solamente, com'era dover suo, ai bene il pensiero, che di sè non rende conto che a Dio. Siffatte rigidità ed acerbezze, dapprima lodate, dopo alcun tempo, moseero il popolo a compassione dei puniti, e lo alienarono dal governo.

Siccome pell'isola temensi così degli spazinuoli come degli austriaci padroni del Napoletano, il Maffer, bilanciando l'uno e l'altro per colo rispetto all'impressione che un tentativo di alcano di essi farebbe nel popolo, tones per fermo che i tedeschi essendo odiati non troverebbero favore; invece gli spagnuoli, sì per l'at i tudine del lungo dominio e sì pei vincoli che ne erano consegnitati, avcebbero incontrato inclinazione maggiore. Non paventava per altro congiure o tradimenti fra la nobiltà, nà rumori o tumulti fra la plebe, avvegnachè commona per le contenzioni religiose, ma non aspettava ajuti dal paese. Non gii fuggiva che un governo di quattro anni non aven messe rad ci nell'isola, del che varie erano le cause, e primcipalissima questa già dotta. La Sicilia avrobbe voluto essere capo del governo e sede del nuovo re. Stando il Re in Torino. parenle essere provincia mente meglio che sotto la Spagna, e fra Torino a Madr.d fra Piemonte, e Spagua il paragone tomava a scapito del piecolo Stato posto al piè delle Alpi. Non teneasi in conto la bonta relativa dei due reggimenti.

nè che quello di Casa Savoja fosse migliore dell'altro; contro ai sentimenti non prevale ragione, se non col volgere degli anni. Allora il sentimento nazionale italiano era di pochi,

XI. Adunque il 1° di luglio 1718 la fiotta spagnuola comparve in vista di Palermo. Il vicerè, secondo gli ordini regii or dianzi narrati, lasciate alcune soldatesche nel castello, se ne partì insieme col presidio. Niuno dei magistrati o degli uffiziali di Stato lo seguì, niuno della nobiltà; i soli piemontesi lo accompagnarono. La città ottenne onorata capitolazione, il castello non fece difesa, e un cavaliere Marelli, comandante, si arrese prigione vilmente. Costui liberato e capitato indi a poco a Siracusa, fu giudicato, e come mancatore all'onore, passato per le armi.

Comunciarono le defezioni e le ribellioni, e il vicere giunse a Siracusa fra mezzo a terra tutta nemica. Chiuse le citta e i grossi borghi, contumaci fin anco le bicocche; dovunque fiera smania di ritornare provincia spagnuola. Caltanisetta, Lentini, Girgenti, Lipari, Termini e Catania s'illustrarono nella triste gara. Maffer scrisse: \* Non sono stati gli spagnuoli i nemici da me temuti, e che mi contrastavano il passo, bensi \* una generale rivolta, attizzata non solo dagli ordini circo- lari mandati dagli spagnuo i, ma ancora da particolari di ' tutti i baroni alle loro terre .. Egli erasi ingannato non prestando fede a macchine soppiatte. Anche la piccola squadra che stava nelle acque di Malta si voltò contro agli uffiziali, e i soldati fuggirono a Palermo. Non a torto il re Vittorio avea stimato per quel che valevano le feste della Coronazione del 1713, e nelle sue lettere scriveva parole che prima dei fatti pareano amare.

Mesama, memore pure della sollevazione del 1674, e dei non miti reprimenti del 1679, balenò anch essa, tumultuò e volle la signoria vecchia. Il marchese di Andorno, ritiratosi nella cittadella coi plementesi, la difese da prode. Il Siracusa fu ordita una congiura, che non ebbe effetto, governava la città il vicerè, che dopo l'affancosa marcia vi si era ridotto. Si onorarono di fede i soldati del reggimento Gioeni, formato da D. Citavio Gioeni, figlio del duca d'Angiò

Gli spagauoli appena entrati in Palermo publicarono na



bando preparato a Madrid, nel quale dicavasi che il re Cattolico erasi accinto a ricuporare la Sicilia e liberaria dalla
tirannida Savojarda, non avendo il re Vittorio esservate la
condizioni stabilità nell'atto di cessione a 10 giugno 1713 ",
e perche lo stesso re avea trattato di consegnar l'isola all'imperatore contrariamente all'articolo IlI della cessione, che ne
vietava il cambio e l'alienazione, se non in favore della
Spagna.

XII. Molti credettero che la spedizione sarda dell'anno antecedente fosse stata allestita contro la Sicilia, e che per esserno stata innanzi tempo scoperto la destinazione, fu rivolta contro la Sardegna. Altri dissero che l'armata, conquistata la Sardegna, devea correre sonta la Sicilia substamenta, e di la riversarsi sopra Napoli; il retardo della navigazione, il difetto d'acqua e la non provoduta resistenza del marchese Rubbi avere c.o i noedito. A me pare verisimile che nel 1717 Filippo V non fosse ancora in punto di offendere il re di Sicilia, um intendessa solamente a far vendetta della cattura di monsignor Molmes; ne gli otto mila uomini imbarcati allora avrebbero bastato a gran perza a compiere l'una dopo l'altra le due imprese, e la napoletana per giunta. La spedizione siciliana non pote essere ordinata che sul finire del 1717 o in principio del 1718, allorchè le corti di Parigi e di Londra posero le basi della Quadruplice alleanza, e lacerarono le convenzioni di Utrecht, decretando di dar l'isola all'imperatore Le proposte fatte a Torino erano finte e lustre per tenere a bada e addormentare Vittorio Amedeo II. che, come si è veduto, non v. si lascio prendere, ma gli fecero credere che per allora la Spagna non si moverebbe.

Checché ne sia, il 24 di lugho Giulio Alberoni notificò al conte Lascavis che Palermo il 5 di quel mese erasi resa all'ubbidienza di S. M. Cattolica senza veruna resistenza. La flotta (gli disse) era veramente diretta alla conquista del regno di Napoli, ma l'hippo V avendo avuto certo avviso che le nav. inglesi vemano nel Mediterraneo per imbarcare le truppe imperiali, trasportarle in Sicilia e rendere l'imperatore signore di quel regno; conoscendo per altra parte che il re Vittorio " non poteva nè tenerlo nè difenderlo, avea presa la



" risoluzione di portare le sue armi nel medesimo regno di " Sicilia, acciò non passasse nelle mani di un suo nemico ... Non si curò di ricercare se queste dichiarazioni fossero o no conformi a quelle dei manifesti ai Siciliani, alle libertà dell'isola violate e alla tirannide savojarda.

XIII. L'invasione della Sicilia troncò le oscitanze di Francia e Inghilterra, e attuti le ripugnanze dell'imperatore Nel 1717 il colpo dell'Alberoni cadde improvviso, e nel punto atesso che dugento mila Ottomani a Belgrado venivano contre settanta mila imperial.; per contro nella state del 1718 tutti stavano alla vedette, e i turchi, dobellati dal principe Eugenio, negoziavano la pace di Passarowitz, No. 1717 la Spagna potea in un certo modo giustificare l'assalto della Sardegna. adduceado la proditoria arrestazione di un suo legato: nel 1718 mun artificio di parole bastava a colorare l'attentato siciliano. Le condizioni che ripuguavano sopra le altre a Carlo VI oltre alla rinunzia alla corona di Spagna, erano la cessione del Vigevanasco, la superiorità sui feudi delle Langhe e il diritto di successione in Casa Savoja in prima linea dopola discendenza di Filippo V La Francia e l'Inghilterra si accordarono di liberario dall'adempimento delle cessioni del 1703, ma vollero che riconoscesse l'ordine della successione di Savoja in Ispagna. Carlo VI se ne contentò, e i. 2 di agosto i plenipotenziari ingles , francosi e imperiali sottoscrissero senza dimora il trattato. L'Olanda, per ragioni del suo commercio, indugiò la sua adesione,

Gli alleati riconfermarono le auccessioni d'Inghilterra, Francia e Spagna secondo i capitoli di Utrecht e decretarono la riquizia di Carlo VI e di Filippo V, ponendo fine alle reciproche loro protenzioni. L'imperatore diede a D. Carlo primogenito della regina Elisabetta Farnese l'aspettativa e l'investitura eventuale di Parma, Piacenza e Toscana, dicuiarati feudi mascolini dell'Impero. All'imperatore assegnarono la Sicilia, e al re Vittorio l'isola di Sardegna col titolo e gli onori reali, col a successione di Spagna, e colia conferma delle cessioni imperiali fatte nel 1703, ma colla converzione di rimunziare ogni sua ragione o titolo sul Vigovanisco e sui feudi delle Langhe. Per articoli segreti i collegati statuirono



che se il re di Spagna o il re di Sicilia fra tre mesi anni accettavano le condizioni prescritte, vi sarebbero astretti colle armi, e in tal caso sarebbe annullato il diritto di riversibilità di Parma e Toscana si figli di Elisabetta, e l'imperatore avrebbe facoltà di rivendicare dal duca di Savoja le cessioni fattegli nel 1703.

li trattato della Quadruplice alleanza, lasciandone stare crudele l'inguistiz a verso il sovrano del Piemonte, fu un grave errore politico. Dettato da interessi dinastici a personali, riusci contrario agli interessi permanenti degli Stati che il vollero a ogni costo. Per esso fu assodata e cresciuta oltre misura la potenza austriaca in Italia; e la Francia e l'Inghilterra, ponendovi mano, m discostarono l'una dalla tradizionale sua politica, l'altra dal a stema fondato da Gughelmo III. Per buona ventura l'edificio allora innalizato fu dopo a pochi anni messo a terra per la guerra della successione de la Polonia (1734), che diloggiò il Austria dalle Due Sicilia, e ne restrinse la signoria al solo Milanese, signoria non più pericolosa alla libertà degli Stati indipendenti. La spada di Carlo Emanuele III deves anudarsi e vincere per al nobile causa.

XIV So i negoziati pendenti in Londra prima della invasione della Sicilia ponevano in forse la conservazione dell'isola antto la corona di Savaja, le abarco degli apaganoli la reso imposabile. Il Contadore Fontana non avea fatto progressi in Viliana, o sulle proposto di cui era latore, oggi più era da insistere il re nel 1/1/ avea chiesta la rinunzia dell'ufficio di Primo Segretario di Stato al marchese di Santommaco, nella cui famiglia era per quattro generazioni trapasiato, e spartita a Segretoria na duo, l'una per gli affari esteri, l'altraper glimterni, quella aftidò al marchese del Borgo, o questa al conte Mellaredo. Vistosi ora in necessita di accottare i patti cue gli crano imposti colla forza, provosa, ancora di renderli meno onerosi, e a tal fine deputo a Vienna nell'agoste del 1718 i Santonimaso con istruzione diversa da quella del Fontana. La qualità del perso inggio indicava quanto importasse la commissione sua

Non dubitando che a Carlo VI tornava ostico un ramo borbon co in Italia, Santommaso dovea officigli la cessione



della Sicilia: chiedere in cambio Parma, Piacenza e la eventuale successione del granduca di Toscana, col titolo di Redi Liqueia, rinfrescare la domanda del matrimonio di una delle arciduchesse col principe di Piemonte, e proporre legafra le due Corone; al duca di Parma fosso data la Sardegna. Il conte Provana obbe comando di partire da Parigi per Londra, e di cercare insieme col conte della Perousa, i buoni uffici di Giorgio I in favore della pratica; il marchese del Borgo andò un persona a Napoli per convenire dei soccorsi che l'imperatore avea offerti per la Sicilia contre gli spagnuoli A Londra non furono ascoltate le ragioni dei due nostri legati, naufragarono a Visana le proposte di Santommaso, cui il principe Eugenio e il conte di Zinzendorf risposero senza. più, che la Quadruplice alleanza era conchiusa, e doversi osservaria tale quale ara. Bisognò piegare il cape per evitare il peggio, cioè le rappresagné austriache consentite nei capitoli segreta. L'otto di novembre i conti Provana e Perouse sottoscrissero l'atto di accessione agli accordi del 7 di agosto; a Vienna il conte di Zinzendorf firmò la convenzione per la ricuperazione della Sardegna e la consegua della Sicilia. all'Austria; a Napoli il marchese del Borgo stipulò col maresciallo Daun l'invio delle truppe imperiali in Sicilia contro gli apagnuoli.

Giulio Alberoni rimane solo contro tutti Imperterrito, ma dimentico che non si dec tentar due volte lo stesso giucco, impromettevasi di aguinzaghare Carlo XII di Svezia e il cavaliere di S. Giorgio contro Giorgio I; affrettò la congiura del principe di Cellamare contro il Reggente; già lo Czar movessi a ferir l'Albemagna. Ma il conte Lascaria scrissa al Re:

"Il fuoco che la Spagna intende di portare nell Europa, non annà che fuoco di paglia ". La mente del cardinale invasata più non aceverava la realtà dalle chimere. Tutto gli falli.

Il 27 di giugno la Porta sottoscrisso a Passarowitz la pace, che a Venezia costò la Morea, oltre a ciò che ancora possedeva nell'isola di Candia, e all'Austria donò Temeswar, parte della Valacchia e della Serbia, e Belgrado, antemurale della cristianità. Carlo XII cadde all'assedio di Fridericke-Hall; una aquadra inglese, entrata nel Baltico, tenne in rispetto

Cancren, il prime Re di Sese Sessie.





Pietro il Grande, fu scoperta la trama di Cellamare, carcerati l'ambasciatore e i suoi clienti; i legni del pretendente
Stuardo dai venti e dalle tempeste andarono sommersi e fracassati. Intanto la flotta britannica da Napoli, dove imbarco
tre mila Austriaci andò in cerca della spagauola, e, scopertala a Capo Passare, le corse sopra a golfo lanciate, e la divise in due, le navi, parte furono prese, parte arse e sommerse; non salvaronsi che quattro vascelli e sei fragate
(11 agosto 1718). Al triste annunzio Alberoni pianse, ma in
sè fidente, prese ad allestire altui vascelli.

XV. Nella Sicalia il marchese di Leede prosegui le offese combattendo virtuosamente Sperava il conte Maffei, sperò il Re che il disastro di Capo Passaro fosse per voltare a più salutari consegli l'animo degl'isolani, e s'inganuarone. Il marchese di Andorno nella cittadella di Messina, dopo due mesi di assedio, colle artiglicrie amontate, le opere di difesa perdute, la breccia aperta, ne uscì patteggiato con tutti gli onori delle armi (29 settembre), e passò col presidio in Reggio di Catabria I piemontesi tennero il fermo in Milazzo, Siracusa e Trapani sino al maggio 1719. Venuto allora nell'isola il conte di Mercy in nome dell'imperatore, a lui il vicerè consegnò le piazzo e il governo del regno. Intatta di macchia si alzò, svertolò in Sicilia, e ne parti la Croce Bianca dei nostri re-E a me piace ricordare i nomi di quelli che la tennere alta m quel ravimo. Oltre al Maffei e al marchese de Andorno. benemeritarono il barono Pallavicini di S. Remigio, il conte di Robilant e uno degh Scarampi. Il marchese di Susa, legittimato del Re. si mostrò fermo al fuoco. Il marchese di Audorno poi, ritornato nell'isola, cadde acciso il 24 di marzo 1719. m uno degli ultimi scontri cogli spagnuoli (1).

In quella Francia e Inghilterra aveano dichiarata la guerra alla Spagna Gl Inglesi arsero nel porto di Passage sei va-



<sup>(1)</sup> Chirone Sil a Bartolomeo di S. Martino, detto il marchese di Andorno, era fignitato di Carlo Limito marchese di Parella, morto nei 1710, del quale abstamo più volte discorse Il marchese di Andorno non lascio discendenza, e i moi beni di prim gentiura passarono a Giovanni Antonio suo sio detto il cavaltere di Parella. Il cainto è estiate.

scelli da guerra che Filippo V facca costrurre, a Santogna tre altri ne arse. I Francesi, comandati dal marescial o di Berwick, presero Fontarabia e S. Sebastiano. Filippo V avendo fatte parole di pace, gli fu risposto che per prima cosa S M Cattolica rimovesse da' suoi consigl. il Cardinale. Fu proscritto con regio decreto del 5 dicembra 1719, reo di avere servito alle passioni del re e della regina, da cui fu rimeritato in siffatta maniera. Possiamo riconoscere le intenzioni buone di Giulio Alberoni, ma per lui fu ampliata la servitù d'Italia all'Austria, poichè la colpa dei trattati del 1718 non sarebbe forse stata consumata, laddove la invesione della Sicilia non vi avesse data l'ultima spinta.

Fitippo V rinunziò alle due isole (17 febbraio 1720); il conte di Mercy entrò in Palermo, e i siciliani che vollero essere Spagnuoli soggiacquero ai tedeschi che abberrivano La Sardegna fe dal capitano generale degli spagnuoli consegnata al plenipotenziario di Carlo VI, e questi, giusta una convenzione stipulata in Genova il 13 di luglio, la rassegno al Commissario di Vittorio Amedeo II (8 agosto), il quale ne assunse il titolo regio. L'ammiraglio inglesa Giorgio Byngh, viacitore a Capo Passaro, vigilò i trapassi di dominio in nome del governo inglesa. Narrerò i fatti colle parole dell'illustre atorico dell'isola, Giuseppe Manno.

- XVI. " Cesare coscriveva una carta di plenipotenza pel " principe di Ottaiano D. Giuseppe dei Medici (1); nella quale
- \* autorizzandolo a ricevere dai ministri del re Cattolico nella
- \* Sardegna la cessione di quel regno gli commettera d'in-
- \* terporre la fede del suo Principe per la conservazione dei
- · diritti, statuti e privilegi della nazione, e di sciogliere quei
- \* sudditi da ogni obbligazione di vassallaggio e di obbedienza
- \* all Impero, rimettendo la signoria in podesta del novello
- \* regnante; nal mentro che Vittoria Amedeo deputava per
- rappresentere la sua persona in que l'atto il conte Lucerna
- di Campiglione od inviava a Genova il generale d'artiglieria
- \* barone di Schoulembourg, incaricato particolarmente di
- · conferire cel Plenipotenziario imperiale sopra alcune con-



<sup>(1)</sup> Porte la data del 12 di giugno 1720.

- " dizioni della cessione, le quali ragguardavano, fra le altre-\* core, la stabilità delle vendite di beni fiscali seguite nel tempo del governo austríaco e la ricognizione per parte. del novello Re dei debiti contratti da Cesare nel difendere l'isola dall'ultima invasione apagnuola (1).
- Frattanto era stato innalizato alla carica di vicerò del novello Rezno il barone Pallavicini di S. Remigio, generale · di fanteria; del cui consiglio e valore eraci il Re molto giovato nella guerra siciliana (16 di luglio 1720). Passava egli tosto dall'una all'altra mola con sufficiente nerbo di soldatesche (2). Giungeva dopo di lui l'ammiraglio inglese. Byrgh con due vascelli, incaricato dal sue Governe d'invigilare sulle operazioni della cessione e di far al che non \* venusse difficultata per improvvisi accidenti (31 di luglio) Arravava infine a Cagliari il principe di Ottaiano in aulle. " galee del novello Re, e disposto in breve tempo quanto era d'uopo per la mutazione del dominio, riceveva con atto · solenne dal Capitano generale spagnuolo, a nome del re- Cattolico, la rinunzia della signoria a Cesare (4 di agosto). Ciò seguito, il principe prendeva a nome del suo signore. \* la possessione del Regno, facea per tre di inalberare sui baluardi della rocca il vessillo imperiale ed invitava i cit-\* tadini a festa: nel mentre che il visconte Del Porto, geperale spagnuolo, ed un Commissario della stessa nazione sottoponeansi a rimanere ostaggi del Regno per guarenzia. del prezzo delle artiglierie e munizioni guerresche già trasportate fuori dell'isola in numero maggiore di quelle intro- dottevi nell'ultima invasione (3). Nè sopra queste dimostrazioni di dominio trascorse il Plenipotenziano imperiale ad altri atti di governo: poiche, quantunque ricercato di varie

<sup>(1)</sup> Questa converzione porta la data del 18 di luglio 1720. Vesh

Trattés publics de la Manon de Saroie, tom. Il.

(2) Egli conduceva seco cinque battaglioni di fanteria ed il reggimento di dragoni di Piemonte. Il conte di Campiglione passava al tempo stesso da Siracasa a Sassari con altri due battaglioni di fanta.

<sup>(3)</sup> Questo pagamento ebbe luogo soltanto nel 1724 nella somma di centom la scudi la quale (avverte il Manno), benche inferiore al valore dello cose dovute, fu per la vicende dei tempi accettata.

" grazie, stimò con lodevole consiglio di acteneral anche dalle .º più minute, affinche desercizio della sovimultà passande in altrui mani per proprio messo, vi possesse sonza veruna " mutazione. Affrettavas: egli perciò di adempiere la parte principale della sua commissione, ed al cospetto dei primi · di ciascuno Stamento (1) rassegnava il Regno al rappre-" sentante del nuovo monarca (8 di agosto) chè tale era il \* luogotenente mareaciallo dei regii eserciti Luigi Desportas, signore di Coinsun, aurrogato, per la stipulazione di tal atto. all'altre Commissario conte di Campiglione E toste, abban-" donardo la Reggia, era accelto in privata atanza dal barone \* di S Remigio infino al suo imbarco (11 di aettembre), Tras-\* scorsi poscia alquanti di, il vicerè pigliava colle maggiori · solemnità possessione della signoma, riceveva gli omaggi e \* la fede giurata dei tre Stamenti, giurava anch'egli a nome " del Re l'osservanza degli statuti e delle leggi privilogiate \* della Sardegna, e, compiuti gli atti di pubblica esultanza, davasi tutto alle cure del novello governo ...

XVII. La Sarderna contava 309,994 anuma. Le sue entrate non semmavano a quattrocento mila lire di nostra moneta. Vittorio Amedeo, arima di assumerne il governo, mandò nell'isola il Contadore Fontana per istudiare gli umori degli abitanti Viveano due fazioni, che prendeveno nome dalle due ultime cessate signorte di Spagna e d'Austria. Il Represcrisso al vicere barone di S. Remigio di porre diligenza nel cattivare alla nuova dominazione la pubblica opimone, e di precedere a guita di conciliatore fra le parti Velle che pen si deese speciale mostra di favore più all'una che all'altra; nella distribuzione delle cariche e degli onori non ni guardasso all'antica fedo castigliana o imperiale, ma alla virtà e alle presenti inclinazioni; i nomi dei diversi partigiani si mescolassero zelle proposte, affinchè tutti sperassero nella nuova monarchia e napemero di poterle cesero accetti. Ordinò similmente che al rispettameno scrupolosa-



<sup>(1)</sup> Erano pel braccio ecclesia-tico l'arcivescovo di Cagnari Bernardo di Carignano, pel militare il marchese Penso di Alta, pel reale o demaniale Efine Eschirio

mente gli uni e le leggi in vigore e quelle particolarmente che più erano dai Sardi riverite; si sostituisse alla spagnuola la lingua italiana, ma con cautela e senza offendere le abstudini dei popoli. Il Re opinava che, procedende con questi temperamenti, più lentamente si sarebbe corretta l'amministrazione del regno, ma le riforme vi avrebbero gettato radice più salda, e il nuovo governo si sarebbe di per sè etesso connaturate nell'isola (Manno, Loc. cit.).

La monarchia di Sardegna, al pari della Siciliana, era ab antico temperata dall'autorità del Parlamento, attituzione che vi aven trapiantata dalla Spagna D Alfonso d'Aragona nella prima meta del decimo quarto secolo. Convenivano in esso i tre ordini del regno, i baroni, gli cocleciastici e i deputati della citta, e formavano tre Bracci, detti con vecabolo apagauolo Stamenti. Constava lo Stamento detto ecclesimatico dei vescovi, abati, priori e capitoli delle cattedrali; componevasi quello detto militare di tutte le persone nobili, dei signori dei feudi e de cavalieri del regno; entravano nel terzo Stamento, appellato reale, i deputati delle città; dov'è da notare che la maggior parte, anzi tutti i Comuni delle campagne erano rappresentati dai loro feudatari, cioè avenno rappresentanza contrar a at loro interessi. Le solenni congregazioni degli Stamenti prendevano nome di Corti Generali: la riunione distinta di ciascuno ordine riteneva il nome di Stamento. Per convocare le Corti, il re scriveva a ciascun membro del Parlamento richiedere il servizio pubblico l'adunanza de la nazionale assemblea; avervi nominato Presidente il vicerà; esso determinerabbe il giorno e il luogo della riunione. Nel giorno convenuto il vicerè trasferivasi col suo Consiglio e in compagnia degli Stamenti nella chiesa maggiore, dove salito sul tropo significava le intenzioni del renell'intimare quella congrega. Rispondeva in nome di tutti l'arcivescovo di Caghari, capo o prima voce, come dicevasi, dello Stamento ecclesiastico, ringraziando il re. e profferendosi di secondare gl'intendimenti sovrani a benefizio dell'isola.

Quindi separatamente si radunavano i tre ordini, e per mezzo di deputati a ciò eletti, comunicavano fra di loro e col Vicoro-Presidento. Lo Corti consentivano i tributi annui



che si chiamavano donativi, e facevano domande e provvisioni che acquistavano forza di legge mediante la reale sanzione. Se l'ordinazione era, in tutti e tre i Bracci vinta, prendeva forza di legge generale; se in uno solo e per cose che ad esso solo appartenessero, obbligava l'ordine solo che l'avea favorita. Le Corti erano dunque sovrane quanto ai sussidii, perchè esse li imponevano, esse li ripartivano; consultiva nel rimanente, perchè il re senza di esse esercitava la podestà legielativa. Dovevasi il Parlamento radunare ogni decennio.

Quando la Sardegna venne sotte il deminio di Casa Savoja, da ventidue anni mon si erano più radunate le Corti generali. onde gli Stamenti congregati in forma mono colenne avevano prorogata la concessione dell'annuo denativo. Vittorio, obbligato pel trattato di cessione a mantenere i privilegi e le leggi dell'isola, convecò gli Stamenti pure nella forma meno solenne, i quali diedero otto mula acudi per gli atraordinari bisogni del regno e confermazono per un triennio il donativo di sessanta mila scudi anani dall'ultime Corti generali stanziato; in quest'occasione lo Stamento militare chiese che dopo i tre anni le Corti venimero congregate. Il Re vi inclinava, desiderando di vedere il nuovo dominio raffermato dalla rappresentanza della nazione, e perchè le entrate dell'isola minori erano delle spese; avea per tanto determinato di adunarle pel 1728; ma per la diffalta dei ricolti, parendo intempestivo il ricercare un aumento delle pubbliche gravezzo, fu la convocazione differita. La forma mene selenne delle adunanze dogli Stamenti in questo principalmento consisteva che il re non nomingva alcun Presidente, e che dello Stamento militare si sorivevazo lettere d'invito ai soli membri che aveano atanza in Cagliari (1).

A somiglianza di quanto aveano usato la Spagna e l'Austria, il Re istriu) in Tormo un Consiglio supremo per gli

<sup>(1)</sup> Manno, loc. cit. Carlo Emonuele III non convocò neppur egli le Corti Generali. Si radionarono per altro e sotto I auo regno e sotto i successori cino a Carlo Alberto gli Stamenti nella forma meno solenne. Nell'ultimo decennio del secolo scorso essi escreitarono un potere stra-ordinario e quast sovrano.

affari di Sardegna. Molti mali affliggevano il passe: vendette. e uccisioni lo funestavano; arrogi anche qui le controversie religiose, per cui la diocesi arano vedove dei loro pastori. A queste provvide Vittorio Amedeo d'accordo con Roma, siccome narreremo in appresso. La pubblica alcurezza non fu guarentita. ee non sotto Carlo Emanuele III, mercè la mano di ferro del marchese di Rivarolo (1736). Spiaceva dapprima l'assegnato apendere del nuovo Ro, paragonato colle larghezze degli apagnueli, oltre a ciù credevasi che non durerebbe il dominio di Savoja. Ma quando si vide puntualità nei pagamenti, cosamsolita sotto le altre monarchie, e quando fu assodato il deminio, il Governo chibe lode di saviezza, e a poco a peco le speranze di mutazioni si spensero. Il merito di aver con provvide leggi avviato a più sicure e prespere state la Sardegra spetta a Carlo Emanuele III e al conte Bogino, suo ministro, ai loro successori il bias mo di aver scetato e indietreggiato.

XVIII. Ritornando ai negoziati del 1718 e a quelli particolarmente con Vienna, dico terminando che la commissione
del marchese di Santommaso rimana subito senza effetti quanto
ai cambi ferritoriali, continuò sopra il matrimonio del principe
di Piemonte, punto che stava molto in cuore a Vittorio
Amedeo II In quel mentre la primogenita delle due figlie di
Giaseppe I avenuo sposato il principe elettorale di Santonia,
figliacio di Augusto III re di Polonia, il nostro ministro chiese
la secondogenita. Credessi, e forse era vero, che il principe
Eugenio non vedesse di buon occho il parentado, dubitando
che fosse per arruffare, collandar degli anni, la questione
della successione austriaca, quale aveala ordinata Carlo VI;
per l'opposto favorivanto i consigheri di parte spagnacia
potenti presso l'imperatore, a Santommaso ebbe balla dal Re
di non guardar spesa e largheggiar di promesse.

Eugenio, collocato in tanta altezza di gloria e di comando, era divenuto segno di molte emulazioni e invidie; astiavanto gli spagnuoli, perchè intero d'animo e insofferente della avaze lor cupidigie; a Carlo VI poi auonava alquanto molesta la fama e l'autorità sua, quasichè ai consigli di lui si reggesso la somma dell'impero. Un tale abate Tedeschi, toscano,



e un conte N.mptsek, l'uno e l'altro maestri di raggiri, susurrarono all'orecchio dell'imperatore che il principe avversava il matrimonio piemontese per blandure alla gobiltà austriaca, e col l'avore di questa escludere, quando che fosse, le figlie sue dalla successione paterna, e chiamarvi le arciduchesse Giuseppune state discredate; un prova di ciò fabbricarono documenti falsi, e li posero sotto gli occhi di Carlo VI. Questi non prestò cieca fede, ma non chiuse ambe le orecchie ai calunniatori. Per ventura un cameriere del conte Nimptsek svelò la mena al principo. Il quale, forte della propria innocenza, chiese l'arresto e il pronto giudizio di quei tristi. altrimenti rassegnerebbe tutti gli uffici, di cui era investito, e intanto, e sino alla fine del processo li terrebbe come sospesi di fatto. Carlo VI che non si sentia senza rimordimento di coscienza, gli fece ragione. Il Tedeschi e il Nimptaek furono giudicati e condagnati, il primo alla berlina, alla bastonatura in pubblico, e al perpetuo bando dagli Stati austriaci, l'altro a due anni di fortezza e al bando perpetuo da Vienna (dicembre 1719).

Ma dalle carte trovate apparla che anch'esso il marchese di Santommaso era entrato in cotesta gurandola, sebbece non consti fino a qual segno vi abbia partecipato, nè abbiasi prova che Vittorio Amedeo II ne avesse lingua. Il conte di Zinzendorf in nome dell'imperatore ne domandò il richiamo, allegando che il suo contegno era spiaciuto a S. M. Cesarea. In luogo di lui partì in diligenza per Vienna il marchese di Braglio, cui il principe Eugenio disse: \* È per me doloroso che un ministro del Re mi abbia fatto passare per disonesto; ma ne è scapitata la riputazione dei ministri di Savoja qui e altrove ... E eoggiunse: " Trovai i biglietti di Santommaso al Tedeschi e al conte, i quali mi provarono che quanto si ordiva, non era senza sua saputa. Egli ha buttati i danari iautumente, e se avenue dato tutto quello che prometteva, due milioni di fiermi non sarebbero bastati. So quello che mi dico " (Disp. di Breglio, 6 maggio 1720), Tuttochè a Vienna si tenessero aperti gli occhi sopra di ciò che il Re sarebbe per fare, l'imprudente interprete delle intenzioni di Vittorio non fu maltratiato. Quanto al fatto, cioè alla condetta del



malcapitato ministro, il biasimo ch'ei si merita, balza dal racconto (1). Caduti di tal maniera i trattati matrimoniali per Carlo Emanuele a Vienna, fu mestieri aprirne altri, d. l che diremo a suo tempo, come pure di aicune questioni rimaste ancora sospese nei capitoli della Quadruplica alleanza. Dobbiamo ora soffermarci a ragionare del governo interiore dello Stato.



<sup>(1)</sup> Guseppe Gaetano di Santommaso, figlio e successore del vecchio marchese di Santommaso, cavaliere dell'Annunziata nel 1-13, mori il l' marzo 1748.

## CAPITOLO XXI.

## Riforma legislativa, amministrativa ed economica.

I. La perdita della Sicilia e l'acquieto della Sardegna euccedevano negli anni, in cui Vittorio Amedeo II teneva l'animo applicato alla riforma interna dello Stato, da lui meditata sin dai primi tempi in cui prese il governo (V. cap. quinto), e colla quale introdusse quegh ordini che ressero il Piemonte insino ai giorni nostri. Appena reduce dalla Sicilia vi avea dato cominciamento, e provatili ed emendatili durante quindici anni di pacifico regno, gli ebbe condotti a perfezione nel 1729 e nel 1739. Di essi adunque prendiamo a far compendiosa memoria, seguendo piuttosto l'affinità delle materie che lo etretto ordine cronologico.

Le Leggi e Costituzioni di S. M. pubblicate nel 1723, e quindi emendate e ripubblicate nel 1729, contengono la riforma della legislazione civile e criminale. Nel proemio leggonsi queste notabili parole: \* I due poli più stabili, sopra de quali rag-\* girasi il buon regolamento degl'imperi e de regni furono

- \* sempre le armi e le leggi. Eglino con esse si reggono e \* con esse a maravigha si eternano. Servono le une per guar-
- darti dag i insulti dei nemici stranieri, si richiedono le altre
- \* per assicurare in essi un bene durevole ed una perpetua.
- tranquillità. Riflettendo noi dunque che da così armonica.
- unione ridondano quelle conseguenze che recano la gloria.
- \* de lo Stato e la felicata dei popoli, abbiamo rivolto l'animo,
- · dopo l'esperienza delle une, a ristabilire le altre, e perchè
- i saggi editti e gli ordinamenti dei Reali nostri predecessori.



\* per le sottigliezze dei litiganti e per il cambiamento dei tempi, avevano variata sorte e vicenda, dimodochè o non si consideravano o erane diversamente considerati, ci determinammo a pubblicare le nontre Costituziosi, nelle quali apiegamme l'intrinseco loro seuso e sostanza, riducendoli in un limpido e breve compendio, acciocchè uniti a quella dichiarazioni ed ampliazioni che un lungo maneggio del Governo ci ha fatto consecure per necessarie, si stabilisse una legge facile e chiara, e resa la apedizione degli affari più prenta, rostausere sepolte quelle superflutà che parto-rivano sì spessi e sì gravi sconcerti ...

Le Leggi e Costituzioni sono in sei libri distinta. Il primo tratta della Religione e del Culto; il secondo determina il numero, le competenza e i doveri dei Magistrati, e però descriva gli uffici e i poteri del Gran Cancelhere, dei Senati, dell'Avvocato Generale, dell'Avvocato Fiscale Generale, dell'Avvocato e dei Procuratori dei poveri, dei Prefetti delle province dei Giudici, dei Castellani, dei Liquidatori, dei Magistrato della Sanita, del Consolato ecc. Il libro terzo contiene la Procedura civile, il quarto la Legislazione Criminale, il quanto la Civile; il seste ed ultimo tratta delle attribuzioni della Camera dei Conti, del Demanio, della Feudalita, delle miniere, delle strade e dei boschi, ecc.

II. Chi oggi consideri questa Costituzioni e le ragguagli con progressi de la ragione civile, non loderà per fermo sensa riserbo l'opera Vittorina, perchè la barbarie dell'età di mezzo e le feroci giustizie di che i moderni codici furono purgati, in essa ancora offendono i diritti della personalità umana. Ma non vuolui dimenticare che di quei di spuntata son era per anco la luce filosofica che illuminò il decimottavo secolo in Francia, e che in Italia non avevano scritto nè Cosare Bescaria nè Gaetano Filangeri Singolar beneficio fu si popoli l'avere in un sol corpo ridotte le sparse leggi degli andati tempi: il che rendendo certa e manifesta la volontà del monarca, circoscrisse l'arbitrio dei magiatrati, e tarpè gli artigli alla curiale avidita. Senzache vi sono miglioramenti degni di nota, come quelli che temperarono i diritti feudali nelle materio giudiziarie, coll obbligare i vassalli a nominar a Giudin per-

cone comminate ed approvate dal Senato, e col dare ai Prefetti l'appellazione dalle sentenze lere. Andò innanzi alle idea dell'età sua la deve restrinze la facoltà di stabilire fidecommuni e ne accerciò la durata. La contituzioni Vittorine anneirono che cun fidecommuni non potenzero aver forza oltre quattro gradi di successione, dope i quali si avense per risoluto ogni vincolo o gravame; statuirone perimente che i già intituiti a tempo indefinito eziandie a quattre gradi si riducessere. Proibirone a chi nobile non fesse d'intituirne, e ordinarone che i soli benz etabili, non più i mobili, il danare e i censi potessere a sostitazione andar noggetti.

Nos essendo ufficio nostre lo entrare nei particolari di questi ordinamenti, diremo colamente che fu ristretto l'abuno della tortura nei precedimenti criminali, e che salutari formalità si precerimere nei giudizi, se ne eccettui quelli in via sommaria o es sòrupto, i quali nei delitti atrocismini aveano luogo (1).

Con grande sellecitudine erano curati glinteressi della religione e del culto cattolico, e giusta le idee allora ricevute ne fu prescritta la rigorosa ceservanza. Era comandata la Comunione pasquale; vietato ai locandieri e agli ceti di servire sella quaressma carai agli avventori che non avessero

Per la compiliazione de la leggi civili a apecialmente per la loro fraduzione francese. Vittorio Ameoro II si servi dell'opera di certo Darrimos consigniere al Parlamento di Bessazone, che rimunero largamente, è pel quale attenna dal 19 di Francia il tatolo di marchese.

Google

<sup>(1)</sup> Ebbe molta parte nella compliazione delle leggi criminali l'avvocato Giovan Battista Bertarmi fiorentino, il quale nel 1723 la nominato Avvocato Fiscale Generale del Senate di Piemonte. La sua patente di nomina dice: "La canca di Avvocato Fiscale Generale del Senato nostro di Piemonte, tanto più importante quanto che, alla forma delle nostre Costituzioni si riduce ora in un solo la cura e direzione delle nauce criminali divisa, per avanti un motti, engge un soggetto che alla dettrina e pratica delle materia criminali unisca un da principio una particolite conucerna di dette nostre Costituzioni e saccome tali requisiti e altre virtuose qualità concorrono nell'arvocato Gio. Bat. Bertarmi forentino, avenimente la mederane quale frequenti prove nel corso di tre anni ne' quali e atato da Poi impregate, con, nei meno per dimestrargii quanto ci un grata la di lui servita, che per dargli motivo di sempre più esercitare i talenti dei qual e dotate, ci simito mosa di conferingli la midicita carira ecc... Vedi diani, Cariche dei Piemeste II Parma la con servito che il Bertario fu poi licennato dall'efficio per cattiva condotta.

per iscritto permesso di cibarsone. Con offesa della giustizia era richiamato in vigore un editto di Carlo Emanuele II, il quale concedeva a chi venisse in Torino per venerare la SS. Sindone in tempo della pubblica espos zione, privilegio per quindici g orni di non essere molestato per qualsivoglia causa civile o criminale, cos cchè anche la semplice citazione percasse di gullità. Nulla s'innovava contro i valdes.. Gli ebrei doveano convivere nei Ghetti, nè uscirne dal cadere al sorgere del sole, nè in quel mezzo tempo ricevere cristiani. Vietato ad essi il tener bottega fuori del Ghetto e l'acquistare stabili nel regno. Un segno di color giallo tra il petto e il braccio destro li distingueva fra la gente. Nei giorni della passione di Cristo, cioè dal mercoledì al sabato Santo deveano rimaner ch uni in casa: per muna cagione potesno i cristiani coabitar coa loro. Il legislatore vietava per altro che fossero in alcunmodo offest, e che i loro figli fossero battezzati contro la volonta dei genitori.

Ai Senati fu conservato l'esame delle provisioni provenienti dall'estero per la concessione del R. Exequeter, e il diritto di interinar gli editti sovrani Questa facoltà era così definita: "Quando il Senato riconoscerà che gli Editti, Patent. o Rescritti ecc. siano sospetti di orrezione o surrezione, o contengano cosa contraria al nostro servizio o al publico bene, ne sospenderà l'interinazione o registrazione, o ce ne farà le opportune rappresentazioni ... Vittorio Amedeo II si era gia propoeto di cassare questa podesta dei Senati, come restrittiva dell'autorità sovrana, ma la confermo dopo alla rimostranza della Magistratura (1).

III. Le Costituzioni erano atate precedute dalla riforma amministrativa. Vittorio avea pubblicato nel 1717 l'editto sulla formazione del Consiglio di Stato, nel quale si riferessero i discutessero tutti quegli affari ecclemantici, politici e militari tanto interni che strameri che piacesse al principe di sotto-



<sup>(1)</sup> V ttorio Amedeo II avez sino dal 1720 divisato di contruire un pultizzo pel denato di Torino e per la Camera dei Conti, e ne cra ami gia stato dato l'appalto, ma non fo eseguito, non si sa bene per qual ragione.

porgli. Le componevano otto Ministri o Consiglieri, uno dei Primi Segretari di Stato compiva l'ufficio di relatore. Di esso per altro il re non si valse guari nei negozi politici, e le sue attribuzioni versarono sempre intorno alle faccende di grazia e giuetizia, su cui informavano i Referendara. E se talvolta chiamava a consiglio due o tre ministri, ne udiva i pareri e riserbavani il deliberare, conforme al costume di Emanuelo Filiberte Il grado di consigliera di Stato era spesso dato a titolo di opore e senza alcun carico speciale.

Nell'afine atesso il marchese di Santommaso avendo rassegnata la carica di Primo Segretario di Stato, il re, come dicemmo, ne divise le attribuzioni, e creò due ministeri, l'uno per gli affari esteri, l'altro per gl'interni. Diede stabile assetto alla Segretaria di Guerra commessa poscia al conte della Percuse (1). Nello atesso anno atabili le Aziende e riformò il Consiglio delle Pinanze, colle quali istituzioni il sistema del l'ammunistrazione centrale dello Stato, per molti anni limato, ricevette compimento, ed ebbe forma di legge nei celebrati regolamenti del 1730.

IV. Le Astende, uffici esecutivi, così chiamati dal verbo spagnuolo Aucer (fare), furono quattro, cioè delle F.nauze. della Guerra o Ufficio del Soldo, delle Artiglierie e fortificariom, e della R. Casa. Al loro governo economico sopraintendeva il Consiglio delle Finanze, composto del primo presidente della Camera dei Conti, del Primo segretario di Querra, del Controllors generale, del Generale delle finanze e del Contadore generale. Il presidente della Camera dei Contiera exiandio presidente del Consiglio delle finanze. Nessun affare di momento poteva essera deciso dai capi d'Azienda, ma dovea essera settoposto alla disamma del Consiglio. Questi concaceva di tutto ciò che si apparteneva all'erario; esamizava i bilanci, i contratti, e gli spogli mensuali per farvi le opportune provvisioni e portare al re quelle rappresentanza che giudicava convenienti; chiamava a sè per le necessarie informazioni e inchieste gl'Intendenti delle province, i teso-



<sup>(1)</sup> Gli uffiziale, di cia cieno di questi Di asteri erano, oltre al Ministro, an Primo Uffiziale, tre Segretari è tre Sotto-regretari.

rieri generali e particolari e così pure tutti gli uffiziali che aveano maneggio economico. La nomina degl. impiegati delle Aziende dovea essere proposta a. Consiglio, che ne andacava le attitudini prima di raccomandarli all'approvazione sovrana. Le istruzioni relative si diversi rami del servizio economico erano dal Consiglio discusse ed approvate. Congregavasi esse rogolarmente almeno una volta per sottimana.

I capi d'Azienda doveano formare gli annuali bilanci sopra gli ordini ricevuti dal Re. Prima di essere presentati all'antorizzazione sovrana si comunicavane al Controllore generale con un parallelo indicante le variamoni introdette in confronto con quelli dell'anno precedente. Discussi ed approvati in Consiglio, venivano presentati al Re dai rispettivi capi di Amenda incieme col Controllore generale e coll'intervento del zainistro della Guerra che dovea controsegnarli. Sovra questi parziali bilanci il Generale delle Finanze col Controllore generale compitava il bilancio generale. Tutti i fondi del pubblico erario entravano nella cassa della Tesoreria generale: le Aziende aveano una cassa particolare, che riscuoteva dalla tesoreria i fondi bilanciati in loco favore. A ciascuna di queste era preposto un Controllore speciale. Con minuta cura era prescritta la tenuta dei libri e i modi della contabilità. I pagamenti dovenno ensere fatti per mandati apiccati dal Generale delle firanze. L'appalto delle gabelle, delle rendite demaniali e patrimomali e generalmente tutti i contratti dovesso farsi o per incanto o per trattato, secondochè statuva il Consiglio delle finanze.

Il Controllore generale nopraintendeva a tutte le operazioni degli uffiziali che amministravano il pubblico danaro, e vegliava la osservanza esatta dei regolamenti di contabilità. Riceveva ogni giorno dalle varie casse il conto dello apeco a del riscosso, e con questo compilava un libro di riscontro per le varie Aziende, recante l'entrata e l'uscita di ciaccuna di esso Badava se i pagamenti crane fatti puntualmento, e registrava le provvisioni sovrane pertmenti alle finanze. In fine di ogni anno formava l'elenco di tutti i contabili (camarlenghi), e lo rimetteva alla Camera dei Conti che li chiamava a cò per dare ragione della loro amministrazione.

L'Axionda delle finanze era aziministrata dal Generale delle Finanze, il quale (dice il regolamento) dovea non solo promuovere gl'interessi dell'erario, ma sì anche il bene dei popoli e il sollievo dello Stato. Da lui dipendevano gl'Intendenti delle province e tatti i tenomeri, eccettuati quala delle altre Aziende. La Direzione delle gabelle formava un ufficio separato, ma a lui soggetto; così pure la coltura e la fabbrica. dei tabacchi. Il Generale aveva del rimanente sottosopra le stesse attribuzioni degli attuali ministri delle figanze.

L'Azienda di guerra, più nota allora col nome di Uffizio del Soldo, era posta sotto la direzione del Contadore generale, e abbracciava l'amministrazione economica militare, i contratti per le provviste, i ruoli, i congedi dei soldati, e l'apezione delle easerme e dogli ospedali. Rispetto ai libri dei conti, ai bilanci e agli apogli conformavasi alle prescrizioni etabilità nel regolamento del Consiglio delle finanze. Le controversie fra i privati e l'Uffizio del Soldo si giudicavano dall'Auditore generale di guerra, da un Collaterale della Camera dei Conti e dal Contudore generale senza appello; nelle cause non eccedenti venticinque acudi d'oro pronunziava sommariamente il Contadore generale stesso, che diventava con giudice e parte, ma era. fatta facoltà dell'appello all'Auditoro generale di guerra asmatito da due Coltaterali della Camera. Il Contadore generale doven rasseguar in persona, una volta l'anno, tutti i reggimenti

L Azienda dell'artiglieria, fabbriche e fortificazioni era diretta da un Intendente generale. Prima di dar a partito le opero dipendenti dalla sua Azienda, questi dovea rivolgersi al Gran Mastro di artiglioria per le istruzioni, i modelli, le piante e i profili necessari. I contratti doveano essere sottoposti al Consiglio del e finanze. Le controversie per affari economici dipendenti da quest Azienda si decidevano dall'Auditore generale di gaerro, dall'Intendente generale e da un Collaterale della Camera senza formalità di processo: il giudizio era senza appello. I delitti commessi da non militari a pregindizio delle fabbriche e delle fortificazioni si giudicavano dall'Auditore di guerra, dall'Intendente generale e da un Collaterale.

L'Azienda della R. Casa era amministrata dall'Intendente



Camerty. # prime Re di Ceca Seroja,

generale e invigilata da un consiglio di Grandi. Il regolamento statuisce intorno alle varie di giuta di Corte. Merita singolaro menzione la carica dell'Auditore generale, che definiva tutto le l'il pendenti fra i cavalieri, gli ufficiali e inservienti della li Casa, e così pure quelle che altri movesse contro di loro per fatti di pendenti dal loro ufficio. Conosceva inoltre delle differenze tra i privati e l'amministrazione della R. Casa, procedeva sommariamente e senza formalità di processo, e non vi era appello. Sentenziava infine inforno ai delitti e mancamenti commessi da impiegati e da altre persone di Corte, cecetto quelli atrocissimi, la cui cognizione era riservata al Senato.

Questa era dunque la macchina del governo economico centrale. Il Re ordinava sovranamenta su tutto. Il Consiglio di finanze esaminava e riferiva al Re; i tre Segretari di Stato ne trasmettevano gli ordini e gli contrassegnavano. Quattro Aziende esegnivano, l'azione era prenta; un vicendevole sindacato delle varie podestà impediva il disonesto maneggio della pecuma pubblica.

Il conte Groppelle di Borgone fu l'autore di queste ordinazioni, per cui il l'iemonte, primo in Europa, diede I esempio di un bilancio regolare e particolareggiato, e la contabilità el be norme certe e fisse. Il Re con sapiente consiglio innesto la sua riforma sovra le instituzioni che gia esistevano, e seguendo la raccomandazione del Machiavelli, conservo gli autichi nomi ai nuovi uffizi; l'opera sua riusci buona e nazionale.

V. Dicemmo sul principio della nostra storia in che povertà versassero le finanze. Il bilancio attivo del 1680 saliva a soli se, indioni ottocento trentatre mila lire vecchie. Già nel 1700 ascendeva a nove milioni quattrocento ottanta quattro mila lire. Nel 1721 a tred ci milioni; nel primo anno del regno di Carlo Emanuele III oltrepassava i quindici, non comprese le entrate della Sardegna. Questo incremento tanto considerevole non venne effettuato mediante nuove tasse, troppo facile modo di rimpinguar 1 erario, ma bensì colla miglior distribuzione delle esistenti, e col far contribuire ai pesi de lo Stato gran parte dei beni ecclesiastici e feudali

che godevano indebita immunità Giovò sopra tutto l'impulso date alle industrie ed al lavoro, onde, crescendo la pubblica ricchezza, il tesoro refioriva. Una sola gravezza durovolo egli introdusso, e fu quella della carta bollata a un soldo il foglio, che già abbiamo mentovata. Durante la guerra, non bastando i sussidii degli alleati, ne le entrate ordinarie dello Stato, sottopose i popoli a straordinarii tributi: ma dopo la pace di Utrecht vennero aboliti. Così nel 1704 stabili un dir'tto sulla macina, tolto nel 1713 (1). Nel 1696 rendette perpetuo ereditario e inalienabile l'ufficio di tesoriere delle città a dei comuni, a tre anni dopo anche quello dei dodici tesorieri provinciali, vendendone l'investitura. Ma riparò a questo pessimo sistema della vendita degli ufūzi, riscattandoli poco tempo depo. Nel 1704 chiamò a sa la elezione doi sindaca che epottava ai comunt, e la alienò per mezzo della Camera dei Conti, dando ai comuni stessi la proferenza nella compera. Quest'alienazione fu riscuttata solamente nel 1733 da Carlo Emanuele III (2).

Con editto del 1713 stabili le norme per la riscossione dei tributi, e conferi al governo il diritto di prelazione su tutti i debitori; con altro del 1°20 modificò le tasse indirette, coe i diritti doganali, la gabella del sale, quella del tabacco e dell'acquavite. Ne aboli anche taluna minore, ma lasco eussistere quella assai molesta sopra le candele. Ne era interdetta la libera fabbricazione; il divieto da dure penalita sancito. L'inviato inglese Hill notava che nel 1695 gli appaltatori erano frances, e che abisavano del lo o potere a strazio dei cittadini (3),



<sup>(1)</sup> Memorie di un Borghese de Reveit V Editto del 31 lugio 1718 (2) V Demon, Parcotta delle legge entiche, tom M, pag. 3.8 s seg. In travasi registrato di prezzo aboriato per alcune di queste investitura in Aglic in compera a da carto Bioletta per L 1500, in Alba da Sandrio per L. 700; in Burge dai prin ape la Caragnano per L. 2500; in Bruso di i conte di Brumo per L. 3.1, in Cumanti da D. Francesco di Cual ana per L. 2100 in Caragnapa da Galactto e Santiano ser e 800 in Orinanno dai fratelli Loranzal per L. 2500 in ho no da Galletto per L. 550, in Bennaligi da Levrotto per L. 1250 ccc. L'ufacto di clettore dei si data fa det o Rettorato perpetuo, e privilegiato del grado di nobilità.

<sup>(5)</sup> Correspondence de Receurdo Hill, rec., gia citata altre volte. Questa tassa fu abolita solamente nel 1778.

Il giuoco del lotto sorto in Genova verso la meta de, secolo XVI era etato da Carlo Emanuele II nel 1655 severamente proibito ne' suoi Stati; ma nel 1674 l'avea permesso
a un privato, mercè il pagamento di cinque doti di cento lire
da distribuirsi a cinque povere fig.io. Vittorio Amedeo II
conferì lo stesso privilegio ad un tal Grattapaglia mediante
il canone di sette mila cinquecento lire annua. La Camera
dei Conti ricuso lunga pezza d'intermare la sovrana provvisione dich arando siffatto giuoco dannoso e immorale. Vittorio
Amedeo rimase convinto delle ragioni addotte, e appena ristabi ita la pare del 1713, lo aboli formalmente (1).

VI Nel 1720 anno di memorabili riforme, fu pubblicato il famoso editto, con cui richiamo rigorosamente al demanio i beni fendali, i tassi a . pedaggi a ienati a titolo non oneroso (2). Il demante, dichiarato inalienabile per legge fondamentale del a Corona fino dal regno del duca Lodovico, ara stato per le larghezzo di alcuni principi, e segnatamente della duchessa Reggerte Cristina, depauperato. L'editto di Vittorio Amedeo Il avea percio fondamento nel diritto dello Stato; ma lo spegliare i possessori di buona fede dopo trascorsa lunga. serie d'anni trae seca molte ingiustizie, a mosca sempre opera dura e omosa. Il Re por la rese ancor più grave inponendo ai possessori il carico di provare che le comme da esso per avventura pagate per la compera dei beni erano effettivamente state impiegate in pro' dello Stato. Ottocento feudatari venuero e tati in giudizio: sorsero graadi liti e contese, e la Nobiltà non lasciò mezzo intentato per impedire l'esecuzione del decreto, ma Vittorio non era uomo da rimuoversi dal suo proposito per gridii o rimostranze.

Avesse almeno lasciato libero corso alla giustizia e rispettuta l'indipendenza dei magistrati che deveano promuziare tra il Demanio e i fencatari. Ma egli che volca avec ragione



<sup>(</sup>I) Formstof if to not 1742 da Carlo En anorde III

<sup>(2)</sup> L'Editto del 7 gennamo 1720 fia condotto principalmente dal conte Nicolia di Ribiliani primo presidente del a Camera dei Conti, da lo Zoppi secondo presidente, lal Progunitore Generale Beltrutti e dal Caisotti allora sestituto Progunitore Generale.

ad ogni costo, e considerava quella sua legge come uno spediente di finanza, cominciò col creare un Magistrato straordinario per giudicar queste cause, e di poi, cassate le due Camere dei Conti di Savoja e di Piemonte, ne costitui una sola in Torino, per tutto il regno, già antico e buono suo d.visamento (Lettere patenti del 28 dicembre 1719 e 2 gennaio 1720), e sciolto il tribunale eccezionale, ad essa Camera, cui realmente spettava, demandò i giudizi. Ebbe per altro cura (e di ciò non so se possa essere lodato) di comporta di creature sue, di guisa che le sentenze uscirono quasi tutte quali ei le avea già nella sua mente pronunciate. Nominò primo presidente della nuova Camera l'avvocato e poi marchese Giovanni Cristoforo Zoppi, da lui chiamato nel 1713 da Alessandria sua patria, e creato di abalzo avvocato generale. Ne qui s. ristette Volle avere dalla sua gii avvocat, piu egregi del foro e perciò conferì loro pubblici impieghi, che li distoghessero dall'ufficio di difensori. Per tal modo, se la fama contemporanea non fu menzoguera, furono visti salire a cospicue cariche in giovanissima età, fra gli altri, il Carsotti e il Bogino.

VII. Carlo Luigi Caisotti, nizzardo, avea levato fama di sè nella sua patria perorando innanzi al Senato (1) Ristretto di beni d. fo tuna, così che dicono venisse a piedi da Nizza a Torino recandosi il suo fardelletto in ispalla, il giovane sostituto procurator generale avea presa stanza nella via degli Stampatori al quarto piano, e alcuni dicono in una soffitta. Svegliato d'ingegio, laborioso, amante dello studio, di giorno attendeva all'ufficio, di notte veglava sui libri e so tanto verso il mattino prendeva breve riposo.

Vittorio Amedeo II, che era solito girar di notte per la città a zonzo, travestito, e in compagnia di qualche suo scu-

<sup>(1)</sup> Era stata assa, ce abrata la difesa da las fatta in Nizza in una cauxa d, un parente del vassallo Ferrero di Roano (marchese d'Ormen), i ne gia era la grazia dei Ro. Forse questa circontanza giuvò alla subtezza della sua fortuna. L'operazione feudale de 1720 e 1°22 fu di recente il astrata da, barone Antonio Manno nelle Annotazioni alla Rearzione del Ficmonte del sig. Saint-Croix, inserita nel vol XVI della Miscellanca de storia italiana, pag. 183 e seguenti.

diere, scorse più volte nella soffitta della via degli Stampatori splendere la solitaria fiammella. Una notte o foese cumosità o altra cagione, mentre se ne passeggiava col conte Tana, il prese desiderio di sapere chi veglianse colassii tanto perseverantemento, salirono le scale : il conte Tana bussò alla porta, e gli fu aperta: il Re che se ne stette addietro e il Tana che a'moltro, videro la cameretta ingombra di libri, e il tavolino dello studioso coperto di carte e di note Il conte allego al giovane che essendoglisi spento per via il lanternino ed avendo veduto ancor lume alla finestra, era salito per maccenderlo , indi gli chiese del perchè lavorasse a notte così inoltrata. Rispose il Caisotti che era stato nominato di fresconostituto Procuratore generale, carico che gli dava grande faccenda, e non vi baatava la giornata. I due personaggi ringraziarono e si ritirarono. Trattavasi allora dei Concordati con Roma per le note controversie religiose; il re avez ordinato al marchese del Borgo ministro per gli affari esteri d. far compilare certa acrittura su questa materia; Del Borgo ne affido I mearico al presidente del Senato, il quale alla sua volta lo commise confidenzialmente all'avvocato Caisotti. Lo scritto fu giudicato ottimo per ogni verso, e il Re non tardo ad essere informate del vero ese autore. Stette un momento pensoso, poi fece atendere decreto con cui creò il Caisotti sostituto del Procuratore generale in età di ventissi anni; indi Procuratore generale (1723) (1).

Non così lieto principio ebbe l'avvocato Maistre compacsino del Caisotti, stip te della casata, da cui sorse il celebre autore delle Serate di Pietroburgo. Orava dinanzi al Senato Vizzardo in difesa di un feudatario apogliato dal Demanio di alcun ano feudo, e con tanto calore crava contro la legge del re Vittorio, che un bel mattino si vida condetto di cheto in castello. Erano fieri dei tempi La figlia del Comandante, vodondolo giovane e di bei modi, lo raccomandò al padre che scrisse a Corte in favore del carcerato Ottenno libertà, ma con precetto di trasferirsi a Torino. Il Re fecelo chiamare e



<sup>(1)</sup> La tradizione populare attribuace a) Bogino l'aneddoto del lumiono, che invece appart ese al Caisotti

gli diese, tento che vai parlando male di me, che cosa ti lo io fatto? Maestà, rispose l'avvocato, ho difeso i miei clienti, lio parlato con forza secondo il mio dovere, e non credo di aver offeso il mio Sovrano. — Basta, soggiunse il Re consegnandogli la filza di non so qual pratica; prendi queste carte, leggile e dammi il tuo parere per iscritto. Soddisfatto del lavoro dell'avvocato, Vittorio continuò per alcun tempo a dargli carte da esaminare, e semprechè il Maistre gli recava il suo consulto, guiderdonavalo con un pacco di piccola monete da sette soldi e mezzo. Questi poco Regali presenti non bastavano al giovano per campare; onde un giorno, fattosi cuore, pregò il Re di lasciargli facoltà di ritornarisene in patria per attendore alla sua professione. "No, rispose il Re, tu rosterai a Torino ». E lo nominò nell'ufficio dell'Avvocato dei poveri.

VIII. La bisogna dei feudi fu seguita da una tra operazione poco lodevole, cioè la vendita di titoli di nobiltà, il beni demaniali richiamati alla Corona erano stati posti in vendita all'asta pubblica, ma pochi compratori si presentavano. Il Re aggiunee alle terre titoli e gradi di nobiltà, dichiarando che gli acquisitori entrerebbero a Corte, e le loro mogli sarebbero ricevute nel circolo della Regina. La vecchia nobilta ne mormorò come di nuovo oltraggio; alle mormorazioni succedette il dileggio contro i nuovi titolati, i quali furono qualificati Nobili del 1722, anno in cui si erano conceduti quei favori. Le due classi, non ostante il dispotismo del Re, non si mescolarono insiema (1)

Nella legge aui feudi demaniati ebbe principale ingerenza il marchese d'Ormea, da modesto luogo pervenuto ai sommi fastigi degli onori e della possanza. Carlo Vincenzo Ferrero, vassallo di Roasio, il più grande statista di cui si gloriasso il Piemonte prima del conte di Cavour, era figio e nipote dei





<sup>(1)</sup> Brownt, Anerdates, etc. Il Borghese di Rivoli scrive: "Il Demanio colla vendita di detti fend e l'unione di tanti effetti e redditi nggiunti s'accrebbe considerabilmente di reddito e la Corona se ne risenti, cosichè diminui poi li carighi dello Stato .. Il Desira per contro assevera che il vantaggio dell'erario riuse di l'eve momento. Vedi Storia dell'itulia Occidentale, vol. IV

due nobili Forreri, che vedemmo condannati a morte e giustiziati in effizie durante i tumulti del sale nel Mondovi. Povero di facolta, si diede allo studio delle leggi, ed era giudice a Carmagnola, quando nel 1706 Vittorio Amedeo II, uscito di Torino por dar molestra ai francem che assediavano la città, ai formò per qualche ora nel detto luogo colla famiglia che ivi le avea precedute. I magistrati locali veanere a rendergli omaggio, e con essi il Ferrero. Premeva al Duca di spedir lettera importanto, e non era contento di quella fatta scrivere da un suo Segretario. Udito il Giudice che con ornata orazione in nome della torra l'onorava, licenziata i magistrati, le trattenne seco, e narratogh il negozio gli commise di scrivere lo spaccio egli atesso. Quando il Duca lo lesse, ne approvò e lodo il tenore, gli p acque la prontazza dell'ingegno dello scrittore, ne lo dimentico. Il vassallo di Rozaio fu pocodopo mandato Intendente a Susa, e quindi impiegato nell'Azienda delle Finanze. Il conte di Borgone, oggima, vecchio e ammalazzato, non potendo talvolta trasferira: all'udienza del principe vi mandava in suo cambio il Ferrero. In quei collogun Vittorio, prezzatone vienimeglio il valore, lo elesse nel 1717 Intenuente delle finanze, e puscia Generale in aurrogazione del Borgone. Avea modi insinuanti ma decorosi; belli e maestosi i lineamenti del volto, aria franca, labbro facondo, au cui parea venissero senza artucio tutti i suoi pensieri. In brave cattivossi l'intiera fiducia del Re: ebbe t tolo di conte di Rozgio, poi di marchesa d'Ormea dal feudo di quel nome.

IX La riforma economica più importante, quella in cui pose per trent'anni cura indufessa Vittorio Amedeo II, fu la perequazione del tributo prediale, mediante la compilazione del Catasto. Nel 1561 Emanuele Filiperto avea chiesto e ottenuto dai sudditi un donativo di dugento mila scudi pei bisogni dello Stato; i comuni ne distribuirono, come già si è narrato, il pagamento fra i possessori dei beni stabili allodiali. Questo tributo che dovea essere temporaneo, rinnovato a vario riprese, fu considerato in processo di tempo quale carico perpetuo, e aumentato secondo le necessità dell'erario, prese il nome di tasso Molte alienazioni del tasso



eransi fatta dal Governo; ma coll'editto del 24 di marzo 1698 Vittorio Amedeo II avendole revocate, il tributo fu di ngovo riscosso integralmente dallo Stato. Se non che poco grustamente era scompartito fra a contribuenti territoriali, giaechè molti comuni difettavano di Catasto, in altri non era formato con regole uniformi, o fondavasi sovra false basi, o per trascorrimento di tempo oranei le condizioni dei terremnotabilmente deteriorate. Sopracche in assai luoghi non era ben chiero quali terre fossero allodiali, quali feudali e quali ecc.essastiche, vale a dire immuni dalle pubbliche e comuni gravezzo. La compilazione del Catasto, eice la descrizione. stima e misura dei terreni distinti secondo la loro forza produttrice in varie categorie, e quindi la giueta e proporzionata distribuzione della imposta prediale, era stata sotto il minjstero di Giambattista Trucchi ordinata, ma non mandata ad esecuzione (1). Vittorio Amedeo II vi si accinse riguardo a Piemonte nel 1698 ma per la guerra sopraggiunta e le difficoltà incontrate fu condotta a termine soltanto verso il 1730 e approvata da Carlo Emanuele III con editto del 5 d. maggio 1731, del quale ci occorrerà far ricordo in altra circostanza. Per la contea di Nizza fu prescritta con editto del 15 di gennaio 1702, a fatta eseguire salle istruzioni di Pietro Me larede a lora Intendente della provincia, Per la Savoja fu ordinata più tardi cioè nel 1728. Nel Piemonte il governo avea fatto rilevare le stime e le mappe a grandi masse di coltura, lasciando si comuni la cura di descrivere un catasto percellare con mappe, o senza. Pel Nizzardo si procedette per via di semplici consegno o notificazioni dei possidenti. Ne la Savoja fu eseguita dal Governo con atime e mappe parcellarie, e compiuta nel 1738.

Questa lunga e spinosa operazione, la quale fu per verita non senza molte imperfezioni condetta, costò all'erario circa otto milioni pel solo Piemonte (2). Il Re la considerava come la più bella e più utile fatica del suo regno, e vi si spinicò sino agli ultimi istanti del suo governo. Essa fu acer-

<sup>(1)</sup> Comunio, Instituzioni della Monarchia di Saroja, vol. 1.

<sup>(2)</sup> Baondat, Anecdotes, etc. Questa comma può parere ecagerain.

bamente osteguiata dai feudatari e dagli acclesiastici, perchètello scrutimo istituitosi circa la qualita delle terre, molte venecro alle comuni gravezze soggettate che aveano goduto indebitamente del privilezio della immunità feudale od ecclesiastica. Anz fu dato alla legge un effetto quasi retroattivo perche nel editto concernente il contado di Nizza leggesi questa prescrizione; \* Et siccome nel formare li catastri si ponno facilmente scoprire coloro che per il passato non · hanno pagato li loro carre il senza che avessero ragioni di · esenzione, et che per questo mezzo siano stati caricati più · del divuto li poveri, le vedove et orphani, quali indebite · essentioni per il più seguono nelle persone più opulenti et accrelitate de luoghi ordiniamo alli giudici, sindaci etc. · di prendere et inviarci una nota esatta di coloro che non hanno pagato li loro carreni, con espressione del tempo che non li banno pagati, per esserle da noi spedite le provvisioni. necessarie per farli compellire al pagamento de decorar a beneficio delle comunità etc. (1) ... Così . piccoli proprietari. che crano la maggior parte dei possessori di beni allodiali, vennero alleggeriti dol peso dell'imposta, poichè essendo determinata la somma che ciascuna provincia è ciascun comune dovea pagare, i nuovi fondi gravati acemavano gravezza agli antichi

X. Vittorio Amedeo II voltò l'animo alla correzione di molte altro parti dell'amministrativa. Nel 1717 pubblicò un editto sulle monete; nel 1720 un altro sopra le poste. Protesso le manifatture e segnatamente quelle della seta e della ana, fomentò lo scavo delle miniere e la propagazione della cultura del gelso (2). Con premi e favori e capitali introdusse o promosse lo industrie o non nate o giacenti, come

<sup>1)</sup> Intrazione per formate ne el removatione dei Cadarini, etc. del 15 Gennaro 1702.

<sup>(2)</sup> Il Borghese di Rivol, Lice: " Ha introdotto ne moi Stati molte mai ilattore è farbirone si di lana che di seta o tinture delle medesime stoffe le quali altre volte bisognava prenderle fuori di Stato, perche av diti in questi paesi non si fatbironiva ascuna sorta di stoffa di sorta ne di lana, come pure di parmi, ne meno di tintura ... Sono opi ra di Vittorio Amedeo II i prani regolamenti sulla fabbricazione e condizione della seta.

si è detto sul principio del nostro libro; mandò operai a imparar l'arte fuori paeso, e di fuori ne chiamò altri nell'arte loro provetti. A lui l'arte della lana e quella della seta sono debitrici del fiore, in cui vennero di poi in queste non sempre dilettevol, cure e nell'economia sociale pose studio indefesso, non immico alle ardimentose innovazioni, ma giudicandole a ragion veduta, e pesandole colla bilancia dell'orafo

Egli è noto che a lui si rivolse prima che ad altri principi il famoso Giovanni Law, ed è pure volgato lo scortese commiato che dicesi da lui dato al proponente scozzese dopo che l'abba udito. Accurate ricerche e autentici documenti amentiscono oggi così fatta risposta (1). Il vero è che nel 1711 Low, venuto a Torino, gli presentò un primo abbezzo del suo sistema, e a voce lo chiari e commento (2). Vittorio richiese sa di esso il parere di tre personaggi di sua fiducia, i quali lo disapprovarono unanimi. Nondinaeno, e pur riconoscendo le lacune e le parti difettive del sistema, Vittorio Amedeo lo sumò più temperatamente, sembrandogli che contenesse concetti meritevo,i di molta considerazione. Ma in quell'anno questioni più urgenti e ponderose il teneano in grande sospensione d'animo e negli anni seguenti fu in Sicilia. Nonper questo pose in dimenticanza i discorsi di Law, e dall'isola per l'appunto lo chiamò a sè, e reduce a Torino gli ripetè l'invito. Se non che le scozzese erasi di g à rivolte a Luigi XIV, e dopo d. lui al Reggente; per tanto non è temerar o il congetturare cle il re nostro abbia voluto, senza muovere altri passo, vedere gli effetti della istituzione che la Francia stava per mettere in atto, effotti, che, come tutti sanno, furo id disastrosi fuori di maniera Allora egli cammino per vic meglio cognite e più sicure.

L'assegnatezza nello spendere, il non far gitto del danaro



<sup>(1)</sup> Vittorio Amedeo II gli avrebbe detto che nuo era abbastanza ricco da farsi revinare da lai

<sup>(2)</sup> Veggani la scritta Lum e l'illorio Amedea II di Sucoja, di Doke mice Perrena nel prima volume delle Curionità e ricerche di Storia Subagoma. Torino, 18'4

della Stata e la scrupolosa e puntuale osservanza dei patti convenuti coi creditori del governo gli ineegnarono quanto giovino questa regole a ristorare l'erario. Il che aperto apparve nei con detti luoghi del Monte di S. Giorenni Battista, i quali erano sottosopra una cosa col nostro Deb to Pubblico presenta, salvochè il principe otteneva il prestito dal municipio di Torino, e il municipio le riscotava dal pubblico, e lo guarentiva. Or bene, non ostante la lunga guerra della successione di Spagna Vittorio Amedeo II nel 1711 si trovò in grado di fare cio che oggi diciamo la conversione di essi luoghi, non già riducendo per autorità di logge, e sotto un titole speciose, il frutto stipulato colla emissione, ma offerendo il riscatto del capitale e chi del nuovo più mite interesso non fosse page.

A lui seppe grado il Piemonte del primo ordinamento della pubblica beneficenza Egli promosso l'orezione di Spedali in quasi tutte le citta del regno; in Torino per suo decreto fu istituita l'opera delle Partomenti, ora addimandata della Maternita, e costrutto l'ospedate dei pazzi. Sforzossi di estirpare la mendicita, vietando la pubblica questua, e le limostne alla porta delle chiese, e istituendo in ogni comuno le Congregazioni di Carità, le quali ai poveri dessero accorso di pane, di danari e di medicine; pose tutte queste Congregazioni autto la rettoria di una Conglegazione Primaria sedente nella capitale, chiamata la Generalissima; nel 1717 i poveri di Termo iu numero di quattrocente fece con grando apparato raccogliere in apposito ricovero. Cosi cessarono le romorose limosine e la distribuzioni di minestra alia porta dei conventi, dei palazzi dei signori e dogli ambasciatori stranieri. Il Re fu in questo santo divisamento aiutato specialmonte dalla Compagnia di Gosti; il P. Andrea Guevarro detiò un opera intorno alla mendicità abandita, che nel 1844 fu ristampata a confutaro errori ripulu ati; altri Padri colle predicazioni e colle esortazioni accesero la pieta dei fedali a soccorrere il governo nell'impresa (1).

I Les mendicità simulda col soccenimento des pocers, opera del R. P. Gertarre, genuta, etc e dedicata  $\phi$  S. S. H. M. il re Carlo Alberia, Tornao, 18-4

## CAPITOLO XXII.

## Costituzione degli Studi. Governo di Vittorio Amedeo II.

I Vittorio Amedeo II fu sopra tutti i principi di Casa Savoja benemento della coltura nazionale, e la ristaurazione della Università di Torino la fondazione delle scuole medie. la istituzione del Collegio delle Provincie e della Congregazione di Saperga, raccomanderanno la sua memoria perpetuamente presso chi ha gli umani studi in pregio. In che basso stato essi gracessero, piaccia al lettore ridursi in memoria; ravvivarii, dirozzarli, riporli in onere addicevasi al principe che avea colle armi, colle leggi e cogli ordinamenti amministrativi francato e rafforzato il suo regno. Insino dal 1700 vi si era accinto, ma tosto la guerra della Successione Spaguuola e poscia i casi di Sicilia, ne lo aveano impedito. Vi pose nuovamente mano con provvisioni del 1717 e del 1719; poi colle Cost tuz.oni del 1720 e del 1723. Nel marzo 1713 cominciò la edificazione del palazzo della Università, e nel 1720 fu condotto a companento e solennemente inaugurato il nobile monumento, dovo la scienza ebbe degno albergo. Finalmente l'ordinamento della pubblica istruzione ebbe sanzione colle celebrate Costituzioni del 1729.

Era mestieri che il publico insegnamento diventasse efficace, uno, larcale ed universale, e le Costituzioni del re Vittorio ebbero la mira a conferirgli queste prerogative Desideravansi in Piemonto uomini di scienzo e di lettere idonei ad insegnaro, essendo al ora le scuole pressoche tutte affidato ai frat, e massimamente ai Padri Geseiti, che le dettrine filosofiche soffocavano nelle scolastiche aridata, le fisiche tor-

mentavano e spegnevano in rancid, e densi sistemi, le letterarie corrompevano colle matte gonfiezze del seicento; perciu il Re invitò egregi e chiari uomini da tutta Italia offrendo loco onorato ospizio in Torino. Non pete avere Antonio Vallisnieri e Domenico Lazzarini, ma vennevi da Pavia il Pasini per l'e-braico e la Sacra Scrittura, il Bencini da Malta per la teologia, Bernardo Lama da Napoli per l'eloquenza, Domenico Regolotti da Roma per la tingua greca, e atava per venirvi Vincenzo Gravina che solo bastato avrebbe ad illustrare il rinascente studio, quando la morte ghelo impedi, mentre amin ache mosso. Con i suoi consigli anuto l'impresa quel a vasta e profonda mente di Scipione Maffei, il quale venuto a Torino nel 1723, collocò ordinatamente nell'atrio dell'Universita le iscrizioni e i bassimberi antichi che tuttora si veggono.

A Vittorio non "sfuggi quanto importasse il farsi guida e indirizzatore delle menti giovandi. Pero colle suo Costituzioni del 1729 volle che la sola Università di Torino avesse potesta d'insegnare o direttamente da si, o mediatamente per mezzo di professori da lei approvati. Siffatto provvedimento telse di colpo l'insegnamento ai Regolari che furono astretti a chiudere le scuole e i collegi loro. Così il Governo esercito pienamente il monopolio, come uggi si dice, dell'insegnare; poschè non solamente nesson giovane potè essere ammesso all'Università, se non avea studiato sotto maestri approvati, ma fu protbito a chicchessia d'insegnare le materia dettate in essa Università e fatto divieto a qualunque Collegio o Istituto di conferre i gradi universitari. Lo studio Torinese rimase impertanto unico moderatore e datore della pubblica istruzione (1).



<sup>(1)</sup> Interno all'insegnamento dei Regolari in quei tempi gioverà recate quello che ne accive il prof. haslanti notit un Storia delle Università degli studi dei Primonte, voi III, pag. 46 e 47. \* Costoro, egli dicc. diversi ai pa'ria, d'advantata e di mantine, senza punto dipendere dani inversità che doverbbe essere come i ceppo da cui in dipartono i varia rama de la pule lica intruzione, segnivano nello insegnare quei metodo e quello opinioni che erano propria dell'Ordine a cui appartenevano. E in questo i tiesa ti diferivano di gran lungo dai Padri delle se tole piet e i Baronbitt dia Somaschi e dai Dottenari E que che è piu, fu ta questo padri sal vano sinde cattedre senza aver prima sost nosti nessoni essere che ofrisse al pubblico un anggio del loro

Per supplire ai Regolari che cessavano dall'ufficio d'insegnanti e dare a ciascuna porzione dello Stato agevolezza di frequentare le acuole, il Re fondò in ogni capoluogo di provincia Collegi d'istruzione media, i quali servisaero d'incamminamento alla universitaria. È in ultimo per sovvenire agl'ingegnosi giovani che per angustia di faco tà non potessero alle liberali arti attendere, stabili il Collegio delle Provincie, dove un determinato numero di giovani di ogni provincia a spese dello Stato veniva educato ed istruito. Da questo istituto, allora provvido, uscirono pressoche tutti gl'illustri nomini che in processo di tempo resero chiaro il nome piemontese nelle scient fiche e letterarie discipline.

II. Il nuovo ordinamento universitario reintegrava le facoltà di teologia e di filosofia ed arti per opera dei Gesuiti ridotte presso al niente. Quattro farono perceò le facoltà ricostituite. e i professori, quattro per la teologia, quattro per la legale, cinque per la medicina, sei per la filosofia e le arti, cioè due per la filosofia propriamente detta, due per le matematiche, due per l'eloquenza, I gradi acolastic, erano tre in teologia, due nelle leggi e nella medicina, cioè la Licenza e il Dottorato, uno solo nella filosofia e nelle arti, cioè il Magistero. Per ottenere i gradi era mestieri aver studiato retorica e filosofia o nella Universita atessa, o nelle province sotto maestri approvati. Tre i Collegi delle facoltà, cioè dei teologi, dei legisti. e dei medici: le arti ne rimasero ancora prive. I dottori di Collegio ventiquattro: e l'aggregazione ai Collegi ottenevasi per mezzo di severi esami. L'esercizio delle arti dei Misaratori, Architetti e Maestri dei Cont. fu sottoposto all'esame e all approvazione dell'Universita, cosichè ogni liberal disciplina al centro comune convergova. Il che era espresso nel regolamento che tenea dietro alle Costituzinzi, dove era detto cle " tutte

ven it. A questo mono quanto si edificava nell Università distrugge-

<sup>\*</sup> sapere. Per la quil cosa non di rado interveniva che giovani riman dati dall'Università per difetto di attido o per non essere naturalmente disposti alla coltura delle lettere, po che avevano indosento l'abito religioso diventavano sensa informacioni tradito religioso diventavano sensa informacioni pubblici insegna tori a dispetto della natura o con grave darno della etudioan gio-

\* le scuole della capitale e de le province avranno un'unità, 
benchè alcune vengano mentovate come cose fuori dell'U
versità solamente a cagione della diversità del sito; epperò 
tutte la scuole che dalla grammatica inclusivamente fino a 
tutta la teologia verranno dovunque siasi destinate....., deb
bono considerarsi come diramazioni, parti e membri della 
Universita, e quindi alle istesse disposizioni unninamente 
soggette " Il reggimento dell'Universita era affidato al 
Magistrato detto della Riforma. Ne era capo il Gran Cancelliere, membri i quattro Presidi delle facoltà, un Assessore 
e un Segretario. Dovea il Magistrato vigilare sopra l'oeservanza delle costituzioni, l'insegnamento delle dottrine, i 
privilegi dell'Università, proporre la nomina dei professori, 
compilare i regolamenti, ecc. I Presidi assumevano il titolo 
di Riformatori.

Questo fa il forte e concentrato organamento dato alla istruzione da Vittorio Amedeo II, imitato ed innestato in Francia. ottant'anni dappoi, da quel possente ordinatore che fu Napoleone I. In questo il Re ebbe cooperatori e consiglieri principali il conte Pensabene e Francesco d'Aguirre con lui dalla Sicilia venuti; il d'Agnirre specialmente vi adoperò collo zelo instançabile, onde avea dato seguo nelle disputazioni pel tribunale della Monarchia. Per altro le Costituzioni del 1729 fureno riformato dal solo Cametti, il quale fu deputato a presedere provvisionalmente il Magiatrato della Riforma; e a lui è dovuto il merito di aver fatto laicale l'insegnamento, e di avergli data unità d'indirizzo e di governo (1). I Padri Gosurti, contra i quali andavano principalmente a parare le soprascritte innovazioni, ne menarono acalpore, tanto più quando fu loro ingiunto di mandare alle pubbliche scuole i convittori del Collegio dei Nobili da essi tenuto, e imposto l'obbligo di aloperare macatri laici per le ripetizioni; ma le loro rime-



<sup>(1)</sup> Non è per altro da lodarai nelle Costituzioni del 1729 la magrezza degli stipendi assegnati ai professori, tanto diversi dalla larghezza di nove ani i prima. P. e. a. prof. di medicina furono assegnate lire 1000, al prof. di chirurgia lire 600, al prof. di lingua greca lire 1700, al prof. di etoquenza lire 1200, al prof. di diritto civile lire 2000.

etranze furono indarno; ed essi erano memori di ciò che il Re avea fatto in Sicilia (1).

Alcuno non pensi che l'aver tolto di mano si chierici l'istruzione pigliasse origine da spiriti di filosofia irreligiosa; tanto era ciò aliene dalla mente del Re e de' suoi ministri, che quei regolamenti soprabbondano di prescrizioni minute intorno alle pratiche religiose, e che i vescovi non vi mossero querela contro. Lo Stato torbeva per sè la cura d'insegnare ai laici. escludendone la Chiesa, ma ai obbligava di far ceservare con esattissima dirigenza tutte le discipline di questa. Dove lo Stato à tutto e non hanno veri diritti nè gl'individui nè le corporazioni, niuno contenderà ai rettori l'esercizio di codesto monopolio, e neppure la Chiesa se ao risentirà meritamente, quando ella vegga e sappia che lo Stato riconosce con sincer.tà e adempie con zelo i precetti di lei. Ma in un governo libero, e là dove hanno cessato di voler essere una cosa sola la podestà civile e la ecclesiastica, sarebbe inglusto, sarebbe tirannico l'impedire l'onesta libertà d'imparare e d'insegnare.

Il Ke fondò pure la biblioteca dell'Università, aggiungendo ai pochi libri che prima vi erano, dieci mila volumi della privata sua libreria.

III. Manca al regno di Vittorio Amedeo II l'ornamento delle bel e arti, quantunque il Re abbia dato qualche favore all'Accademia di Pittura fondata dalla Reggente Giovanna Battista alla madre; o non fu bastevole il patrocinio, o fu ingrato il terreno piomontese. La sola architettura per opera di Filippo Juvara venuto di Sicula col re, lasciò nobili memorie

Capacer Il primer Re de Casa Saraja.

<sup>(1)</sup> Nel 1729 per togliere chente a al Collegio dei Nobili, riordino l'Accadema militure. Già nel 1720 avea fondato l'insegnamento teologico sulla dottama di S. Tombiaso e nominati profesiori avversi al Mohinsmo ed alla fiolia d'ingenios.

L pou be at grown nostre tiense in magnor pregio la conservazione delle il it che carte, non sara fuer di la go il ricadare che nel 1721 ordino una generale ispezio ie degli Archivi episcopali e abbaziali, di cul militano alcune relazioni. E, disputand si oggi degli opori necadomici che si conferiscono il sesso gentue, notero pare che addi 21 novembre del 1714, la figlia del cavaliere Limello da Cherasco, da quat tora et amit, in S. Puolo tera fasilica Magriziani, citese non so quante ten te dogiche " con nolta soddisfazione (afferma il diarista Solen) di "tutti gi intervenienti per dello offetto essendovi anche concorso gran quantita si cavi laria e came ".

in quel tempo. Sopra i disegni di quell'ardimentose e fecondo ingegno, che ebbe premi e onori, furone costrutti Superga e Stupingi, le chiese di S. Filippo (1) e di S. Cristina, la facciata e lo ecalone etupendo del Palazzo Madama. Torino che per opera di Cristina e di Carlo Emanuele II si era ammodernata con quella simmetria che al presente si vede, continuò ad abbellirai e si ampliò sotto Vittorio Amedeo II. I viaggiatori forestieri già vi notavano nei cittadini certa diffusa agiatezza. Era molta la severità dei costumi, quantunque un cronista contemporaneo lamentasse che le donne vestivano troppo alla libera (2).

La citta avea per altro aspetto quasi di cittadella, tanto rigida disciplina vi regnava. Chiudevansi a notte le porte, nè si aprivano a chicchessia. Di notte niuno potea uscire, se non col lanternino in mano. Deserte le vie dopo le nove di sera, e risuonanti soltanto del misurato passo delle pattuglie.

Vittorio Amedeo non trasando nella pace le milizie che debbono essere principal cura del Principa Parfazionò i reggimenti provinciali, e muni di fortezze la catena delle Alpi. Quanto ai modi del governo intestino, già dicemmo che erano duri ed assoluti. Il bene e il male del suo regno a lui solo va imputato, perchè non i ministri, non i favoriti ebbero il maneggio dello Stato, ma intero il tenne egli solo. Non tollerava contradditori, pur valendosi del consiglio dei migliori (3). Grando perspicacia ebbe nel conoscere gli uomini, come lo attestano il Groppello, il Mellarede, il Priero, il Bogino, il Caisotti e l'Ormea da lui esaltati Ai quali è da aggiungere il cavaliere Ossorio, giovine paggio venuto con lui di Sicilia e da lui fazionato alla politica (4) Il regno di Carlo Emanuele III.

"gli ordini ...
(i) li cav. Ossorio fu ambasciatore in Olanda, Inghilterra e Spagna, quindi ministro per gli uffari esteri di Cario Emanuele III.



<sup>(1)</sup> La cupola di S. Filippo dilegnata dai P. Guariai era rignata nel 1714.

<sup>(2)</sup> Sourn, Giornate ditte com notabili. Mr. della Bibl. del Re.
(3) Il ministro Mellarede servieva al vicere di Sardegna barone di S. Remigio che cercava di giastificare alcane ano opinioni già disapprovate dal Re. Prego V. E. di permettermi d. dirle intorno alle sue proteste che esse non hanno adito presso un sovrano così illuminato come il nostro, e che non vi è altro da fare se non che eseguime.

così saggio e prospero, forì mediante l'opera di questi nomini educati alla scuola di Vittorio Amedeo II.

IV. Dopo il trattato di Utrecht, ricordevole dei raggiri orditi in Torino negli anni anteriori, introdusce il regolamento veneziano riguardo agli ambasciatori esteri, al quale già si erano informati gli ordini dati nel 1699 dopo l'arrivo del conte di Briord. Nessuno potea visitarli, eccetto i ministri di Stato, i cavalieri dell'Annunziata, i primi Gentiluomini di Camera, i Generali e gu l'ffiziali che avessero grado di Colonzello. Le loro visite non erano tuttavia permesso, se non all'arrivo del ministro estero, nelle feste patalizie o nelle pasquali (1). Gli ambasciadori, e quei medesim, che gli erano avversi, esaltavano nei loro spacci la priidenza e l'acuta sagacia del re. Negli ultimi anni del regno trattò con molta dimestichezza e quasi paterna affezione il giovane sig di Blondel, incaricato d'affari francese, il quale scrisse poi intorno a lui alcune Memorie ora pubblicate (2).

Era accostevole a tutti e curante dei bisogni popolari. Assegnato nello spendere, propagò fra il popolo l'amora del risparmio e del lavoro, solendo egli dire che povero è solamente chi non lavora. Benigno coi piccoli, faceva tremare i grandi che molto più il temevano che pon l'amassero, e po ridusse a segno l'oltracotanza cresciuta sopra modo durante la reggenza di Cristina; volevali soggetti, non superiori alle leggi, onde soleva dire che se v'erano patiboli e galere per ia plebe, tenes cittadelle e mannaie pei nobili (3). Fra i molti esempi della sua inflessibilità rimase celebre la sentenza pronunciata contra il conte di Sales suo fratello naturale. Resosi reo di concussione col violare per danaro le leggi di sanita in Savoja, di cui era Governatore, mentre stavasi in timore

\* manmaie per nobili ...

Google

<sup>(1)</sup> Blosbill Anectotes, etc.

<sup>(2)</sup> Quelle che abbiama gia più valte criste e sono inserte nella

Mucellanen di Storia dal ana. Torino, 1871
(3) Il Borghese di R voli scrive "Amante della nobiltà ma protettor" della plebe contro le prepotenze dei grandi, nell'ano delle quali m

<sup>·</sup> fictive contro gli autori, non colendo mai permettere che alcun grande abusana de la sua autorità contre i rudditi, allegando sevente che teneva patiboli e galere per i plebei, ugualmente che cittadolle e

della peste, fu condannato nel capo Sottrattosi colla fuga all'estremo supplizio, i suoi beni furono confiscati, e multato di mille acudi chi gli mandasse sussidii. Morì povero a Bologna (1) L'Intendente generale Riccardi complice del conte ebbe pari condanna, ma il re gli commutò la pena, confinandolo nel comune di Briga, dopo avergli tolto la croce di cavaliere Mauriziano, di cui era fregiato. Altri esempi di severità diede contro il principe di Carignano e il presidente Benso, di cui abbiamo già discorso.

Avvolto durante tutto il suo regno in controvers e di giurisdizione ecclesiastica, non tollero mai che per esse venisse manco il rispetto alla religione e a' suoi ministri. Sorvegliò e contenne : Gesuiti, dei quali conoscava l'umore inframmettente. Di un gesuita, stato per molti anni suo confessore, narrasi che, venuto in fine di vita, lo consigliasse di non prendere a direttore di coecienza altra persona del suo Ordine. dicendo che di ciò lo ammoniva in rimerito della benevolenza per così lungo tempo dimestratagli, e che non poteva dirgli altro, perche il giuramento gli chiudeva la bocca (2). Accetto la famosa bolla l'aigenitus, la fece chiudere in un cassone e proiba a chicchessia di parlare delle questioni che vi si attenevano. Non consent.va an teologi di azzuffarni trattando le materio di controversia che ardovano nella vicina Francia, bastandogli che il popolo avesse la fede del carbonaio, com'ei d.ceva, senza lambiccarsi il cervello in sottigliezzo e arz gogoli che turbano le coscienze e mettono a repentaglio la tranquillità pubblica. Voleva che i suoi sudditi professassero una religione qualuncho, perchè la religione sostenta l'auto-

(2) Cio fa narrata nella storia del secolo da Loigi XIV da, Voltaire, autorità non irrecusabile in tali materie, ma il fatto è registrato nelle Memorie del Blondel, il quade lo adi dada cocca stessa di Vittorio

Апсисо П.



<sup>(1)</sup> Il Commendatore l'iossasco suo amico pagò sa multa e gil mando mile se al. A proposito del conte di Sales narra il Blonde, quest'anedicto, Nel 1709 capitò a Torino un astrologo. Vittorio e suo frateilo, unito il gran parlare che se ne siceva, lo consultarono travestiti. L'astro ogo pronostico ni Duca che morrebbe prigione e di rabbia, al conte cae avret be la testa tagitata. Risero de la profezia. Il Blondel soggiunge que il re lascio figgire il conte di Sales per lar torto all'oroscopo.

rità del Sovrano, e cacciava dagli Stati suoi chi faceva professione di non professarne alcuna.

V. L'assoluto impero trascina gli uomini ad abusarne, a più, quando chi l'esercita, ha energia di volere e alto concetto di sà Di accessi di potere spesso macchiossi Vittorio Amedeo II, tutt'altro che liberale e tollerante. La polizia del Piemonte era arbitraria e minusiosa; nelle provincie commessa si governatori ed si comandanti muitari: in Torino. a fiance di queste stesse autorità, esisteva una Sovraintendenza generale di politica, istiturta sotto la reggenza di Giovanna Battista, alla quale nel 1724 Vittorio Amedeo aggiunge l'ufficio del Vicariato, anch'esso alle cese della polizia proposto, a tutti questi magistrati era norma unica il beneplacito e l'arbitrio; brutta tribolazione che fino ai giorni nostri durò. Il domestico tetto era spiato, il segreto delle lettere violato: talvolta, senza formalita di giudizio e senza nessun conosciuto motivo, uomini, o colpevoli o rei che si fossero, erano d'improvviso gettata nelle segrete del castello di Miclans in Savoja, në più se ne sapea notizia. Mentre promuoveva l'estruzione e chiamava di fuori nomini dotti e letterati, niuna onesta libertà di scrivere, di stampare e direi quasi d'opinare era concessa. Paurosa suonava la fama del governo piemontese a quei tempi (1). Il peggio fu che Vittorio Amedeo II non rispettò sempre la libertà dei tribunali, e ne preoccupò talune volte il giudizio con ammonizioni, regi bigliotti ed altri argomonti comiglianti. Già narrammo dei feudi demaniali; ora aggiungiamo caso più brutto ancora.

Si è detto che nel 1699 essendo la provincia del Mondovì infestata da squadre di malandrini, Vittorio Amedeo avea



<sup>(1)</sup> Il buon Muratori così scriveva al conte d'Aguirre che avez abban donato il Piemonte verso il 1728. Troppo è misterioso, troppo delicato, troppo agitato da tempeste il paese che cila ha abbandonato. Io non vi sarei stato un momento; chè l'uomo saggio non può trovarsi se non sempre scontento ii un paese, dove a incontrano tanti venti contrari e si sta continuamente in pericolo di cadere. Solamente il redersi impedico il commercio letterario e intercette le lettere, hasta per dare l'addio a quel cirlo e per correre ad altri paesi di libertà ... Passo di una lettera recata dal prof Vallauri nel terze volume della Storia delle Università dei Piemonie, già citata.

bandito pena di morte contra chi portasse armi senza araciale licenza. Rinverzicando di tanto in tanto il tristo seme dei facinorosi il lie inculcava di tempo in tempo la rigorosa applicazione o lla legge. Nel 1722 un tal Revello fiscale del Monastero di Vasco, colto con armi indosso fu preso e condotto nelle carceri di Torino. Il Re instava chiedendone severa ed esemplare condanna; e siccome il Senato dubitava cha il divieto del portar armi non si estendiese ai fiscali. perche uffiziali del Governo, et gli nignificò che non avea inteso di escluderli; badassero di non dare essi torta interpretazione al a legge, ora che ne aveano ricevuta autorevole interpretazione. Veggendo pendere ciò non ostante incerti i Senatori, replico i comandi. Na Lonorando magistrato stette saldo in cio che regulava giusto: la coscienza vinse i rispetti e l'imputato fu assolto. Alterossi fortemente il Re- sospese dall afazio di presidente del penato Leoni, l'Avvocato Generale Escale Pasta il relatore Mevner, e trasferi al Senato di Nizza il marchese Graneri, il quale diede la sua rinunzia; e il re lo confinò nella sua villa di Carpenetto. Il marchese ricevette l'annunzio del suo castigo, mentre vegliava al letto della mordie sua informa e in fin di vita Supplicò gli lasciassero charlere gli occhi alla morente. Il ministro dell'Interno Mellaredo risposa che cra mente del Ra unbidisso incontanente Graneri parti, e più non rivide la moglio. Stavasene egli in villa immerso nel delore quando un amico per indurlo a qualche non degna compos zione gli parlo del non mitigato sdegno del Ré e del mado di ricuperare la grazia sovrana A cui il Graneri rispose in questi sensi: \* Io ho tutto il rin-\* crescimento di vidor 5. Vi risentita per la sentenza ren-" duta, ma il nno dolore consiste nel conoscere che il Senato · avea ragione, e che non poten dipartirsi dal aun sentimento " senza lesione dell'onore e della coscienza ... Plutarco non avrebbe posto sul labbro degli antichi eroi più memorande parole. Il confino durò dal 1722 al 1725 (1).

<sup>(1)</sup> Maurizio Ignazio Graneri conte di Mercenasco e marchese Della Roche, benatore e gia Rendente in Roma, come abbiamo veduto a suo luego, mom nel 1,40. Il casato Graneri si estime nel 1805. L'ultuna

La patria magistratura per interezza e dignità di costume e di propositi fu sempre veneranda al popolo piemontese; mostrossi sampre gelosa custode delle sue prerogative, e seppe resistere ai Principi, quando per errore o debolezza di consiglio si discostavano dal retto sentiero nelle coso della giustizia. La illustrareno nomini di profenda dettrina e di sincero giudizio, e fra tutte le discipline scientifiche la giurisprudenza. fu quella che non decadde mai al tutto in basso etste. Pagò anch'essa la magistratura nostra tributo al comuni deliramenti del tempo in materia di superstizione; e sotto il regno di V.ttorio Amedeo II ci abbattiamo in processi e condanne molte per sortilegi e incantagioni. Nel 1710 un Bocalaro da Caselle fu attanagliato e poi giustiziato per aver fatto una status di cera coll'intento di procurar la morte del Duca. Un marchese Risaja, papoletano, nel 1716 è chiuso nel castello di Miolans per arti magiche. Nel 1718 un canonico Duret d'Entrement fu condannate a morte dal Senate di Savoja per avere con incentesimi cercat: tesori nascosti, un Francesco Frevlino accusò sè atesso ed altri di mahe fatte a danno del principe di Piemonte; chiuso in Miolana acciocche se ne perdesse la memoria, e pervenuto in fin di vita, dichiarò che i pretesi sortilegi erano invenzioni sue, mosso dalla aperanza. di ottenere impiego. In Miolane fu pure chiuso un panieraioricerco dalla Inquisizione per imputazione di aver rubato un'ostia consacrata col fine di servirsene in sortilegi. Nel 1723 il conte Dupleos fu decapitato in Aosta per incantagioni da lui fatte coll'intento di tor di vita sua moglie (1) Nonai accagioni di troppo grossa barbarie il Piemonte per siffatte credulità; sovvengaci che di quei tempi nella vicina Francia. ardevano i roghi della Voisia e della Vigoureux (2).

 Cimanio, Origine e progresso delle instituzioni della Monarchia di Savoja, vol. II.

Aucendente sposò il conte Giuseppe Gerbaix di Sonnex e ne' suoi figli trapasso il grandiolo palazzo traneri in via Bogino.

<sup>.2)</sup> Nel giornale del Solem trovasi sotto la data del 30 di settembre 1717 il seguente ricordo che dimestra quale fosse presso di noi il mistero dei giudini in quei tempe: "Si è fatta morire detto giorno la Unitar na Cuore qual era stata condonnata ad essere abrugiata viva, ma S. M. gli ha fatta la grazia circa all'essere abrugiata viva; e sotto

VI. Fu Vittorio Amedeo II accusato di poca gratitudine verso quelli fra i suoi ministri e servitori dello Stato die più gli ai erane mostrati devoti. Questo è di vero percato a multi principi comune, i quali auglione facilmente diguenticare i servigi, e non hanno usanza di essere tenaci megli affetti Ma non veggo, se ne togli quella sua eccessiva esbitezza di modi, fetto alcuno che previ l'imputazione, e per contro abbondano documenti in contrario, e lo conformano i rapidi avanzamenti dell'abate della Tour, del Groppello, dello Zoppi. del Carrotti, del Begino, del Mellarede, dell'Ormon e di altri Si registrano come vittime degli accordi con Roma nel 1727 i duo Siciliani Pensabene e d'Aguirre e il piemontene cente Radicati. Ma quanto si due prum l'asserte è al tutto deslituite di fondamento. Il presidente Pensabene fu per l'ete avanzata ecilocato a onorato ripose col titolo di Ministro di Stato un anno dopo la stipulamone del Cencordato, () d'A guirre abbandone volontariamente il servizio del Re per tranferirai in Lombardia, dove l'imperatore Carlo VI le imniego nell'opera del censimento con maggior provvigione di quolla che gli era in Torino assegnata. A questa deliberazione, oltre al detto motivo, lo industero certa dissidii serti tra lui e il Caisotti circa all'ordinamente universitario, e fors'ance il lesiderio di servire il presente Sovrano dell'isola sua nativa. La questione remana non vi obbe punto che fare (1).

gli due ottobre è stata pure fatta morire la Clara Maria Poissa con cartello avanti il atomoco che diceva le formali parole per columne neve el secretifi. non assendon però mai potuto capere da persona alcuni il dentto commesso da dette due donne ". Souna, Gernale delle cese notabili dal 1622 al 1726 Ma. de la Biblisteca del Re

(1) Il prof Vallauri nella con Storia della Umocratà del Pienente, seprima la riferita centenza intorno al Penesbano ed al d'Aguirre, attribuendo il ripone del primo e la parterna dell'altro all'occari troppo accommente adoparati nello quistioni della Sicila, a conchiude " ele desso des due Sicilanii non fome altro che una consequenza delle condimente esprete imposte della Corte de Roma nella siguilazione del Concordata formativa al una como primo; a atmenti una di gualla condiscendenze che non di rado e concertore se messi di conciliazione fra i patenti, (vol. Ill. pig "i") L'espregio professore non conferta per altre non alcuna autorità la con affermazione o indizzione. Io ho letto per intiere il cartaggio del marchore d'Ormes, dove trovanzi i più minuti particolari di ciù che si feco e si pino di fare dirante le due una ambancierio a Roma, e non vi he rinvenute conno di lagranza della Curia contra i Siciliani

Quanto al Radicati, si vanta egli stesso di essere stato immolato, ma non afferma di essere atato oncrato dell'amicizia del Re nè di aver servito lo Stato. Alberto Radicati conte di Passerano e di Cocconato da Casale stava fra i più caldi zclatori della indipendenza dello Stato contro le usurpazioni e gl'ingerimenti papali: e in queste ides erasi così infervorato che, trapassando il giusto segno, diniegava non solo ogni primazia spirituale al Pontefice sovra gli altri vescovi ma reputava la gerarchia ecclesiastica un corrompimento della dottrina evangelica, e non si faceva scrupolo di ridersi di quei misteri della religione che traccendono l'umano intendimento, e innanzi ai quali, se il credente si prestra aderando, il savio B'inchina rispettoso. Questo era più che bastevole a farlo trattare di miscredente e di ateo, e ricercare dalla Inquisizione. Se non che il fiero tribunale essendo senza nervi e senza artigli, il Radicati tre volte citato non compariva, e condanuato in contumacia ad essere bruciato vivo, passeggiava le vie di Torino senza timore del fuoco, sermonando con nuovo ardore contra gli abusi sacerdotali.

VII Vittorio Amedeo, desiderando verisimilmente di saggiare l'uomo ed investigarne gli umori, il fece un giorno
chiamare a Palazzo. Il conte Radicati non sapendo che cosa
il Re si volesse da lui, ci va non ben tranquillo dell'animo;
entra nell'anticamera del piccolo appartamento, e vi scorge
il Grando Inquisitore e il Procuratore Fiscale, quale suimo
fosse il sno, l'indovini il lettore. Fece per altro buon viso al
duro caso, e stava spiando la fisonomia de suoi vicini, quando
il cameriere del Re gli annunziò che S. M. chiedeva di lin.
Vittorio lo accolse affabilmente e lo ammonì che possenti
nemici lo adocchiavano e necusavanlo di ateiamo; per la qual
cosa procedesse quinci innanzi nelle parole più temperato;
saporghi del resto grado dello zelo suo per i diritti della

dinoranti in Torino Del revio il De Guornatie, il Mellarede, la Zoppi 1 Oranea o tutta in magistratura piemontesa, per quel che il lettera ha gia vel to e vidra meglio fra poto, propugnavano i diretti della Corona con fervore ann minore di quello mostrato per la Sierha dai due dotti giarceonsalti.



Corena, Comprese il Radicati che l'accusa movea dal Padre Inquisitore, e rispose che se il Re approvava la sua condotta, egli diapregiava le dicerie dei tristi; ma che se il Re la biaarmaya, avrebbe taciuto. Vittorio lo certificò della protezione sua e gli disse di ritornare il giorno appresso alla stess'ora, Il domani il Re gli chiese se conoscesse ben addentro i dintti dei Re e della Chiesa. Alberto rispose modestamente che ne avea fatto atudio indefesso da parecchi anni, soggiungendo che se tutti li conoscessero alla sua guisa, nun principe riconoscerebbe nello Stato altra podestà fuori della sua propria. — Ma che cosa diventerebb e la l'autorità della Chiesa. se i Principi adottamero questa massima? domando Vittorio. - Macata, diventerebbe una chimera, com'ell'è veramente, riprese Alberto. — Conosceto voi tutto il peso delle vostre parole, trattando come chimera quell'autorità che i Papi hanno da Dio? - Lo conosco, e sono così convinte del mio detto che potrei provare a V. M. che codesta autorità non solo non vieno da Dio, mu che ellu è contrara al Vangelo. — Ma, interruppe Vittorie, diminuendo quest'autorità non si correrebb'egh il zisico di turbare la tranquillita pubblica? Il Radicati rispose che non lo credeva, quando un principe saggio e pari a Vittorio pigliasse l'impresa: addusse l'esempio del Schate de Venezia che pose freno alle esorbitanzo clericali, non cetante i dispareri che sogliono agitare le assemblee; a lui che doven solamente consultare la proprie volontà, cotornerebbe più agevole d'assai. Il Re gli diede commisto; ma pochi giorni dopo il fece muovamente chiamare a sè e gli disse: le ragioni udite, avero fatta impressione sull'animo suo: ma per andarne pienamente convinto bisognarghene altre più efficaci e conchindenti: le mettesse in carta, affinche potesse con materità pesario, badasse sopra tutto di provare quanto fosse per allegare.

Il conte Radicati già avea cominciate il eue libro, quando odorò che si trattava d'accordo fra Torino e Roma; credettesi a un mal passo, il re non lo accoglieva più in pubblico colla benevolenza consueta, non otteneva più udienze private: già: preti e i frati, secondochè ei narra, piapigliavano essere vicino il giorno di lor vendette; e gli parve che i personaggi



di più autorità in Corte stessero con lui in sussiego; breve, accendendoglisi la fantasia, stimò per suo meglio di cansar la tempesta, e rifuggissi in Inghilterra. Qualche tempo dopo il marchese di Aix, m.m.stro del re a Londra, gli fece sapere che avea avuto il torto di abbandonare così i. Piemonte, che la sua era stata una vana tremerella e che il re gli era sempre largo del suo patrocinio. Pensò allora di rimpatriare, ma gli gianse ordine di soprastare, finchè non avesse comunicato al Re il libro che avea scritto, e di cui si faceva un gran parlare, Alberto Radicati terminà i auoi Discorsi, e li mando in diligenza a Torino. Alcun tempo dopo seppe di essere caduto in piena disgrazia; il marchese d'Aix gli significò che non poten più aver commercio con lui, e che S. M. maravigliavasi che avesse osato mandarlo uno scritto di tal fatta. Intanto essendo egli partito dai Regi Stati senza il gradimento sovrano, per vigore delle RR. Costituzioni ebbe, come nobile, i beni confiscati (1).

VIII. Il libro del Radicati è dettato con brio, e vi spira per entro un'acrimonia molto viva contro il cattolicismo, nel che fu antecessore della scuola francese degli enciclopedisti Astieggia non solo la temporale, ma a tresì la spirituale autorità del pontificato, e idoleggia come modello dei principati l'opera di Enrico VIII d'Inghilterra e dello Czar moscovita. Ai principi che vogliono imitarli porge due avvertimenti: mestrarsi oltremodo zelanti della religione per ingannare il popolo e averlo consenziente nella lotta contro gli ecclesiastici; non toccare il dogma, perchè cio offenderebbe gli altri sovrani. A benefizio dello Stato ed a riformare le relazioni della Chiesa col potere civile propone in ultimo alcune provvisioni che sono il fine pratico dell'opera (2).



<sup>(1)</sup> Bronuxt, Minoires, etc. Il itadicati, dice per contro che la confisca fu conseguraza della scatenza dell'Impuisiza ne, e soggiunge che il testo de suoi Discorsa trasmerso al Re servi di prova nel processo. La prima asserzione è al tutto erronea, l'altra porta in sè stessa la confutazione aven lo il Badicati stesso detto poc anzi che la condanna era gia stata per tre volte promuziala.

per tre volté promuzzala.

(2) Recued de pieces curienses sur les matures les plus interessantes par Albert Rodicats comie de l'isseran. Rottendam 1156 beco le dodic, sue proposte. L'il principe abbin libera la colluzione degl. Arcivescovadi,

Que te sur proposte non ormano por la magne per a moderate, ma i velone del muso labro giacera justema a esponazione teoretica e nella formata deil dettato l'un i atta l'animevol e lontane della genevità di discreto della nessia comania. L'esule pionontone mi gioria siscondo de l'inversa Amedee il adotto conque dello muso proposta, togissio l'eticazione di fresulti, vietando i legenti mile musi mete sotteparendo a bem ecclosiastim nila tanno, mederasde la muson ta dell'asso e frenando ali Inquisizione i acordinami del pet re Ma il vaste gli è dalla menologia contraddette per le cuertizato ciò che in riferace all'innegnamento, le atre protesti anni erana acternori per tempo ni collequii del conte l'edicati col re e si dodici suoi Disegnat.

I secondo I and "urrecchie per disporne a suo grade accondo l'assanza d-i re di Francia, Noman, moltre tutti i Provinc ali, Prefetti e Superion at the first out the control of the termint stal'ilmente il numero dei frutt, proti, gecuiti e religiosi di cuncun ordine, monastero, collegio o cam neclematica, III. Incamen titt i vice le ristte de le itiené é degli ned ni religioni e a a ni elero provvigioni sufficienti. IV. Vieti ni sudditi di far donazioni d moult o diminout afte chiese e alle carporamoni religiose. V. V et ai gesuti e ai frati di ogni colore l'integnare pubblicamente o priva tamente, e stabi isca scuole inicali nello città o nei villaggi. VI. Probisca al clero di neevere intercede per la celebrazione delle messe e pun ses come simpunco chi accetta danne. VII. Ponioca somo ribelli i contesson a gli ecclessatici che anacitano nei pententi o noi fedebentimenti di ocio contro il Seviano. VIII. Abolisca la immunità dell'assignable Chiese a favore dei malfatton e l'impadronietà delle terre del Para che si trevassero inchiuse nello Stato. Qui il lladicati a ludera speciamente si fendi pontifica del Piemonte. IX. Abeliaca il Tribunace della Inquisiziona X. Abeliaca le confintera te del Rosario, del si suo Carmelo, de la centuria di S. Agostino, del cordone di S. Francesco, dello Spirito Santo, ces. XI. I immunica il numero delle faste conservando solo le domeniche, la Pasqua, il Natale, il person di dell'anno e il giorno della nativita di Maria Vergine per distinguere i cattolici dai protestant: XII Distribuisca i beni del siero alla mebilia e si comuni dello biate, e mecome questa beni che era non sono mitoposti a francia, vi sareb sero soggettati trapassando sa maso at laici, alleggarisca la regrane dell'aumenta e prevente le pubbliche graveme

Lautere consiglia che prima d'intraprendere queste riferme il principe fondi l'Inversità e i mesquamento lucale, toghende ni genrit la intrazione della giorentia; étampi un'intramene per imiegare al popole la distinzione fra l'autorità apertante e la temperate, e sparga le opera di Pasto Sarpi. L'opera è dedienta a Carlo III re delle Das Sicilia, che il Richesti spera diventi aignere di tutta Italia e la rifaccia namene, perciò gli offre mecolti quei penneri che gli passon conduceveli a tal-

line

## CAPITOLO XXIII.

## I concordati con Roma.

I. Dobbiamo ora far ritorno alle controversio ecclesiastiche, inamabile tema, dove troppo spesso intoppa la nostra narrazione. Ma facendoci a riferire i negoziati del marchese d'Ormea, ci si apre più dolce cammino, imperocchè non più l'immansueto Clementa XI, non più i furori dei consigleri suoi ma il pio e mite Benedetto XIII e il dotto e saggio Lambertini daranno argomento alle pagine nostre; per essi, a dispetto dei tristi che faranno l'estremo di lor possa, vedrassi cessare fra la Chiesa e lo Stato quel funesto conflitto, che per colpa di un altro pontefice doves poi troppo presto rinascere.

Dopo la occupazione delle terre abbaziali di S. Benigno a auo luogo raccontata, non aveano avuto fine fra Roma e Toripo le lamentanze, le bozze di accordi, i brevi comminatorii, e le repliche dei magistrati. Il marchese di Priero durante la sua legazione avendo in nome di Giuseppe I interposti i suoi uffici in pro' delle coso nostre, Vittorio Amedeo mandò nel 1710 il conte De Gubernatis a Roma. Era il conte di modi piuttosto alteri, o diffidava assai delle arti curiali, di cui avea avuto saggio nell'anteriore sua ambasciata sotto il pontificato d'Innocenzo XII, oltrechè le sue istruzioni gl'impenevano di star sul tirato, e di non imitare la corriva condiscendenza del commissario imperialo. Presentò un nuovo disegno orniato su quello dell'avvocato Sard n., in cui per altro più non obbligavasi il Duca di dover revocare, contemporaneumente al concordato, gli editti dalla S Sede condannati Ma Clemente XI, pieno del suo trionfo sopra Giuseppe I, non ne volte sapere,



onde il conte De Gubernatus partissene di Roma nel febbraio del 1711 pubblicando un manifesto, dove, esposte le pretensioni della Curia, revocava come non avvenuta qualunque concessione che nel corso del negoziato si fosse fatta per aixor di concordia.

La pace di Utrecht e le dispute d. Sicula fecero per alcun tempo posare le premoutesi contenzioni. Se non che il re Vittorio, stancheggiato dalle incessanti suritture che pervenivano da Roma a turbar le coscienze dei fedeli e ad oltraggio dell'autor la civile, avendo finalmente nel 1719 con decreto senatorio prescritta la cautela dell'Exequelur per le provvisioni estere, Clemente XI protesto con un breve pieno di minacco: il cho nulladimeno non impodi che nelle atasso anno si ripighassero ragionamenti d'accordo, dapprima in Roma fra il cardinale Alessandro Albani, n pote del posteños, e un sostro agente, por a Vienna fra lo atesso cardinale che cola si era trasferito, e il marcheso di Breglio regio inviato presso l'imperatore; ma essendo in questa morto Clemente XI, la pratica rimase sospesa. Per meszo del conte di Bauzone, figlio del De Gubernatis, si prese di bel nuovo a trattare sotto Innocenso XIII (Conti), aucceduto a Clemente, e la morte di Inaccenzo nuovamento impedi che si venisse a conclusione.

Il Correva l'anno 1724 quando fu innalizato alla cattedra di S. Pietro, il cardinale Orsiai, arcivescovo di Benevento, il quale assunse il nome di Benedetto XIII. Questo dotto e buon pentefice era stato negli anni trascorsi assai sollecito delle ecclesinatiche prerogative, e ne avea dato prove così nel sue arcivescovado, come nell'approvare la violenta condotta di Clements M. O gli anni avessergl, calmati i bollori primieri, o l'esperienza mostratogli come poco approdassero ogginai i modi risentiti nel governo della cattolicità, non appena prese il reggimento della Chiesa rivolsa l'amme a rappacificare la S Sede coi Principi; ed avuta contezza dello stato in cui versavano i negoziati col Piemente sotto il suo predecemere, spech acgretamente a Torino nel settembre dal 1724 il padre Tommaso da Spoleto, Minor osservanto riformato, con intrazioni da rimettorsi al ita, riguardanti all'aggiustamento di tutti i capi controversi



A quelli già descritti, un altro erasene aggiunto pertinente alla Sardegna. La S. Sede pretendeva la sovranità dell'isola, d. cui Bonifacio VIII avea conceduta l'investitura ai reali di Aragona con espressa condizione che dalla Corona aragonese non dovesso mai essere separata. Ora essendosi estinta la linea dei sovrani investiti. Il pontefice affermava che la Sardezna era. ritornata in potestà della Chiesa, e perciò ricusava di riconoscerne Vittorio Amedeo in re legittimo, finchè da Roma non avesse ottenuta l'investitura e non si fosse derogato alla clausola dell'unione perpetua delle corone di Sardegna e di Aragona. Conseguentemente ricusava pure di nominere sulla proposta del re ai benefizi vacanti, sebbene le diocesi erano tutte quante deserte dei loro Pastori Il trattato del conte di Bauzone con Innocenzo XIII erasi aggirato appunto intorno alle difficoltà della Sardegna, e il P. Tommaso recava proposte su questo punto e su quelli più ardui dei benefizi, della immunità e dei feudi, le quali proposte, se non erano un gran fatto per sè stesse, meritavano di essere con premura prosegute, e perchè dal papa stesso procedenti, e per le ottime inclinazioni da Benedetto manufestate.

Desiderava il Re di venire a composizione colla S. Sede, perchè i dissidii fra lo Stato e la Chiesa non approdano nè alla civile, nè alla religiosa podestà; desideravalo per tranquillare la coscienza timorate che non sogliono far distinzione fra le materie disciplinari e le dogmatiche, fra le temporali pretendenza del sacerdozio e la spirituale sua indipendenza; desideravalo infine per cessare lo sconcio delle sedi episcopali vacanti nello Stato già da molti anni. Ma nello stesso tempo premevangli i diritti del principato con nobile perseveranza propugnati durante un trentennio, e per niuna con-Aderazione era disposto a lasciarli calcare. Conoscendo la durezza e la tenacita de la Corte romana, conoscendo l'inasprimento di molti Cardinali, non accolse grande speranza che la nuova trattativa fossa per avere miglior esito delle antecedenti se pure il degno pontefice non avesse il coraggio di sottrarsi al giogo delle Congregazioni, troncando così i raggiri delle fazioni. Certificato poi dal P. Tommaso che Benedetto XIII deplorava quant'altri mai le contese, e che era studiosissimo

di pace per convinzione religiosa, dopo di aver data rispora scritta alle proposizioni sottopostegli dal confidente del postefice, giudicò di dover mandare a Roma una persona che, shile a valersi della propizia occasione, recassesi in mano il negoristo con destrezza a perspicacia uguale a quella degli asversari. La scella del re cadde sul marchese d'Ormes allora fienerale delle finanze, il quale per altro non doven presentari pubblicamente in Roma, se non dope di aver conosciute megli le veraci intenzioni del papa Com'ebbe sicuri indizi di favorevole accoglicaza, Ormes si accines alla commessagli impresse nei tre anni della sua legazione apparvero l'eccollenza del suo ingegno, e la engacia sua piuttosto naica che rara.

III. Benedetto XIII educato nel chiostre, come quegli che in gioventia era entrato nell'ordine dei Domenicani, per cui conservava tuttora grande tenerezza, era già molto insanzi negli anni, e mostravani delle mondano faccendo e de l'arte di reggere gli Stati mesperto; onde la somma delle cose civili governavam dai prelati suoi domestici, gente avida di danano cupida di salire; della politica amministrazione punto non er brigava; del bono della religione selantimizzo, tutto si cra consacrato al ecclesiastico reggimento. Avrebbe voluto fate de se e liberarsi dalle lungagne in cui si avviluppe la carcettera di Roma, ma trimdo ed incarto era, paventava il Sacre Collegio, e le rimostranzo di un cardinale avease virtù, enon di fargli mutar risoluzione, di soprattenerio dall'effettiamento del meglio fermati concetti. Teneva la segreteris d Stato il cardinale Paolucci, pertinace custode delle tradizioni di Clemente M, essendo stato sotto quel pontefice nello stasse grado costituto. Il marchese d'Ormes ben s'avvide quele autoppo avrol-be trovato in lui, e di quale aiuto sarebbe state agli avversari moi la debolezza del pontefica.

Numerosi erano questi nel Sacro Collegio. Capitanavali il Corradini, cardinal Datario, che per più di vent'anni avea battegli ato contro il Piemonte, e durante le acchiane contese eraspia che mai invelenita contro il re Vittorio. Gli facenzo corteggio i cardinali Ottoboni e Imperiali, il prelato Merlini mipote del Paolucci, e la turba dei carialisti, e in queste fiamme soffavano al una prelati piemontesi, per insania di zelo autori che

mi perpetuassero le lotte ecclesiastiche nella lor patria. Fra costoro diede tristo spettacolo monsignor Radicati vescovo di Casale, già da parecchi anni in lotta col governo per questioni di giurisdizione, il quale, informato che nuove trattativa si erano riappiccate, parti per Roma col proposito di attravorsare la via al ministro del re; colà strettosi in lega col Corradini e con sua parte, niun malo ufficio lasciò intentato per contrariare gli secordi.

Favorevoli alla Sardegna altri non v'erano che il cardinale Alessandro Albani, quegli che avea in ultimo trattato col marchese di Breglio a Vienna, e il cardinal Barberini; ma il primo per l'ancora giovane età non godeva credito sodo, e l'altro procedeva con circospezione ne'snoi uffici.

Per queste ragioni il marchese d'Ormea dovette cercare gli appoggi suoi fuori del consesso porporato, e li rinvenne appento in quei prelati domestici, in cui il papa riponca la aua fiducia. Primo fra questi era monsignor Coscia, napoletano, uomo che possedea intiera la grazia del papa, e che se ne valea por accumulare ricchezzo e vendere i favori sovrani Anelava egli alla perpera, onde il marchese destramente si profferì ad aiutario nel conseguire l'intento auc. Molta grazia aveano moltre presso Benedetto : due prelati Fini e Lercari, il prime assai versato nelle ecclesiastiche discipline, l'altro nelle cose di Stato; il marchese seppo fareali arrendevoli. Monaignor Lambertini, che fu poi papa Bonodetto XIV, per la emmente sua dottrina, l'amabilità dei modi e il conversare piacevole era in grande est mazione tenuto dal pontefice, che al auo consiglio volentieri si aderiva. Il Lambertini, tollerante e sollecito del riposo della Chiesa, come il provo nel suo pontificato, studiava a conciliazione ed opinava sempre per quei partiti che conducevano a rappacificare la S. Sece cogli Stati, laonde essendo di per sè stesso favoreggiativo di accordi, Ormea non ebbe che a confermarlo nella naturale sua inclinazione; nel che si valea eziandio dell'opera dell'abate Millo, segretario di monsignore, venuto a sua devozione. Parunente avea tirati a sua parte l'avvocato Sardini, e l'avvocato Pittomo, il primo assai frammettente in Corte, l'altro per la vaatita della scienza canonica considerato come l'oracolo di

Cantret, Il primo Re di Case Socoja.





Roma. Lo stesso confessore di Benedetto XIII prendeva cura degli interessi del marchese.

IV Di non poca utilità doveano essere all'inviato piemontoso gli uffizi dei prelati domestici, ma la leva del suo negoziato, l'argomento con cui dovea sforzare l'ammo del Santo Padro, erano glimtoressi religiosi. Graz parto delle sedi vescovili del Piemonte vacavano: vacava dopo la morte di monaignor Vibo, accaduta nel 1713, la stessa metropolitana di Torino, in Surdegna non si numerava pia un solo vescovo. E questa condizione di coso tutta doveasa riferire alle cetti nazioni della Dataria, la quale disconoscendo gli evidenti diritti del principe, gli contendeva la nominazione dei benefizi con tanti solenni Brevi pontificii confermata, e tentava con sotterfugi d'informare la regia prerigativa coll'imporre pensioni; di guisa che ad sateressi al tutto timporali non si peritavano i nemici di Casa bavo,a d'immolare gl'interessi della religione, e la salute dei fedeli orbati dei loro Pastor.. Rappresentava il marcheso che il suo principe era geloso della sovrana giurisdizione, ma che pessuno il vinceva in devozione alla Seura Apostolica e nello zelo per la cattolica fede; lui averla con ottune leggi tutelata; lui aver a nello Costituzioni del regno tanto oncrata. Le disputazioni teologiche che in nome di Giansenio laceravano la vicina Francia, erano bandite dal Ptemonte miana acrittura vi si pubblicava che gli animi infiammasse, e i Universita serbaya r goroso silenzio sulle dottrine più acerbe alla prinizzia pontificia. Ormea domandava che Benedetto XIII giudicasse nella puntà delle sue intenzieni la causa del suo agnora, e sovvenissegli coprattutto che ne andava di mezzo la religione. Questa considerazione scuoteva l'animo di Benedetto, e Ormea si affidava che avrebbe ogni altra sopravvinta,

Ne a lui, penetrat vo molto, fu lunga petra nascosto quanto profonda simulazione nel paese regnasse, e come abbondassero gli uomini venal; egli si conduceva come persona franca ed aperta, dimostrava con tutti una grande confidenza, e andava so leticandoli nelle parti deve pareano più sensitivi (Lettero del 25 maggio 1725); in pari tempo largheggiava ia promosec, e la munificenza del Re verso i fedeli suoi magnificava. Con



quest'arte entro in istretta dimestichezza con moneignore Coscia, il quale diventò lo strumento principale delle sue mire (Lettera del 9 giugno 1725). Fini e Lercari il servivano, e Lambertini lo sovveniva della sua riputazione e de' suoi consigli. I cardinali di Polignac e Cienfuegos, ambasciatori di Francia e d'Austria, si mostravano promurosi delle suo faccende e gli si profferivano, ma non si giovò nè dell'uno nè dell'altro, per non succitare rivalità fra di loro, e non contrarre obblighi colle Corone che rappresentavano.

Davasi a divedere delle religiose pratiche osservantisamo. e solendo il papa di buon mattino dir messa in una chiesa poco frequentata, ginocchione ei gli si parava dinanzi tutto assorto nella preghiera, un grosso rosatio snocciolando. Riusci accettissimo a Benedetto che lo intratteneva in lunghi colloquii e il s.curava che si sarebbero spianate le difficoltà, non ostante il malvolere degli avversari. Il marchese sapendo che il divoto pontefice pregiava assai le reliquie, massimamente chiuse in qualche bel reliquario, sugger va a S. M. di mandarne alcuna o della SS Sindone o del Beato Amedeo o di S. Francesco di Sales per farglieno presente nel giorno suo onomastico (Lettera del 9 marzo 1726). Il re mandò un reliquario con un pezzo de la carne di S. Francesco di Sales. di che il buon vecchio fu tutto lioto, e ringraziondo soggiungo che chiederel be al re un osso del Santo, quando fossero composte la controversia (Lettera del 11 maggio 1726).

V. Ma gia si era venuto in sul negoziare, il cardinal Paclucc. avea significato al marchese nella prima conferenza che
larticolo della Sardegna doven risolversi pel primo, perchisonza la ricognizione del re non si potenno terminar gli altri
affari. Orinea avengli risposto non curarsi guari della ricognizione, si bene promorghi a provvista delle chiese dell'isola
Alle proposizioni del palce Tommaso sulla Sardegna, Vittorio
Amedeo aven risposto che quanto alla questione del diritto
di sovranità preteso da la 5. Sede, si rimetteva all'arbitrato
delle quattro Potenzo che avenno sottoscritto il trattato di
cessione, e che erano mallevadrici del regno. E siccome
sopra i lienefizi la Dataria notava che le chiese dell'isoli
non crano patronate, ma indultiva e che a S. M. percur non

compresa negli indulti emanati in favore dei re di Aragona, non competeva il diritto di nomina, coni il re proponova che il papa dichiarasse che S. M., discendendo da Carlo V nella forma stessa di Filippo V, attualo re di Spagna, si dovea aunoverare fra i compresi nelle successioni di Aragona e di Sardogna, e che porciò non avendo bisogno d'investitura, lo stesso papa gli desse l'indulto conforme a quello che Gregorio XV avea conceduto a Filippo IV di Spagna.

Circa la clausola della unione della Corone di Aragona e di Sardegna il re proponeva che Benedetto o vi derogasse nel Breve stesso indultivo, ovvero che nel rimettere il Breve al Regio Ministro vi uniose una protesta preservativa delle addotte ragioni della Sedia Apostolica; nell'un caso o nell'altro il Segretario di Stato pontificio accettasse una controprotesta del ministro sardo preservativa dell'indipendenza del

regno, a ne seguasse ricevimento.

Nelle istruzioni poi date al marchese, riepilogando lo stato della questione, il re diceva: procedere le pretese della S Sede sulla Sardegna da un'investitura data da Bonifacio VIII al re Giacomo d'Aragona, della cui antenticità si potea dubitare; ma, pure ritenendola per vera, S. M. essere compreso fra gli investiti come discendente di Carlo V; confessarlo Roma, ma giacer la difficoltà nella soparazione della Sardegna dall'Aragona victata dalla bolla d'investitura; fare exiandio ostacolo il considerare che S. M. non era dei primi chiamati al a successione aragonese: volcre la Corte Pontificia derogare allo clausolo citate, dopo di che darobbe l'indulto per la nominazione ai vescovadi. Sopra di ciò il re dichiarava che in ordine al vincolo foudale nulla conchinderabbe senza l'intervento della Potenza acguatrici dalla Quadruplica alleanza: accetterabbe per altro tutti i mezzi termini conciliativi posaibili, e che a ciò tendevano le riferite proposte rimessa al padre Tommaso: scegliesse il papa fra di esse. Raccomandava. poi al marchese di trasmettere a Torono la minuta dei Brevi che si dovenno spedire per essere d'ligentemente comminati. non mostrasse soverchia promura per la ricognizione, acquecchè itoma non a, dessa a sperare di cavarae profitto negli altri punti; si diportaine in guisa che la caso di non risscità,

l'odiosità ricadesse sopra Roma ostinata nella caparbietà sua; raccoglicase prove acritte quante più potesse per informarae il pubblico occorrendo (1).

VL La ricognizione era combattuta non solo dai cardinali, ma altresì dalle repubbliche di Venezia e di Genova, le quali andavano mormorando non essere prudente il sollevare alla dignità regia un principe italiano. Benedetto XIII era da due scrupoli di coscienza trattenuto: non espeva menar buosa l'origine del dominio del Re sopra la Sardegna, perchè nel trattato della Quadruplico alleanza che avea operato il cambio della Sicilia, erano intervenuti due potentati eretici, cioè l'Inghilterra e l'Olanda: temeva poi di pregiudicare le ragioni della S. Sede non rinfrescando con atto solenne il diritto della sovranità pontificia sopra l'isola, Inoltre il S. Collegio e il papa stesso argomentavano che questo capitolo dovesse servire a rammollire copra le altre pendenze il ministro di Vittorio Amedeo. Ormea rispondeva al primo dubbio osservando che se l'intervento delle Potenze acattoliche fosse impedimento all'esecuzione dei trattati, nulla di rato e di fermo sussisterebbe in Europa, e che seguendo questa masnima, ove il Turco cedesse qualche paese a un principe criatiano e i sudd.ti si riducessero alla fede, non si potrebbero istituir vescovi presentati dal nuovo sovrano, perchè corrotta la fonte della sua signoria: ricordava poi che l'imperatore avea il possesso delle Due Sicilie e di Milano anche mercè il concerso di potentati eretici, e che Roma non solo non avea. alcuna contraria dimostrazione fatta, ma anzi derogato all'antica Bolla che vietava ad uno stesso covrano il possedimento del regno di Napoli e del ducato di Milano. Monsignore Lambertini internellato da Benedetto notava sorridendo che le Potenze eretiche concorrevano alla elezione dell'imperatore assai più che l'Inghilterra e l'Olanda non aveano contribuito alla cossione della Sardegua, e che i pontefici non vi avenno mai trovato che ridire. Poscia con gravità favel ando esponeva l'abbandono in cui giacevano le chiese sarde, e rammentava al papa che avrebbe dovuto renderne conto a Dio.

<sup>(1)</sup> Istrumone di S. M. del 7 di marzo 1725.

Quanto al diritto di sovranita della Chiesa sopra l'isola replicava il marchase che trent'otto pontefici antecessori di Benedetto non av ano mai in esa innanzi somighante pretesa e dodici re predecessori di S. M. non avenno mai fatto atto di dipendenza; e che, quantinopee l'isola faese trapassata dai re di Aragona in Casa d'Austria, e da questa in Casa Borbone. i pari aveano e conceduti indulti e stipulati Concordati co. nuov regultori. Le qua i ragioni udendo Benedetto protestava que avrebbe facilmente levate le difficolta, ma che i cardinali non gli asciavano requie, nominerebbe una Congregazione Ormea avea monito dal Re di non lasciarsi impelagare nelabiranto delle Congregazioni, percio ai oppose al penniero del papa, ma non gla riuser di vincerno gla scrupoli, avendo solamento ottenute replicate asseuranze che il parero dei congregat, sareble semplicemente consultivo, e che la finale ricoluzione se la riserverebbe egli stesso.

VII. La Congregazione lu composta dei cardinali Paolucei, Imperiali, Orighi, Alessandro Albani e del prelato Merlini. Dopo lunghi dibattimenti opino che si dovesse adottare lo spediente della protesta per parte del Re, purchè fosse non gia ostativa delle ragioni della S. Sede, ma soltanto preservativa di quello di S. M., e che la ricevuta che da Roma se ne doves spedire, fosse segnata non dal Segretario di Stato, ma soltanto da un semplice segretario di Camera. Voleva incitre che l'indulto per la nominazione dei vescovi fosse vitalizio e non perpetuo (Lettera del 10 agosto 1726).

Delle quali cese il marchese d'Ormea come ebbe notizia, rimestrò a Benedetto, se fossero e no fondate le sue diffidenze, e se gli avversari intendessero a concordia; la condizione di concedera vitalizio e non perpetuo l'indulto, renderla impossibile; essere quind, indarno il buon volere del pontefice, vane le speranze del Re, inutili gli aforzi di lui marchese

A questo adanque dopo più di un anno erasi pervenuto e commerava il marchese a disperare, quando per la morte de cardinal Paolucci, segretario di Stato, accaduta nel mese di giugno del 17.6, la cosa presera miglior piega. Anelava a suc redergli il Coscia da parecchi mesi creato cardinale ma non pote il suo desiderio essere soddisfatto; percocchè,

come napoletano e suddite dell'imperatore, la sua nomina era dagli altri potentati contraddetta. Allora egli fece cader la acelta sul prelato Lercari mastro di camera del papa e creatura sua: il prelato Fini, pure suo chente, ebbe l'uffizio dal Lercari lasciato vacante Così il Coscia non potendo avera per sè la Segreteria di State, coll'affidarla a persona a lui divota, otteneva sicurtà di comandare egli stesso seuza imputabilità e seuza le minute nois del ministero (Lettera del 15 giugno 1726). I cardinali si dobiero altamente che la suprema carica politica dello State fosse commessa a chi non era membro del S. Collegio, contrariamente al e consustudini romane, a crebbero per tal maniera i dispetti e le ire contro il pontefice, il quale accusavano, non che di essere un dappoco, di porre a repentaglio e la religione e la cattedra di S. Pietro.

VIII. Il cambiamento di ministero agevolò i trattati pendenti col Piemonte. Il Coscia assunto alla sacra porpora avea significato ad Ormes che avrebbe insegnato al Papa a farla da Papa, e che la sua promozione non sarebbe stata inutila alla Chiesa, perchè l'avrebbe riconciliata coi principi; ora, pervenuto al fastigio del potere, stava per confermar colle opere le parele. Fu rappresentate al pontefice che pei negoziati passati sotto Innocenzo XIII erasi già statuito che l'indulto sarebbe perpetuo; la qual cosa produsse ottima impressione nell'animo suo buono, ma timorato e rispettivo per natura. Deliberò quindi di conformarsi alle intenzioni del suo predecessore. Parea impertanto resolto ogni dubbio, allorché i cardinali avutone sentore, rappresentarone di bel nuovo al papa di non terminar questa, se non insieme colle altre controversio per tenere il re da più parti legato, e coel vantaggiare le condizioni della Chiesa negli altri accordi. Anzi il cardinale Imperiali disse apertamente ad Ormes che S. Santità farebbe prova della sua clemenza secondochè il re si mostrerebbe nelle altre materie arrendevole. Al che il ministro replico riciso non parlasse di clemenza, vocabolo che il S. Padre usava soltanto nelle provvisioni di Penitenzieria, il re sosteneva il suo diritto, e la corte di Roma s'ingannava a partito dandosi a credere che l'aggiustamento della Sardegna potesse

aver effetto sullo rimanent negoziazioni. Per altro le rappresentarze dei cardinali non furone vane; Benedetto prese a titubar nuovamento

Allora il marchise d'Ormea ebbe ricorso a monsignor Lambertini pregandolo di radero dalla mente del Papa le rinaacenti dubitazioni, poiche se piu s'induguasse con badare agli artifizi dei nemici della concordia, egli si sarebbe visto in necessità di tor commisto e ritornarsene a Torino, com la dignità del re suo signore richiedendo. Il prelato si condusse da Benedetto o prese a tasteggiarlo rallegrandosi con lui dell'essero le cose di Sardegna giunto a riva, la qual cosa recava un insigne benefizio alle chiese dell'isola. Il papa rispose che non avea altro in cuore che di venire al desiderato componimento, ma che i cardinali non gli davano tregua, maistendo che non ui definisse questo punto maino a che gli altri non fossero assodati. Al che il Lambertini prese a ragionare con calore contro somigliante partito, e così ben diese che Benedetto ammirato e convinto aclamò che egli parlava come un angelo e che avea ragione. Pochi giorni dopo ordino al prelato Fini, il quale rincalizava le ragioni del Lambertini, di ordinare col segretario dei Brevi l'indulte por la Sardegna. Il Papa firmò il Breve, il marchose d'Ormea rimise la protesta, il Lercari Segretario di Stato la ricevette. e fu convenuto di mantenerne il segreto insino al primo cone storo. Questo cobe luogo il 9 di dicembro 1726, nel qual giorno il Papa con acconcia allocuzione annunziò al Sacro Collegio la ricognizione del Re di Sardegna e notificò la concossione dell'Indulto. In quest occasione Ormes suggert al Redi presentare al Papa n segno di grazioso riconoscimento un qualche arredo di Chiesa, come ad esempio una croce, un calice d'oro o alcuni candelabri di argento. Avendo il Reannu to, fu commosso al confessore di Bonedetto di caplorare quale di questi oggetti maggiormente sarebbe gradite; e avendone ricavato che gli sarebbero stati cari sei candelieri d'argento simili a quelli che si vedono nella chiesa di S. Carlo de Milanesi, alti due pollici e più sopra la statura d'un nomo, Vittorio Amedeo li ordino tosto ad esperto artefice, e al candelabri aggiunge una croce da altare.

IX. Un primo successo faces dunque lieta la legazione del marchese d'Ormea; ma il nodo delle difficoltà stava nelle materio della immunità o doi benefizi, o questo procedevano stentatamento e nulla portendeva che dovessero dir bene. Întorno ai benefizi, ricorderă il lettore che disputavani se l'Indulto di Nicolò V importasse nel principe il diritto di nomina, e in caso affermativo, se questo diritto si estendesse al Piemonte o alla sola Savoja si restringesse; e nel primo supposto, se tutti gli stati del Piemonte comprendesse, o quelli solamente da Casa Savoja posseduti regnante il duca Lodovico, escluse perciò le diocesi di Asti, Saluzzo, Fossazo e Alba; alle quali ora, dopo il trattato del 1703, doveano aggiungers: 1 vescovadi di Casale, Acqui ed Alessandria, Trattavasi poi di determinare, se il Papa avosse diritto d'imporre pensioni sopra i benefizi, e se i frutti e gli spogli dei vacanti spettassero alla Camera apostolica, oppure al governo per usarno giusta il disposto dei sacri Canoni. Il Re avea risposto per mezzo del P. Tommaso che circa la nominazione si ceservasse l'Indulto di Nicolò V confermato ed ampliate da Innocenzo XII, e che per legittima conseguenza Roma non potesse gravare i benefizi di pensione alcuna: quanto all amministrazione dei vacanti, provvedesse l'Econoniato Regio, da lui institutto a somiglianza di ciò che asavasi nel Milanese. e giusta i antichissimo possesso che già ne avevano i magistrati del Re (Lettera 8 ottobre 1724). Nelle istruzioni date al marchese d'Ormes si ripetevano le stesse ingluazioni per la nomina e le ponsioni; rispetto si vacanti distingueva i frutti già percepiti dal governo de quelli avvenire: i primi cecere intenzione di S. M. di erogarli a benefizio apirituale dello Stato: gli altri dovevano dal governo amministrarsi e applicares a pro' delle chiese e dei vescovi successori, secondo il prescritto dei Sacri Canoni. Finalmente riguardo agli Spogli, valo a dire i frutti pendenti al tempo della morte del boneficiato, il re voleva che si osservassero gli antichi usi, e non si facesse novità, ma non intendeva far concordato interno a ciò, perocchè se S. M. non voleva per ora innovare, non intendeva neppore di vincolarsi apecificamente per l'avvenire (Lettera del 7 marzo 1725)



Il Papa nella prima udienza duse al marchese d'Ormea che so potesse trattaro con S M or ad es, in meno di mezziora spacierebre ogni cosa. Nell'articolo dei benefizi avrebbe largamento con placiuto a S. M.; per altro essendo la materia delicata, perche introduceva diminuzione nella giurisdizione della Catteura apostolica, giurisdizione che era suo debito di tramandare intatta al suo successore, consulterebbe una Congregazione di cardinali. Del che informato Vittorio Amedeo rimiovo ad Orinca l'ammonizione di non lasciarsi aggirare da artifiziate lusinghe, di cui Roma è maestra; di non sottometterat alle decisioni delle Congregazioni, e dichiarare senza più al Papa che non vi aderirebbe. Se mettessero in campo la pretesa de le pensioni, substamento si ponesso in viaggio per Torino; frattanto abbondasse in promesse, ai cardinale facesse brillare la speranza di essere creati protettori della corona di Sardegna, carreo da molti ambito; non si lasciasse tirare sui negoziati anteriormente corsi, essendo i medesimi stati dich arati nulli e come non avvenuti.

X. Alla atcusa Congregazione nominata per la questione della Sardegna fu settoposta la beneficiaria. Il Corradini che no eta escluso, infuriava e si arrovellava per renderne le deliberazioni dure ed inaccettabili al Piemonte; onde Ormea se premuniva contro il voto che sarebbe state emesso, rappresentando a Benedetto XIII che non vi era nulla da sperare calla Congregazione, giacche, sebbene vi mancasse l'infenso cardinal Datario, gli commi che la componevano, con lui scritivano, a lui obledirano ed erano di per sè avversi a temperamenti, mussimamente nei due capi delle pensioni e dei vacanti Il Papa non contraddicava, ma l'incuorava a non darsi fastidio, perchè le ragioni e le prove di possesso dei duchi di Savoja gli parevano molto sode, e perchè infine a lui spettava il decidere. La Congregazione dopo molto ventilata la questiore non convenne in voto uranime, a neppure una medesima opunose prevalse nel maggior numero: il prelato Merlini più arrabbiato di tutti sentenziò che l'Indulto di Nicolò V non portava nè il diritto di nomina, ne l'esclusione delle pensioni, ne la disposizione dei vacanti. Il cardinal Faolucci (che allora viveva ancora) opinò che si poteva conce-

Jere & S. M. la prosentazione ai Benefici, ma che non erano fondate le ragioni sulle pensioni e sui vacanti, i cardinali Imperiali é Orighi dissero che il Ré non aveva il diritto di nomina, ma che per non lasciar vodove le chiese si permettesse la presentazione, e che l'aifare delle pensiom e dei vacanti ai trattasse altra volta Il solo cardinale Albani espresse il suo parere favorevole al Ke. Il marchese d'Ormes che avea frattanto scandaghate le acque per cui navigava, com'ebbe conoscruto il voto della Congregazione, scruse a S. M. esserti convinto cho era inutile il prolungaro la sua dimora in Roma, dove non si facesse qualche concessione; se non volevansi troncar le pratiche, se desideravasi di negoziare con qualche frutto e sopratutto se volevasi ottenere che l'indulto fosse riconosciuto valido per tutto le diocesi dello Stato, essere necessita concedere alla S. Sede facoltu d'importe pensioni per una somma modica e determinata. Il Governe piemontese prese in maturo esame la proposta dell'ambasciatore e ne riconobbe la convenienza, perciò il Re allargando le istruzioni ordinò al marchese di ventre gradatamente proponendo i seguenti partiti. Primieramento, nella spotesi cho la S. Sedo dichiarasso valido l'indulto per tutto lo Stato, ma si ostinasso nel punto delle pensioni, il marchese offerisse al Papa una parte dei vacanti che si trovava in cassa per quell'uso che egli giudicasse conveniente; tutti poi li profferisso, deduzione fatta delle spese, a patto che la S. Sede rinunciasse per l'avvenire alle pretese sulle pensioni e sui vacanti. Secondamente, se questo partito non riuscisse, si restringerso l'indulto ai soli paesi antichi, comprendendovi ben inteso Asti, Salazzo, Alba e Fossano, ma non si parlasse nè delle pensioni ne dei vacanti. Terzameine: se nemmeno ciò bastasse, si desse alla S. Sede facolta d'imporre una pensione sull abbazia di Lucedio purche l'indulto comprendesse tutto lo Stato. In questo li ogo e finalmente, ove neppure a tanto fossero contenti, oltre la detta pensione si effensse parte ed anche tutta la somma. dei vacanti in cassa es stenti, dedotte le spese Eccitava poi il marchese di porre i opegno a ottenere dal Papa di trattare con uno o due Ministri di sua confidenza, purchè run fossero nel novero dei più focosi avversari.



Ormea rispondeva che i nuovi comandamenti del Re gli davano cagione di bene sperare e ne userabbe con discresione. l'offerta dei vacanti farebbe buon effetto, perche il peculio privato del papa era casarito come ne avea fatte cenno al ano confessore (1), a il poter imporre una pensione anche tenue era un'offa che forse potea placare i cardinali, chiederebbe il ministro particolare per trattare, ma doversi ciò fare nel modo più segreto, altrimenti la Congregazione e i cardinali strepiterobbero, e il papa che vacilla ad egni loro strillo, nuovamento la darebbe vinta ai nemici. Osservava poi essere necessario un Breve che definisse radicalmente le controversie, perchè il Papa poteva morire o mutarai l'indirizzo degli affari e se non pi fesse certa che centasse, alla prima vacanza del Pontificato rmascerebbero tutto le difficoltà. Pregava in ultimo il Re di mandargli una lettera di richiamo ostensiva e senza data, di cui si servirebbe solamente secondo le circostanze e al momento opportuno

XI. E qui si acturono gl'ingegni del negociatore. Il Papa titubante fra il voto della Congregazione a il sentimento proprio, confidò al cardinal Coscia che si era deliberato di consultare il celebre avvocato Pittonio e di chiedere il perere di monsignor Lambertini Ormea non dubitava che il prelato, nlieno dalla brigha del Corradini a de' auni colleghi a informato della giustizia della causa del Re, pronunzierebbe faverevolmente, e non pensò fuorchè a rendersi certo dell'avvocato Pittonio. Il quale se ne stava assai peritoso, temendo che il Corradini non fosse un giorno per trarre vendetta dell'aver egli preso ingerimento in questa faccenda; il perche a tranquitlarlo fu mestieri promettergli che il Re, in caso di sinistro, il ricetterebbe onoratamente in Piemonte. Il Papa rimise in effetto tutte le carte al Lambortini, ma parve scordarsi del Pittonio; onde Ormea che trovava ritortele per ogni fascio e talvolta più d'una, si presentò da Benedetto, c querelandosi con osso della grande potenza dei sugi avversari che non solamente empievano le Congregazioni, ma fa-

Letters del 9 di ettobre 1725.

covano ressa intorno al Pontefice atesso, venne in aul dire che a tanto erano gianti costoro, che avendo egli desiderato di consultare quel massicolo canonista romano che era il Pittonio, non gli era stato possibile d'indurio a dare il suo avviso. Benedetto rispose ciò provenire dalla freddezza che eravi fra lui e il Corradini, ma si profferì di ordinare egli atesso al Pittonio di servire il marchese. Ormea fece notare che il dargli comandamento potrebbe offenderlo, e prego il Papa di chiedere il parere come per proprio uso, e quindi di rimetterglielo. La qual cosa essendo piaciuta al pontefice, lavvocato Pittonio compilò una ponderosa scrittura tutta intersinta di Bolle, di Brevi e di passi di autori, e dopo averne data lettura ad Ormea che l'approvò, consegnolla al Papa che, attentamente esaminatala, si conformò nel concetto dei diritti di Savoja. Il Lambertini dal suo canto spiegò a voce il proprio parere, e conchiuse che se la Dataria romana poteva avere qualche appiglio, il re di Sardegna in fondo avea ragione. Benedetto dopo maturi riflessi si espresse nello atesso senso, ma soggiunge che era sua ferma intenzione di non risolvere la Beneficiaria, se non dopo aver assodati i punti della immunità, sui quali non sapeva ancora che cosa promettersi (Lettera del 16 gennato 1726). Nell'udionza poi data al marchese gli notifico queste sue intenzioni; e mostrandosi Ormea inquieto per le arti dei malevoli: " Quanto bo promesso, lo \* terro (disse il Papa), nè sarà chi possa farmene declinare ... E accostatosi ail un crocefisso e ponondovi la mano sopra, L'ha promesso (continuo), a la giura sui piedi di quel Crista \* che ha da giudicare lei e me: lo scriva al suo Re . (Let tera citata del 16 gennaso 1726).

XII. Veniva ora in campo la controversia delle prerogative temporali il padre Tommaso i ei fogli rimessi a Tormo aveala genericamente accennata col nome di lesioni fatte alla immunta e liberta ecclesiastica: il Re aveva pure per le generali risposto che quanto agli affari di d'sciplina e temporalità, ove se ne fossero divisati i capi specificatamente, non ricusava di dare gli opportuni scriarimenti. Tre erano i capi principali, cioè l'assoggettamento dei beni ecclesiastici ai tributi, la domanda che i vescovi este i aventi giurisdizione



nei M. Stati deputassero un vicario generale, e per conseguente il divieto fatto ai sudditi di litigare nella lor coma all'estero; in terzo luogo il diniego del braccio secolare alcune arcivescovili, se queste nella domanda non facetammenz one del resto e non esprimevane il nome della personimputata. Ma a molti altri capi estendevansi gli aggravi desi si deleva la corte di Roma, e furono recapitolati in si foglia dalla Segreteria di Stato presentato al marchese d'Ornea I principali, oltre ai tre annunziati, erano i seguenti:

Che il governo piemontese vietasse ai predicatori, ai missionari e ai visitatori dei Regolari di esercitare il loro ultimisenza licenza de. Senato; che non al dovesso dare esecurioni alle bolle e provvisioni di Roma senza la formalità dell'impatti dei luogli immuni, quando trattavasi di delitti maggiori; che ai procedesse centro gli ecclesiastici si nel civile come nel criminale, ene si fossero introdotti gli appelli come d'abito e cie i Senati si arrogassero di giudicare nel possessorio debenefiz, che si asseverasse i Luoghi Pii non essere soggetti alla giuris innone episcopale contrariamente al concito d'Irento, che agli ecclesiastici fosse vietato di esercitare giurisdizione sopra gli Ebrei, che il Senato presumesse spettargi il fare osservare le feste, ecc.

Vittor o Ameleo nelle istruzioni data all'Ormea, dichiare che non inte ideva di far l'oncordato su queste materia, pen bi il vincolarsi intorno nd esse ledeva la sovranta del Principe liagionandono col marcheso, Benedetto XIII disse che repuvasi abbastanza istrutto intorno a siffatte questioni e cla perciò le tratterebbe da sè; ad un tal fine avea commesso al cardinale Paolucci di fare un ristretto del memoriale della lessoni, in margine del quale egli avrebbe di suo pugno chier te le risolazioni sus. Avuto il ricavo ed esaminatolo, u sense sopra che lo massimo messe innanzi dal governo pamentese per sostenere i suoi diretti erano quelle del Molireo, infame cresiarca; credora volentieri che i fatti allegati for sero in buon dato falsi od esagerati; non dimandar egli su tutti i punti un Concordato forma e, bastarg.i la nempua parola e affermazione di S. M.; dopo g i schiarimenti che ti-



ceverebbe, darebbe ai vescovi le necessarie istruzioni. Protestossi poi che non avrebbe mai tollerato che si trapiantassero in Piemonte e vi allignassero gli usi gallicani.

Quantunque le parole del papa suonassero umane e pacitiche, nulladimeno le suo pretensioni si parvero tosto esorbitanti e inaccordabili coi principii che oggimai formavano parte del diritto pubblico piemontese. Lacude il marchese d'Ormea ins.nuava doversene trattare dopo che le altre differenze fossero composte, e quando vi fosse un Nanzio in Terino e un ministro ordinario del re a Roma; ma il papa che era in questa materia assai rigido e ricordava con alterezza e compracimento le altercazioni sostenute colla Spagna e coll'imperatore, essendo artivescovo di Benevento, significavagli risolutamente che la questione dell'immunità dovea precedere o a meno accompagnare il componimento beneficiario. Il nunistro del re comunicò a Torino il memoriale degli aggravicome sopra enumerat., e nello stesso tempo pose il suo principe in sull'avviso, che se non si dava al papa qualche soddisfazione, almeno apparente, circa la giurisdizione dei vescovi e la immunità reale vani sarebbero gli studii e gli sforzi per l'aggiustamento. Suggeriva percio che si negassero per iscritto i fatti non veri che venivano imputati, e che per quell, per cui si litigava, scuza bandare principii ripugnanti a quelli di Roma, si trovasse qualche ripiego per rispondere negativamente, ma in modo ambiguo e senza impegno, eccettuati tuttavia i capi della immunità dei beni e dell'Exequatur, che nonsi potevano, nè doveano lasciar dubbiosi (Lettera del 25 agosto 1725) Questo prudenta a accorto apediente fu la base delle trattative, e giova ritenerne il significato, poichè altrimenti male si comprendercibero, e prezzerel bero gli atti rogati nel 1727, da molti lodati senza troppo comprenderli.

AIII Vittorio An edeo approvo il metodo proposto dal ministro e gli mandò la risposta agli aggravi, notando che " quantunque certe massime siano totalmente disgraderoli alla " Corte di Roma, essendo pero fondamentali e stabilate in quasi " tutti i governi, non daveano giammai tacersi " Convinto poi della necessita di dare alcuna soddisfazione a Benedetto XIII, consentiva che i vescovi, trattan losi di imputati ecclesiastici ricorressero al governo pel braccio soltanto al loro ingresso nelle diocesi, e così una sola volta, annuiva pure ad alcune facilitazioni circa la immunita dei beni ecclesiastici, escludendo dal tributo quelli che na erano esenti prima del 1606, e lasciando libera la trattativa per l'esenzione del beni pouteriormente diventati ecclesiastici fino al 1630, a ciò gradatamente e come ultimo termine di concessione. Insuteva poi che non accettorebbe Concordato di sorta, perchè non voleva alienare i diritti del principato; conceder egli nel presente sonza pregiudizio nò dell'avveniro, nò de' suoi successori; si rimettessoro fogli hino inde por tener nota dei capi discorsi e intesi (Lettera del 28 ottobre 1726).

Un accidente di grando importanza diede al diplomatico piementese argemento a bene augurare, il papa non avendo potuto per le molteplici occupazioni leggere la risposta ai punti di aggravio, avea incaricato monsignor Fini di assumerno la trattazione, e il Fini ritirò incontanente dalla Congregazione delle immunità tatte le carte che si riferivano al negozio. Oltrechè questi non mostrava la durezza di Benedetto nelle prerogative giurisdizionali, due altri vantaggi derivavano ad Ormea dalla deputazione del negoziatore, poteva con più franchezza discutere con esso lui, laddove il rispetto dounto alla sacra persona del Pontence spesso gli vietava di addurre tutta e amgole le sue ragioni; poi chiudevasi quella fucina di opposizioni è di rimostranze che era la Congregazione delle immunita, per proprio ufficio chiamata a dare consulti e a comministrare argomenti di novelle deglianze Temova per altro di non poter evitare un Concordato, e per ischivarlo voltava e rivoltava questo dilomma contro il Fini. O i fatti citati da Roma e negati dal Resono leciti, e allora non si può pretendere di legare S. M. a non far una cosa permessa, oppure si giudicano illeciti, e allora il decoro del Re non consentirebbe di promettere per atte solenne di non commettero un'azione inonesta: bastare in ambi i casi la parola del Re, Indi per mezzo del confessoro fece insunuare al papa, che quando persistesse nel volere un Concordato per le cose dovute alla Chiesa, la altra l'otenze ne caverebbero argomento per mautarle, allegando di non esservi tenute per



Concordato; di che si metteva in dubbio ciò che non dovea essere contestato. Produseero buon effetto queste considerazioni, e parea mollificarsi l'animo del Santo Padre; ma sempre più instava che si conchiudesse, perchè in caso contrario non avrebbe condotta a compimento la materia beneficiaria che sapeva essere nei voti del Re; e talvolta infocandosi nel discorso ripeteva che avrebbe accondisceso su tutto, salvochè sulle immunità, gridando che immunitas est de iure divino, principatus non est de iure divino, e che per sostenerla si sarebbe lasciato pestare le ossa in un sacco, e che se avesse trentasei teste le darebbe tutte alla mannaia anzichè cedere in affare di tanto pondo per la religione (Lettere del 23 ottobre e 27 novembre 1726).

Il Re ammoniva Ormea di chiarire Benedetto XIII, che non pensasse di voler essere indulgente nella Beneficiaria a scapito della giurisdizione sovrana che egli riconosceva da Dio senza bisogno d'altro intermezzo. Poichè bisognava trattare e che desiderava conchiudere, si stabilisse accordo sovra i punti del Braccio secolare, dei tributi e dei vicari generali, ma l'accordo non importanse vero trattato bilaterale, sul rimanente non si sarebbe mai acconciato a stipulazioni formali, perchè se ora si tollerano in alcuni capi le franchigie del clero, potrebbe incontrar caso di non doverle p ù tollerare; e perchè dietro il baluardo di un Concordato gli ecclesiastici si reputano quasi indipendenti dal sovrano (Lettera del 3 aprile 1726)

XIV La fazione avversa ai era fortemente conturbata per l'incarico dato dal pontefice a monsignor l'ini, e il torbido vescovo di Casale spezialmente stava coi pungo i ai fianchi del cardinal Corradini, lo zelo incitandone e ravvivandone gli silegn. Venuto in sentore che il Papa si mostrava p eghevolo nella questione beneficiaria, ma che non voleva ultimarla se non dopo quella delle immunita, il Datario sottopose al papa una memoria in cui cercava di provare con appositi testi che le massime torinesi e i principii dei magistrati di Piemonte erano quelli stessi di Lutero e di Calvino, e che era necessario si sottoscrivesse dai Regi Ministri un documento, con cui quelle massime e quei principii si ritrattassero e i

Caterri II primo Re di Casa Serojo

diritti romani si assodassero. Il colpo produsse il solito effetto sull'animo di Benedetto XIII; rinacquero più vivi gli acrupoli, titubò e fini col pretendere, contrariamente alle anteriori dichiarazioni, un accordo formale nelle materie giurisdizionali. Il marchose d'Ormes si vide allora in punto di perdere il frutto delle lunghe sue fatiche; credette giunto il tempo di grocar del resto e di trar fuori la lettera di richiamo. Datone avviso al cardinal Coscia e al confessore, e lasciato ad easi il tempo di fare al papa le opportune rappresentanze, presentò a Benedetto XIII la seguente lettera del Re: " Dono · le difficulta e diffugi che per le spazio di più di diciotto \* mesi sono stati continuamente eccitati da chi per fini pri-" vati ni è impognato a frastornare le buone intenzioni di Vostra Santità e a deludera le Nostre, non potendo più aggiungere alle parti che per tanto tempo abbiamo inutil- mente fatte, non possismo dispensarci di richiamare il mar-\* chose d'Ormes. E riguardando però sempre per oggetto principale preferibile ad ogni altro il vero bene spirituale. dolle anime e delle Chiese che ridonda dall'aver esse i loro \* pastori, continuiamo a porgere a V. S. le stance rispettose " rappresentazioni e .stanze. Il nostro Ministro non essendo quello che abbis voluto confondere e mettere in confronto. \* la materia veramente spirituale con altre che non cono di così alta conseguenza e stima, e melto meno ch'abbi ridotte " le cose a lasc ar addietro la prima per promuovere con preferenza le altre; siamo necessitati di rimettere con tranquillità il tutto alla Divina Provvidenza, conservando. \* sempre costante la Nostra fiducia nella somma rettitudine \* e paterno animo della Santità Vostra, e la Nostra buona volontà per quei tempi e mezzi che pracerà a Die di diaporre. procurando fratianto cel suo aiuto di adempiere alle parti \* del principato da esso commessoci. E rancovande a V. S. le osseguiose proteste, ecc. ...

XV. Ma in quosta il cardinal Coscia e il confessore aveano messo in calma l'animo e le inquietudini di Benedetto XIII, e distrutta l'opora dell'implacabile Datario, quindi le indussero a consultare monsignor Lambertini e reggersi col suo consiglio illuminato e sincero. Il marchese d'Ormes appraetette



dalla partenza. Benedetto consegnò per iscritto le sue domande alla corte di Sardegna e le comunicò egli stesso al Lambertini richiedendolo dell'autorevole suo parere. Il prelato acconsenti, e rispose con elaborato consulto a ciascun capo delle domande.

Opservò in genere che non era opportuno nè dicevole il disputare e molto meno il negoziare sopra diversi articoli d'immunità e di giurisdizione, intorno a cui l'autorità civile non cede, e non cede neppure l'ecclesiastica, e che tuttavia. sono in vigore in quasi tutti i regni. La Santa Sede, non potendo në abbatterli në approvarli, dovea tellerarli, ma nonsancirli con un Concordato; quindi (continuava il Lambertini) parergli prudente di lasciar le cose come stavano, e di raccomandare nelle istruzioni da darsi al Nunzio in Torino, di vegliare attentamente acciocche nuovi abusi non si introducessero. In questa categoria di materio inaccordabili doversi comprendere l'articolo del possessono dei Benefizi, ma per altro solo nelle cause retinendes, non in quelle recuperandes; e così pure l'articolo dei possessorii delle Decime. Opinava appresso che foese giusta la domanda del Re per la delegazione dei Vicari dei vescovi forestieri, è doversi tollerare l'Exequatur purché il governo non discutesse la sostanza delle Bolle, ne facesse appotazione su di esse. Suggeriva che la immunità reale dei beni ecclesiastici si estendesse a tutto il 1620; che i vescovi dovessero chiamare il Braccio secolaro nell'ingresso delle loro diocesi, ma che ciò non si stipulasse, che per l'amministrazione delle Opere Pie reclamata dai vescovi si osservasse il Concilio di Trento, senza altra spiegazione: a che infine in una istruzione da darsi ai vescovi si inseriesero tutti i capi d'aggravio e a fronte si scrivessero le risposte date dal Re sonza aggrungervi altre spiegazioni Formolando pol lo schema di accomodamento proponeva che ai compilasse, come oggi si direbbe, un processo verbale, nel quale fosse dichiarato che, fatta matura disamina delle controversie pendenti fra la S. Sede e il re di Sardegna circa l'immunità e la libertà ecclemast.ca, si era conosciuto che tatte non potevansi terminare ad un modo, ma che per alcuni capi ricercavasi un Breve apostolico, per altri un'Istru-



zione postificia al Nunzio e si vescovi, e in altri una Regia. Notificazione.

Il Breve apostolico deversi mandare ai vescovi esteri che aveane giariadizione nei R. Stati con ingiunzione di deputare un Vicario generale a quella parte della lor diocesi situata nei dominii del Re (1).

L'Istruzione pontificia ai vescovi conterrebbe due parti. La prima recherebbe che i gravami contro l'immunità a libertà ecclesiastica di cui si lagna la S. Sede, essendo stati dal Santo Padre comunicati al marchese d'Ormea ministro del re di Sardegna, questi negò la ventà di alcuni di essi, ed altri rettificò come esagerati o non esattamente mieriti. Di questi gravami o aegati o rettificati si unirebbe copia alla presente latruzione per regola dell'Episcopato. La seconda parte toccherebbe alcusi punti riguardanti anch'essi l'immunità e libertà ecclesiastica che la Sante Sede non puè che semplicemente follevere, e alcusi capi pertineati al libero esercizio della giuriedizione ecclesiastica. Queste materie sarebbero ne le intrazioni definite secondo gli accordi prestabiliti.

La R Notificazione infine versorebbe sulla materia dei tributi, e in essa il Re, ora che si è unicio cella Santo Sede Apostolica, ordinerabbe in forza di legge perpetua che tutti i beni obbligati al pagamento dei tributi prima del 1620 antebbero in perpetuo seggetti ai pesi imposti e da imporsi in qualunque mano passassero, e che i beni che fossero assegnati d'ora in poi agli ecclesiastici a titole di patrimonio clericale, vi andassero similmente soggetti, nulla innovando riguardo a quelli fino al giorno presente costituiti.

Le proposte del dotto Lambertini trasmesse al marchese d'Ormea e al re furono assai gradite, perchè colla intramone al Nunzio e ai vescovi evitavasi il Concordato, e un somigliante documento non vincolava, nè menomava la prerogativa sovrana. Furono per altro fatte obbiezioni alla distinzione fra i possessorii retinendue e reintegrandue, e non fu consentito che i vescovi potessero ottenere il Braccio in tutte le causa.



<sup>(1)</sup> Questi erano i vescovi di Ventimiglia, Albeaga, Pavia, Vagevaso, Novara, Savona a Tortona.

perchè ciò avrebbe generato gravi abusi (Lettera del 23 ettobre 1726). Erano differenze agevolmente concitiabili; perciò la pericolosa pratica delle immunità, da cui pendevano tutto le altre negoziazioni, volgeva a buon porto.

XVI. La Beneficiaria, siccome abbiam detto, era anch'essa felicemente avviata dopo alla scrittura del Pittonio, al consulto del Lambertini e alle concessioni che all'Ormes era stato dato faceltà di fare. Benedetto XIII, persuaso oggimal dei diritti di Savoja, formolò allora le sue domande in un foglio che consegnò al Lambertini, nel quale dichiarava che l'Indulto di Nicolo V colle parole intenzione e consenso importava diritto di nominazione ai benefisi Concistoriali. Quanto alle pensioni si risolse che nè da sè, nè da S. M. se ne dovessero imporro. perchè, secondo i canoni, i Benefizi si debbono conferire intiori. Distusso i vacanti o gli spogli in beni acquistati dal vescovo defunto, in frutti pendenti e non percepiti al tempodella morte del vescovo, e in frutti maturati dopo la vacanza: opinò che i primi dovessero devolversi alla Camera. Apostolica, gli altri al vescovo auccessore, ma riconoscevache l'amministrazione di questi, atteso il longevo possesso, em da lasciarsi ai magistrati del Re. Messe poi qualche dubbiointorno all'estensione dell'Indulto di Nicolò ai paesi di nuovo acquisto, par sentenziando in favore del Re, eccetto per la diocesi di Alessandria. Il marchese si dolse vivamente delle nuove difficoltà che sorgevano da questo schema, soprattutto rispetto alle pensioni e agli spogli, cui il papa, oggimai convinto, non sapeva altro respondergli, se non che i cardinali lo ascalivano da ogni banda, ed egli trovavasi in un labirintogli si aprisse una porta per uscirne. Ormes allora gli annunsiò che il re per dimostrargh la sua devosione particolare avrebbe acconsentito che s'imponesse una modica pensione sopra l'abbazia di Lucedio, giunta il deviderio che il Santo Padre avea più volte dimostrato; e copra ciò essere disposto a rimottergli la metà dei vacanti incassati. Siffatte concestioni cessarono le perpleseità del pontefice, il quale ordinò che si terminacce l'aggiustamento delle immunità, e che per la Beneficiaria si sarebbe conchiuso; postosi anzi egli atesso a lavorare insteme con Lambertini e Fini, furono stesi i



punti concordati, e spianate in senso favorevole al governo civile le difficoltà circa la distinzione dei possessorii e del Braccio accolare. Il marchese d'Ormes mandò al Re il processo verbale che doven cessere da lui e da monsignor Fini, plenipotenziario pontificio, sottoscritto, osservandogli che, non accettandolo, era inutile il proseguire il negoziato, perchè il papa presente non addiverrebbe a più larghe concessioni, e sotto un altro pentificato non si otterrebbe forse altrettanto, atteso gli adegm che bollivano nel Sacro Collegio.

Rammemorò che l'affare dei benefizi era dipendente dalle immunita, e che se si voleva ottener i uno, bisognava acconciarsi dell'animo all'altro. Pose altres: in considerazione che peco o nessun pregludizio derivava al re dall'accordo nell'attuale sua forma, laddove per contro ne ricavava cospicui vantaggi, conciosmachò vincevasi il punto della nominazione dei vescovadi, acopo primario della trattativa, e ottenevasi una Notificanza pentificia pei tributi dei beni ecclemantici, capo eziandio importantissimo, il resto non era che parele, in cui l'una parte affermava, l'altra negava o spiegava, ma non prometteva nè obbligavasi a nulla. Era una soddisfasione data alla timorata coscienza del pontefice, non un'alterazione delle prerogative dello Stato.

Vittorio Amedeo approvò lo achema, solo chiedendo la modificazione di alcune parole nel verbule relativo alla notificazione per tributi, dove era detto che la S Sede non potern approvare gli editti anticamente pubblicati.

XVII Tuttavia il segreto della negoziazione giunta pressoche al suo termine non potò essere tanto gelocamente mantenuto, che alcun che non ne trapelasse. La Congregazione due anni prima nominata per la materia beneficiaria non era più consultata, la Congregazione delle immunità non meseveva più alcuna comunicazione; la somma delle faccende sapevasi matretta nelle mani di Lambertini, Fini, Lercari e del papa stesso.

A gran torto se l'imputavano i cardinali, e i più accesi sottoscrissero una lor protesta contro mfiatta novità che spoghava dello più alto suo attribusioni il Secro Collegio. Per a tro non venne presentata, ma dovendosi tenere Concistoro





di quei giorni, deliberarono, Corradini duce, di farne vive rimostranza al papa. Il 19 di marzo 1727 dopo che Benedetto ebbe intrattenuti i cardinali dei negozi per cui li avea convocati, sorse il Datario e con gagliarde parole rammentò i diritti della S. Sede e le enormità del Governo piemontese: dovere il papa difendere la Cattedra di S. Pietro di cui era guardiano, non si lasciasse avvolgere da giovani ambisicsi e inesperti (colle quali parole accennava a Lambertini, Lercari e Fimi): credesse ai vecchi, ai naturali consiglieri della Santa. Seda; lui Corradini voler compiere il debito suo, e purgare il Sacro Collegno della taccia di timido e molle, che certo gli sarebbe dovuta, ove non sorgesse una voce coraggiosa, la quale avvertisse il Santo Padre dei pericoli che lo circondavano e minacciavano. Benedetto XIII non rispose all'audace porporato, ma ne' suoi appartamenti ritornato fu quasi per ritrarsi dallo prese deliberazioni, manifestando il pensiero di nominare un'altra Congregazione di cardinali più numerosa dell'antica e di sottoporlo il divisato componimento. Si opposero virilmente Lercari, Lambertini e Fini, e dileguarono dalla sua mente le nuove ambaga; onde prescrisse che stando egli in sulle mosse pel viaggio di Benevento, voleva conchiudere prima della partenza la materia delle immunità, e che al suo ritorno doves terminarsi la beneficiaria; essere alla perfine tempo di chiuder la bocca al falso zelo a cui troppi risguardi avea mostrati; la salute dei fedeli privi dei loro pastori richiedere veramente pronte provvisioni, avvertirlo la coscienza che il più innanzi indugiare sarebbe colpa; compilassero senza dilazione le scritture per l'immunità, e Fini e il marchese le firmassero; darebbe di corto le ultime sue istruzioni pei vescovadi; duranto la sua assenza vi ponessero l'ultima mano, firmerebbe egli il Breve, come fosse ritornato da Benevento.

XVIII Essendo stabilita la partenza del Pontefice per due giorni dopo, si affrettarono i plenipotenziari, e quando ebbero conchisso, Ormen si pigliò il carico di mettere in netto le seriture. Si valse qui della destra occasione per soddisfare al Recirca lo schema di notificazione sui tributi, e però dopo le partole che dicevano non potere la S Sede approvare gli antichi editti,

insert queste che non erane state concordate col plenipotenziaria pontificio; ne tamporo admetteras dal Re da Sardegna reruna dipendenca per l'imposizione dei tributi sopra i beni che derono cance affetti ai medesimi. Il Fini non badò all'aggiunta o non ne tenne conto, e sottoscrisse. Pu apacciato daj contemporanei e da chi avea interesse di darlo a credere, che il marchese d'Ormea avesse alterati i protocolli delle convenzioni e fatto sottoscr.vere dal Papa un documente falsificato. voggasi a che si restrinsero gli artifici suoi, e qual fondamerto avessero le calumnose imputazioni. Partito il Papa per Benevento, il marchese entrò in conferenza coi due prelati-Lercari e Fini. Lercari presentò un foglio approvato da Santita, in cui erano espresse le condimoni dell'accordo per la beneficiaria, e queste erano: 1º Che la nominazione ai vescovadi e ai benefizi Concistoriali inclusa nelle parole del Brove di Nicole Vi si dichiarasse esplicitamente con un nuovo liceve, il quale comprendesse le chiese d'Asti, Saluzzo, Fossano ed Alba. 2º Cho i frutti dei benefizi maturandi nel tompo delle vacanze si conservassero per comodo delle chiese e dei successori da un Economo doputate dal Principe. 3º Cue riguardo agli apogli nulla si dovesse innovare, ma m ossorvamento le consustadam sanatente prima delle controversie maorte. 4º Che dei frutti gia percepiti non di parlasse, ma che della somma esistente in cassa S. M. conveniese col Papa per l'uso da farsene 5° Che per le chiese di Casale, Acqui ed Alessandria si potesse concedere un nuovo Indulto in favore di S. M. 6º E finalmente che quanto alle pensioni, il l'apa potesse concedere la somma a lui riservata a chiusque più gli piacesse. In calce a questo foglio Benedetto XIII aves aggiunto di sno pagno che non si facesse parola delle chiese di Casale, Acqui ed Alessandria, e che per gli arretrati dei vacanti non dimonticussero di statuire che il Re ne darebbe la meta al Papa per un'opora pia che gli stava a cuere.

Il marchese accettà i singoli articoli, tantochè altro non rimase fuoriche il determinare la somma della pensione riservata al Papa. Lercari chiedova due mila scudi; Ormea ne offeriva cinquecento. Siccome il Re avea data facolta al suo invisto di stanziare tre mila scudi, nulla più ai opposera alla sottoscrizione del truttato. Fu stabilito che il Re rimettesse all'arbitrio del Papa lo stanziamento della peneione, per una somma minore dei due mila scudi. Ormea informò tosto il Re del negozio, e sollecitò l'invio dei candelieri d'argento e delle somme dei vacanti arretrati. Questo fondo esistente in cassa ascendeva, dedotte le apese, a trecento novantanove mila settecento cinquanta lire di antica nostra moneta; al Papa apettavano adunque di sua parte 199.875 lire. Il confessore di Benedetto raccomandava ad Ormea di tenere in pronto il danaro, percre il Papa che nel viaggio di Benevento avrebbe consumato tutto il suo peculio, faceva assegnamento su quella somma appena ritornato dall'antica sua sede arcivescovile.

34 -

3

2 3

7

Si attese allora alla compilazione dell'Indulto, e per non ricorrere alla Segreteria dei Brevi che avrebbe propalato il negozio, Ormos si assunse di stenderlo. I prelati le approvarono, ma monsignor Lambertini, dopo averlo esaminato, giudicò insolito e sconveniente che in un Indulto si parlasse di vacanti spogli e pensioni; questi capi furono perciò fermati con un Concordato a parte, Vittorio Amedeo diresse allora al Pontence questa lettera (16 di aprile 1727): \* Avendo in- teso con indicibile Nostra soddisfazione che V. S. è benigna-" mente disposta a voler rendere giustizia alle Nostre do-\* mande, non lasciamo di riconoscore in ciò una grazia ben " distinta per il conseguimento di quello che g.i Predecessori " dolla Santita Vostra, sulle erronee prevensioni fattegl., " avevano differito di concederoi: e ce ne protestiame tanto " più obbligati quanto che sappiamo non essere mancati gli oppositori a queste sue sante risoluzioni. Averessimo anche \* sperato da V. Santita la atessa giustizia a riguardo dello \* Chiese di Casale, Acqui ed Alcesandria; ma poiché la San-" tità Vostra nun atima per ora di terminare questo punto, " ca asteniamo dal replicarle il disturbo, con reiterargliene " la premura, e confidiamo tuttavia nella Paterna bontà di V. Santità, che vorrà in altro tempo considerare le giuste. \* ragioni che ci competone. Non avendo il Cardinale Segre-\* tamo di Stato voluto risolvere sopra la pensione, che V. San- tità desidera di riservare alla disposizione della Santa Sede, per il motivo solamente di far tacere quelli che sono con-

 tran all'adeguamento di queste pendenze, quantunque questi " non incritamero una tale coddisfazione, e siamo certi non \* essere i beneficii di Nostra Nomina sottoposti a queste \* imposizione; con tutto cio, per dare alla Santità Vostra un nuovo centrassegno del Nostro figliale ossequio verso la medesima, desidenamo ch'ella atossa dichiari su ciò gli quoi \* sertim inti aperando che nell'esprimenzii ai compiacerà di \* aver rignardo alle Nostre regioni, ed alle giuste, generose \* e resterate speras ze che s'e degnata di darci. Per i vacanti \* di cassa, rispetto ni quali V. Santità ni mostra desiderosa " di averno una parte, il marchese d'Ormes avrà l'onore di spiegarle in voce i nestri sensi. Protestando Noi alla Sas-\* tata Vostra il Nostro vivo desiderio d'aver altri mezzi \* per incontrare il suo genio e dimostrarle la Nostra grati-\* tudi io etc ... Benedetto XIII stabili l'ammontare della pensione riservata in 1500 scudi, a soggiunse una clausola inscrita por nel Concordato, per cui il Re ai obbligò di non imporre egli stesso sui benetizi pensioni eccedenti il terzo della rendita. Benedetto ritornò a Roma il 23 di maggio e il giorne seguento firmò il Brevo pei vescovadi; in quella monsignor Fini e il marchese d'Ormea sottoscrissero gli articoli del Concordato.

XIX. In tal guisa ebbe termine questa lunga e spinosa trattazione, nella qualo spiccarono in grado eminente ed uguale lo selo pastorale d. Benedetto X.II, la saviezza del Lambertim, la prudenza e l'accortezza del marchese d'Ormes, le avare cupidita dei prelati domestici e la pervience animosta del S. Collegio. Per fermezza e aggiustezza di concetti primeggiano V ttorio Amedeo II e i consigleri suoi, che furoni il conte Mellarede, il marchese Zoppi e il Pensabene, le istruzioni e gli spacci del Re dimostrano con quanta prudenza, gravità e ponderazione si conducesse allera la corte di Tornio; talchè i negoziati del marchese d'Ormes del 1727 rimangono perenne monumento della sapiezza civile dei padri nostri, e il loro studio potrebbe, fatta ben inteco ragione dei mutati tempi, essere ancora ai giorni nostri non infruttuoso.

Il ouoro del Santo Padro fu grandemente consolato di avera com sopite le trentenni controversia col Piamonia. Ormes

dopo di avere sboreata al tesoriere privato di Benedetto la somma dei vacanti, presentò in nome del Re al Pontefice la croce e i candelieri d'argento Gradilli in singolar modo, e destinolli alla cattedrale della sua Benevento, facendo incidere sulla base di ciascuno di essi questo ricordo: Ex dono Victorii Amedei Sordinia Regis 1727

Quindi il 20 d. giagno del 1727 rispose di suo pugno alla lettera del re in questi sensi "Rendiamo con tutta l'amiltà. del nostro apirito al vero Donatore delle nostre consola- zioni le grazie più vive per aver persusso l'animo di V. M. \* che noi sinceramente abbiamo desiderato d'incontrare le " sue soddisfazioni nelle note pendenze; perlocchè si è con-" tentata di fidarsi di Noi, e con un amor figliale si è rimessa. \* totalmente alle nostre determinazioni. Ora speriamo che la M. V resterà contenta del nostro operato, siccome udirà. dal suo prudentissimo Ministro, sì negli articoli dell'immu-" nità, sì benefiziari, sì circa alle pensioni, sì rispetto si \* vacanti di cassa. Intorno a questi ci siamo resi facili vo-" lontieri, non dubitando punto della d. lei religiosa pietà " in farne quell'uso che prescrivono i sagri Canoni, e le det-" terà la sua medesima coscienza, assai delicata in rendere a Dio ciò che à di Dio. Insomma confidiamo nel supreme " Signore, che la M. V. ai chiamerà soddisfatta di Noi, e · crederà che nutriremo sempre tutta la premura di corri-\* spondere alle finezze dell'amore dimostratori nel corso di \* questi trattati.

\* Resta solo che la preghiamo a considerare il debito rigorosiosimo del nostro Apostolato verso i feudatari della
\* Nanta Sede, esistenti in codesti Stati, acciocchè ad imita\* zione ed esempio de' auoi Grand'Avi, si disponga col suo
\* zelo e giustizia a restituirli nella pristina quiete, anche per
\* renderla alla nostr'anima, che dovrà darne conto all'eterno
\* padrone, di cui siamo, benche indegnamente, semplice Vi\* cario.

"Finalmente con Regia munificenza ha voluto la M. V. favorirei del magnifico dono di una croca e sei nobiliseimi "candelieri d'argento per servigio del sagro Altare. Questo "solo ha potuto meritarlo, ma non il Sacerdote a cui ella

\* gli ha inviati; resta ben a Noi la gratitudine di efferire i Divini Sacrifizi, perchè le rimenti tanta generosità quel Sugnore che resterà enorato colla Sagra Oblazione di a splendido donativo Ed acciocchè la M V sappia di qual peso sia il mio debito, le consagrerò a quell'altare, eve per trent'otto anmi la divina pazienza ha sofferto che Noi aggrificassimo; così solo possiamo ringraziarne la M. V., alla quale con obbligantissimo affetto compartiamo l'apostolica Benedizione ... A queste umanissime lettere avendo il Re con altre somiglianti risposto, Benedetto XIII con un Breve epistolare iatino volte più solennemente significargli l'allogrezza avuta dal sognito accordo, e con quest'occasione gli commendò caldamente di procacciare che dai Magistrati venisse occavata la immunità occlesiastica, ed egli etesso a ciò invigilasse, chè gran merito ne avrebbe presso Dio (1).

XX. Quando furozo divulgati i trattati proruppero in violentissimo esclamazioni i zelanti del Sacro Collegio. Il Corradini parea uscito di sonno per la collera, chiesta invano udienza al Papa, gli diresse un biglietto di vivianme rimostranzo, e non ricevendo risposta, un altro ne replice più insolente: ardiva ripetere a chi il voleva udire, che pè Sardegna nè i prelat, di palazzo doveane menar trionfo; tutto l'accadute senere stato fatto senza saputa delle Congregazioni e contro la volontà del Sacro Collegio, morire i Papi, vivere eterno la Congregazioni e i Cardinali. Minaccia codesta che rivelò fin d'altera gi'intendimenti dei zelanti e che fu pei mandata ad effetto, ma che ebbe rusultamenti diversi da quella cho se ne aspettavano. Benedetto XIII, fra timoroso e sorridente, non volle che si procedesse contro le tementà del Datario, e contentosa, a dire; \* Lasc.amogli smaltire la lule a parole "

Frattanto si addivenne alla nominazione dei vescovi. Vittorio Amedeo II per consiglio di Ormea abbe cura di sesgliera parecchi fra i Regulari e suprattutto fra i Domenicani per la tenerezza che sapea i Papa avera dell'Ordine Così la diocesi

<sup>(1)</sup> Vedi il Breve del 12 di luglio 1727 Imagnes filialia observantice agni ficultones.

del Piemonte furono dei loro vescovi provvedute, e Torino ebbe monsignor Arborio di Gattinara. Quindi la pontificia Segretoria di Stato spedi i Brevi ai vescovi forestieri per la deputazione dei Vicari generali nei R. Stati e trasmise ai vescovi del Piemonte l'aggiustamento per le materie d'immunita e giurisdizione, unendovi lettere in cui s'ingiugneva loro di conformarvisi nelle relazioni fra l'autorità ecclesiastica e la podesta laicale (1).

XXI. Diremo ora delle testimonianze della sovrana soddisfazione date da Vittorio Amedeo II a quelli che si erano in corte di Roma in suo favore adoperati. Il cardinale Alessandro Albani ebbe la pingue badia di Staffarda, e fu nominato Cardinal protettore di Sardegna. Al Lercari, creato in quel torno Cardinale, fu concessa la pensione di due mila scudi. Dovendo egli comperare un palazzo in Roma, chiese ed ottenno dal Re l'anticipazione di sei annate. A monsignor Fini pensione di mille scudi con promessa di altri mille, non sì tosto il Papa gli desse il cappello. Al Lambertini pensione di scudi mille, con affidamento di altri cinquecento: all'abate Millo, suo segretario, pensione di scudi quattrocento; al Sardini di scudi duecento; a Santa Maria vescovo di Cirene, cappellano del Papa, pensione di lire mille cinquecento; al confessore di scudi trecento; pensiem più piccole ad altri cappellam. L'avvocato Pittonio chiedeva una pensione di tre o quattro mila scudi profferendosi tutto in servizio del re. Ebbo scudi sei mila di regalo. Monsignor Fini chiese e ottonno che il promesso aumento di mille scudi si portasse a due mila. creato Cardinale poco stante, si ebbe gli scudi tre mila. -La pensione del Sardini fu anch'essa aumentata in lire tremila (2)



O gina HAR√ARD U... .

<sup>(1)</sup> La not ficazione pout ficia rhe dorea ordinare questa materia non venne compilità allora, e nel seguente pontificato essendo rimati i cue sapori, tecco al fami ertini devenu o Sommo l'ostefice di compete l'opera da lui incommetata in qualità di semplice prolato e consultore di Benedetto XIII Vedi la istruzione di Benedetto XIV del 1742.

2) Il cardinare Orighi non cebbe pensione, ma otterno per un suo

<sup>2)</sup> Il cardinale Orighi non chbe pensione, ma otterne per un suo nipote il posto di Cornetta nel R. eservito. Non ho trovato quali ricompense abbia avuto il caramale coscia, princi ale acutatore de lo accordo e persona avuta a dismisura. Adudendo forse a queste largizioni il

XXII. Mentre il marchese d'Ormea proceguiva le pratiche per la istituzione dei vescovi stipulò un altro aggiustamento col cardinal Fini relativo ai tributi degli ecclesiastici nel Monferrato, modellato su quello del Piemonte (1). Essendo poi insorta opposizione intorno ai benefizi Concietoriali vacanti Apud Sedem, che la Dataria protendeva riserbati alla nomina pontificia, ottenne che anche questi fossero dichiarati di Regia nomina (2).

La materia dei Feudi cui accennava la lettera di Bene detto XIII, non fu condotta a termine. La corte di Torino pretendeva che si discutessero i titoli di ciascune; pretendevano i Curialisti che al Papa spettasse il pronunziare da solo. Si ccibirono dall'una parte e dall'altra varie ccritture, ma non si venne mai al vivo della quostione. In ultimo i marchese d'Ormea propose a monsignor Lambertini di suggerire al Papa di conferme al Re il Vicariato Apostolico su quei feudi, con che la S. Sede conserverebbe il dominio sepraemmente, e il re us avrebbe la signoria effettiva; piacque al Lambertini il pensiero, e si convenne che l'avrebbe significato al Papa come concetto proprio e da proporai al Re dal Papa stesso. Benedetto XIII lo approvò, ma non voleva prendere risoluzione, se non sopra il consulto favorevole di una speciale Congregazione di cardinali. Ormea parti da Roma prima che nulla fosse conchiuso; ina tale divisamento servi poi di base al Concordato del 1742, che diede assetto alla materia fendale.

Si regionò pure della Inquisizone. Erasi il papa lagnato nei fogli rimessi al P. Tommaso che sino dal 1698 non erano più stati ricevuti in Piemonte gl'inquisitori deputati dalla S. Sede, e che si erano fatti violentemente partire quelli che

Borghese di Rivoli nella sua cronsca senve: "Il marchese di Ormea trovo la maniera auro loquente di terminare tutta la suddette pendente (con Roma) per mezzo del Cardinal Cossia e Fini ...
(1) Porta la data del 21 di febbraio 1728. Anche in questo si leggono le parole capprina inserite da Ormea senza dirlo al Fini, prova che ne

a lui nh al papa erano parute accovenzenti.

<sup>(2,</sup> Diconsi vacanti apud sedem quei benefizi i cui i titolari muoiono an Roma.

allora vi si trovavano; delevasi eltre di ciò che i ministri ragi non concedessero il braccio secolare al Sacro Tribunale, se non previa domanda scritta, nella quale fossero indicati il nome del reo, l'accusa e le prove o gl'indizi delle imputazioni. Il marchese di Ormea avea intruzione di chiedere l'abelizione assoluta del Santo Uffizio, perchè restrittivo della giuriedizione episcopale, ma dovea per altro accomodarei, sì veramente che i processi fossero compilati coll'assistenza di un uffiziale civile, gusta le ordinazioni di Emanuele Filiberto, e conforme agli uni di Venezia e di Genova. Siccome al re non premeva di ringiovanire anche medianto i parrati temperamenti il escre tribunale che oggimai esistava di nome solamente, e siccomo questi temperamenti non piacevano a Benedetto XIII ed erano dalla congregazione del S. Uffizio ceteggiati, si lasciò cadere la pratica. Del ristabilimento della Nunsiatura, non fu fatta parola, essendo Benedetto XIII pogo propenso all'invio dei Nunzi, perchè il loro tribunale recava coverchia diminuzione alla giurisdizione episcopale, e perchè il re non ambiva di averli in casa per la loro eccessiva sutorità e potenza.

XXIII Terminando ora la relazione dei negoziati del marchese di Ormea in questa sua prima legazione a Roma, toccheremo di una briga da lui composta, la quale merita di essere ricordata, come quella che porge documento della rettitudine di Benedetto XIII e del vero ano desiderio di restituire la pace alla Chiesa turbata da pastori irrequieti e caparbi. Parhamo del noto vescovo di Casale, trasferitosi a Roma coll'espresso intendimento di aspregg ar gli animi e mettere inciampi al ministro del re. Collegatosi coi cardinali più infensi a Sardegna e cel Corrad ni particolarmente, aparlava del governo e dei ministri, quali Diocleziani o Neroni dipingendoli; la protezione del Corradini gli frattò 1500 scudi di indonnità per le spese del viaggio e un ricco benefizio per un suo nipote. Vittorio Amedeo II, informato di questi suoi portamenti e sapendo che cra impossibile il ridurre a sanità l'irrequieto prelato, commise il marchese di chiedere al pontefice che il mutasse di sede dandogli un vescovado fuori dei R. Stati. Benedetto non tardò a conoscere il serpentello, ma



trattenevalo dal compiacere al Re la riverenza al carattere episcopale di cui era rivestito il Radicati, e consigliò l'Ormea. d'introdurre pratica egli stosse direttamente cel vescove. Monaignore rispose che gli si desse l'arcivescovade di Vercelli e che in tal cano si sarebbe adoperato in favore del Concordato. Il marchese gli osservò che egli come cattolico, come vescovo e come auddito avea debito di favorire il Concordato a che non era bello il mettere a prezzo la sua cooperazione. Informato il Re delle proposte, scrisse che non avrebbe regalato a Vercelli quel brulotto che dopo aver sconvolta l'antica sua diocesi metterebbo fuoco nella nuova, ma lasciossi intendere che non sarebbe alieno dal nominario arcivescovo di Tarantasia in Savoia, paese lontano e acttoposto agli usi gallicam: Ormes rispose che anche colà potes fare suoi raggiri, e che ad ogni modo sarebbe di cattivo esemplo il veder premiato con un arcivescovado chi si professava acerrimo oppugnatore del governo. Per la qual cosa il re gli feca significare che non pensasse più a rientrare in Piemonte che gliene sarebbe vietato l'ingresso. Benedetto non disapprovò questo decreto, e soleva dire che veramente il Badicati era un cattivo vicino e avea modi piuttosto da soldato che da vescovo (1).

Il povero prelato si vedeva dunque a mal partito. Il suo vicario generale tentò di trarnelo, raccogliendo nella diocesi suppliche e sottoscrizioni di fedeli chiedenti il ritorno del loro pastore; ma aon giovarono, e il Papa gli significò che per amore di tranquillita avea intenzione di conferirgli il voscovado di Gubbio in cambio di quello di Casale.

Fra il re che gli avea camee le porte del Piemonte e il papa che non avea voglia di fargliele riaprire, il Radicati, accortosi che i suoi protettori non aveano mezzo di salvarlo, si dispose a negoziare il cambio, e pereiò dichiarò che rinunziava a Casale con queste condizioni: in primo luogo sa non gli piacesse Gubbio, gli fosse dato Tivoli o Imola od Osime allora vacanti: in secondo luogo che il Re gli concedesse una





<sup>(1)</sup> Lettera del marchese d'Ormea del 3 di settembre 1727.

pensione di mille scudi annui, e per sopperire alle spese del traslocamento gh anticipasse sei annate. Il pontefice rimase scandolezzato di siffatte pretese, ma avendo ottenuta la mnunzia, lo nominò senza più vescovo di Osimo, commettendo al marchese d'Ormea di acrivere al Re che per dimostrargli il suo affetto avea eacrificata la pace di quella povera diocesi. Striliava monsignore, e non risparmiava neppure la persona del papa; ingiuntogli di trasferirsi alla nuova sua residenza, indugiava, chiedeva udienza dal Santo Padre, ed essendogli sempre negata, un bel giorno si collocò nell'anticamera, dove Benedetto dovea passare, e gli si fece innanzi. Il papa lo guardò maravigl ato e dissegli · Come? ella non è ancora andata alla sua residenza? "Monsignore aprì la bocca per rispondere, ma Benedetto glielo impedi con queste parole. A.la residenza, alla residenza, e badi bene di trattare la novella sposa meglio della prima , (1).

XXIV. Il marchese d'Ormea fece ritorno in Piemonte nell'estate del 1728. Nello stesso anno Vittorio Amedeo II trasmise ai Senati una istruzione intorno ai Concordati e alla giurisdizione ecclesiastica, nella quale raffermò i principii dell'indipendenza del potere civile, e statuì le più minute regole da seguirsi in proposito. Questa istruzione che dovea rimanere segretissima, servì di fondamento alla giurisprudenza tradizionale della patria magistratura



Campre, le premo Ra de Cara Saraya.

Lettere del 12 e 19 di grugno 1728.

## CAPITOLO XXIV

## Ultimi anni del regno.

I. Cadute le speranze dei maritaggi austriaci, per quan tanti maneggi eransi intrapresi a Vienna, era venuto tempo di volgere astrove gli sguardi a sicurare la successione, che riposava sopra il solo capo di Carlo Emanuele. Non ben rimargi iata fu mai nel re Vittorio la ferita cagionatagli dalla morte del suo primogenito, e sospirando egli ricordava quel vivo. ingegnoso e irrequeto giovine, tutto immagine sua. Non portava lo stesso affetto al fighuolo superstita. Carlino, com'egli il el iamava, era di persona piuttosto pieco.a, gracile di complessione, di poca sanità, non avvenente; grosso il collo, alquanto gibboso il dorso; timido, serio, parlatore stentato e a monosillabi, al comprendere non veloce. Era il contrapposto del Re. Dicesi che Vittorio non gli nascondesse il suo disamore, a che Carlino il temesse assai più che non l'amasse Così il giovane pripripe si avvezzò ad ubbedire tremando, e a fuggiro l'aspetto del padro che, quando taceva in perole. collo sguardo e col contegno austero il rimproverava continuo.

Non per questo il Re trascurò la sua educazione, dopochè per la morte del fratello fu dichiarato Principe ereditario. Anzi più il credeva di grosso ingegno, e più studio poneva nel renderlo degno e capace di cingere la Corona. La sua istruzione fu di reggitor di popoli e di amministratore, non di letterato; volle che del civile e militare governo gli fossero famigliari le parti più minute, quasi ad impiegato che debba nei particolari dei negozi versare. Computo lo studio delle matematiche e dell'arte militare, gli fece visitare le foltezzo del regno per assiminarne la condizione, additarne le riparazioni necessarie, osservarne i lavori in-

trapresi, levarne il disegno, conoscerne l'utilità, avvisarne i lati deboli. Lo accompagnava il conte Bertola, ottima guida in siffatti studi. Dovea fare la rassegna delle guernigioni, interrogare i soldati, udirne le lagnanze, saggiarne il pane, rivederne le armi ed il vestiario. Al ritorno riferiva al padre le cose vedate, e Vittorio il martellava d'interrogazioni e di obbiezioni, e quando l'avea ben bene ingarbugliato e rimbrottato, gli spiegava con grande ordine e lucidezza tuttociò che era stato argomento del discorso. Lo stesso metodo adoperava per le finanze, notandogli la natura dei tributi e la ragione della loro ripartizione e addestrandolo allo studio dell'uffizio dei conti (1) Questo tirocinio giovò assessimo al giovane principe, il quale poscia nel corso del lungo e glorioso suo regno, insieme col fido ministro Bogino, le minime cose invigilava e di ogni ministeriale operazione si faceva esaminatore istruito e sottile. La taciturnità sua spiaceva seprammodo al Re, il quale volea che conversasse coi forestieri presentati a Corte, li interrogasse intorno si loro paesi, si mostrasse affabile e intendente, acciocche per l'Europa si spandesse di bocca in bocca la riputazione della sua bonta e del suo ingegno.

II. Carlo Emanuele era sul ventesimo primo anno, quando nel 1722 (15 marzo) il Re gli diede in moglie Cristina Luigia figlia di Teodoro conte Palatino di Sultzbach, ramo della Casa dei Wittelsbach. Ella era di spiriti vivi e tale da rialzare quelli dello sposo, facendo testa anche allo succero impetuoso. Questi dimandolla un di, se mai avea pensato di dover essere regina; cui la principessa rispose: "Avrei potuto anche pensare di essere imperatrice, dacchè nella mia Casa si numerano gia più regine e imperatrici ". Un anno dopo morì (7 marzo 1723), dando alla luce un figliuolo, che visse due soli anni (2).

Nel 1725 il Re procurò a Carlo Emanuele le seconde nezze con Polissena figl a del Langravio di Assia Rheinfels-Rotten-

<sup>(1)</sup> BLONDEL, Memorie, Ms
(2) Vittorio Anedeo Teodoro, duca di Aosta, nato il 7 marzo 1723, mori l'undici di agosto 1:25

bourg Si narra (ed io non ricerco se i) racconto sia autenticato, ovvero una nove letta fatta per ricrearsi), che lo sposoriconobbe al dito di Pelissena un d'amante, che egli aveva dato alla prima sua sposa, a la chiesa da chi l'avesso ricevuto. Al che la principe-sa rispose essere una cara ricordanza di una diletta amica, anzi tempo da morte capita. Carlo, maravigliato, ne dimando il nome. \* Noi eravamo nel monastero insueme (c la disse) Arrivo in Corte l'ambasciatore di Sardegna, e fra le giova il educande si seppe prestamente l'oggetto della sua venuta, ma ignoravasi se la figha del conte l'autino, o que la del Langravio fosse destinata aposa del principo di Pierionte Tuttavia Cristina ed io sentimmo che eravamo presso a separarci. Ci promettemmo che quella di not, la quale fosse duchessa di Savo,a, manderebbe da Torino una memoria all'ariica lontana. Questa gemma è il dono dell'estinta amica . ( ) Il 26 giugno 1726 Polissona fu madre del principa che fu di poi il re Vittorio Amedeo III.

Madama Reale Giovanna Battista giunta al suo ottanio-

s.mo anno era passata di vita il 15 di marzo 1724.

lil in questi a un la politica generale fu operosa in trattative che per altro non alterarono lo stato di cose stabilito colle stipulazioni del 1718 e 1720

Il trattato della Quadruplice alleanza accettato dalla Spagna avea tranquillata l'Europa, per brev'ora turbata dalla irrequieta natura dell'Alberoni e dalle ambiziose voglia di Elisabetta ana sovrana; tuttavia alcuni punti rimanendo ancora in pendenta, per darvi assetto fu convocato nel 1722 il congresso di Cambrai, note al mondo, scrive il Flaxan, per la sua nu lita, e che per le amarezze che duravano sempre tra Austria e Spagna e per alcune ambiguità nelle risoluzioni dell'imperatore, non clibe principio se non due anni dopo. Cucceva a Filippo V la rinunzia che dovea fare degli Stati italiani, e se no aclermina, cuoceva all'imperatore il codere a Spagna il gran Magistero dell'ordine del Toson d'Ore, e più il rinunciar al titolo di re Cattorico da lui per molti anni portato e a lui incredibilmente caro.

<sup>(1)</sup> Vita di Carlo Emanuele III del P. Smithta, vol. I, cap. II

Di poi l'Olanda ebbe a lagnarsi della Compagn a d'Ostenda istituita dall'imperatore contrariamente al capitole V del trattato di Muzetor, il quale victava agli apagnuoli la navigazione oltre le isole Filippine, capitolo che era stato raffermo col trattato della Barriera. Il principale intoppo per altro in ciò consisteva, che l'imperatore erasi pentito della investitura dei ducati di Toscana. Parma e Pracenza strpulata in favore dell'infante D Carlo, giudicando pericolosa agli atati di Milano e di Nepoli la signorta di un principe spagnuolo nal centro d'Italia. Cercava adunque protesti per andar temporeggiando, comministrando gliene in buon dato la opposizioni del granduca di Toscana, del duca di Parme e del Pontefice, e sperava sopra tutto che colle ritrosie artifiziose e col maneggiarni avvedutamento nei negoziati gli si aprirebbe occasione di conseguire che i potentati riconoscessero il nuovo ordine dato alla successione austriaca colla Prammatica Sanzione pubblicata finalmente nel 1723, per la quale l'unica sua figliuola Maria Teresa era chiamata a succedergli nei vasti reami. Ma sapendo per esperienza, quanto poco fossero osservate le ultime volontà dei regnanti, nè avendo egli stesso rispettate punto quelle di Carlo II di Spagna, ingegnavasi con ogni sua possa, affinchè le corti d'Europa approvassero l'atto di auccessione, e a questo supremo fine tendevano tutti gli studi e tutte le arti della sua politica.

Nel gennaio 1724 Filippo V abdicò in favore di Luigi nuo figlio; ma questi essendo morto pochi mesi dopo, Filippo ripighò la Corona. Sotto l'effimero regno di Luigi le conferenze di Cambrai dopo tanto indugio ebbero commetamento. Vi prano rappresentati la Francia, la Spagna, l'imperatore, l'Inghilterra, la Sardegna e la maggior parte dei principi italiani. La Spagna chiedeva all'imperatore le rinuncie al titolo di re Cattolico e al Magistero del Toson d'Oro, e la restituzione del tesoro e degli archivi dell'Ordine che trovavanzi in Brusselle; instava inoltre che a'introducessero tosto i presidii nelle fortezze della Tosona e dei ducati di Parma a Piacenza a guarantigia della successione dell'infante D. Carlo. L'imperatore per converso pretendeva conservare i titoli di Spagna, e il Toson d'Oro; voleva la que-



atione dei ducati regolata dalla Dieta di Ratisbona e non dal Congresso, e richiciova che le parti contraenti, prima di ogni altro aggiustamento, approvassero la Prammatica Sanzione. L'Olanda orava por l'abolizione della Compagnia d Ostenda; il duca di Parma supplicava che di suo vivente Lusperatore non esercitasce il dominio dirette sovra gli Stati suor: il papa altamento protestava contro la clausola del trattato del a Quadruplice alleassa, che i ducati di Parma e l'incenza avea dichiarati feudi imperiali, a conferitili all'infante D. Carlo; sosteneva essere veri feudi pontificii, e alla Sede dover ritornare estis guendosi la famiglia dei Farnesi. cui gli avea Paolo III conferiti. Più gravi lagnanze e più degne moveva Gian Gastone, altimo granduca Mediceo di Toucana Sciamava el e il auo ducato era indipendente e movento da Dio soltanto, averlo la sua famigha dal popolo fiorentino recevato, non to lerare che le si dichiarasse e trattasse quale feude imperiale. Il re di Sardegna non mirava di huon occhio tutto questo tramestio, donde non vedeva uscir lume di vantaggio per lui; stavascuo apettatore più che altro, e intanto chiedeva che l'imperatore ratificame la cessione della Sardegna, e le Potenza congregate riconoscessoro in lui grado pari a quello delle altre teste coronate; gli guarentissero la possessione del Monferrato e del Milanese acquistati col trattato del 1703; l'imperatore rinunziasse formalmenti al titolo di re di Sardegna, e riconoscesso nella Casa di Savoja il diritto di successione alla Spagna. Suo ambasciatore a Cambrai era il conte Provana.

IV. Mentre si negoziava lentamente e di poca huona voglia, avvenne caso che d'improvviso scompigliò il Congresso. Il duca d'Orleans avea procurate il matrimonio del giovane re Luigi XV coll'infanta Maria Vittoria, nata da Filippo V e da Elisabetta e la futura regina di Francia, quani aucora bambina, venne condotta in Francia. Naturalmente il successore di Luigi XV non nascerebbe così presto, il che al Regionte importava. Ma il Reggente venne a morte nel dicembre 1723, e il re, oggimai maggiorenne, nominò suo principal ministro il duca di Borbone, pronipote del gran Condò. Questi scorgendo che il matrimonio spagnuolo, il quale non potes

aver effetto se non dopo buon numero d'anni, non sicurava, com'era necessario, la successione al trono di Francia, argomentò che fosse da pensare ad altre nozze per Luigi XV. Elesse la figlia di Stanislao Leczinski già re di Polonia, che poveramente se ne viveva nell'Alsazia, e ruppe il trattato colla Spagna, rimandandone a Madrid l'infanta. Non è a dire quale sia stato lo adegno di Filippo V e di Elisabetta, già ritornati re, all'annunzio dell'oltraggio, e se Filippo V si fosse trovato in grado di sostenere la guerra, certo sarebbe corso all'armi. Non potendo più in là, ordinò all'ambasciatore francese di abbandonar la Corte entro ventiquattro ore, e scrisse ai suoi ministri a Cambrai di partirsene incontinente; così rimase sciolto il Congresso.

Elisabetta Farnese che era il vero re di Spagna, tutta intenta a provvedere Stati ai figli usciti dal suo fianco, era stata insino a quel giorno in assai mali termini coll'imperatore per gl'incagli da lui posti alla investitura dell'Infante; ora contro Francia rivolse i dispetti suoi. In buon punto le si presentò innanzi un uomo audace, solenne maestro di raggiri e di astuzie, l'olandese barone e poi duca di Riperda, avventuriero politico, che, salito rapidamente alla somma altezza della fortuna e degli onori, ne precipitò poco dopo colla stessa celerità. Si profferì di andare a Vienna, ottenere per la Spagna la soddisfazione cui la regina anelava, va e a dire l'investitura di D. Carlo, stringere alleanza con quella Corte, vendicarsi della ingiuria ricevuta dalla Francia, e tutto cio ad una sola condizione: il riconoscimento della Prammatica Sanzione. Fu creduto e partì.

Il Riperda non si era ingannato nelle sue sagaci previsioni toccò a Carlo VI la corda della Prammatica, riuscì nell'intento, e il 30 di aprile e 1° di maggio 1725 stipulò quattro trattati coi ministri imperiali; i due primi di pace e di amicizia fra la Spagna e l'imperatore, contenevano le rinuncie controverse e davan sesto agli affari d'Italia; il terzo regolava il commercio fra i due Stati, il quarto che rimase segretissimo, fermava confederazione difensiva fra le Corti

Questi accordi non contenevano etspulazioni contrarie agli interessi dell'Europa, essendo conformi in tutto al trattato della Quadruplica alleanza: anzi erane faverevoli alla tranquillità del continente, imperocchè terminavano la lungacontesa per la successione spagnuola, e assolidavano il aistema politico di Utrecht. Ma il mistero onde si avvolgevane i due gabinetti, e lo note ambinioni della Spagna davano corpo alle ombre, vita ai fautasmi dell'immaginazione: isonde dicevasi esseru statuito matrimonio tra l'infante D. Carlo e Maria Teresa, mercà il quale la corona di Spagna a d'Austria. poteano un giorno riunirsi in una sola famiglia, ed anche sopra un solo capo; insinuavas, per gianta che si fosse determinato di restituire il Pretendante sul trono mglese e cambiare la successione di Annover. La Francia e l'Inghilterra credettoro meccesario di premunicii contra tali eventualità, e tratta la Prusua nella loro congunzione atriasero Jega il 23 di settembro 1725, la quale dal luore dove fu settescritta. prese il nome di alleanza di Annover. Essa non recava altre più che la promessa di mantenere la pace di Utrecht, e la reciproca guarent gia degli Stati delle parti contraenti, le quali stipularono intanto vicendevoli sussidi in caso di offesa. L'Europa si divise in due campi, e le Potenze si armarono: le flotte inglesi coprivano i mari, la Spagna movea alla ricuperazione di Gibilterra, e le confederazioni di Vienna e di Annover s'industriarono di t.rare a sè gli Stati minori, nel che la diplomazia si adoperò con tutti gli ingegni suoi

V. Siccume le ostilità sarebbero presto o tardi scoppiate in Italia, grandi erano le tente, con cui fu ricercata l'adesione di Vittor o Amedeo degli uni e degli altri collegati. Egli prestava orecchio a tutti e non dava risposte precise ed alcuno, consigliatamente alieno dal legarsi le mani prima del tempo. Gli ambasciadori suoi ebbero istruzione di fare diligente raccolta e comunicazione di quanto udissero, di dare buene parele, e di non assumere impegni Il conte di Cambia ambasciatore francese a Tormo, ingegnatosi di scoprire le intensioni del Ro, no ricavò, che quando il Cristianissimo avesse paleento quali guarentigie e quali vantaggi pensasse di dargli, allora, si troverebbe facilmente modo d'intendersola (Diep. del 23 dicembre 1725 al marchese di Breglio a Vienna). Il sig. di Cambia chieste istruzioni a Parigi, riferi che la Francia formerebbe un





esercito sulla frontiera pronto a varcare i monti e porsi sotto il comando del re di Sardegna, quando l'imperatore lo assalisse o il molestasse. Ciò per la guarentigia. Quanto ai vantaggi accennò che in caso di guerra tutte le corquiste che si facessero in Italia, surebbero sue, e che niun negoziato s'introdurrebbe senza sua partecipaz one ( $Disp.\ del\ 7$   $gennajo\ 1726).$ Vittorio Amedeo II chiese schiarimenti sul numero delle truppe che la Francia spedirel be, sulle cautele che si prenderebbero a preservazione della Sardegna, e se l'Ingliliterra si torrebbe il carico di difenderia dalla Spagna; soggiunse quindi che per ragionare dei vantaggi futuri, sarebbe mestieri conoscere se gli alleati di Annovor consentivano che l'Austria conservasso tutti gli Stati suoi in Italia e D. Carlo i tre ducati, in cuso eziandio che si sposasso ad una arciduchossa. Il conte di tambis replico che il numero delle truppo sarebbe proporzionato a quello che muoverebbe l'imperatore, e che per a difesa della Sardigna di ammandirebbe un naviglio superiore e quello che la Spagna era in grado di armare. Dei vantaggi futuri, essendo stato il Re così riservato nel suo discorso, nonse ne era trattato a fondo coll Inglulterra; ma se a veni-se a guerra, gh ar offeriva fin d'ora la Sicilia; non aver poi gli alleati di Annover ne parlato, ne provveduto finora interno alla divisione degli Stati unperiali in Italia, e nulla stabilito circa la successione dell'imperatore, nè sul matrimonio di D. Carlo (Disp. del 18 febbrajo 1720 al marchese di Breglio).

A quel cenno dell'isola gia sua, Vittorio sorrise e addatosi che la proposta era fatta in aria e per dire a divedere che si era pur avvisato a qualche partito, lascio capire che se avenno a lui tolta a Sicilia con facilità, ora difficilmente gliel avrebbero potrta restituire. Facendo poi ragione dei vari interessi del e Corti arb tro che non si verrebbe alle mani, e che tutto si ridurrebbe a note di plomat che e a bronci dei gabinetti; persistette per tanto nella risoluzione di non iscopriisi, e per aver materia di colloqui col signor di Cambia, fece preparare e gli rittise una memoria sui diritti di Villafranca, intorno ai quali pendevano tuttora discussioni fra lo corti di Sardegna e di Francia. Il conte Maffei scriveva da Parigi al be che questo suo ritegno e questa sua freddezza spiacevano assai a Parigi

e a Londra, e che si sarebbero fatti altri passi più premures appo di lui; oltre a ciò avvertiva che la Francia inclinava a vantaggiarlo sul Milanene, ma che il re d'Inghilterra vi si mfutava, essendo egli, quale elettore d'Annover, principe dell'Impero (Lettere dell'otto e undies aprile 1726). Il marchese d'Aix ambasciatore a Londra dava lingua che la Francia avrebbe indotta l'Inghilterra ad accomentire anche pel Milanese; accettaese intanto la Sicilia e chiedesse parte della Lombardia. Finalmente il gabinetto di Londra domandò una formale risposta circa alla Sicilia; al che il re Vittorio rispose che tutta la sua fiducia era riposta nell'Inghilterra. e che non dubitava che questa Potenza avrebbe riparato al male cagionatogli col trattato della Quadruplice alleanza: pure (eoggiungeva) avendo egli bene considerate le presenti divergenze fra la lega di Annever e quella di Vienna, non ravvisava probabilita di prossima guerra; perciò la prudenza consigliargli di non precipitar nulla; darebbe all'ambasciator inglese che doven di corto trasferarsi a Torino, più ampi ed intimi schiarimenti.

VL in questo mezzo la corte di Vienna non trascurava in Torino le stesse diligenze. La somma dei negozi imperiali era allora governata dal marchese di Perias, dal conte di Zinzendorf e dal principe Eugemo (1) Vedenno essi la necessità dell'alleanza col re Vittorio e sapevano che per otteneria era necessario cedergli porzione del Milanesa; ma il marchese di Breglio nostro ambasciatore presso la Maestà imperiale, notava che non sarebbero addivenuti a questo passo, se non negli estremi frangenti, e che avrebbero più tosto riaunziato alle Due Sicilie, che al Milanese (2). Zinzendorf significava ne' suoi discorsi al ministro del re che l'imperatore avea penseto a una loga dei principi d'Italia per assicurare la

Google

Perlas e Lazendorf amavano assai i regali dei principi strameri S. raccoglie dalla correspondenza dei marcheie di Breglio che il primo non incommenzia nessum altare, se prima non se gli ugnecan le carracole, Zinzimiert poi nell'anno 1723 racevetto dalla Francia 250 m.a florini Vegit di del resto il Cons (Storia di casa d'Austria), che della venalità dei ministri imperiali discorre alla distesa (2) Dispaccio del 80 di agosto 1724.

pace della penisola, ma che ne avea deposto il pensiero, perchè essa senza il Piemonte gli sarebbe più di peso che di vantaggio. "Uniti col vostro re, egli diceva, noi possiamo mostrar " la fronte agli eventi. Venezia ci vede di mal occhio, è vero, " ma del suo mal umore non ci diamo fastidio. La repubblica " è mi decadenza, e se per poco essa d'Austria trovasse appoggi, potrebbe ritorre al leone di S. Marco quel tanto di " terre imperiali che possiede, e che sono il meglio degli " Stati suoi ". Per contro l'oratore veneto accennava al marchese di Breglio che la congiunzione della repubblica e del Re poteva procurare a questo il Milanese, e a S. Marco il Mantovano, ove venisse ad estinguera la linea mascolina mistriaca, e se ne partiese la successione (1).

Il Consiglio aulico vedendo imbrumiraj lorizzonte e nonignorando le premure degli Annoveresi a Torino, vi spedi il conte di Harrach non veramente per trattere, ma per ceservare e miemre. Il lie voles sapere quali profferte gli farebbe l'Austria: il conte di Harrach a rincontro avea ordine d'udire prima di ogni cosa le pretensioni di lui. Non venendosi a conclusione, e Vittorio cupido essendo di spillare per bella guisa le intenzioni dell'Austria, scrisse al marchese di Breglio che. como pensamento suo proprio e neanco comunicato al suo nignore, proponesse il cambio dell'usola di Sardegna colla Toscana per primo patto dell'alleanza, e quindi la cessione dei feudi delle Langhe e del marchesato di Finale quando si rompessero le ostulità. Il conte di Zinzendorf maravigliò a somig iante entratura, e rispose che re Vittorio metteva a troppoalto prezzo la semplice sua adesione, il marchese di Bregijo replicò essere il caso della successione austriaca avvenimento di sommo rischio, e che S. M. obbligandon a difendere la corona di Maria Teresa, osponova sò stesso e gli Stati a lunghe e crudel: guerre; il compenso dei pericoli ciu andrebbe incontro, essere moderato, anzi moderatissimo. Zinzendorf non nezò la verità di queste osservazioni, ma soggiunse che le richieste erano immature (2); per altro non volendo tron-

(2) Dispuecto de 8 di otto era 1726.

<sup>(1)</sup> Corrapondenza del marchese di Breglio pussum

care i colloqui diede erdine al conte di Harrach di lusingareil Re; ma Vittorio che ne aveva saputo quanto bastava, fece le viste di non comprendere, e acrisse a Breglio di non proseguire altri discorsi al proposito (1).

Nè egli andava errato giudicande obe le leghe di Annover e di Vienna non sarebbero venute alle prese; infatti sotto la mediazione del pontefice e coll anuto del cardinale di Fleury, succeduto al duca di Borbone nel governo del ministero francese, fu negoziata a Parigi e concordata (31 di maggio 1727), una tregua generale di sette anni, con promessa di convocare un generale Congresso per comporre le differenze fra i vari potentati.

VII. Il Congresso si radund, a Soissona, e assai bene si aperava di tale ragunata, di cui la più numerosa o la più eletta non si era veduta dopo quello di Munster o di Osnabruck. L'imperatore non opponeva più difficoltà alla investitura dell infante D. Carlo, e disponevasi ad abolire la Compagnia di Ostenda. La Spagna per altro pretendeva di presidiare essa atessa le fortezzo dei ducati, invece di introdurvi truppo svizzere, e ciò per maggiore sicurezza delle cose dell'Infante. quando si apriase la successione dei Medici e dei Farnesi. Anche a ciò avrebbe l'imperatore acconsentito, ma dimandava che anzitutto le Potenze adunate riconoscessero la Pragrupatica Sanzione, al che la Francia si opponeva gagliardamente Insistendo la corte di Vienna nella sua domanda, il cardinale di Fleury pensò di trattare separatamente colla Spagna colla speranza di staccaria cagh imperiali, o la pratica rissoli alla conchusione del trattuto di Siviglia sottoscritto il 9 di novembre 1729 fra la Spagna, la Francia e l'Inghilterra, al quale ademicono di poi anche gli clandesi. Esso statuì alleanza offensiva e difensiva fra le tre Potenze, le quali mallivarono la successione della Toscana e dei ducati di Parma e Piacenza a D. Carlo, ed approvarono l'introduzione di ser mila Spagnuoli nelle fortezzo dei detti Stati Vienna levò ramore contro i capitoli di Siviglia e specialmente contro l'introduzione delle truppe spagnuole surrogate alle avizzere

<sup>(1)</sup> Dispuccio ministeriale del 3 di dicembre 1726.

con violazione manifesta del trattato della Quadruplice alleanza. Carlo VI richiamò i suoi ministri dalla Spagna, e spedi truppe in Lombardia per opporsi al passaggio degli Spagnuoli; parea un'altra volta imminente la guerra.

VIII. Prima di accennare alle pratiche fatte in Torino dagli alleati di Sivigha e dalla corte di Vienna, direno quali fossero i pensieri e le cure del re Vittorio in questi ultimi anni del suo regno. La reggia e la Corte aveano preso aspetto ognor più severo, e il lusso e le festa vi erano presso che shandite. Durava il regolamento veneziano intorno al divieto di visitare gli oratori stranieri; ma nel 1728 essendo passato per Torino il giovane duca di Richelieu che andava ambasciatore di Luigi XV a Vienna, il Re concedette alla nobiltà di frequentare la cusa del sig. di Blondel incaricato d'affari francese, e d'allora in poi la regola veneta non venno più atrettamente ristabilita.

Il Re vivea a la semplice e estentava grande dispregio per le pompe e gli splendori reali. Vestiva di panno ordinario, portava camicio di tela forte, senza pizzi e merletti; la sua spada era d'acciaio brunito coperta lungo l'impugnatura di una guardia di cuoio per non logorare il vestito; la sua canna era un bel giuneo col pomo di cocco, e servivasi di una tabacchiera di turturuga guernita di un cerchiolino d'avorio. Passeggiava molto, e quando pioveva, indossava un vecchio soprabito di panno turchino, e cesiava il principe ereditario che amava giovai ilmente le eleganti mostre, i ricchi vestiti, i pizzi, i diamanti e i mobili di lusso. Discostavasi da questa semplio ta la magnificenza della sua parrucca alla Luga MV, alta, prolissa e con ogni cura pettinata. La sua solute declinò alquanto verso il 1728, essendo stato preso da, mal di pietra, onde spesso gli venicano febbri e cola he viole ite. Questi malori insonabili e noiosi contribuirono. a confermirlo nel pensiero di abdicaro, di cui diede indizio sal finire del 1°29.

La buona regina Anna trovavasi in quegli ultimi tempi pressoche sola. Le due am figlie e il suo primogenito erano stati mietati da reperatre mori, il palazzo di Carignano era in Torino deserto, e da Parigi giungevano notizie del prin-





cipo non sempre piscovoli. Madama Reale era da quattro anni mancata; moriva la prima suora, moriva die anni dopo il figlio di lei. A tali ripetati colpi aggiungevasi il duro contegno dei Re verso Carlo Emanuele; e i suoi modi risentiti ed aspri con lei stessa. Amò la principessa Polissena, e fu consolata dalla nascita di Vittorio Amedeo III. Due anni dopo passo di questa vita il 28 di agosto 1728. Il borghese di Rivoli nelle suo Memorio scrisso che "fece veramente una morte da santa, como era vissuta ».

IX. Vittorio Amedeo II, solo oramai, stanco di regnare dopo un regno sì operoso e agitato, anelava al tiposo e ala: cure di privato gentiluomo. Nel 1727 Carlo Emanuele toccava il ventesimo sesto anno; il padre le iniziò nei principali segreti della sua politica facendolo assistere regolarmente alle udienza dei ministri, coi quan lavorava separatamente. Colà il ministro esponeva l'oggetto dei provvedimenti a na dichiara va le ragioni; il Re facea sue esservazioni, poscia impartiva gli orlini. Uscito il ministro, Vittorio interrogava il figlio se avesse discoperto il motivo della sua deliberazione, e il Principe ripeteva le ragioni udite nella conferenza; spesso allora il lie a'indispettiva, e accagionandolo di poco accorto, gli apriva gli accorgimenti più reconditi che l'aveano determinato. e che talvo ta orano assarlon ani e fors'anche contrari a quella uditi poco prima. Carlo osservava in questi colloqui che viera an po' di raggine fra i capi delte diverse ammanistrazioni, e un giorno, superata la timidezza aua, chiese al padre perche non li rappatumasse. \* È necessario ad un Re che 1 snot ministri non siano troppo d'accordo, egli rispose; noi nonabbiamo mezzo di conoscere il vero, a se quelli che ci servogo. se la intendessero fra di loro per ingannarci, avremmo sempre zl occlu bendati . Fedele a questa massima la ripeteva al sig di Blondel o gli soggiuagova: " So non voloto ruinarvi mettete gara fra il vostro cueco e il vostro maggiordomo ... (1). Narrava altre volte al figlio le vicende del auo regno e i casi per cut era trapassato; gli palesava le riposte ragioni delle Contituzioni quelle della perequazione dei tributi e del riti-

d) Brownes, loc. cit.

ramento dei feudi al Demanio. Carlino amava la caccia con eccessiva passione; il padre ne lo riprese, e vol.e che la considerasse come un divertimento, non come un'occupazione quotidiana. Si accorse che amava eziandio troppo vivamente la bella Polissena, e fissò agli aposi separati quartieri.

Correndo il 1730 il Re si lagnava sempre più della perduta. salute, parlava con dispregio della Corona di Re. e sorrideva dei rigiri degli alleati di Siviglia. La Spagna mandò a Torino il principe di Masserano, plemontese di nascita, con incanco di esplorare le intenzioni della Corte e di accordarai col l'esidente francese; l'imperatore vi apacciò tosto il conte Filippi, anch'esso di sangue piemontese e generale al servizio austriaco; egli pure doves indagare, riferire e non conchindere. \* I progettisti e coloro che si credone molto innanza nei segreti politici (scrive Blondel) non dubitavano. che il principe di Masserano e il conte Filippi fossero in-\* caricati di negoziare, e se ne persuadevano tanto più ve-\* dendomi in lunghi colloqui col Re di Sardegna nei giorni \* che le sue informità gli permettevano di riceverni; ma io on avea altro ordine dalla mia Corte fuori di quello di " osservare . (1) Il conte Fihppi dal suo canto si contentò di rimettere al Re una lettera dell'imperatore riguardante il rassodamento della pace d'Italia; a cui Vittorio rispose a bocca lodando le intenzioni di Carlo VI (2). Il conte di Zinzenderf era più esplicito col marchese di Breglie, e chiedeva quali determinazioni il Re avrebbe preso circa al passaggio dei sei mila apagnueli da mandarei nei ducati. Vittorio acrisse all'Invigto suo che non credeva che si pensasse a simile spedizione, che sulle frontiere frances, non vi erano pè truppe, nè provvisioni, nè magazzini, e che del rimanente i lavori che egli faceva compiere alla Brunetta e a Fenestrelle avrebbero presto turati i passi (3). Il conte Filippi un giorno gli fece conversando le stesse interrogazioni, ed ebbe la stessa risposta (4)



<sup>(</sup>t) Idem.

<sup>(2)</sup> Lett. di Vitt, Amedeo al march, di Breglio del 24 di giugno 1730.

<sup>(8)</sup> Letters del Re del 3 di giogno 1750.

<sup>(4)</sup> Letters, del Re del 29 di luggio 1730.

N. Vittorio, come abbiam gla detto, mostrava qualche parzialita verso il giovano Blondel e con lui trattava alla buona. lua domen, a, mentre la Corte stava per avviarsi alla messa. il vecchio re conversava con lui pel vano di una finestra che guardava verso il giurdino reale, e parlava di guerra, di aleanze, è di cambiamenti che petrebbero succedere in Italia. flor del, quasi segue ido il filo del moi pensieri, additò co la zunno le jamure e le si Mendevano incanzi, e \* gran belle pianure sono le Lombarde " aosse. Vittorio sornae e rispose, " T'inkindo, nei l'impanni ... e cambio discorso. Poi incamminatosi verso la Cappe la reale, e giunto in faccia al Sudario gli pose la mano sul a spal a e soggianse; \* Mi credoro ambizioso, ma ti giuro che fra paco s'ami organamo che ame solo il riposo ed d ratire ... Se il discorso obbe luogo per l'appunto con, Blondel fu il solo diplomatico a cui per indiretto abbia accennato della sua abdunzione. Ma il giovine francese era lungi dall'indovinare il senso di quelle parole,

I n'altra volta gli diceva: " Voi errereste a partito credendo ene vi abbia ad essero guerra in Italia, mate certe che tutto finisce a parele, e voi le sapete force meglio di me. Questo da ca que anni à il sistema della Francia e dell'Inglutterra, e l'ho capito al tempo delle leghe d'Annover e di Vienna. Ni hanno tasteggiato, ed ho risposto che a tempo delato non avroi lasciato sfuggir l'occasione, ma che sapevo distinguero le ombre da, corp. Il cente di Cambia ripeteva tutto l'opposto, e i fatti mi hanno dato ragione. Penso ora lo atceso del trattato di Siviglia. Tutto questo convenzioni non sono che mezzi termini, e cataplasmi che non guariscopo il male. Vol te saperne di pine la Francia si vive di spedienti o alla giorrata; in Inghiltorra si fa altrettanto. I trattati che non si eseguiscone appena conchiusi, naicane di non esergirs) mai, tanto più quanto i capitob sono conosciuti. In Francia, mio caro s'aspetta qualcosa di pit serio; per esempio la morte dell'imperatore, il vostro cardinale Fleury cerca di guadagnar tempo fino a quel giorno o di ovitar la guerra: cpera da buon cristiano e secondo il suo stato; ma vivaddio! se jo fosa, a Versagha, a costo di passar per paszo, dire si Re mio nipote che queste massime non di affanno ad va

regno come il suo, che tutto ciò è debolezza, mollizie; gli direi che egli dec fami rispettare in Europa, mostrarei fermo e macluto; in tal guisa, s'incute timore si pemici e s'inspira fiducia agli alleati (1) ... Così giudicava Vittorio Amedeo II gli eventi, e Carlo Emanuele III salendo al trono acriveva al marchese di Breglio che continuerebbe le massime del padre, cioè si rimarrebbe osservatore, e non assumerebbe impegni (2) Eppure un libellista contemporaneo (duolmi dover dire che fu il conte Radicati), pubblicò la favola che Vittorio Amedeo erasi collegato prima colla Spagna, poscia coll'imperatore, e che vedendosi poi colto nella propria rete abdicò per megir dal lecceto; e siffatta storiella fu per lungo tempo ripetuta dagli storici. In vere quel principe che per la provata sua accortezza era chiamato dai diplomatici \* la volpe piemontese ., non meritava che le si supponesse tanto delce di sale. Quantunque oggidi la novella sia smentita, ho voluto recare in mesze i documenti uffiziali e porre in sodo la verità; vedremo tra poco quali ragioni movessero il conte Radicati a spacciare questa e le altre fole di cui è piene il libercole, da cui fu tratta fin'ora la narrazione dell'abdicazione e della prigionia del Re Vittorio.

XI. Se non gli dava travaglio il trattato di Siviglia, impensierivasi delle cose di Roma. Nel 1728 il conte di Grosso, rimasto colà ministro, lo informò delle mene degli avversari suoi per circuire il Papa oggimai cadente, e dei timori che si faceano via intorno alle risoluzioni del successore, qualunque ei fosse per essere. Per quest'avviso il Re stimò opportuno di apedirvi nuovamente il marchese d'Ormes. Il motivo apparente della sua legazione era di ringraziare il Pontefice della giustizia resa alla regia prerogativa della Corona circa la nomina di un Cardinale; ma il vero oggetto consisteva nello sgombrare dall'animo di Benedetto XIII i sospetti che gli avversarii vi aveano introdotto circa l'esecuzione dei Concordati, e veder modo di terminare l'affare

Canera, Il prime Re de Casa Servia.

84



Dispuccio di Bloodel del 28 di settembre 1730
 Lettera del Re Carlo Emanuele III del 7 settembre.

dei feudi, sulla base già annunziata, vale a dire mediante il Vicariate Pontificio perpetuo sopra di essi. Il ite per altro pose per condizione che non gli si richiedesse la prestazione del giuramento di fedelta e vassallaggio, e non dovesse pagare tributo alla S. Sede pei feudi conceduti. Le istrumoni recavano che " per fare il colpo più pronto e sicure , si lasciava al marchese arbitrio di impiegare il messo dei denativi tanto col Papa, quanto con quei cardinali e ministri che avecse creduti più proprii a secondarlo (1) Egh doveva passare per Ancona, ed ivi abboccarsi col cardinale Lambertini, il quale, come si è già narrato, erasi, due anni prima, fatto autore del divisato componimento.

Il marchese pervenuto a Roma non tardò a mitigare l'animo del Papa, ma quanto ai negoziati dei feudi non sortà effetto; imperocchè trovò la Corte e i prelati amici in grande sellecitudine per la morte di Benedetto preveduta imminente. Dubitandosi del trionfo dei selanti nella futura elezione, niuno si ardiva prendere nuovo ingerimento in materia tanto scabre, e a favore di un principe che la Curia e i Camerali avversavano con inflessibile costanza.

Benedetto XIII morì il 21 di febbraio del 1730, e il Collegio raccoltosi in Conclave elesse dopo alcun tempo il cardinal Corsini che assunse il nome di Clemente XII, Nel Conclave i selanti non erano etati osiosi; richiamarono in vigore le capitolazioni di Eugenio IV e di altri pontefici, note col nome di Compatti, per cui il nuovo Papa giurava di estirpare gli antichi e nuovi disordini che si fossoro introdotti a detrimento dell'autorità apostolica; nè a ciò contesti vi aggiunsero altri capitoli che furono dai Cardinali approvati esnza prostarvi tuttavia giuramento, fra i quali eravi compresa la condanna dei Concordata col Re di Sardegna indiesti col nome generico di "Aggiustamenti fatti coi principi in grave danno della Ginrisdizione ed Immunità ecclemantica e della Sede Apostolica .. Ed ecco poco presso in occasione della investitura della Badia d'Ivrea Clemente XII lasciar intendere che si doveano richiamare a disamina. Re Vittorie





<sup>(1)</sup> Istruxiom del 14 di agosto 1729.

comprese incontanente dove gisse a parare la corte di Roma, e scrisse all'Ormea che l'entrare in discorso sui Concordati essendo un preliminare ad essi pregindicievole, si astenesse assolutamente dal toccare siffatto argemento; esserghi noto che i Cardinali più avversi a lui padreneggiavane l'animo del Papa, e che le loro arti tendevano a disfar gli accordi, ma esser egli risoluto di mantenerne l'osservanza con tutti quei mezzi che Iddio ha messi in potestà dei principi (1) Affidavasi che mostrando fermezza e non lasciandosi trarre in nuove disputazioni, la Curia Romana non moverebbe alcun passo, tanto più che Clemente XII da alcuni mesi reguante non avea fatta ben chiara ancora l'intenzione sua.

XII. Le Costituzioni civili e criminali, le Costituzioni sopra gli studi, erano state pubblicate nel 1729, condotta a fine la perequezione dei tributi, a buon segno le opere di fortificazione di Exilles, Fenestrelle e della Brunetta; ordinato l'esercito, prospere le finanze, avvezzi la nobilità ed il popolo all'obbedienza regia, non imminenti le occasioni di guerra. Vittorio Amedeo giudicò propizio il tempo di compiere il grande atto, con cui volca por fine al lungo e operoso suo regno.

<sup>(1)</sup> Lettera del 1º di settembre 1730.

#### CAPITOLO XXV.

## L'Abdicazione.

I. Il disegno dell'abdicazione fu lungamente ponderato ce preceduto da gravi consultazioni. Oltre alla guasta salute e certa sazietà della regia possanza che a'incontra in parecchi di quei principi che molto operarono e signoreggiarono per gran tempo le cose e gli uomini, due altri motivi contribuirono a siffatta deliberazione. l'esperimento che volca fare del principe Carlo Emanuele, e il matrimonio che tvea divisato di contrarre colla contessa di S. Sebastiano. Credendo suo figlio d'indole soverchiamente facile e perciò debole, temea non fosse per essere, lui morto, circuito e aggirato dai ministri e dai cortigiani Postolo di suo vivente al timone dello Stato, egl. l'avrebbe da lungi tenuto d'occhio ritemprandone a tempo i consigli.

La contessa di S. Sebastiano, nata dalla nobile casa dei Canalis di Cumiana e vedova del conte Novarina di S. Sebastiano, era presso al decimo lustro, bruna, ben fatta, occhio nero e vivace, bellezza ribe le agli anni, pericolosa all'eta prima e alla matura (1). Narrasi che nel 1695 essendo damigella di onore di Madama Reale e in età di quindici anni. Vittorio Amedeo ne fosse atato preso, e in Cumiana vi fu



<sup>(1)</sup> Se ne vedea un ritratto nel castello di Cuzmana, ed ora più non vi si trova, perche, estinti i Canalia, la signonie dimora insieme con ritratti di famigna fu di mano in mano palleggiata prima di essere, come oggi è degnamente, del conte Privana di Collegno. Era rappresentata in piedi, e sopra un tavolino, en cui stendes la mano quasi accentando, vedevast ii diodema di regina che forse credea suo, nel punt > in cui posava innanti all'artista, e che suo non dovea essere mai.

lunga memoria di visite del Duca al castello: ma che questa e altre voci più gravi cores anche per le stampe abbiano buon fondamento, ie non mi rendo mallevadore. Madama Reale (dicesi) per troucar le dicerie la sposò al conte di S. Sebastiano, col quale visse sino al 1723. Il re, quantunque avesse con loi cessata ogni corrispondenza, suputana la vedovanza, e come al trovasse in istrettezze, la nomiab dama d'Onore della. principeesa Polissena e quindi dama d'Atoure. In tale qualità prese stanza nel palazzo reale, e morta la regina Anna, il Re prù spesso la visitava. Ivi nelle parole di lei e negli cochi ora velati di melanconia, ora scintillanti cercò conferto a trovò catone. Accorta, di buon ingegno e di eletti modi ripigliò impero sul cuore del monarca; le memorie del passato erano forse un vincole che, già spezzato, si ricomponeva di per sè stesso. Ma l'ingenua fanciulla era divenuta donna e donna avveduta. In breve il Re persuase a sè medesimo di aver bisogno. di una moglie. La contessa, sicura dei sentimenti di lui, insinuò al P. Dormiglia e all'abate Boggie di Sangano di parlargh di matrimonio Il P Dormiglia le rispose. \* Contessa, ella si vuole tirare adonso una brutta croce ... La S. Sebustiano prese il detto in celia, e il buon padre adempi, per quanto pare, la commissione Un giorno, vedendo Vittorio farei più libero dell'usato, la contessa gli disso tra dignitosa e commossa: Voi mi trattate come se fossi vostra amante, e ben sapete che non sono .. Il Re stette alquanto infra due, indi le dimando: " Vi ricordate della Maintenon? -- Macetà, che cosa intendete di dire? interrogò la S. Sebastiano. mis moglie, rispose Vittorio .. Così fa concordato segretamente il matrimonio. Verso il mese di giugno (1730) il Reacresse al marchese d'Ormes di chiedere al postefice la dispensa per un cavaliere di S. Maurizio, vedevo, di ammogliarsi con una vedova, lasciando i nomi in bianco (1). Il marchese la spedi non sospettando del sicuro a quale uso dovesso serviro. Era in vendita il marchesato di Spigno confiscato al conte di Sales; Vittorio lo comprò e lo destinò





<sup>(</sup>I) I regolament dell'Ordine Mauriziano vietavano allora somiglianti matrimoni.

alla S. Sebastiano che ne assunse poscia il titolo marchionale Con somme sautole di segretazza si 'apparecchiò il correde nuziale. La S Sebastiano osservava talune fiate che mancava ancera il tale e il tal altro oggette; non per lei veramente soggiungeva, ma per la dignità del monarca. Vittorio se ne sbrigava dicendo che si provvederebbe dopo le nosse. La muova marchesa ignorava che il matrimonio, nella mente del Re, non era diegiunto da un altro atto più soleane.

 Sul finire di dicembre del 1729 l'abate Palazzi di Selve. sottobiblistecario and Università fu shiamate a Corte. Il Regli disse che gli occorreva una memoria succinta intorno ai novrani che aveane abdicata la Corona; la compilecce notando principalmente i motivi di Stato, di religione e di famiglia, she aveano indotto i monarchi a deper le scattre, le carcostanze e i tempi che vi poterono, o le censeguenza che ne derivarono. Avuto le scritte, discorse a lungo col Palazzi dei principi abdicatari; commendò in Nerva l'amore del putblice bene, in Dioclesiano l'escorsi ridotte ai totto a vita privata, ripigliando persino Lantice nome di Diocle, e l'averresistito alle sollecitazioni di chi lo volca riperre sopra il trono dei Cesari. Di Amedeo VIII auo antenato acrutò i motivi dell'abdicazione, la forma dell'assemblea ispanzi a cui la face a discorso pronunziato in quell'accasione e il tenore delle istrazioni date per la Luogotenensa del figlio Lodovice; disapprovò le risorve impostegli, e segnatamente quella di dover consultare il Consiglio doi Cavalieri deputatogli a fianco c segurno l'avviso, riflettendo che con fatta clazzola poten generar disgusti e conflitti, e quindi scredite e infermità nel governo. Cristian di Svezia disse aver abdicato per leggerezza e vaghezza di liberta maggiore, Casimiro di Polonia per indolenza, essendo nato piuttosto per vivero fra prati e monacicho per regnare. Giudicò che Filippo V abdicò per tedio degli affari, e che se dopo otto mesi, essendo morto il re figlio. ripigliò il trene, in ciò avea obbedito alla milute delle Stato, legge sovrana dei principi. \* Vi contriburone anche (soggiunse) le sollecitazioni della regina Elisabetta, o certa aucabbie melanconiche Figuratevi che il pevero mio mpote faceva ogni giorno, per tamor di nottural fantasmi, esorciazare

la sua camera, il suo letto e persino la sua persona ". Di quest'abdicazione esaminò attentamente la forma, e così di quella di Carlo V. Indagò per ultimo, se i principi abdicatari avessero ritenuti titoli e quali.

. . .

Coll'abate Boggio suo confidente fece più aperte parole, e gli significò il suo divisamento. L'abate adoperò molto per disauaderlo, ma il re rispondeva sempre che era etanco: veler consacrare a Dio la rimanente sua vita, e nella solitudine seppellire le cure e le sollecitudini ond'era agitato. Il buon vecchio allora parlò più caldo, e gli pronosticò che si sarebbe pentito. " La calma che V. M corca, disse agli, non la troverà giammai, perchè l'nomo porta seco le tempeste dello spirito, e i mutati luoghi non mutano il cuore. Perdoni V. M. la franchezza di un vecchio, e mi creda: il vero modo di conseguir la pace dell'animo è il portar rasseguati la propria croce siao alla morte nel posto e nel grado, in cui Dio ci ha collocati ". Vittorio gli rispose: So verrenno i crepacuori e le noie, le mi stringerò al crocifisse, è soffrirò queste prove ia espuazione de' miei peccati ". – Il Boggio, il Palazzi e gli altri personaggi coi quali di poi tenne ragionamento, gli consigliavano di far soltante esperimento della solitudine, e di conferire perciò la luogotenenza del regne al figlio. - \* No. no, egli rispose a tutti, io son sono solito nè saprei ridurmi a fare le cose dimezzate e imperfette; la mia divisa è, o tutto o nunte, o dentro o fuori. Potros non approvare le azioni di mio figlio, ne nascerebbero dissapori, l'unità del comando sarebbe rotta e il decoro della Corona offeso ". All'abate Boggio soggiungeva. \* Ho riflettuto lungamente su quanto sto per fare; avrei abdicato molto prima, non lo feci per riguardo alla regina Anna; dopo che ella cessò di vivere, gli affari di Roma me ne trattenuero. Ho passata la novena del Natale a Rivoli; ha pregato, ha chiesto lumi al Signore, e mi sono confermato nella risoluzione . (1).

Sui primi giorni di agosto chiamò l'avvocato Caisotti, e datagli copia dell'abdicazione di Edippo V e di Carle V gli commise di etendere la sua, modellandola su quelle. Il Cai-



<sup>(</sup>i) Relaxione dell'abate Boggio an Palazzi, loc. cit.

sotti piangendo lo prego di riflettere più maturamente. " Ho riflettuto e ho decise ", raspose Cansotti chinò il cape e lo supplicò di affidare ad altra perma l'ingrato carico, non avendo egli forze al doloroso ufficio. " Voi mi dovete fedeltà e ubbi-dienza sino all'ultimo momento che regnerò, ve lo comando. Ubbiditemi " Ciò detto, lo licenziò (1). Recatagli la minuta dell'atto, la lesse e la trovò troppo laudativa e gloriosa, avendo il Cassotti ricordati per sommi capi le gaste del suo regno, prese la peuna, la corresse egli stesso, toglicado le narrazioni pompose e risecando le frasi troppo ornate. In tal guisa emendata, fu poscia sottoscritta e resa pubblica.

III Prima di scendere dal tropo provvide i più alti uffici delle Stato di ottimi soggetti che cervissero degnamente il figlio, e nel mese di agosto fece promozioni e cambiamenti in quasi tutto le amministrazioni. Così, per accembare le principali, il conte Zoppi primo Presidente del Senato fu creato Gran Cancolliero, il Generale Rhebinder Maresciallo, il Procuratore Generale Caisotti primo Presidente del Senato; l'Avvocato Genera e conte Cotti Presidente della Camera dei Conti, l'avvocato Maistre Avvocato Generale; l'avvocato Bogino Consigliere di Stato e primo Referendarie. Giambattista Lorenzo Bogino, nate nel 1701 di un notaco di Torino, era salito precocemente in fama di valente giureconsulto, ed il Re l'aves nominate sostitute Procuratore Generale in età di ventidue anni Il Bogino raccontava nella sua vecchiezza il modo con cui Vittorio Amedeo II gli diede notizia della aua promozione a Consigliere di Stato. — \* Mio caro, gli disas il re, tu sei un bravo e studiose figliuolo, non ti ho dimenticato sai? Sono vecchio, e mi rimans poco tempo da regnare; ti he nominato Consighere di Stato e Referendario ... Il Bogino volca parlare e ringramare; il re continuava; Primo Consigliere d. Stato e primo Referendario, capisci? Proprio cont. Devi essere contento Se servirai bene mio figlio. Carlino farà per te anche di più; col tempo, ben intese. Certo. ti fara anche Ministro. Ma per essere ministro bisogna possedere qualche cosa; altrimenti le male lingue apropositazo,

<sup>1)</sup> helamone del Camotti in Palazzi, loc. est.

tu lo sai. Tu sei povero, e ciò non è colpa; dunque per proescciarti un po'di ben di Die, ti dò la guardia dei Sigilli che sono vacanti; frattano ogni anno tanto; in capo a tant'anni avrai risparmiato tanto: e ciò basta .. — Il movane Consigliere cercava e non trovava parole: Vittorio proseguiva: - " Senti, è anche bene che tu abbia una casa ia Torino; agli occhi del mondo ciò ti darà maggior riputazione. Hai uno nio prete, vecchio e padrone di una casa, non è vero? Egli ti lascierà erede del suo dopo morte. Sta bene, ma non bisogna desiderare la morte di alcuno, nè farsola desiderare. Accomoderò io la faccenda ... Suona il campanello e fa cercar del vecchio prete, il quale giunge confuso e tremante al real coepetto " Voi avete un mpote che vale un tesoro, mio caro D. Bogino, gli disse il Re; egli fa onore alla famiglia, fa onore a voi. L'ho fatto Consigliere di Stato e primo Referendario; mio figlio cel tempo fara anche di più; un giorno o l'altro sarà Ministro Caro D. Bogino, ora dovete fare anche voi qualche cosa per quest'ometto. So che volete lasciargh la vostra casa morendo; chi ha tempo non aspetti tempo: un Consigliere di Stato, un futuro Ministro dee avere una casa propria. Fateglione donazione inter rives Ma badate, non voglio che vi apogliate prima di andare a dormire; no, no, vogho che ve ne riserviate l'usufrutto, e che ne siste voi sempre il padrone. Bravo, bravo, caro D. Bogino; vedo che mi comprendete; andate danque dal notaio a far preparar l'atto; vostro mpote vi seguirà tra poco, e stassera verrà a dirmi che tutto è terminato .. D. Bogino se ne uscì senza aver quasi potuto aprir bocca, tutto heto e contento. \* Anche questa è aggiustata, riprese Vittorio ridendo, ora seat., tu studi e lavori troppo, nor fai moto, a un po'd'esercizio è necessario. Compra o afflita ana vigna sui colli; compra un cavallo ; va a dormira lassù alla sera, e ratorna il mattuto ia città. Il cavalle ti costerà tanto, il mantenimento tanto; col tuo stipendio puoi sostenere la spesa. Addio, segui lo zio, e ricordati di me, anche quando non sarò più re " (1).



<sup>(1)</sup> Connanto, Steres de Toreno, vol. IL.

La nomina più importante per le conseguenze che ebbe e per l'uomo sovra cui cadde, fu quella del marchese d'Ormea, che trovavasi tuttora in Roma, a ministro dell'Interno, in luogo del conte Mellarede morto poc'anzi (1).

IV. Il dodici di agosto Carlo Emanuele e la principessa Polissena erano al Valentino con numeroso seguito, e doveano passarvi la giornata. Il re discese nella Cappella del palazzo reale, dove l'avea preceduto la contesea di S. Sebastiano; stavano a testimoni il segretario Lanfranchi e il cameriere nominato Barbier: l'elemosiniere di Corte diede agli sposi la benedizione nuzuale. La contessa ai ritirò nelle sue camere, il Re sah in carrozza e si trasfert al Valentino. Chiamò il figlio, gli annunciò che, conforme a quante gli avea detto altra volta, si era ammogliato, a gli chiese d'indovinar chi avesse sposate (2). Carlino non sapea che dire: Vittorio riprese: \* Neppur questo hai saputo prevedere? Ho sposato la \* S. Sebastiano che di qui innanzi sarà la marchesa di \* Spigno ... Carlo fece un passo indistro per lo atupore: \* Tu non approvi dunque il mio matrimonio? , incaliò il padra. \* Anzi, rispose testo Carlo, spero che fara la vostra felicità ... Vittorio disse che sarebbe così, e che egli se ne accorgerebbe presto. Soggiunae che non sarebbe trattata nè riconosciuta come regina, e sarebbe ancora dama presso la principessa. Infatti continuò in tale ufficio sino all'antiveglia dell'abdicazione. Il re per una scala segreta penetrava alla sera nell'appartamento della marchesa di Spigno.

Il trent'un di agosto diede lettura dell'atto d'abdicazione al marchese del Borgo, il quale rianovò le rimostranza e la preghiere per distorio da quel proposito. "Caro mio marchese, gli disse il re, non è male ch'io mi ritiri. Io era "nato per tormentar me etesso e gli altri. Sono vecchio: "Carlino è capace di regnare da sè, Voglio riposarmi.. Gli chiese se l'atto gli parea regolare: il marchese caservò che

<sup>(1)</sup> Il conte Mellarede mon il 19 di manzo 1°30. È sepelto nella chiesa

<sup>(3)</sup> Il Blomoel dice che si Re annunziò a Carlo Emanuele il mo matrimento solamente in quel giorno, il Palazza che gliene avea parlato prima.

tale era in tutto, ma che non vi ei faceva parola dello scioglimento del giuramento di fedeltà dei sudditi. \* Vi è l'equivalente, e basta , rispose Vittorio.

V. Chiamato quindi il principe gli annunziò la presa risoluzione (1). Non valsero nè le preghiere, nè le lagrime del figlio a rimoverlo; replicò che volca così. Gli raccomandò di esser giusto e di non lasciarai reggere agli altrui consigli, di fer da sè e di non imitar l'infingardaggine di suo cogino Luigi XV di Francia, girato dai cortigiani, dai ministri e dalle cabale. Gli numerò i personaggi che avea alzati alle primaria dignità, e di tutti gli espose le qualità e i difetti; si fidasse e si valcase del marchese di Ormea che stava per giungere da Roma; si consultasse col marchese di Santommaso, fedele e antico servitore; adoperasse il giovane Bogino. Alla marchesa di Spigno tenno occulta ogni cosa.

Il tre di settombre raunò in assemblea a Rivoli l'arcivescovo di Torino, i cavalleri dell'Annunziata, i Ministri di Stato, il Gran Cancelliere, i primi Presidenti ed i Grandi della Corona. V'mvitò pure gli ambasciadori stranieri. Pochi sapevano il motivo dell'insolito congresso, e quei pochi gelosamente i. taceano. Andavano per congetture e stavano gli animi sospesi quasi aspettando atraordinarii eventi. La principessa Polissena, la marchesa di Spigno e le dame di Corte erano nelle loro camore, l'assemblea dei dignitari nella maggior sala; Vittorio, Carlo Emanuele, e i ministri in un salotto attiguo. Il re ordinò al marchese del Borgo di nleggere l'atto; trovatolo valido e regolare, il cottoscrisso. piangenti il Principo ed i Consiglieri. Poscia passarono nella gran sala per darne pubblica lettura; " Marchese del Borgo. \* disse il re prima d'entrarvi, leggete con voce ferma e senza \* debolezza ". Entrarono, e fattosi ur iversale silenzio il marchoso lesse la ripunzia, dicendo:

# VITTORIO AMEDE ), Ecc.

\* Avendo per misericordia li Dio che ci diede la vita nel-



<sup>(1)</sup> Il Blondel orce che il Re gli annunziò questa determinazione solumente il giorno dell'abdicazione, il Palazzi invece che gliela significò prima.

l'anno 1656 e regno nel 1675, governato, dopo la nostra trinore età, dall'anno 1680 sino a questo giorne, e così pel corso d'anni cinquanta, ne' quali abbiamo si la contingenza di guerra che in tempo di pace impiagato le nostre cure com pella difesa come pel bene de' nostri popoli, siamo arrivati all'eta avanzata di sessantacinque anni, e soffriamo da qualche tempo alcune indisposizioni che non ci rendono sempre vigorom a poter agire; ma siccome Iddio accompagna quei mali, coi quali per le alte sue disposizioni che adoriamo, stima di umiliarei, con quelle concolazioni e con quel collievo che è necessario alla nostra debole umanità, ci diede e ci ha conservato un figliuolo dotato di tutto le virtù degne di un Principe, in età di anni trenta, maritato con prole, e con aperanas che il ciolo feconderà sempre più i suoi aponauli, onde avrà una numerosa discendenza, perchè si rimeritera colla pietà e saggia condotta maggiori grazie,

\* E dacché la nostra salute e le nostre forze sone audate declinando, abbiamo anche noi impiegati tutti quei momenti che abbiamo potuto sottrarre al nostro mposo per ben istruirlo del sistema e dei principii del governo, si per gli affari esterni che per gl'interni dello Stato ed istradarlo nel maneggio degli am e degli altri, con avergli pur insinuato verso i nostri sudditi quell'amor paterno che deve aver per essi, in memoria amgolarmente del valore e fedelta che ci hanno costantemente dimostrato nella pericolosa contingenza ed estremita, nelle quali siamo stati. Egli ha presentemente l'età, i lumi, le forze e l'esperienza accompagnata da un maturo e regolato giudicio per sestenere il governo, onde tutte le considerazioni ci hanno mosso e determinato a rimetterghelo ed anticipargh quella successione che gli abbiamo sempre preparata, e per divina benedizione ingrandita, promettendoci per contento nostro non meno che per ventaggio dei nostri popoli, di vederlo felicomente regnare per quel lungo corso d'anni che il nestro afetto verso di lui ci fa desiderargli ed implorargli dal cielo.

" Quindi è che pel presente atte di nostra volontà che intendiamo abbia forza di legge è di contratto, di nostre proprio moto, certa scienza e piena possanza, rimettiamo la mostra dignità ed autorità regia e tutti i nostri Stati di qua e di là del mare con ogni preminenza, prerogativa e tutti li diritti che vi sono annessi o ne dipendono in qualsivoglia modo al Principe di Piemonte Carlo Emanuele mio amatissimo figlio, a cui ne spetta la successione sì per diritto di sangue che per legge fondamentale della nostra Real Casa e preghiamo col più vivo sentimento del nostro cuore il Donatore de' regni di gradire questa nostra risoluzione e benedirla.

- \* Comandiamo pertanto a tutti i Ministri, Magistrati, Generali delle nostre truppe e sudditi nostri di dovere d'ora in avvenire riconoscere ed avere in loro vero, unico e legittimo Principe, Signore e Sovrano il suddetto mio dilettissimo figlio e così giurargli l'omaggio fedeltà ed obbedienza, ecc.
- " Desideriamo poi e singolarmente comandiamo al detto mio amatissimo figlio che abbia sempre avanti gli occhi tre principii, quali sono le primarie obbligazioni di un principe e il fonte di ogni vero bene pei sovrani e pei sudditi.
- " Il prime è di proteggere e difendere a costo esiandio del regno e del a vita la nostra Santa Fede nella purità che i nostri antenati l'hanno ricevuta dalla Santa Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana, e costantemente conservaria.
- "Il secondo di mantenere e far amministrare a tutti una fetta ed incorrotta giustizia, a ngolarmente a' deboli e poveri, dovendo il principe essere padre e protettore degli oppressi e il vendicatore ed inimico dei prepotenti.
- " Il terzo è l'affetto per le truppe e la buona disciplina di esse, essendo quelle che col proprio sangue mantengono l'autorita del governo, la quiete dello Stato ed il mighore anzi l'unico mezzo che hanno i sovrani per essere rispettati.
- \* Con questo auguriamo da Cielo al mio amatissimo figlio vita, fel cità, una copiosa successione ed il frutto abbondante delle divino benedizioni, ecc.

Dato in Rivoli li 8 acttembre 1730.

\* VITTORIO AMEDEO ...

VI. Con vivissima commozione fu adita la lettura; le lagrime rigavano le guancie di molti, e si udivano singhiozzi; Carlo Emanuele piangeva e baciava la mano del padro.

Google

Vittorio etava fermo e sereno nel volto. Accostaronei i Grand, a baciare la mano dei due Re; il padre volgeva ad ognuno affabili parole e rammemorava al figlio i meriti di ciascuno. Quindi entrò insieme con Carlo nelle camere della principesca Polissena, e annunziatale agli atesso la sua rinunzia la dichiarò Regina. Additando quindi la marchesa di Spigno soggiunse: "Questa è la Dama che si è sacrificata per me, vi prego di avere riguardi per lei e per la sua famiglia ». La marchesa impallidi visibilmente, interrogata da una dama se si sentisse male, rispose che la gioia di riverire la nuova regina la commoveva così profondamente.

Vittorio si ritirò nel suo appartamento, e vi ricavette il sig, di Blondel. \* Anche tu sei maravigliato? gli disse; hai torto, perchè ti aveva partecipato il mio segreto. Ti ricordi ciò che ti ho detto vicino al S. Sudario? (Dup. 26 settembre 1730) ... Quindi continuò ragionando lungamente con lui in questi sensi; " Ho abdicate per causa della mia età e dei miei acciacchi. Ti dirò schietto che da un anno in quà le mie idee non sono più lucide, la memoria mi tradisce, sono incerto nel risclvero, la mia mente à confum; forse ciò proviene dai grande lavorare che ho fatto da cinquant'anni. Anche il mio corpo è una macchina logora; cono minacciato di paralisi al lato destro; a mala pena posso alzare il braccio · servirmene, il mie umore biliceo s'insaprisce sempre più, e gli affari ne soffrone. I m nistri avrebbero petute accorgersene, abueare della mia debolezza e farmi commettere errori e ectocchezze: trista eredità che non voglio lasciare a mio figlio ... Il Readlente franccee risposa che non credeva la sua salute com mai concia, e che quando intese bisconare di rinunza, egli avea pensato che si trattasse tutto al più di un'associazione del figlio al potere. Vittorio replicò anche a lui che il potere non si può dimeszare a qual modo, \* Mie figlio mi ama, mi teme e mi è al tutto sottomesso, egli disse: non avrebbe deliberato nulla senza consultarmi; jo mi saret ricusato, è questa indecisione sarebbe tornata a detrimento dello Stato. Del resto ko sempre avuto il pensiero di abdicare. ma ho voluto farlo in tempo apportuno: o questo mi partale. Quando ho incominciato a regnare, non avea che di-



ciott'anni, le mie finanze erano rasciutte, fervevano le turbelenze nello Stato, le divisioni nella Corte; nulladimeno ho superato le difficoltà, e sono riuscito a qualche cosa. Mio figlio ha ventinove anni, le finanze sono fiorenti, c'è qualche risparmio un serbo, tutti obbediscono, le truppe sono in sufficiente numero e bene disciplinate; le fortezze ristorate e munite, vivo in buona corrispondenza colle Potenze, e apecialmente col re di Francia. Carlino farà bene i fatti miol. Io sono stanco: me ne vivrò da semplice gentiluomo di provincia, senza Corte, senza guardie; quattro valletti, un cameriere, due cuochi (Disp. ett.). Entrò Carlo Emanuele; Vittorio continuò discorrendo di questa stessa guisa, e disse fra le altre cose al nuovo Re: " Quantunque non voglia impacciarmi di affari, tuttavia sarai cortese di mandarmi ogni settimana un bellettine di tuttociò che avrai deliberate, e delle notizie di Europa; eeso mi servira meglio delle gazzette (1).

Verso sera nella chices dei Cappuccini di Rivoli impartivasi la benedizione del Sacramento, e v'intervennero i due Recolla Corte. Il sacerdote che recitava le orazioni, giunto al versetto Domine salvam fac Regem... stette, sospeso non sapendo qual nome pronunziare, Vittorio Amedeo disse ad alta vece: Carolum Emanuelem.

Si riserbò pel suo mantenimento cento cinquanta mila lire e una modica pensione per la Spigno nel caso di vedovanza. Voleva che gli si scrivesse: A Vittorio di Savela; poi fu convenuto che prenderebbe il titolo di Re Vittorio.

Il giorno seguente, 4 di settembre, parti per Ciamberi, residenza da lui scelta. Sul limitare del castello di Rivoli si senti commosso e gli vennero le lagrime agli occhi. Carlo Emanuele so ne accorso, e gli reiterò supplicazioni perchè continuasse a regnare. Vittorio, vinta la commozione che gli cagionava la dipartenza, sali in carrozza colla moglio. Carlo volca lasciargli un drappello di guardie: Vittorio le ricusò. Accennò col dito i valletti che doveano accompagnario e disse: "Ve n'è abbastanza per un gentiluomo di provincia...

<sup>(1)</sup> Buonder, Amedotes, etc.

Giunse a Ciamberi il 7 di settembre; il giorno seguente vi giunee la marchesa di Spigno, accompagnata dal conte Lodovico di Cummana, suo fratello (1).

La principessa, ora regina Polissena, se della abdicazione non era dolente oltre al dicevole, del matrimonio e della nuova succera pare che sino da quel di non si compiacesse grandemente, scrivendone a sua zia la principessa di Nassau Usingen, in queste parole: "L'altra cosa che Ella osserva cembrarle dubbia, è vera in tutto, il matrimonio cioè della mia dama d'Atour. Il motivo ne era il desiderio del re Vittorio di avere presso di cè una persona che gli fosse devota, e capace di assisterlo ne suoi incomodi di salute. Pure la determinazione ha destato gran maraviglia. Quantunque da qualche tempo mi accorgessi della cosa, dacchè la dama faceva di tutto per attrarre l'attenzione, figuravo di non avvedermi di nulla. Essa è oltre la cinquantina; secondo me, stata assai bella, d'ingegno non brillante. Ma pessiede finezza bastante a conseguire l'intento suo, del che ha date le prove. Del restoè avelta e in condiziona di servirlo bene, ciò che ho provato nel mio puerperio. Ecco l'intiera verità ...



<sup>(1)</sup> Lodovico Canalia conte di Cumuna fu nel 1736 governatore di Saluzzo, anda del Monferrato, nel 1745 generale d'armata, a nel 1750 Cavaliera dell'Annunzanta. Morì il 10 maggio 1750.

## CAPITOLO XXVI

# Ritorno da Ciamberl.

I Carlo Emanuele III colla regina Polissena fece il solenna ingresso in Torino il 10 di settembre. A porta Susina il governatore ed il primo sindaco offurono al re le chiavi della citta, gratulandolo dell'esaltamente alla Corona; indi fra gli evviva della moltitudine, e il rimbombo delle artiglierio della cittadella, le LL, MM, andarono al Duomo, dove sul limitare della porta maggiore la attendevano l'arcivescovo ed il capi tolo, i cavalieri e le dame di Corte attelati sui grad in del tempio. Come furono nella chiesa, s'intuonò il Te Deum, quindi, condottisi i Reali nella sala del Troro, furono i cavalieri e le dame ammessi a. baciamano. A notte fuochi artificiali e illuminazione per tre sere rinnovata. Nel giorno appresso Carlo Emanuelo III ricevette i nanistri, i magistrati e l'aniversità degli Studi. Il 27 gli giurarono fedelta i ministri, il Consigno Supremo di Sardegna, i grandi di Stato, il Senato di Torino, la Camera dei Conti, e per deputazione i Senati di Savoja e di Nizza. Aosta mandò suoi crateri e un donativo di trecento e dieci mila hre. Da Monaco il principe Granaldi apedi ambascutore il cavalier Rustagni a prestare giuramento di vassallaggio; dalla Sardegna venne onorevole depitazione degli Stanierti. In questo mezzo il Repubblicò un indulto per i delitti minori fino a quel giorno commessi, e con eduto del 6 di ottobre orano a tutti i vassalli e feudatazi di qualsivog ia grado e condizione, e a tutte le citta, terre e borghi di qua del mare di dover comparire il venti di novembre innanzi a lui, in persona o per promratori, a dur giuramento selenne di fedeltà.

Adanque rel giorno prescritto si videro entrar nel duomo

Lauverte, il prisent the de Creat Statemen.

85



di S Giovanni magnificamente addobbato i vassalli, i fendatari e i deputati delle estta distinti per provincie, e prezidere i luogh, a ciascuno assegnati, ciascuna provincia ebbe un seproprio introduttore. Nella navata di mezzo, vicino all'altar maggiore, a una tavola con sopra il messale aperto, e la croce sedeva l'arcivescovo di Torino vestito di piviale e mitra nel faldustoro episcopale, e distro a lui due canonici. Al butdestro della tavola stava in piedi, bello della persona, bello di vesti il marchese di Ormea, ministro dell'interno e notari della Corona, giunto da Roma appena dopo l'abdicazione a Vittorio Amedeo. Giù piena la Chiesa, S. M. col mantello d'oro e la corona in capo, preceduto dai Cavalieri dell'Annunciata, sorse dagli appartamenti reali e venne al pjedi dei trono che sorgeva vicino all'altare: cantato il Veni Creator, posesi a sedere sul trono Giurarono i primi Eugenio di Soissons, il marchese di Susa, il principe di Masserano e i cavaljeri dell'Annunziata. Quindi il marchese d'Ormea tesse ad alta voce la formola di giuramento pei vassalli in lingua stabana o francese: giurarono ginocchioni dinazzi all'arcivescovo i vassalli della Savoja e di Aosta, poi quelli del Piemorte, del Monferrato, del contado di Nizza, d. Alessandria. Lome lina e Val di Sesia. Il giorno seguente gierarono nel gabinetto del re gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i vicani generali, e i deputati dei capitoli e delle collegiate, toccandosi il petto, e secondo la formola che veniva letta dal marchese d'Ormes. Fra tanti giuramenti uno sole fu pretermessoquello del Re agli statuti della provincia d'Aosta. La monarchia, ora fortemente contituita, non volle riconoscere quelle ultime reliquie di libertà locale per poterle senza macchia di spergiaro e a poco a poco torre di messo.

Il. La corte di Torino mutò aspetto all'avvenimento di Carlo Emanuela III al trono. Ai semplica e austera costumi del vecchio re succedette la pompa e il brio della gioventu Magnificenza negli addobbi della reggia, nelle carrozze, nei cavalli, feste a palazzo, iuminarie, balli, festri, cone, corse, cacce. Il marchese d'Ormes, insediato ministro dell'interno tirò a sò in breve tempo la somma del governo. Re Vittorio avealo raccomandato al figlio come il soggetto più adatto a





consigliarlo e a reggere la pubblica amminutrazione; consideravalo opera sua, supevalo educato e nutrito delle sue mass me, di forte volontà, di vivido ingegno; persuadevasi che avrebbe continuato il suo sistema e che colla propria risolutezza avrebbe raffermo il carattere di Carlo che reputava fiscoo e peritoso. Ormea, reduce da Roma, andò tosto a Ciamberì ad ossoquiare l'antico suo signore, a ritornato in Torino si cattivò prontamente l'affetto del giovane monarca, sfoggiando nel lusso, rieparmiando al principe la noio delle minute faccende mostrandos: ricco di partiti e tutto a lui devoto.

Il carteggio fra i due re fu continuo, di guisa che Vittorio nella sua sobtudine veniva consultato sopra ogni minimo accidente. Il bollettino settimanale, domandato da lui, lo ragguagliava della politica generale e delle notizie ricevate dalle altre Cortí. Le lettere che ci rimangono, ecritte o dal principe abdicatario o dal conte Petiti intendente di Ciamberi e suo segretario. trattapo distintamente della dotazione del convitto di Superga. stabilita sulle comme residue dei benefizi vacanti, dell'aumento delle congrue di alcuni vescovadi mal provveduti, della preibizione delle rissie nella provincia di Vercelli, del-Luaiformità dei pesi e delle misure nei R. Stati; regionane delle qualità dei personaggi chiamati a nuovi impiegni, della educazione dei principi auoi nipoti, della Casa di Carignano alla quale erano stati restituiti i beni confiscati (1). Raccornandava energia e sollecitudine nei negozi, al qual proposito 1l Petiti coel scriveva ad Ormea: "La Macetà del re Vittorie " ma ordina di dire all'E. V. di procurare co' suoi consigli e " prudenti inaunuazioni d'inspirare nell'anime del re figlio " quella risolutezza che è tanto necessaria al buon governo, " il quale richiede benaì prudenza nel riflettere, ma formerza • e risoluzione nel determinare. La dubbiezza e l'esitazione " nel risolvere, oltre al pregiudizio del ritardo, fanno credere " agh inferiori che manchi il coraggio nel sostenere la riso-\* luzione ... P.ù lungamente discorreva intorno all'editto della perequazione dei tributi, di cui sollecitava la pubblica-

<sup>(1)</sup> Archivi del regno. Avvenimenti alla Corona. Lettere del re I attorio.

zione, è intorno agli affari di Roma che vannero di tratto a porlo in ansieta. Così a poco a poco e quasi senza accorgersene trovoss, di puovo involto nelle care di Stato, e vi riprendeva amore, quantunque a parole afformasse di non volerne napere Fine dal 24 di dicembre 1730 parendogli peco il bollettino settimanale mandatogli da Torino, acrivova al cavaliere Osserio, ministro a Londra, che quantunque il re figlio lo raggungliasse delle cose essenziali d'Europa, tuttavia egli Ossoni ne lo informasse direttamente, perchè gli giungerebbero ir tal guisa più fresche le novelle. Il pericole di una doppia autorità che Vittorio aveva preveduto e voluto evitare, gifacessi manifesta. Niuna importante provvisione si faceva a Torino senza il consenso di Ciambert, il che era di mala vogis comportato dal marchese d'Ormea, il quale ne parlava dispettosamente, e a chi lo sollecitava di alcun favore o della apedizione di qualche affare rispondeva: hisogna aspettare gli ordin : qui c'è il teatro, in Savoia la mano che muove : fantocci.

III. La salute del re Vittorio non migliorava, ma nesno: peggiorava, quando la notte del 5 di febbraio 1731 fu colpito da apoplessia accompagnata da violenta colica Sulle prime credettesi mortale il colpo, ma prestamente si riconobbe che l'insulte era lieve; riprese i sensi e non gui rimase che la bocca un po' torta, un occhio socchiuso, e difficile la parola; i quali sconci del male sparirone anche in gran parte actto le cure dell'arte. L'annanzio giunse a Carlo un mattino che usciva dal ballo; ordinò tosto gli apparecchi per volare in Savoia, ma un nuovo corriere artivato poche ora dopo recò una lettera dettata dallo atesso augusto ammalato, che lo rassicurava del suo stato e pregavalo di nonintraprendere il viaggio in quella stagione frammezzo alla nevi e alle valanghe delle Alpi. Carlo si rimase, e nella lettera che acrisse al padre, manifestando il dubbio che il soggiorno della Savoia non fossa dicevole alla cagronevole di lai salute, supplicallo di acegliere una qualche città del Piemonie. per sua residenza. Il marchese d'Ormes, prevalendosi della malattia sopraggiunta, non ispedi più a Gamberi il hollettino. Di qui i mali umori de vecchio re, pronto allo sdegno



e di ana natura trascibile; na per alterezza non ne mosse lagnanza.

Carlo Emanuele andò poscia a Ciambert sul finire del mese di marzo, e vi rimase sino al 14 di aprile. Vittorio ripeteva di continuo che non voleva dare consigli, che non spettava a lui il deliberare e che cercava riposo, null'altro. Ritornato di Savoia, Carlo Emanuele chiese ad Ormea se gli traametteva il bellettino; questi rispose che per cagione della malattia l'invio era stato scapeso, e che dopo la interruzione di quasi tre mesi earebbe riusc to lungo e malagevole l'informare il re Vittorio di ogni cosa nell'intervallo di tempo succeduta e trattata; Carlo non badò più ia là. Tuttavolta non cessarono i carteggi e i consulti; ma le lettere di Vittorio già erano laconiche, concise e quasi sprezzanti. Essendo stato condotto a termine l'oditto di peroquazione che tanto gli stava a cuore, gliene fu spedita copia pr.ma della promulgazione per le suo osservazioni. Il marchese di Ormea avea nel dicembre dell'anno precedente sottoposto il lavoro delle seguite catastazioni a uno special congresso, il quale vi notò considerabili inesattezze nella misura dei beni. nella determinazione della parte domenicale dei frutti, nella applicazione dei gradi di bonta dei terreni, nel valore dei frutti; accennò pure alla probabilità di errori nella stima delle terre, fatta da diverse squadre d'agrimensori in diversi tempi. Perciò vi erano state introdotte alcune modificazioni che variazono le cose statuite dal re Vittorio; il quale, accortosene, con malcelato risentimento ne scrisse a Torino, Avute spregazioni, tacque e restitui le carte dicendo che avea parlato perchè richiesto del suo parere, ma che il deliberare toccava al refiglo sollecitassero la pubblicazione e stessero fermi nella esecuzione.

IV Le differenze con Roma s'inasp'ivano. Car lo Emanuele Illentrato al governo avea confermato al conte di Grosso le istruzioni del suo genitore, e nel richiamar a Torino il marchese d'Ormea gli prescrisse che nell'udienza di congede non tacesse al Pontefice ed a' suoi ministri essera suo proponimento di non dipartirsi dalle norme seguite da suo padre, e che percionon ai dessero a credira di perra nuovamente in discussiona



quanto era stato solennemente concordato. Le intenzioni del l'ontefice, net primi territ ambigue, non tardarono a manifestarri, e Comento XII le feco note al conte di Grosso per mezzo del prejato Corsum **suo mupote, dicendo che prima della** sua assunzione al l'ontrificate non era stato informato dei Concomisto seguito tra il defunto Pontefice e il re di Sardegui. e che avea voluto esaminarli prima di apedir le Bollo chieste per la bada di 5 Stefano di Ivrea; con sommo rammanco avere da quest'esame ricavato che le dette convenzioni erapo mregolari nella forma e nella sostanza, e che perciò la sua cose enza con gli permetteva di porle in esecuzione; i Concordati non ispagare se il pontefice prima di conchiuderli aveva preso il sentimento dei cardinali a di coloro che vi avevano diritto, specialmente nella materia degli Spogli; escore mancate as ministri che gli sottoscrissero le pienipotenze dei loro Sovimni; contenersi in easi cose sommamente pregnidiziali alla S. Sede, la quala non poteva concederle, ne 8 M. accettarle, essero percio necessario che ai desse al medesimi una mighor forma, a trimenti S. Santità si troverebbe m necessita di non eseguirl, anzi in obbligo atretto di revocarli nelle parti viziose. In questi sensi il Pontefice scrisse quindi direttamente a Carlo Emanuele III.

Diede il marchese d'Ormes, a nome del Re, convenienté risposta. Affermo anzi intto che non entrerebbe mai in nuovi negoziati sonra i punti gia fermati: essere etrano anzi peraido stravagante il proporre nuova trattazione dopo che le due Corti erano convenite in un componimento con tanta fatica conchiuso e puscia reso pubblico, osservato, eseguito. Se dopo d aver truttato e conchiuso con Benedetto XIII m dea tattavia ritrattare dei medesimi punti con Clemente XII, non potra colo stesso fondamento il Pontefice che a questi succederà, pretendere altrettanto, e com in infinito? Niun pontefice avendo piu autorita di un altro, aulia vi sarà di fermo, rato e stabile mai fra gli Stati e la Chiena. Ne il dire che il Papa presente ha incontrato difficulta rispetto ai Concordati, e suffieiente ragione per violarli e interromperne l'esecuzione, sendo che i Concordati toccano ed accordano per l'appunto materie cho hanno in se stesse alcune difficolta. Strana l'assersione del

Google

Ong tal from HARVARD UNIVE

l'ontefice di non aver avata contexza dei Concordati essendo Cardinale, e di averli coaminati soltanto allorche fu richiceta la spedimone della Bolla per la badia d'Ivrea; sia pure che un principe della Chiesa, un cardinal Cornini non abbia letto ciò che fu pubblicato, ciò che fu argomento di tante disputazioni è dicerie in corte di Roma; ma come accade egli che Clemento XII, appena lettigli, afformi ora che seno illogattimi e difettosi nella sostanza, quando, versando essi sopra materia ecclesiastiche e gigriodizionali connesse coi diritti, cogli usi di un paese, e con gli esempi di molti altri, richiedono, a benponderarli e scrutarne la giustizia e il valore, un tempo non piccolo, una minuta informazione dei fatti, una acrupolo-a. lettura di grave e nososa mole di document,? E come avrà il Papa petute far tutto ciò m pochi giorni, in mezzo a tante cure del Pontificato e del governo dello Stato\* A un giurisperito, a un canonista comumato sarebbero bisogenti parecchi mesi a profoadar le questioni: il Papa in poche ore giudica e senteux a. Cavillaci sulla mancanza di plenipotenza dei ministri; ma si dovrà egli ridurre in memoria, o non piuttosto si vuol egli ignorare che il cardinale Segretario di Stato è il Plenipotenziario nato de la S. Sede, e che quanto ei dice o fa, menta la stessa fede come se fosse provvedato di speciale chirografo? Noa è questo lo atile di Roma, note al mondo o dichiarate autorevolmente da una Bella di Urbane VIII? Ma se ciò pur fosse, non ha egli Benedetto XIII di suo pugno conformati gli accordi con lettera autografa al Re del 20 di giugno 1727? Non le ha tedate della sua figliale deferenza nel rimettersi allo suo deliberazioni, non ha con scienzo Brove dichiarata la sua catiofazione per le cose pattuite pella materia. dei benefiza, delle penasoni, dei vacanti e delle immunità?

Questa cose il Re facea scrivere al conte di Grosso; poscia con lettera del 27 di dicembre 1730 rispondeva a Clementa XII manifestandogli la giusta sua maraviglia nel leggere i sentimenti espressi nel foglio di S. Santità, sentimenti che egli attribuiva ai raggiri degli avversari de la sua Casa, non potere in alcun mode deputare persona per rivedere ciò che era stato con un santo Pontence stabilito; supplicare Sua Santita di far considerazione sopra la giustizia delle sue rappresen-



tanze, e vedrebbe che in sua difesa militavano le ragioni della Corona e il decoro della S. Sede medesima.

Ma Clemente XII, oltrechè era tenero soprammedo delle prerogative ecclesiastiche, giudicava e sperava che, regnando in Torino un principo giovano, incaperto o di spiriti religioajsami, agli, percotendo un gran colpo e nello adegno perseverando, avrebbe ottenuto quello che dall'inflessibile Vitterio indarno si sarebbe aspettato. Profonda conoscitrice del cuore umano è la Corte di Roma e di raro s'inganna, allorche si regge a prudequa e non si lascia ella stessa dal furore o dalle passioni trascinar fuori del suo costume. Qui veramente erro nelle me previsioni, perchè Carlo Emanuele III, sicocme di mostrò nel lungo suo regno, non era Sovrano facilmente voltabile, e ja quei primi tempi poi gli etava a fianco il marchese d'Ormea, mellifiuo nei detti, saldo ed irremovibile nelle opera. Il di 8 di gennaio il Papa tenne concestoro e vi recitò allocuzione dicente che essendos informato dei nostri Concordati gli aveva per l'appunto trovati corrispondenti a quello che ne aveva intese quando era Cardinale, cioè lesivi della autorità apostolica e della giunedizione episcopale, di cattivo esempio agli altri Principi, fatti occultamente e senza quelle facoltà che ricercanai nei ministri. Chiedeva perciò i cardinali del lore consiglio, affine di sanar le ferite dalla Chiesa riportate; recassero infra quindici giorni il loro parere scritto. Dopo di che deputo un tale abate Faletti a trattare in Tompo.

V. Furono le novelle udite in Piemonte con gravissimo adegno. Il re fece di subito intendere al Papa non mandasse il sio abate Fuletti, chè per più regioni non sarebbe rice-vato. Quindi il marchese d'Ormea, per ordine del re, commise all'abate Palassi, uomo erudito, di etendere in atoria apologetica dei concordati del 1727, nella quale fossero poeti in sodo i diritti della Sardegna. Il re Vittorio da Ciamberi raccomandò prudenza, sollecito la compilazione della scrittura apologetica e inculcò di non discostarsi dal sistema di renisterza passiva, innanzi alla quale Roma cederebbe. Ciò accadeva prima che ei si turbasse col figho.

Proruppero gli sdegni della curia romana e del pontefice.



La Corte prelatizia di Benedetto Kill fu degli uffizi privata: il cardinal Coscia della porpora spogliato, chiamati a mudacato i cardinali Lorcari e Fini; altri mandati a confino, Cio veramente non avveniva per cagion dei Concordati del 1727. a) bene pel tristo governo ocercitato nel temporale duranto l'ultimo pontificato, ma si era fatta più viva l'animavversione contro di loro per la parte che avenzo avuta nei negoziati colla Sardegua; la qual cosa fu tanto più manifesta allorchè venne posto in carcere l'avvocato Serdini, il quale non d'altro potes, essere incolpato, fuorchè di aver favorito i Concordati. Dopo di ciò C emente XII, perseverando ne suoi disegni, mandò in Premonte, cenza caplorare anticipatamente le intenzioni del re, il prelato Guglielmi, Carlo Emanuele avutone sentore, diedeprecetto all'intendente di Alessandria che, capitandovi l'inviato pontificio, gli annunziasse coi debiti riguardi che nelle presenti condizioni, S. M. non poteva mosvers oratori di Roma, perciosenz'altro se ne ritornasse. Il prelato Guglielmi se ne parti con questa risposta. Nel medenimo tempo Carlo Emanuelo richiamò da Roma il conte di Grosso, e così la cura dei negozi piemontesi rimase affidata al cardinale Alessandro Albani protettore della Corona (1). Il marchese d'Ormea diede dal suo canto altri provvedimenti gagliardi, e il Re li gradiva. Il vescovo di S. Giovanni di Moriana e l'arcivescovo di Tarantasia. che non aveano acttoposto all'Enquatur una bolla pontificia. pal grubileo, furono multati in lire mille. I feudi ecclesiastici, indugiando i vassalli a prestar il giuramento di fedeltà, vennero occupati mulitarmente e le autorità reali ne presero il governo; espendosi poi che in Premente non mancavano i fervorosi che incitavano la curia romana a guerra, s'intercettarono i carteggi. Il conte d'Ussolo, scoperto maneggratore di raggiri, fa carcerato.

Clemente XII levò per narrati fatti alte lamontance, e trovando imprevedata durezza nella corte di Torme, cercò la mediazione ufficiosa dell'imperatore, ma con poco effette, imperocche il principa Eugemo dichiarò senza involtura di di-

<sup>(1)</sup> Il conte Gauseppe Armanus di Grocco era senatore. Casato estimo.

scorsi al munzio apostolico che la corte di Roma si disonorava con siffatti portamenti, e soggianee che il pape invece di travagliar gli Stati, pensar doveva a governar la Chican essendosi con quoi modi suoi già nimicati tutti i Sovrani e posto in rotta pressochè con tutta la Corone Se con procedesse, sarebbero i principi contretti a prendere in mano essi il governo ecclementico degli Stati loro medianto i Concilii Nazionali, siccome avecno usato anticamente i re di Francia. Non per questo mitigavasi Clemente XII, istigavanlo agli altimi rimedi i zelanti del Sacro Collegio, ed egli che di stimoli non avea mestieri, vieppiù s'infiammava.

VI Compiuto lo acritto dell'abate Palazzi, Carlo Emanuele lo mandò al padre; ma già l'animo di Vittorio si era alterato, parendogli che la argomento di tanta gravita i. Re avrebbe dovuto chiedergli consiglio, e non restringersi a ragguagliarlo a come fatta, onde, lette poche pagine dell'apologia, la restitui, dicendo che non aveva nè tempo, ne salute per esaminaria a fondo. L'energia dimostrata col prelato Guglielmi, le tocco assai, e chiese espressamente al marchese d'Ormea se il Reaveva di sue movimento dati gli ordini, ovvero per altrui conforto. Ormea rispose che la risoluzione era stata propria d. S. M. e che nel pigliarla aven ubbidito al sentimento della propria dignita ed alle massime dell'augusto suo padre. Vittorio non se ne capacitò, e persistendo in credera debola ed osc tante il suo Carlino, attribuiva volentieri l'atto energico al marchese, come era veramente. Crescevangli malinconia certe lettere anomine che gli pervenivano, accusanti di tiranfiide il suo regno, e lui d'empieta ed irreligione. Le correzioni all'editto di perequazione gli grano pungenti spine, e il vedere deliberate senza sua saputa le faccende romane gli era incomportabile. L'ozio e la solitudine nutrivano i suoi d agusti, non escendo l'animo avagato dalla varietà dei pensieri e dei negozi; lo intristivano i malori fisici, e non trovava rimedi a l'aquiete delle spirite. Avvezzo alle continue fatiche del regnara, ne l'ingegno, ne l'animo avea aperto ai conforti delle lettere; la religione era per lui, come per melti altri princ p., un tessuto di minute pratiche esteriori, non la celeste consolatrice della traversia della vita, interno a lui non

era chi diss.passe le fosche nubi della sua mente, e con amorosa dolcezza placasse i furori del nuovo Saulle.

VII I contemporanei accusarono la marchesa di Spigno di soffiare nel fuoco, e gli storici ripeterono l'accusa. Non consta per altro che ella incitasse il padre contro al figlio e spingesselo a riprendere la Corona; ma pare certo che nessuna di quelle arti adoperava, con cui la donna allevia le cure dell'uomo e ne addormenta i terbidi pensamenti. A lei, ambiziosa e delle regie nozze superba, pesava l'umile ritiro di Ciamberi, la mancanza degli onori, e la nessuna autorità: l'abdicazione, tegliendole un menarca, le avea lasciato un vecchio e difficile marito, reso dall'ozio e dal tedio più aspro e intrattabile.

Certo è che Vittorio, pentitosi della rinunzia al regno, macchinava seco medesimo novità pericolose, e nella state si dispose di ritornare a Torino e ripigliare o tutta o parte dell'autorità. Carlo Emanuele dovendo in quella stagione audare alle acque di Evian in Savoia, a Vittorio parve opportuna l'occasione di far udire al figlio i suoi voleri e preparare le vie a una mutazione di governo. Faceva assegnamento sul marchese d'Ormea par venire a capo del suo disegno, e siccome questi dovea accompagnare il Re in Savoia, diviso di aprirsone con esso lui. Ma il marchese essendo etato trattenuto in Tormo per gli avvenimenti di Roma, Vittorio glie ne scrisso per lettera. Incominciava lagnandosi del figlio e lo dichiarava inabile a reggere lo Stato, aggirato com'era da ministri e da cortigiani inetti o corrotti, fra i quali accusas a a nome it marchese del Borgo e il marchese di Santominaso. il primo vendicativo, avaro, gonfio di sè stesso e di poca levatura, l'altro tenero oltremodo dei privilegi feudali, avverso alle leggi che li avevano moderati, amico dei Gesuiti e ossequente alle pretensioni ecclesiastiche. Il re Carlo non si sarebbe mai disviluppato de le reti che gli eran tese, essendo egli per natura portato alla tranqui lita e alla quiete, ingegio lento, pinttosto contemplativo che attivo. Per ovviar a questi mali e salvar lo Stato egli, come padre amoroso e previdente, andava studiando un sistema di governo che ritemprasse il carattere di lui, svolgesse e rinvigorisse le sue facoltà intel-



lettuali e moral. Stabuarebbe un Consiglio di Stato, il quale consulterable nel modo praticato dalla conferenza secreta di Vienna. In caso il co tarlo delibererebbe, ma dopo esaminate accuratamente le questioni; così acquisterebbe cognizioni, facilità di cloquio e la risolutezza pecessaria a diventar un gierno uomo, o uomo utile al regno. Il Consiglio si comporrebbe di quattro persone, cioè del ministro degli affari esteri e degli interni, dopo riunite nuovamente sotto una soli persona le due amministrazioni; di due generali o nomini di spada, tra por la lor competenza pelle materie militari, e per avvezzar Carlo a generouta e arditezza di massima: in ultimo di un uomo di toga, purche son fosse di quel sottili e cahalisti avvocati, gema più pericolosa che utile. Il marchese d Ormes sarebbo segretario della Conferenza, la quale si radimerebbe due o tre volte la settimana per ricevere le lettere statuire sulle risposte; poscia per rivederle e riconoscere se erano dettato secondo la prese risoluzioni. Raccomandava ad Ormea di meditare questa lettera, di ritonomo a momoria il contenuto a a ogni buon fine di abbruciarla. In Ciambenparlerebbe al re figlio da vero padre, ma con discorso striagente ed efficace

VIII. Il marchese d'Ormea rimase come smarrito alla lettura del regio disparcio. Pericolora confidenza era quella, di cui volevasi depositario, e male gli potea incogliere dal trovarsi posto in mezzo agli sdegni di due re. Le sue perplessità non si aggiravano intorno al merito delle proposte fattegli, le quali per dovere, per sicurezza propria, o per interezza respingeva al tutto, ma stava ju foras del come rispondere all'antwo suo a guore. Dopo angustiosa incertezza serisse secondo. che ricercava la pruccaza di Stato e il debito di suddito leale. Rappresento nella sua lettera che la dolcezza, l'affabilità, la clemenza di Carlo Emanuele III potevano forse aver date sovo zione di soverchia bonta, ma egli marchese che aveva co giovano ro trattati tanti e si diversi negozi, aveva riconosciuto in lui maturita di giudizio, prudenza e fermezza. Queste doti avevano aprecato in occasione dell'editto di perequazione, del quale si era nel pubblico menato non minor strepito di quello cagionato dalla legge sui feudi demaniali:

ogni opera si era tentata per frastorname l'esecuzione, ma i richiami, le preghiere, le cabale, nulla aveano approdato. Maggior prova ne diede negli affari di Roma; le doglianze, le collecitazioni, i moltiformi artifizi usati per tirarlo a nuove trattazioni sulle cose conchiuse, non l'avevano emosso d'un punto delle massime stabilite. Scusati poscia Santommaso e de. Borgo, che non credeva meritevoli dello adegno del re, conchiuse dicendo che non reputava prudente il variare il presente sistema di governo, praticato ed inculcato dal re Vittorio medesimo; il Consiglio di Stato ricostituito nelle divisate forme recherebbe disdoro al re figlio, e darebbe occasioni a divisioni e scusure nell'interno dello Stato

IX. Carlo Emanuele III insieme colla regina Polissena era partito per la Savoia alla metà di luglio, accompagnato da precolo seguito. Essendosi prima d'allora accorto della mala soddisfazione del padre, erasi fatto precedere a Ciamberì dal maresciallo Rhébinder e dal conte di St-Laurent, i quali devevano ragguagliare Vittorio dell'andamento delle cose militari ed economiche, e calmarne gli spiriti con acconci uffici. Gradi Vittorio le informazioni e ringraziò i due personaggi, attribuendone ad essi il pensiero, sul conto del Re parlo nsentitamente. Giunto Carlo al suo cospetto, lo accolse con freddezza, alla regina Polissena per contro prodigò dimostrazioni di sollecitudme e di affetto. Nei successivi collegui avuti col figlio lasciò libero il sorso allo sdegno che gli boliva dentro. Carlo Emanuele, regnante da quasi un anno, era ogg mai disavvezzo ai violenti rabbufti del padre, onde con impazienza tollerò il duro trattamento, e colla regina parti tosto per Evian.

In questa giunse in Torico la notizia che Clemente XII aveva con solenne orazione e con Breve letto nel concistoro de. 6 di agosto 1731 dichiarato sospeso il Breve di Benedetto XIII pei Vicarii dei vescovi esteri, tolto alla Corona il giuspatronato sui benefizi Concistoriali e la riserva delle pensioni, avocandone alla S Sede la imposizione, e infine proclamati nulli e di nian effetto i due Concordati sottoceritti dai cardinali Lorcari e Fini e dal marchese d'Ormea Lopera di Benedetto veniva così da capo a fondo distrutta,

le controversie ecclesiastiche per trenta anni durate in P.emonte e finalmente composte, si riaccendevano, la concordia del Sacerdozio e del 'Impero rompevasi per mano dello zeloso Corsini.

Ormea radunò i ministri; fece compilare un controeditto da pubblicarsi dal Senato per mantener integre le fatte stipulazioni e d'unarar nulle le ordinazioni papali, stese lettera
dignitosa a risolata in nome del Re responsiva a Clemente
e apedi in diligenza il referendario Bogino in Savoia per le
deliberazioni Sovrane.

Radunata a consulta i due re, presenti il marchese del Borgo, il Bogino ed altri, Vittorio lesse il controeditto e la risposta; gli parvero troppo precipitosi i consigli, opiad che si dovesse indugiare e lasciar sholtire da sè quel furore papalino. Ormea, di ciò informato, maravigliossi altamente, più non riconoscendo Vittorio in quella mellezza di pensieri : raccomandò al Bogino di esporre il vero stato delle cose e per lettera d'mostrò al vecchio re la urgenza e la necessità delle provvisioni proposte. Vittorio ne fu facilmente persuaso, suggeri qualche correzione alla risposta compilata e si offeri di acrivere ci pure al Papa, dove il credessero spediente. Quind, in segreto mandò al marchese interpellandole se reputava necessario di allontanar Santommaso da Torino e di togliere dal ministero il marchese del Borgo, affinchè Roma non facesse capitale sul loro appoggio. Soggiungo che l'aria della Savoia era contraria alla sua salute e che sarebbe ritornato in Piemonte; il che fores gioverebbe a contenere l'audacia romana, e ridurrebbe a sanità i quoi partigiani torinesi Assicurato il marchese di tutto il auo favore e della piena fiducia che in lui riponeva, chiudeva la lettera con queste minteriose parole: chi ha tempo ha este: onde dà compe a favor nostre a molti partiti da prendersi,

X Erasi di quei di manifestato in Savoia il contagio del valuolo. Vittorio consiglio al figlio di ritornarsene a Torino annunziandogli che anch'egli sarobbe presto venuto in Piemonte. Indi in presenza dei ministri gli rinnovò le doglianze pel mal governo, disse che il saggio dato vel chiariva inetto, è infocandosi nel discerso si lasciò ire in villanie, è gli signi-

fice the avrebbe rimediate all'errore commesso fidandogh il regno. Allibirono, tremarono i ministri a tauta violenza, alle cupe minacce; Carlo, avvisato dal marchese d'Ormea dei disegni del padre, tacque per non accrescer esca al fuoco: ma ritizatosi negli appartamenti euoi, piangendo la regina, ed instando e supplicandolo i più fidati, mosso dal sentimento della regale maestà che non doveva esporre a nuovi oltraggi. e dal timore fors'anco di mali maggiori, si risolse di partire la notte stessa senza torre commiato dall'irato genitore. Parti infatti, e inaspettatamente giunse a Torino il 22 di agosto. La regina il segui dae giorni dopo. Vittorio si appresté anch'esso a varcare i monti. Partito da Ciamberì colla Spigno e coi servi, viaggiò a brevi giornate chiuso ne suoi pensiera, agitato: la marchesa, inquieta anch'essa, parea da diverse passioni battuta, Giunto sulla vetta del Moncenisio, a guisa di chi sta per gittare il dado. Vittorio si volse a lei dicendole: Debbo ritornare indictro, o proseguire il viaggio? La Spigno tacque. \* Dite, marchesa, debbo ritornare? , replicò Vittorio. Nè ebbe risposta. ' Vivaddio, rispondete, selamo irritato: che cosa debbo fare? . \* Maestà, rispose la marchesa, a voi tocca il comandare, io non oso darvi consigni ... - Il re si ricacciò in fondo della carrozza che cominciò a discendero il pendio del monto.

#### CAPITOLO XXVII.

## L'Arresto.

I. Carlo Emanuelo, avuta notizia della partenza del padre, mando un suo gentiluomo a incontrarlo e chiedere ghi ordini suoi. Vittorio rispose che parlerebbe col re a Moncaheri, Vi giulise. I 29 di agosto, e fu lo stesso giorno visitato dal figlio. Lo accolse senza sdegne, ma presto usci in rimbrotti, ma apertamente gli disse che nello scorso inverno era infermato pel dolore di vedersi da lui tenuto in nessun conto, e glintimo che quinc mnanzi pretendeva di essere ragguaghato di tutto; gl. si recaesero intanto le carte di Roma. Il domani si presentarono i ministri, e gli diedero lettura, fra le altre cose, della lettera di Carlo Emanuele in risposta al Breve del l'apa, ritoccata a norma di ciò che si era stabilità in Ciamberi. Non se ne mostrò contento a primo aspetto; pci, meglio esammatala, ne approvo il concenuto, ma soggiunse con grande calore: " Per fare impressione a Roma dovrebbe esser sottoscritta non da Carlo Emanuele, ma da Vittorio Amedeo, o almeno (ripiglio) dall'uno e dall'altro insiema ...

Il giorno appresso fece venire a Moncalieri il segretario di gabinetto Lanfranchi per riporre e ordinar le carte sue. Mentre questi cio esegu va, capitogli per le mani copia dell'atto di abdicazione e chiese al Re in qual luogo dovesse riporla. "Non chiamate atto di abdicazione questo scritto, rispose Vittorio; è un atto nullo, difettivo nella sostanza e nella forma. L'ho esaminato e fatto esaminare, e sono sicuro di quello che dico. Ed è gran fortuna che la sia così. Qui tutto è disordine, sono stato costretto a ritornare in Piemonte per rimediare a tanta rovina "Lanfranchi balbettò qualche

parola di scusa, s Vittorio replicò: \* He espesto tante volte la vita, e sprezzate mille pericoli per acquistare e mantener il lustro dalla mia Casa; non voglio, non debbo tellerare che ora venga escurato ...

II. Il primo di settembre chiamò a sè il marchese d'Ormea. Alla fiducia cue aveva in lui riposta, era aucceduto acerbo dispetto, allurchè l'abbe conosciuto oppositore a' suoi disegni. crebbe il rancore quando, meglio informato, seppe quale predominio exercitasse nel governo del re Carlo. Appena lo vide comparire, gl'intimò con severa fronte che non voleva ne consigh, në ramostranze, në da lui në dagli a tri consultori di ano figlio; che avova fatte sue deliberazioni e che gli annunziava gli ordiai euoi, perchè gh eseguisse Quandi significo che voleva essoro informato e sontito su tutti gli affar, e che quand avesse incontrata la minima contraddizione, avrebbe revocata l'abdicazione, la quale del resto non reggiova che per un filo. E. come era suo costume, nel discorso trascorrendo continuò dicendo non esservi sulla terra cuere più aero e più ingrato di quello di suo figlio: avergli dato e vita e regno e riceverne in contractambio la morte. Per sua cagione la regina madre era morta di crepacuore; per lui era stata necisa sul fior degli anni la principessa Maria sua prima aposa; part sorte tocchen bhe alla regina Polissena. Egli stesso, non curato, afuggito da lui aveva dovuto ammoghara: una seconda volta per aver almeno intorno a sè una persona che lo amasse. e servisse con affetto. Poscia contra il murchese d'Ormea rivolgendo le acrese, sclamb che si sarebbe aspettata da lui maggiore ricoaoscenza; negli anacci diretti a Ciambert averlo intrattenuto con bazzecole, a degli affari di Stato non avergli mai scritto verbo. Il marchese purgo il re Carlo da le accuse o scuso se stesso, por toceando il vivo lallargamento gli runostro che quella volontà di riassumere il governo mentava serio riflesso, sia por riguardo alla sua salide è al suo onore, sia pel discredito che ne verrelbe al re figho, Irato più che mai Vittorio lo interruppo: \* Che salute, che discredite? La saluto l'ho perdata per essere così indegnamente trattato. Il discredito è gia universale; tutti me lo dicono; ognuno giubila nel cuor suo del mio interno, perchè sanno che il governo

CARRYON IN PERSON Rt of Seem Separate

riprendera quello aplendore che si è di gia vergognosamente offuscato. Darè so il credito a mio figlio, e lo faro camminar diritto ". Ciè dicendo alzava e dimenava la camaa, e tutto quanto amaniava. Calmatosi poscia, impose ad Ormea il silenzio su quanto avea dette, e lo accemiatò.

III. Il sei di settembre fu nuovamente chiamato. Nella camera attigua incontrò la marchesa di Spigno, la quale. entrata con lui in discorso, prese a sollecitarlo di persuadere a Carlo di conferire col padre interno agli affari esterni e massimamente a quelli di Roma, assicurandolo che ciò basterebbe a mitigar il suo edegno. Ormes rispose che non potes ciò fare, perchè Vittorio gli aveva proibito di parlarge al re figlio. Insistette la marchesa, e si fece a narrargli come il re Vittorio lo prediligesse e fosse venuto in Piemonte per conferiro con esso lui. Ormea etava per rispondere, quando si ud. la voce di V.ttorio. Il marchese introdotto nella sua camera, lo trovò abbattuto e facco; il Re parlò poco e m contentò di ripetere le consuete lamentanza contro il figlio Ormes le pregè allera e di lasciargis facoltà di pertare i suoi sensi al re Carlo, o di permettergli di manaziare alla carica di ministro, perche, durando questo stato di coso, egli fall rebbe o al antico o al nuovo signora. Vittorio guardolle beco e gli ricordò che a lui era debitere di tutto quanto egli era, non se na mostrusse com presto dimentico. \* So che debbo ti tto a V. M., rispose Ormes, e desidero di farle palese la mia gratifudine col mio sangue e colla mia vita; ma sono certe che V. M. non richiedera da me nulla contro il mie onore . Vittorio lo congedò. Il marchese uscendo incontrò nuovamente la Spigno che il richiese dell'esito dell'abboccamento. Ormes le disse che il Re non era entrato in alcun particolare, e che si era lagnato soltanto del figlio. La Spigno replicò che veramente Carlo e mostrava duro verso suo padre, e che ella stessa avoa adita la regina Anna delergi di lui. Il qual discorso confermò Ormes e Carlo Emanuele nei loro sospetti contro della marchesa.

I. nove di settembre Vittorio andò a Riveli, ed al figlio che tosto il vinitava, annunziò che voleva aver seco un colloquio in presenza di terza persona. Carle rispose che atten-

Vittorie eoggiume che farebbegli sapere la sua volontà. Poi domando perché Ormea non fosse più comparso, e Carlo avendo risposto che il marchese era pronto a' suoi ordini, Vittorie ripigliò con disprezzo: "Bene, venga domani, ma questa sorta di gente des venire senza esser chiamata ... Il marchese condottoni a Rivoli il di quindici, ricevetta ordine di vendere certe capitale sulla città di Parigi di privata proprietà di Vittorio, e proveniente dall'eredità di Madama Reale; quindi gli chiese che com gli pareva della sua miuto. Ormea rispose che desiderava appunto di rallegrarsi del succeduto miglioramento. "Ciò proviene (disse Vittorio) dall'aver prese le mie determinazioni, e dalla certezza che riusciranno vantaggiose a tutti ".

IV. Finalmento il 16 di sottembro chiamo a Moncalieri il presidente Carsotti e di bei nuovo il marchese d'Ormea Colpresidento del Senato lagnossi del re figlio e più aspramente ancora dell'Ormea, che essendo stato diceva) il più beneficato de auoi servitori, ne le rimentava era con tanta ingratitudine. Prosegui narrando che gli era note essere il Mimstero tra sè div so e travagliato da brighe, gelosie ed emulazioni a detrimento dello Stato: esser venuto a bella posta in Piemonte per sharaghare costoro e ristorare il governo. Il Caisotti giuntificò il re Carlo dipingendolo come figlio amoroso. e riconoscente, e difese il ministero e il marchese d'Ormen, del cui valore nune poten esser miglior giudice del re Vittorio stesso. Qu'ndi gli rammentò quali generosi sensi lo avessero indotto ad abdicare non ostante le umili rimostranze che aveva osato fargh, allorche gli ebbe confidato il suo divisamento; aver egli il Re voluto condurre riposati e tranquill. gu ultirm asmi del viver suo, e lontano dalle faccende e dalle cure serviro a Dio, perseverasso ora nel magnanimo proponimento. Al cenno dell'abdicazione Vittorio lo interruppe dicendo che ciò che aveva fatto non era un'abdicazione, che non aveva giurato l'atto, nè molto meno aciolti i audditi del giuramento di fedeltà. Carsotti replicò non essere il giuramento necessario, e lui atesso colle Cost tuzioni averlo proibita nei contratt', assendo stato esso giuramento un'accorta invenzione della corte di Roma per trarre con quest'amminicolo le cause al suo foro Quante allo scioglimento dei popoli dalla fedelta, gli rimostrò che era implicitamente inchiuso nella rinanzia alla Corona, avendo comandato ai sudditi di giurar fedeltà e ubbidienza al re Carlo, e di riconoscerlo per unico sovrano. Vittorio, impazionto di siffatte considerazioni, le troncò dicendo che chi aveva fatto potea disfare, e che avea preso il suo partito.

Introdotto poscia il marchese d'Ormea, gli ordinò di far procedere a una nuova catastazione del Piemonte, affine di venir in solkevo di quelle città e terre che dalla pubblicata perequamone dei tributi erano state gravate, e di informare il re figlio che questa era la sua volonta e ferma risoluzione Appresso gli commise di significare a Carlo Emanuele, come ordine suo espresso, di trasferirsi a Fenestrelle per visitarvi le fortificazioni, dopo il suo ritorno lo avvertirebbe del giorno in cui dovrebbe venire a Moncalieri per l'abboccamento che intendeva di avere con lui. A siffatte comandamento comprese il re Carlo, compresero i ministri che la catastrofe si approsenmava. Giudicarono che durante l'assenza del figlio il re Vittorio avrebbe tentate quelle novita che andava occulfamente ruminando, e di cui dopo la ritornata in Piemonte dava segno colle scoperte minacce e colle iraconde invettive Stavani in Corte, stavani in città, dove abboni vento dei regal. d saidi, in grande sospensione; conoscevasi l'animo precipitose o fiero del padre, e non dubitavasi che qualche memorabile mutazione sarebbesi veduta. Il marchese d'Ormea rappresentava a Carlo Emanuele i pericoli delle Stato e quelli della sua persona; la regina Polissena tremante pel marito, pavida delle risoluzioni delle succere, pregavalo di pensare alla propria salute, raccomandava ai ministri e segnatamente ad Ormea di provvedere alla dignita ed alla sicurezza del lere signore. Carlo Emanuele, ondeggiante tra gli affetti di figlio e i doveri di re, rimandò Ormea a Moncalieri per supp icare il padre d. aprirgii finalmente l'ammo ano, e pregarle ir grazia di non imporgli l'obbligo del viaggio a Fenestrelle Ormea espose l'ambasciata tra rispettose e fermo.

V. Vittorio, memore dell'autorità che avea sempre eser-



citato sopra l'ammo del figlio, tenevasi certo della sua ubbidienza, e s'affidava che ogni suo cenno sarebbe stato eseguito. All'udire le parole del marchese impallidi, si alzò furiboado e con voce tuonanta gradò che non concedeva al figlio la grazia implorata; gli cumandava di partire per Fenestrelle, e dopo il viaggio lo riceverebbe al euo cospetto Poscia al marchese significò che non e ingeriese più oltre tra lui e il figlio, e si brigasse nelle faccondo della sua Segreteria, o mal per lui.

Carlo Emanuelo ragguagliato delle risposte e del contegno del padre radunò i ministri a consiglio, nel quale si fecero opportuno provvisioni coll'intendimento di prevenire i mali che parevano imminenti. In Torino eravi un solo battaglione di truppe, nella cittadella dugento nomini di presidio. Carlo fece venire sollecitamente due reggimenti di fanteria e une di dragoni dai luoghi più vicini, i quali, per non caservi i necessari alloggi apparecchiati, si attendarono per alcuni giorni sulla piazza e sotto le loggie di S Carlo. Fece inoltre una granda promozione nell'esercito e provvida alle cariche dei governatori della citta di Torino, della cittadella e della Savoja, da buon tempo vacanti. Consultato poi del contegno che dovesse tener col padre, ruolse di non presentarsi più a lui, inemo a che gl'incomposti concetti della sua mente dessero luogo a più temperati pensieri. Nulladimeno volle che con ogni più rispettosa dimostrazione fosse energia la sua persona, e prescrisse agli uffiziali altora promossi di andare a Moncalieri ad osseguiarlo. Vittorio li ricevette accieliatamente e protestò loro che non erano punto in obbligo di ringraziarlo, poiche agli non era atato informato di nulla, nè aveva avuto mano alla loro promozione.

VI. Intanto i giorni trascorrevano senza che nulla egli intraprendesse. Stavasene colo e smanioso colla marchesa di Spigno e con pochi servitori, nessun personaggio di Corte veniva a lui, se non per ordine suo espresso, o mandato dal figlio. Con tutti afogava il corruccio a parole, con tutti parlava fremendo dell'ingratitudine di Carlo, e del suo mal governo, al quale era deliberato di por fine revocando l'abdicazione, ove ne fosse mestieri. Ma con quali modi egli intendesse a ciò pervenire, nol disse mai, forse egli atesso non aveva presoalcun partito: se dai discorsi suoi, e dall'opinione che aveva. di Carlo di possono trarre congetture, sarebbe da credere che avesse più che altro fatto capitale sull'arrendevolezza del figlio, sperando che non appena avessegli manifestato la sun disapprovazione della condotta del ministero, l'avrebbe licenziato e lasciata a lui la cura di eleggerne i successori. l'adrone del ministero, sarebbe etato padrone dello Stato, e Carlo diventava re di nome; ma la resistenza incontrata lo colse alla aprovveduta, e gli parve scellerata sconoscenza. Prese inganno eziandio tenendosi certo della fede del marchese d Ormen: scopertolo avverso a suoi pensamenti, vedutolo indirizzatore della condotta di Carlo, traboccò il suo adegno contro di lui e ne giurò aspra e clamorosa vendetta; ricacciarlo nel fango donde lo aveva tratto, non bastava, parlava di capestro e di forca. Nè le, soltanto volea abbattere, ma altri ministri, altri cortigiani; e questi manaccevoli suoni propagandosi interno ed esagerandosi, come accade, magnificandos: fors'anco per opera de l'Ormea, principale segno delle. ire sovrane, mettevano ansietà nella reggia, apavento in Corte: tramava Poliasena, Carto, e como figlio e como Re, ne avea l'anima straziata.

Tuttavia Vittorio non chie allora, nè in appresso che un solo complice; pare che cercusso di avere con ne il maresciallo libi binder, ma questi con nobilissima lettera gli ricordò quali deveri incombevano a un onerate soldato (1). Qualche cospiro



<sup>11)</sup> Questa lettera è referita in una Relazione medita dell'abdicazione del Re, di cui trovasi copia nei manoscritti della Biblioteca del Re in Torino, lettera che giova credere autentica, e merita di essere più conoscruta. Eccola

<sup>\*</sup> Votre Majesté m'a fast tout ce que je eurs, je n al aucuna obbligation au Roy Charles, j'en al d'inexprimables à Votre Majesté, mais entre les biens dant cile m'a comblé, l'honneur de son estima u'a toujoure été le péus précieux Permettez mos donc, Sire, de conserver cette estime que j'one dire avoir acquis par mon sang répandu pour votre service. Je la pertrui, Sire, si j'étais assez malheureux pour devenir parjurs au Boy que vous mates donné, et un quel vous mavez ordonné d'obéir, je lui rerai fidele autant que je l'ai été à Votre Majesté et je verserai teut mon sang pour le maintenir sur le Trone. Je suis pourtant toujours pret de donner à l'obje Majeste des marques les plus récles de mon

dei vecchi generali volava force a lui, ma erano sospiri di affetto e devozione, non eccitamenta a rivolture di Stato; la nobiltà non le amava, perchè l'avea con ferree acettre ridotta a civile modestia e colla legge dei feudi demaniali danneggiata: fra il clero non avea bacu nome, perchè alle esorbitanze ecclesiastiche ed alle romane naurpazioni era stato oppositore gagliardo; il popolo cui era cara la severa sua giustizia uguale per tutti, nulla poteva, nè cosa alcuna avrebbe tentata, perchè dolce e buono era il miovo governo. L'ordine dato a Carlo Emanuele di andar a Fenestrelle fa supporre che durante l'assenza del figlio peneause di entrare in Torino, mettersi a espo della truppe, revocara o modificar l'atto di abdicazione e così riassumere la Corona; fallitogli di disegno (che per altro non manita che sia stato veramente ordito in siffatta guisa, ne molto mene che albia avute alcun principio di reale esecuzione), addi ventitre di settembre mando a Carlo Emanuelo il barono di Faverge, gentiluomo savojardo seco venuto da Ciamberi, invitandolo a venir tosto in Moncalieri per udire le sue volonta. Carlo gli acrisse lettera rispettosa ecasandon di non ubbidire all'invito, atteso le molte dichiarazioni fatta a lui stenso o rapportategli, le quali le empievano di amarezza, veggendo sesergli diminuito il paterno affetto; il tempo per a tro chiarirebbe la maccenza del eso cuore: egli si mostrerebbe sempre mai imitatore delle virtu del padre, reggerabbe lo Stato da sè senza dipendenza da altin. e sosterrebbe con irremovibile saldezza l'autorita reale e il proprio onore. Vittorio rinnovò le istanze proponendogli di parlargli in presenza del maresciallo Rhebinder e del conte Pressance di None, Carle rispose che perchè il celloquie non doven espere segreto, gli (acesse noti i audi sensi per mezzo di quello stosso persone che voleva presenti all'abboccamente

V.I. Dopo questo carteggio, il ventissi di settembre Vittorio fece chiamare l'abate Boggio, suo autice confessore. Introdotto alla sua presenza, le conduces nel suo gabinetto che

respectueux attachement pour sa Personne, très-perseadé. Nive, que cous
 no miordonnes eses que na soit conforme à la pushce qu'a toujours ac-

<sup>\*</sup> comprigne toutes mes actions .

serro a chiave, e fattolo sedere, gli confido con voce grave e soleme i torti del re figlio verso di lui, e per darghene prova g i comunicò la ultime due lettere, colle quali ricusava perfino di vederlo. Pure disse che il vero colpevole non era lui, ma i perversi consiglieri e i perfidi ministri che lo attorniavano, essere gli autori di si barbaro contegno. In siffatta condizione di cose conchiuse che non gli rimanevano che due partiti: o chiuderai in un convento, o partirseno dallo Stato; non essere più libero di entrare in un convento percontratto matrimonio; volersene adunque andare. Andreble a Milano, di là sottoporrebbe all'imperatore la sua causa, e lo costituirebbe giudice fra il patre e il figlio.

L'abate Boggio impietri a tali parele. Quando potè parlare dipinee molto vivamente le permiciose ed irreparabili conseguenze di quel passo, che metterebbe in fondo le Stato e macchierebbe eternalmente il nome di Vittorio Amedeo II Prego pazientasse, si rendesse certo che l'animo del figlio si rammollirebbe, appena ricevesse indizio degli amorevoli sentimenti del padre. Vittorio rispose che tutto ciò era impossibile, finchè stavano in ufficio i presenti ministri. 1 No, non voglio togliero il regno a mio figlio, diceva, ma assodarvelo meglio: i fatti lo proveranno. Cagione delle estremità, prisenti è il marchese d'Ormea; vile verminattolo! The solkvato dulla polvere, e questa è la sua gratitudine ma tremquel seme d'impiccati' (1). L'unico mezzo di accomodare le cose surebbe cacciare quest' nomo a nominare un altro mimistero di mas fiducia. Ma Carlo non vi s'indurrà mai apontaneamente; bisogna sforzarvelo, ed io ne ho il mezzo ...

Quind, prese l'atto di abdicazione che atava sopra un tavolo vicino, e disse: "Revocherò l'abdicazione; prosmoglisco in tal modo mio figlio dalla rea ciurma che lo circonda Signor abate, avvicinatevi a questo tavolino, e scrivete la minuta della revoca ". Il Boggio tremava a verga; gli si gettò ai piedi, progò, acongiuro: Mutassa proposito, son desse a lui il deloroso incarico, non avere nè mente, nè forza per



<sup>(1)</sup> Alludeva all'avo e al padre del marchese impiccata m effigie durante i tamulti del Mondovi

compionlo. \* Senvete, rispose Vittorie, la veglie, voi non uscirete di qui, finche la minuta non sia fatta . L'abate devette codere e porre la carta affrettatamente i pensieri che Vittorio gli andava esprimendo. Dicevasi in quest'atto di revoca che la fiducia avuta sempre dal re Vittorio che il principe di Piemonte Carlo Emanuele dovesse con rispetto e fighal devozione corrispondere alle vive dimostrazion, dell'animo suo, lo aveva indotto a ramettergi il regno e lo Stato: ma po chè egli era addivenuto a quest'atto nella fiducia di recar beneficio e non nocumento al regno, e a ccome con estremo cordoglio vedeva ora succedere il contrario, egli si sentiva in istretto obbligo di dichiarare, come per le presenti dichiarava, che la consegna della Corona al principe di Piemonte, fatta coll'atto del tre di settembre 1730, non deveva pro aver alcun effetto, come mancata nella sostanziale sua cause. Terminave sol dire che in quell'atte etesso, mà prevedendo ciò che ora avveniva, aveva per cautela stimato prudente di tener tutti i magistrati, uffiziali, ministri e generalmente tutta i audditi vincolati cel giuramente di fedelta verso di lai, e che per questa ragione non gli avea da quel vincolo prosciolti. Quand'ebbe finito di acrivere, il Boggio ebbe licenza di partire, non senza prima aver promesso di r.tornare il domani per correggere e porre in netto la minuta.

Giunse a Torino ad ora tarda, ed essendo già chiuse le porte della città, pernettò faori. Al mattino andò al Lanfranchi segretario del gabinetto del Re, e gli raccontò ogni cosa. Carlo Emanuele che trovavani alla Veneria, na fu toato avvertito. Restituitori a Torino, interrogò il Boggio, udi la narrazione ne' autoi particolari; poi si strinse a consulto coll'Ormea. Questi offri la sua rinunzia da ministro come mezzo di conciliazione; Carlo noa l'accettò allora il marchese di timeu pronunzio la parola terribile: essere necessario assicararsi della persona di Vitterio. Che cosa rispondesse il Re, cie cosa replicasse il marchese, come fosse vinta la dolorora interna pugna dell'ano, in qual modo l'altro facesse prevalero la ragione di Stato sopra ogni altro affetto, è ignoto

VIII Per altro il re Carlo tentò ancora un'ultima prova di conciliazione. Il giorno seguente mandò il Lanfranchi a Monca-

heri, affinchè fucesse opera di rimuovere Vittorio dall'insano proposito. Furono vani gli uffici; Vittorio mostrossi irremovibile.

tita era inoltrata la sera quando Carlo Emanuele III convocò il Consiglie. Oltre si ministri, vi assistevazo il marchose Tana (1), il marchese d'Aix (2), il conte Piccone della Peresa (3), il marescialle Rhébinder, e monagner Gattinara arcivescovo di Torino; presedevalo il re, pallido, oppresento dal. angonera. Carlo Emanuelo ordinò al marchese d'Ormea. di esporre l'obbietto di quella straordinaria adunanza. Ormea, amemerata brevemento l'atto della abdicamene, e il ritire a Ciambert, parrò le prime origini dello adegno di Vittorio che proruppe dappor con quella violenza, di cui parecchi fra gli uditori erano stati dolenti spettatori. Disso che non solo il re Vittorio imputava la condutta e il governo del presente . loro signore, non solo ne minacciava fleramente i fedeli servitori, ma con esplicite parole aveva da alcun tempo manifestato di voler revocare l'abdicazione e riassumere la Corona. Se il re Carlo non dovesse udire che i sentimenti di figliale. o-seguio, cederabbela volentieri, ma andarne di messo la propria sua dignità, la sicurezza dello Stato, l'onore della monarchia, Operasus almeno il re Vittorio con intiera sua volontà! ma essere evidente che egli era stromento delle ambizione mire di una donna che, salita insperatamente all'onore delle regali nozze, nor sapeva ora tollerare la privazione dei regali onori, la marchesa di Spigno accerdere e attizzare le fune del monarca. A Carlo Emanuele, conscio dei dovers che impone il carattere di ko, non sesere concesso di rinunziare alla Corona per soddiafare alla vanità di una donna colpevole, la quale avea travolto quel senno gia è maraviglioso di Vittorio. Esserai tentato ogni messo a prevenir gli eccessi, in cui andava precipitando; preghiere di figlio, considerazioni di Stato, pazienza degli oltraggi, tutto



<sup>(1)</sup> Edippo Tana marchese d'Entraques, Cavallere dell'Annunciata, morì nel 1748.

<sup>(2)</sup> Vittorio Amedeo di Seyssel marchese d'Aix, di cui si è parinto nei capitolo IVI

<sup>(3</sup> Luigi Piccone conte della Perosa fia di poi generale di Cavallena e governatore di Asti Casato estrato

essere tornato indarno. "Il re Vittorio ha già consumato il auo sinistro disegno (proseguiva il marchese), è gia scritta · la revoca dell'abdicazione; se non otterra effetto, è sua " mente di partir dal Piemonte e di ricoverarsi a Milano; · colà egli vuole invocare l'aiute dell'imperatore, deliberate di citare il figlio al tribunale di principe atraniero..... La \* guerra civile si apparacchia. l'intervento atrantero è vi-Riferi allora il discorso tenuto coll'abate Boggio e la dettata revocazione: \* In coepetto di tanta eventura \* (continuò) à dovere del Re di scongiurare con un doloroso " ma necessario provvedimento le soprastanti immancabili alamità: è necessario assicurarsi della persona di Vittorio \* Amedeo. Na il Re prima di sottoscrivere un ordine che " tanto gli è grave, vi ricerca del vostro parere. Ditelo libe-\* ramente, e vi ricordi che in questo momento pendono i de-· stimi della augusta Casa che da sette secoli di governa \* Non pensate a not, designate vittime di un cieco risenti-· mento: ponete mente al pericolo dello Stato, alla maceta \* del Re che abbiam giurato di servire a costo della vita " nostra ...

Tutti i Consiglieri approvarono i detti del marchese d'Ormea. Carlo Emanuele, quando gli fu presentato l'ordine dell'arresto del padre, stette sospeso; Ormea, in pied, a lui vicino, gli porse la penna; e il Re pure indugiando. "Maestà (disse l'inflessibile ministro) ci va della vita e dell'onor di tutti ... I circostanti trattenevano il respiro; Carlo prese la penna e sottoscrisse; poi colla mano accomiatò il Consiglio. La regina Polissena entrò precipitosa nella sala e si getto nelle braccia del Re che piangeva. Ormea prese il foglio ed usci.

IX. Durante il giorno erano stati fatti i preparativi Verso le undici di sera un reggimento di granatieri usci di Torno, e per la via del colli a gran passi si avvio verso Moncalieri; un altro usci dalla cittadella e lo segui. Circondarono il castello, ne occuparono tutte le uscite. Guidavali il colonnello conte della Perosa; il marchese d'Ormea era con lui, e in nome del Re ordinava.

Picchiarono alla porta d'ingresso che fu loro aperta, penetrarono nei cortili, salirono le scale. Il conte della Perosa

con dod.ci ufficiali ni avvicinò alla camera di Vittorio Amedeo i sappatori ne atterrarono l'usere. La marchesa di Spigno che dormiva accanto al Re, udito il rumore, accorse, cosi come ella era, e visti gli uffiziali, le fluccole e le armi, si ritrasse e si buttò sul letto gridando: \* Mio re, mio re, siamo perduti! 🚬 Il conte della Perosa ingliratori pregò rispettosamente Vittorio di alzare: e di rivestirei . Voi m'arrestate adunque?, domando il re ... - " Noi abbiamo ordine di assicurarci della vostra. persona, rispose il conte .. \* Che dite? sclamò Vittorio; nensapete che la mia persona è sacra, e che voi commettete delitto di fellogia? .. - \* Noi debbiamo eseguire gli ordini Sovrani. rispone nuovamente il conte .. Poscia rivoltosi alla marchesa. la invitò a scendere dal letto e rivestirsi nella camera vicina, " Non mai, non mai, gridava la Spigno ". — " Pensate, madama, che usoremo la forza, replicò La Perosa ... re, mio re, difendetemi, continuava ella abbracciando strettamente Vittorio .. 'Ebbane, diese allora La Peroga, sia come vi piace ... Uio detto, gli ufficiali si appressarono, ed ella pur sempre difendendosi, e il re gridando e imprecando, fu violentemente divelta dalle braccia del marito e trasportata rella camera attigua. Dopo di che La Parosa rivolgendosi a Vittorio soggiunse: " Maesta, si degni pensare che noi dobbiamo abbidire .. \* Come, aclamava il re, voi caerete porre le mani sopra di me? Voi che mi aveta veduto cento volte alla vostra testa versare il sangue per difesa dello Stato -Voi ardirete far prigioniero il vostro re, il vostro antico mgnore? .. - " Maesta, rispose il Colonnello, noi vi abbiamo aliora fedelmente servito, ora serviamo fedelmente il Re vostro figlio: il soldato non conosce che il suo giuramento ...

Vittorio amaniando protestò che non si sarabba mosso, e ravviluppatosi tutto nelle coperte, si aggrappò colle mani al letto "Maesta, riprese il comandante, il nostro ufficio è oltremodo delorose per se stesso, voi ce lo rendete più crudete ancora. E a forza il trasportarono in una camera vicina. Icve, cal natosi alquanto, si rivesti; domandò replicate volte della moglie; gli fu risposto che la rivedrebba fra brevo. Rivestito, disse: "Questo delitto non è opera di mio figlio; è un'infamia del marchese d'Ormea. Hanno fatto credere a

Carlo che io volessi strappargl. la Corona; è una menzogna, una scellerata menzogna ...

Scese le scale, vide i soldati, e loro si volse come per arringarli; ma riconosciuto che quello era il reggimento del Principe di Piemonte, e perciò devoto da lunga mano a suo figlio, se ne astenne, e mormorò fra sè, " hanno pensato a tutto! ". Entrò nella carrozza, e tre uffiziali gli sedettero accanto. Un drappello di dragoni a cavalio colle pistole inarcate precedeva il legno, un altro lo acguiva. Partirono di gran carriera per Rivoli, dove gameero prima dell'alba. Già era apparecchiato il castello che doveva servire di carcere.

Il marchese d'Ormea, appena Vittorio fu trasportato fuori della camera da letto, vi entrò, e impadronitosi delle carte che ricercava, ritornò a Tormo, e significò a Carlo Emanuele III che tutto era compiuto

HER A . N

### CAPITOLO XXVIII ED ULTIMO.

# La Prigionìa e la Morte.

Il l'acconte sin qui fatte dell'arreste di Vittorio Amedee II si disferma in molte parti da quello che si legge negli storici che ci hanno preceduti. Sono erronee narrazioni e la notturna andata alla cittadella di Torino e il biglietto e la risposta de, barone l'allavicino di San Remigio che ne era governatore al tutto supposta è pure l'asserita complicità di nomini d'alte affare nella macchinazione. Furono in vero sostenute alcure persone in Torino, fra cui il marchese Foschieri, comandante del a citta, il marchese di Rivarolo, il medico Ricca e lo spez ale Giordano; ma tutti, pochi giorni dappoi, vennero posti in libertà (1)

I motivi e le circostanze del carceramento del re furono occultate come segreto di Stato, e dieci anni dopo l'ambasciatore Veneto Foscarini scriveva che in Corte non se ne parlava mai. Autori delle invenzioni fin qui spacciate furono il marchese d'Ormea e il conte Radicati. L'Ormea le propaga di soppiatto egli stesso, per far credere a un cominciamento di esecuzione nei disegni di Vittorio, che scusasse e giustificasse la severità dei fatti provvedimenti. Con questo intente



<sup>(1)</sup> Il marchese Carlo Foschieri, generale d. battaglia e comandant della città di Torino, era mirandolesa. — Curlo Amedeo Battata S. Martino d'Aghe marchese di Rivarolo, gentimomo di Camera di Vittoria Amedeo I., generale di cavalleria, poi vicere di Sardegoa, ebbe il Collara dell'Annunzanta nel 1737, e morì nel 1749 di 84 anni. — Il medico Carlo Ricca, era figno di Pietro Paolo, R. Archistro, siato annobibbi nel 1730 e investato dal re Vittorio de, fendo di Quassono col titore con ilale. Carlo Ricca, nato il 24 settembre 1890, sall in molto gnatino de scienze mediche

(nazra il Blendel, che per verita à poco benevele al marchese), fe compilare una nota che a suppeneva diretta alla legazioni di S. M., e per messo di persona sua privatissima. che bazzicava nelle legazioni estere, ne lasciò pervenir copia agli ambasciatori residenti la Torino. Il conte Radicati poi alla sua volta, avuta forse per le mani la nota medesima, o raccolte per altra guisa notizio dello stesso conio, scrisse, col fine di gratificarai Carlo Emanuele III da cin sperava di esserrestatuato in patria, il racconto dell'abdicazione, dell'arresto e della morte del re Vittorio, fingendo esserghi venuta di Torano la narrazione dettata in lingua francese; e prima di stamparla ne mandò copia al cavaliere Ossorio ministro del re in Londra, confidando (diceva) di essere dal re Carlo meglio trattato che stato non era dal padre di Iui (1). Pare che non ricevesse risposta, ond'egh mandò al palio il libercolo, il quale fu letto con grande avidita, e nel secolo pas-



<sup>1)</sup> Ecco la lettera da lui scritta al cay, Ossorio:

Quoique je ne reçuive aucune nouvelle de mon paia, de mime que " si je n'y avan amais en des parens ou des amis, j'ai cependant des bonnes correspondances auleurs qui m'informent continuellement de oe qui se passe à notre Cour. Dermerement on m'a envoye le recit particularisé de l'abdication du Roi Victor, et comme je l'ai trouvé fort vraisemblable, va que je connaus depuis longtems ce prince, et que d'ailleurs est une belle justification de la conduite du present Roi de Sandaigne à l'egard de sou pere, je l'ai d'abord traduit en nagime ch public afin que Sa Majeste voyant la justice que je lui rend devant tout le monde, se resolvé à me traster mieux que son père n'a fait. L'ai prie ce gentilhoume qui est mon ami intime, de vous en faire voir l'original, m'immagnaant que vous lires avec plus de plaisir le françus que l'anglata. En même tems j'ai l'honneur de vous dire qu'il y a des libraires que moffrent de l'argent pour le faire imprimer pour leur compte en Hollande, afin de le repundre par toute l'Europe Amsi, monsieur, comme j'ai une veritable estime pour vous, je vous le fair savoir ; et en cas que cela ne vous faese pas plaisir, je vous promet en bomme d'honneur qu'il ne verra jamme le jour; pourve que vous m'apprentes bientat vos intentions, et que vom fames un retour de civilité convenable à votre caractère et à celus qui vous le fait. Mon ami vous communiquera des choses que je n'at pas jug-" à propos de mettre par cent Je suis avec tout le respect qui vous est do

<sup>\*</sup> Votre très humble et très obeimant serviteur \* DE PAR

sato quattro o cinque volte rietampato (1). In esse trovasi la storiela dei due trattati colla Spagna e coll'imperatore, per cagione dei quali Vittorio abdicò, e si contano tutte le altre novelle che gli storici registrarono di poi come verità, eccettuatone per altro il Muratori. Nè sarà por avventura senza gradimento dei lettori il sapere in qual modo il dottussimo uomo abbia quei divulgati errori schivati. Egli avea descritta negli Aanali d'Italia la catastrofe della corte di Sardegna conforme a quel che ne correva allora universalmente per le bocche, cioè a soni glianza di ciò che il Radicati avea foggiato; ma prima di dare i suoi fogli alle stampe li trasmise con lettera del 15 di gennaio 1749 al conte Bogino, allora ministro principale di Carlo Emanuele III, perche correggese o aggiungesse secondo prudenza. Ecco la lettera non ancor pubblicata:

\* Modens, il 15 di gennaio 1/49.

- \* Eccellenza. Giacchè s'avrà pure ad eseguire la tanto fin " qui dificultata pace, ed io sarò per terminare gli Annali " mier per darli poscia alla luce, in parlando degli altimi anni del re Vittorio Amedeo, bramerei di non dir cosa che po-\* tesse mai displacere al Clementissimo Regnante suo figlio, da cui tanti favori ho ricevati anch'io. Però ranando a V. E. " i paragrafi riguardanti le risoluzioni da lui prese, con sup-• plicarla, se crede bene, di umiharli a S. M. acciocchè si possa. " correggere o agginngere ciò che sembrasse alla superiore " sua prudenza. Ni augurero lo sempre di poter attestare al pubblico la dovuta riconoscenza che sta scritta in mio cuore · verso si benigno e benefico re, e se si degnera V E. di " mettere questi rispettosi sentimenti al suoi piedi, gliene sarò infinitamente tenuto. Con che sospirando sempre l'onore della di lei protezione e de suoi comandamenti, col maggior osse- quio mi confermo ecc.
  - Devino ed Obbino Servitore Los Ant, Munatoni ,



<sup>(1)</sup> Ciò non estante un anonime tradusse e pubblicò pochi anni sono le scritto del conte Radica i in un giornale, come roba inculta, e per segrammercate incognita a tutti quanti i cultori ca storia patria.

II Ver fogli uniti alla lettera leggevasi all'anno 1731 : \* Si · commenteroro a scorgere di buon'ora pentimenti del rinun-· ziata dominio nel fu re di Sardegna Vittorio Amedeo ... Il Bogino note in margine: " Durante il sognorno a Cumberi non ha ilato alcum eracontro de pentenento e solamente se poté arquire allora che l'allontanamento dagli affari, un insolita oziosa quieta a così un aistema di esta totalmente diverso da quello di prima li richiamassero di tempo in tempo il desiderio di aver qualche parte nelle occupazioni del Governo ... Il Muratori narrava quindi la minaccia di far mozzar la testa al marcheso d'Ormea, la domanda al marcheso del Borgo del-, atto di rinunzia, il biglietto e l'andata sua alla porta della cittadella. Il Bogino scrisso: " La minaccia di far tagliar la testa ad uno dei primi ministri, l'istanza al marchese del Borgo d'aver l'ulto d'abdivazione, il viglietto al governatore della cittadella sono fatti che contemporanesmente si dirulgarono ma uon hanno fondamento. La vertà si è che avendo dopo il suo arriro (in Torma) dato segni non equiroci di voler arer parte all'autorità del Gorerno, il re Carlo Finanuele fu in ciso di far regliare sur suoi ducorsi, tanto può che seppe che il re Vittorio parlava con diverse persone dell'atto d'abdicazione come de un atto che fosse in sua balia di rivocare. Arrisato a tempo, A re figlio non lusció mezzo alcuno intentato per indurto a rientrara in pensieri più sani ed equi, ma nulla potè conseguire, e combinandosi anzi con gli additati degli altri indizi di qualche tonora novità macchinata dal non più re Vittorio Amedeo, conobbe la necessità di un pronto efficace proceedimento. Chiamati pertanto a consiglio i più saggi ministri di Toga e di Spada, projestò che nel duro cimento in cui frocarasi egli sarebbe stato pronto a sucrificare signi personale convenienza en attestato del sourano respetto figliale che tuttora costantementa professara al padre, purché fosse salva la di lui cetanazione, il ripose dei sudditi e la quiete dei Stati, ma osservarono gli aitri che in questo principe col culare della sandà e crescere degli anni era crescinta anche la bile e le apirito della ciolenza, onde doceano temersy le estremità, a cui potesse lescurrsi condurre (Arch. di Stato di Torino) ...

Di tal guisa mercè queste annotazioni da prudenza tempe-



rate. l'Annalista rimossa bensì da' suoi libri la favole, ma non pote narrare la tragica scena ne' suoi particolari, perchè gli furono taciuti. Forse nen sarelihesi dai posteri rotto il velo misterioso, so nel 1745 Carlo Emanuele III, per informazione de suoi successori, non avesso ordinato all'abate Palazzi di scrivere la relazione di quei casi sopra i documenti che allora esistevano e che poscia vennero in gran parte distrutti. Furono percio comunicate al Palazzi le lettere de, re figlio, del marchese d'Ormea, dell'intendento Petiti, le disposizioni giurate delle persone che si trovarono mescolato negli avvenimenti, cioè dell'Ormes, del Cassetti, dell'abate Boggio, del segretano Lanfrancia ecc.; altri particolari espose il fie a horca. Questa relazione che rimase chiusa nei più intimi archivi della Corte, dichiara i fatti e le lor cagioni gonuinamente; e il carteggio del re Vittorio, dell'Ormea, del Petiti (da poco tempo discoperto negli Archivi del Regno), la comprova, sicchè per questi documenti e le testimonianze del signor di Blondel nelle parti che a questi non contraddicono. ci fu dato di porre per la prima volta in luce il domestico preano che rese patrosi i primi anni del regno di Carlo Emanuele III.

III. All'annunz o dell'arrestaz one di Vittorio, diversi furono in Europa i g udizi. A talum parve violento il provvedimen o. ma dalla ragion di Stato giustificato; altri il dissero atto disumaro, crudele, simile a parricidio. Chi bon guardi, l'assicurarsi della persona del re abdicatorio era divenuta necessità di governo, dolorosa necessità contro cui il cuore protesta · he la ragione assolvo. Vittorio affermava altamente di voler riassumere il reggimento dello Stato, perche suo figlio si era nei dodici n'esi di regno chianto inetto a sustenerlo: dovea Carlo Emanuele acconsentire a tento amihativo abbassa nento dinanzi alla nazione e in cospetto di tutta l'Europa : La natural morte del padre gli avrebbe ricounto la Corono, ma questa Corona avrebbe cinta una fronte avvilita; se poi fossesi pubblicata la revocazione dell'abdicazione, se veramente alcua principe atraniere fesse atato chiamato a comporre il dissidio, era disonorata la dinastia, vultarata l'indipendenza della monarchia, il riposo del regno

disonestamente turbato. Il consiglio del marchese di Ormea fu d'uomo energico e forte, Ladesione di Carlo Emanuele va assoluta dinanzi alla giustizia politica.

IV. Ingannavasi Vittorio interno all'indole di auo figlio. rigutavalo mollo, pieghevole, senza nervo, e tale non era Carlo Emanuele Inclinava alla mocerazione, ai prudenti temperamenti, ne si r solveva, no non dopo maturo riflesso, e per fidati cons zit: ma nelle deuberazioni era costante e fermo. Diverso quindi del padre, il quale, nomico dei mezzi termini, subito ne risolvero, era tutto vivo, impaziento, into lerante degli ostacoli. Vittorio si teneva sicuro di aoggiogare la volontia di Carlo con un cenno: trovati intonni, meditò partiti estremi. E forse Carlo Emanuele avrebbe cedute tra per rimessione di ani no, e per rispetto del padre; ma il marciese d'Ornica stavagli al fianco per rimemorargli i doveri di re. Ormea cia veramente tutto compreso delle massime di Vittorio; l'uno e l'attro volcano una, forte, assoluta la monarchia, ambidue non rigugnavano dalla severita, quando la giudicavano necessama. lugiasto poi e senza fondamento erano le accuse di Vittorio contra il governo di suo figlio nè rilassatezza, nè incertitudine v'era nei negozi; nulla innovato, nulla cambiato nella politica praticata ed inculcata dal veccino re

Del runamente chi consideri ai detti e ai fatti di Vittorio si accorgerà che egli non avea ben formo alcun disegno nella mente. Apre i suoi pensieri a chiunque gli si para innanzi; minnecia, cavilla, lascia trascorrere i giorni e le settimano, noa ha amigi, non aderenti, non compuci. Per dettare la revocazione si va e di persona che la disapprova e tosto ne informa Carlo Emanuele. A questa stessa persona don si perita di confidare un segreto così giloso, como era quello di volcisi riosverar a Milano e rivolgersi all'imperatore. Tutto cio dimostra che le suo facolta mentali dopo l'insulto apopletico di Camberi crausi veramente indebolito. Imperocchè se pur si credessero artifiziose quelle confidenze e fatte per essere al figlio comunicate col fine d'int morirlo, apparara non di meno quanto fossero imprudenti. Per altro questo contegno, appur to perchè inceplicabile, generava in Corto piu gravi cospetti tanta sicurezza, il non veder alcun preparativo, il non aver

lume di sorta sui mezzi che si metterebbero in opera, portin a terrore, coma sogliono le ignote cose; Vittorio Amedeo II. artefice di tanti politici maneggi ideati, condotti e compiuti con ardimento e destrezza maravigliosa, non poten non mucchinare, giusta l'espressione del Bogino, qualche sovità sonora-Questo ansietà erano poi dalla regina Polissena accresciute. la quale delle incertezza di Carlo Emanuele, e più ancora dell'ambiziosa marchesa di Sp.gno, si turbava. Di sè atessi dubitavano anche i ministri, le vendette di Vittorio prevedendo e paventando; e fu per somiglianti terrori che con tanto apparato di forza si procedette a l'arresto del Re. e cosaspramento si effettuò. Il marchese d'Ormea volca giungere inaspettato, impedire che anima viva uscusse dal castello prima che ogni angolo ne fosse frugato, ogni carta sequestrata. E tutto gli rinsci come aveva divisato; perchè noneranyi nel castello di Moncalieri che alcuni servi di Vittorio. una donna tormentata forse da auperba vanità, e un vecchio re che vaneggiava. Fu rinvenuto lo scritto dettato all'abate Boggio: ma non lettere, non carte, non indizi che di congiura o di complici dessero sentore.

Il sei di settembre 1731 la regina Polissena acrisse alla zia in Germania: "Le inquietudini, nelle quali mi sono ritrovata "negli ultimi tempi, sono originate dall'aver sofferto la salute "del Re mio diletto consorte per i tristi avvenimenti, e la "risoluzione, la quale gli è stato forza prendere. Risoluzione, "che gli è costata più che ad altri, giacchè il suo cuore è "eccellente.

\* Nei suoi casi di malattia il re Vittorio dimenticavasi di ciò che era accaduto. Le sue forze mentali erano grande- mente decadute, ciò che dava da pensare; e la Dama, invece di calmarlo, e di non badare che alla salute e conservazione di lui, l'irritava di più coll'ambizione sua malau- gurata. Adesso siamo tranquilli, e da un mese soggiorniamo alla Veneria. Il re Vittorio risiede a Rivoli, suo castello favorito. Egli sta bene, ed ha al servizio suo tutte le persene da lui medesimo scelte al tempo della sua rinunzia. Le lettere di Lei mi provano che quest'avvenimento ha fatto molto parlare di ciò; noi qui siamo statà in una pe-

- nosa sospensione d'animo soltanto prima che si prendesse
- \* la risoluzione di assicurarsi del re Vittorio e della Dama
- \* che è stata condotta in un forte... Adesso poi tutto è
- \* tranquillo, e noi atiamo qui anche allegri (!) ". Questa lettera non ha bisogno di commenti (1).

V. Il castello di Rivoli era stato a gran fretta accomodato ad uso di carcere, e un grosso stuolo di truppe vi fu posto a presidio sotto il comando del cavaliere Solaro, tenentecolunnello delle Guardie. La persona del Ro fu permanentemente custodita a viata da quattro uffizial. (2): perciò l'uncio della sua camera doves rimanere aperto, quando il Re chiedesas di starseno solo, dus di loro vegliassero al limitare per udire i discorsi cho tonesse coi servitori; di notte un uffiziale dormisso attraverso l'uscio stesso, un altro nella camera attigua; ordine ai servitori di parlar sempre ad alta voce col re: e se egli valesse parlar lore all'orecchio o in segreto. es riturassero. Le scale, le porte laterali che conducevano o mettevano nel suo appartamento, furono murate: costecue per ma sola scala e per una sola porta si giungeva a lui. Quando desiderasse passeggiare sovra un pecolo terrazzo attiguo, le guard e stessero a piccola distanza, e un picchetto fosse achierato più discosto Carta, penna, inchiestro, ogni cosa per iscrivere vietata. Poco dopo il auo arrivo lo raggiunse labate Dormigha suo confessore, e appresso due altri religiosi furono mandati a Rivoli. Il mattino celebravasi la messa pell'oratono; mentre il Re vi assisteva, il cavaliere Solaro con due uffiziali entrava nella sua camera e la perquisiva minutamente; alla sera quando si metteva a letto, rinnovavasi la perquisizione. Quantimque le finestre avessere la infermate, queste tattavolta non si giadrearono bastevol; per quelle prospettanti il villaggio e le campagne; percio fu ingiunto che con isportolli mobili e nella forma somiglianti a quelli che si appongono alle finestre delle carceri e dei monasteri.

Google

<sup>(1)</sup> Questa e l'altra lettera gia citata furono pui blicate in Monaco di Baviera nel volume XI della Raccolta " Forschungen pur deutschen Geschielde », e fu tradotta in italiano dal barone Alfredo Remnont (2) Erano il conte l'agnone, i cavalieri Clavesana, Gonteri e Samatoris.

venissero accecate. All'abate Dorinigha fu dato il carico di significargli quest'ordine; gliclo annunziò tremando; Vittorio sulle prime non comprese di che si trattasse, quando lo seppe, rimase attonito e senza parola; poi disse sogghignando con disprezzo: "Alla buoriora, mettano gli sporte, li e chiudano ...

Nei primi giorni il furoro, le imprecazioni, i debramenti del de non elibero nè tregua nè modo; contro gli uffiziali, contro i servitor, inveiva, temensi veramento che il cervello gli avesso dato la volta, tanto mostravasi immemore della dignità di principe a d'uomo inoltrato negli anni (1). Appressovedendo che a milla le violenze approdavano, si tranquillo alcun poco, e andava coltanto chiedendo della marchesa di Spigno: e piangeva e fremeva, e în carita domandava che gli fusse restituita. Prego gli ai lascinsse acrivere a Torino a Carlo Emanuelo per ottenere questo in merce; avuta negativa, supplied il cavalier Sclaro scrivesse egli, implorasse il Re per quanto avon di più sacro. Avutano promossa, parve più rassegnato, e ogni giorno gli chiedeva che risposta avesse avuta-Infine g'i si annunzi» che la Spigno giungerebbe fra breve. e m acchetò. Ma gli indugi e prima e noi non furono brevi: onde nuove e continue cagioni di esasperamenti.

VI. La marchesa la notto atessa dell'arresto era stata trasportata nella fortezza d. Ceva, dove talora si rinchiude-vano femmine di mala vita, prima di restituirla al marito, Carlo Emanuele III le fece giurare, per quanto le fosse cara la sta grazia, che non avrebba confidato mai al re Vittorio il luogo ia cul era stata sostemuta, e che interrogata, rispondesse di aver dimorato nel monastero di Cuneo, secondo che era stato annunziato al Re. Giunta a Rivoli l'undici di dicerribre, Vitorio ne montrò grande giora, chieso che i battenti della porta della sua camera si chi ulcesero, e l'ottenne; ma prima vi tolsero la sorratura. Duo ufficiali furono aggiunti alla guardia della persona.

Questo severita mettono ribrezzo. Tale trattamento era

<sup>(1)</sup> In un eccesso di farore percesse col prigno sopra un tavolino di marmo e lo spacio. Questo favo ino fu conservato sino al decimare del seculo scorso, nel qual truppo dicesi essere stata trasportato a Parigi.

inflitto a ua principe che per cinquant'anni avea gloriosamente regnato. a un vecchio che oltrepassava i sessantacinque anni. a coles che avea accresciuto il dominio della sua Casa e ornatala del diadema reale: questo trattamento era da un figlio prescritto contro al proprio padre. L'arrestazione di Vittorio Amedeo II era richiesta da imperiose ragioni di Stato: la sua detenzione, le molestie, le cautele, i modifurono opera dissegnata. L'esame delle carte asquestrate, l'inquisizione condotta colla più minuta e gelora diligenza, avevano posto in chiaro che non v'erano state cospirazioni ne all'interno ne fuori, e che il re Vittorio farneticava; sestenerlo per alcun tempo, invigilarne i passi era delerona, e pur necessaria precauzione, ma l'averlo seporto in poche stanze d, un caste lo, diviso dal commercio de suo, più cari, guardato a viata, privato d'ogni sollievo della mente e del corpo, l'averne condetta la moglie, una donna di pobil sangue e di gentil costume, bella prigione delle perdute femmine, furono provvedimenti contro cui protesta la coscienza umana. L'imputazione cada sugli autori; primamente sopra il marchese d Ormea che reggeva i consigli del Re, pei sulla regina Polissena che si adoperava a sopire la nascente pietà del marito; quindi su Carlo Emanuele che conobbe, tollerò e approvò sevizie di tal fatta, e che mentre Rivoli succiava di disperate grida e di compassionevoli lamenti, cacc.ava nei contorm, e le muta dei cani auoi urlavano talvolta poce lungi dalla prigione, dove languiva chi gli avea dato e vita e regno.

In Torino e in tutto il reame furone giudicate come meritavano le narrate ordinazioni, dandone al marchese di Ormea la colpa e il bissimo. La vocchia Corte, i compagni d'arme del re Vittorio principalmente erano della sorte dell'antico lor signore dolenti; ma niuna voce disapprovatrice a udiva, se non nei più intimi e segreti colloqui; lo spettro minaccioco del castello di Miolana chiudeva le bocche. Fu detto che le Corta estere fecero uffizi e rimostranze, e che Luigi IV di Francia, prompote di Vittorio Amedeo II, pariò con qualche risentimento, anzi i favolisti soggiunsere che senza il pacifico amore del cardinale Fleury sarebbe venuto a qualche ostile dimostrazione.



Il vero è che il cardinale si dolse che Luigi XV non era stato dal Re direttamente informato del grave fatto, e che tanto da l'angi quanto da Madrid si lascio intendere che non ascrivessero a infermita di mente le azioni di Vittorio, perche i due povizio, come discordenti da lui per femmine, ne avi berro sentito turbamento. Ancora il Fleury toccò del contegno dell'ambasciatore nostro in Ispagan, il quale col alenzio e coi discorsi parea dar credito alla voce aparansi, che il vecchia re avesse inte ligenza colla Francia. Carlo Emanuele III rispose che l'airbasciatore nulla avea potuto dire, perche nulla gli era stato detto, e acusatosi con bel modo di non avere mandato un corriere espresso a Luigi XV, troncò i discorsi, aggiungendo che ogni più lunga esitanza e un maggiore indugio avrebbero avuta funesta conseguenza.

VII. Molte pagine si potrebbero empiera col racconto della prigionia d. Vittorio durata tredici meni e due giorni, percheesiste il ristretto dei rapporti giornalieri che il Solare mandava a Carlo Emanuelo III o che l'abate Palazzi ci conservò. Ma nulla aggrangono a quello che in pochi cenni abbiamo detto. Lo apottaccio dal carcere e dei patimenti delle aventurato principe accora, mun segno in lui della grandezza d'animo. che sopporta i casi della fortuna; volgan querele, meschine cute per ottener il cambio ora di un cameriere, ora di un religioso; inginista collero contro gli esecutori dei regu comandamenti, folli speranze che i sovram strameri suoi parenti. e suprattutto il principo Eugenio, prendessero sollecitudine del suo stato. E frammezzo a cio, una darezza incredibile verso la marchesa di Spigno che bistratto con villanie, e a cui non risparmio neance le battiture. Interrogato un giorno d lla engione di quell'odio e di quelle strane ire, risposa: l'erche essa è l'autrice delle mie disgrazie; quando giunsi. sulla vetta del Moncenialo io atava incerto, se dovessi ritornarmene la Savoia o venire in Piemonte: la interrogal, le chicai consiglio, ed essa, essa non ha mai voluto rispondoro " (1),





<sup>(1)</sup> Da ciò si se rege che la marchesa non l'aven eccitato a ripighar la Corona, perche se il Re le imputava il anenzio, molto più le avrebbe i ipulato le parole Leggesi nel diario del cavaliere Soluro, recato dal moste Pu ana, che un giorno i ittorio Amedeo II parlanco delle sue guerre dicesse: " Non ho alcon rimordimento delle due che

Pur talvolta ritornava in se stesso, e con altezza di sensi ragionava dei casi del suo regno, degli uomini de' suoi tempi, e dei ministri che lo avevano servito Ma erano brevi lampi; la sua salute andava sempre più declinando, e il mal di pietra si aggravava. Sul finire della vernata mostrò desiderio di cambiare dimora, e chiese di essere trasferito in Savoia; poi in Aosta, quindi a Superga, quindi a Govone, la cui aria diceva esser stata salutare al vecchio conte di Govone. Carlo Emanuele III gli lasciò la scelta fra Pianezza, Cirie, Virle e Moncalieri Elesse Moncalieri, e vi fu trasportato in lettiga il 10 di aprile 1732 frammezzo ai soldati. Partì elle sei e tre quarti del mattino, e vi giunee alle dieci.

In Moncaheri l'umor suo diventò più tetro, più intensa la animosità contro la Spigno. Chiede più spesso di suo figlio, vuole essere separato dalla moglie indi farsi frate; cominciava a bamboleggiare. Nel mese di ottobre ricade al tutto nell'infanzia; domanda carte da giuoco per baloccarsi e far castelletti, e non ha più forza di abbandonare il letto, la lingua gli rifiuta l'ufficio della parola. L'ora della morte sembrando vicina, i medici ne diodero presto avviso a Torino. Carlo Emanuele III mostro desiderio di accorrere al letto del morente padre, ma il marchese d'Ormea e la regina, temendo le conseguenze di tale abboccamento, presero a dissuaderio; mentre stavano deliberando, nuovo messo annunzò che il pericolo era cessato, e che l'augusto ammalato avea ripreso i sensi e la favella. Carlo Emanuele rimase in Torino.

Durante il miglioramento Vittorio domando parecchie volte di Carlo, della nuora, dei nipoti; parve altr'uomo. Rassegnato, tranquillo, rammaricavasi delle violenze passate e ne chiedeva scusa. Al conte Vagnone disse: \* Ho perdonato a mio figlio, \* ho perdonato al marchese d'Ormea, e al cavaller Solaro; nia \* in verità il Solaro non ha colpa; egli dovea ulbidire »

A un tratto spari il fuggevole miglioramento; Vittorio per-



ho intemprese, ma mi pento della terza ". E gli ufficiali cui era rivolto il discorso, non comprendendo ca quale terza guerra accennasse, egit avrebbe soggiunto: Ma che cosà crecete che to volessi interitornamio dalla Savoja? Che cosa sarebba stato di questo povero pacse? "Se non che queste parolo sono contrare alle altre sue dichi arazioni, e non si accordano colla superosita ana verbosa dopo il ritorno in Piemonte.

dette nuevame ite la parola. Carlo Emanuele, avutone avvi «», volle partire, e di nuovo Ormea e la regina a opposero, discondo che in quei momenti la sua vieta potea riuscir funesta all infermo, e che, Dio volendo, la crisi fors'anco questa volta sarebbe atata supersta. L'andata fu differita.

Il 31 di ottobre cominciò l'agonia: attorniavano il letto di Vittorio Amedeo Il la marchesa di Spigno immersa nel pianto, e i Cappuccini che gli recitavano le preci dei monbondi. Il Solare, vecutolo ridotto all'estremo punto, ecrisse a Torino per aver istruzioni. Alle sette di sera gianse lettera del marchese d'Ormon, che gli ordinava di atterrare le palizzate e i mun che erano stati costrutti a guardia del castello, e di toghero le chiavi che abbarravano le finestre; se il re morisse la sera stessa, si lavorasse a ciò durante la notte, affinche il domani al giungore della Corte per le funobri commonie non apparisse vestigio delle opere fatte.

Il P. Perardi, uno dei rel giosi che assistevano il monarca agonizzante, parlavagti di D.o., e lo invitava a perdonare: non enpondo se egli intendesso ancora le sus parelo, discegli: "Sire, se voi mi udite, se perdonata per ottener perdono, baciate questo crocifisso "Vittorio baciò fervorosamente la immagine del Redentore. Alle nove e sette minuti di sera spirò. La marchesa di Spigno fu allontanata dal letto di morte. Il mattino seguente le venne ingiunto di partire e di ritirarsi nel monastoro di S. Giuseppe di Carignano. Alle nove parti. Da Carignano impetrò, e ottenne d'esser condotta nel monastero della Visitazione di Pinerelo, dovo aveva parenti e deve mori di ottantanove anni; troppo punita se colpevole per ambizione, a ogni modo infelicissima (1).

Il marchese del Borgo, mimatro per gli affari esteri e notato della Corona, con gran seguito di Corte andò a Moncaheri il 1º di novembre 1732, e rogò l'atto di morte del re Vittorio Amedeo II. Nella metropolitana di Torino furono celebrati solemni funerali per l'anima dell'estinto, e la salma fu trasportata a Supergu dove riposa sotto le sotterrance volte del monumento che eterna la sua vittoria.





<sup>(1)</sup> Anna Carlotta Teresa Canalis di Camiana, nata in Torino il 23 di aprile 1689, mori in Pineroio il 18 di aprile 1769

Liberandoci con anime commesso da queste delenti memorie, giova ritrarre come ia breve tela le imprese del primo
Re di Casa Savoja. Vittorio Amedeo II resse per quarantasci anni lo Stato, di cui nel 1684 pigliò l'effettivo governo.
Vedemmo quale ne erano allora le condizioni. Scarso di armi
e con povero erario, non forze, non credito avea, dacchè Pinerelo, poche miglia da Torino distante, essendo passata sotto il
dominio francese, ponevalo in soggezione d'altri. Nel 1730
invece il Piemente, cresciuto del Monferrato, dell'Alessandrino,
della Lomellina, della Valessia, di Valenza e del piovente
italiano delle Alpi, era capo d'Italia. Vittorio Amedeo II
avea ricuperata Pinerolo, francato il regno, e l'acquisto di
un'isola cospicua gli recò il titolo e gli onori di Re. Tuttoc ò
fu opera gloriosa e sua.

Non se quale altro principe abbia intraprese guerre in condizioni più disastrose che le sue nel 1690 e nel 1703, e pochi ne uscirono con maggiore esaltazione, com egl., nel e paci del 1696 e del 1713. E dagli intricati avvolgimenti della politica, dagli audaci e perigliosi travagli del campo ei discendeva alacre ai particolari minuti dell'amministrativa, e agli andi calcoli del massajo. Ristorò l'autorità scaduta, e la rese ai popoli terruta e venerata; emendò ogni parte del pubblico reggimento, ripigliando così ed emulando l'opera di Emanuela Filiberto. Non solamente rifornì l'erano, ma ne duplicò le entrate senza gravare i popoli, tantochè queste bastarono alle lunghe guerre e ai nuovi istituti creati.

Così il bene come il male del suo rogno (convien ripeterlo) a lui solamente vuolsi imputare. Niuno governò in suo nome. Pure quello spirito si gagliardo pagò alle volte tributo si tempi suoi, interrogando astrologhi e monache invasate. Nei costumi diè scandalo in gioventi: contennesi negli anni seguenti. I'u d'indole subita, anzi violenta, e se ne ebbero a dolere sovente la mogie, i figli, le amanti, i ministri, i generali, ed anche la minor gente. Voleva ubbichenza pronta e cieca in tutti.



Difficile era il conoscere cio el 'ci si pensasse o volesse. Mostro talvolta di non distriguere la utilità dalla moralità politica, e in lui poteva più la mente che non il cuore, ende è che gli manca alcun el e della compiuta grandezza. Viveva con semplicità, non amava il fasto, nè le prodigalità ruinose; indefessa l'operosità della mente e del corpo. Fu nella prima eta di complessione generie e di molle e quasi femminile bellezza; nella virile e nella matura il corpo indurò alle fatiche più aspre e alle privazioni dei comodi della vita; il une volto si abbronzo, le fattezzo presero sembiante energico e risentito.

l'er lui obbero fine le baronali prepotenze nel Piemonte, e nelle province di nuovo acquisto furono moderate; restrinse il potere e le pretendenze occlesiastiche; insegnò al popolo collesempio suo la parsimonia e l'amora al lavoro, promovendo l'industria, l'agricolt ira e gli stadii, e così diffondendo il ben essere e l'istriziono antò l'incremento del ceto medio, parte tento principale della società moderna. Per lui il Piemonte, alle armi soltanto educato, cominciò a pregiare le civili disciplino e le tuone lettere, nel mentre appunto che gli ordini nul tari erano condotti a maggiore perfezione secondo i tempi.

Fece, piccolo principe, grandi cose; perchè le sue ambizioni co teordavano al bene del suo passe, e non discordavano dai permanenti interessi del sistema auropeo. Ebbe nelle sue azioni un fine ben chiaro, e seppe con sicurezza di giudizio valersi delle occasioni, stringendo e sciogliendo a tempo le alleanze; conobbe ed esercito la virtà del perdurare. Dicesi che rassomighasse la Lombardia ad un carciofo, di cui se ne spicca una foglia per volta, e badò di continuo a siffatto ingrandimento naturale del suo Stato Per ventura il suo successore continuò cella medesima costanza il suo sistema politico, onde al Piemonte nello scorso secolo venne quella forza e quella virtà dei nobili ardimenti, che ha con nuovi auspizi ripigliato ai giorni nostri (1)

Ciò era scritto nel 1856.



# DOCUMENTI

## A. Vedi pag. 218.

Lettera della contessa de Verrua al conte de Tessé.

de croya's alter à la Cour au ourd but, mais on ne l'a pas juge a propos; et comme je ne sais si je pourrais y aller demain, à tout basard peers cos deux mots pour vons dire, premierement que pe suis peneiree de plaiar et de reconnaissance de cu que vous m'assurez que le roi ne ma regarde pas comme una malheurense qui degrant entrer ann Repenties. Je merite d'etre plante; et mon frère de Chevreuse, avec Saint-Sulpice tout enter, n'est pu m'eviter ce que l'abandon de mon mart qui ne sougeant qu'à me perdre, ma belle-mert pas, et les conjonctions m'ont attire. Bref, il n'est pas question de justification; mais je suis sensible à ce qu'etant n'e Française, le roi ne croie pas que je suis une miscrable, indigne, comme mon frere l'a dit, de toute consideration. Je vous supplie de faire entendre, non seulement mon respect, mais mon attacaement, et qu'en tout ce que se pourrus être bonne, l'on peut compter sur moi. Nous prendrous ensemble, avant votre depart, des mesures pour le secret et la surete de notre commerce, et croyez que je vous avertiral exactement des choses que pourront regerner les interets du roi car l'honorerai fort votre ambassadeur, mais je ne veux ni ne puis avoir aurune limson avec lui. Je vous avertirai par la voie dont nous convienceont, et le commerce deviendra tous les jours plus de cert par les soms que l'on a de s'informer le tous cenz que viennent chez vous: celà va même si loin, que l'homme que vons vites hier lans mon carrosse avec moi, a en une reprimende à cause d'avoir dirie trois fois thez vous. Tous mes amis et annes out ete avertis de rompre toute connussance, adroitement pourtant et de façon que vous ne vous aperceviez pas que c'est par son ordre, a usi no vous etonnez pas de l'affectation avec laqui-le, malgré soi, chacun vous fuit, paisqu'il n'est pas permis de faire antrement; et cela n'est pas fant pour vous que pour ne pas met tre lambassadeur nouveau sur le pied où vous avez etc; il doit compter sur peu de commerce. Vous avez surmonte, je ne sais comment is repugnance que l'on avait à vous voir familier. Le Duc me

Google

desot, il y a trois sours, qu'il vous amant autont qu'il lui était p ésable d'anner un Français, mais qu'il ne sontrrait jamais qu'aucr'il Français le commt autont que vous avez fait; amai tirez e a comme tout le platet, car a force de se voir, c'est la continue de s'estimer arons, et les agrements que vous avez eus, no peuvent que d'ortener. La bizarrerie a ete au point de trouver mauvais que l'on fasse tous les sours, après votre diner, l'aumine aux pauvres, et la quantité de pauvres à votre porte a fait de la peme; cepen lant all z, sur cela, a votre ordinaire, sans vous inquieter. Metter bien dans la tote de votre ambassadeur, qu'il ne doit pas se ficher si l'on ne

le voit au re.

Comme ful true permission d'avoir une conversation aves yous pour les afaires de mon mari, envoyez samedi savoir si vous ne m' nroming lerez point, et je vous envermi dire l'heure que vous pourrez venir, etant recessure que je vous appresne indie pet tes enoses trop long tes à ectare Noms avons pense nous brouiller le Duc et moi, et vous putes voir au bal de mardi comir e nous nous bradions; il voulait de moi certaines bassesses, que na m'adent pius et qui sont retranchees, Je l'envoya par accomodement passer ailleurs ses turies, et nous avons accommode tout cela de la maniere du monde la 1100 plasante cest un conte que po vous ferat a la premieré entrevue. Manuez-moi si vous une conseillez dpresser pour faire reconnaitre mes enfants, cels depend de moi, nois je crains que cela ne fasse de la peine à madame la Duchesse. je n'oublie men pour qu'elle soit contente et grosse. J'urai demain au sermon à Saint-Jour; pessayumi de vous minettes mon-meme refte lettré, bruiez-la de crarate que vous au le soves, et mot aussa Je ne puis finar saus vous dare encore que je suis sensade aux assurances que vous me donnez, que le roi ne me regarde pas comme une unserable. Je dois être pianite plutôt qu'accusée. J'ai sur le cour que M de Chevreuse et M. Soubise ment parle de moi comme pe sais qui ils out fait; mais je sins satisfaite de la mancre dont M de l'arcesseux a parle de mor à Saint-Sceond; je vous courterar cela Adieu, vons commissez ma franchise, amai vous devez être persuade qu'il n'y a point de compliment dans l'assurance que je vous fait, que vous étes I homme du monde, de l'anutse du quel je fais le paus de cas; conservez-mo: la votre, et fiez-vous à moi, que le roi sera averti par vous de tout ce que regardent son service. En vola bien long, mais c'est pour long-temps, et j'ai du loisir car mostre Victor a un clou au brus, dont il souffre, et il est chez luil m'a parle de je ne sam quello affaire qui est passes à Nice, il a ordo me que l'on arretat le maître de sa barque et cela l'a factemais ce n'est rien. Il a fortement fait écrire au comte de Gouvoir sur nes baltments de l'agnerot, et a dit que c'est donner atteinte a son traité. Je mentend men á tout ce verbiage, mettez-y ordre si VOUS DOLVEZ

(Dalle Memorie del Maresciallo de Tesa")

### B. Ved: pag 219

Dispucció di l'attorio America II al conte di Termoce sue randao della Sacora col Milionese

#### 11. DECA DI SATORA ETC. DI CICRO ETC.

Conte di Vernone. Il abbianto osseruato da la vostra li tera de la 19 de, cad 

n in moto col quale o stata ca custa da Neg tol Torey. la consaputa prepos tiono da moi fattogo e a 8. Mª si deguasse di forci bauere il Merterroto Mastinate in atmostre al Monosate del Finale, e rue da cio haneste pi so a saggora ga qui la codo State de libro in en 166 de la Salica Questo Signi A. Lascatore d. Francia è junic entrato a parl reene seben superfica libente cenr pertarsi a quidto une gia bangessimo anteso ca vei stendindos. s demente in the soddestazione, ghe propone i e seo Re de gipere relia d per trone, che gli haacuamo fatta par sare, massime in ultimo luogo. da lai stesso

Questa mat nas por stamo entra i seco in nuono discorso, el Jose bramo zijegola o a dirgli la propositione dei Monterato e kidalo et in in quella cha S. M. Tha fi to tare dila stato I. Vicino in combio della Sutoja, Contolo di Nazza, e Ville di Barcelloni, Gilliate bamo cerbit ato. I ri-pettoso riconoscimento, che pertosa no albenta della M. S. e qual losse la nesera bruna di serupe e contribane utchmente alle di. Lei regue sod bstrzioni, debut tan o ne 🤧 giore la nos ra speranza, da godere, seuramente, del mantargi, elic era si compace di destinare, quanto cle vi concarreno non lezgermente quelli della M. S., acera trattanlosi di cosa di tanta importanza col ralassare un patramonio si antico e si certo d'Uninastrii Casa, questo ucuase compensato da un bencheio astrettanto sido. e che na e li nostri sosteri uon ant-sero luogo in asticarre, per cost dire, di prouar spiacimento d'himer at bracciato un piritto più peraculoso che uauta gioso, ceine che fusse per essite sultoposto a molestic et mijunetadiila

Suamo mili passati a forch concerns the grown traffet seem to tra li reali initeresso i di S. M. ed i nostri et in ul ano tra ai Ma S. stessa e noi non sa è mai nem cen parata dell'aggi unta che si vuel tare hora del contedo di Nizza e Viceria. Il Barcellona, che e il se oargolo ene haldonno per renderer conocuut, e e asiderati dalle Nazioni straenere per ma del mare, d. quel porto e dei forti riguardenel, the vi seno, senza del che restaressimo qui come riocharsa dath anorth me a sagangeti dal commercio e cognitione dal rananeste del mondo, onde sig placauamo 🤏 M di Jarvi li rifessa cle sono degra della sua porta e grandez a diarme 💌 cui insistere su questo punto a noi di trata conseguenza, ad escupto dei Suoi

glorion Predecessori, è medesimamente di be stessa-

Quarto al binde zh hidame pune fatto rifleitere, che quantunpi il sez di l'espination a tesse tatta participare in inxione pare

con il riparte seguito e li grin trottato rest, amembrato dallo

con il vio qui li pine alt enotie nei tra tati di cambro intinclat

con inva un inviti illo stesso utito. Il Milano: che i desta per

ro non era cesa ronsalecti de per au si gran Re, se si river ai
che il miera se un il una pieriolissima quaggia di Mare, ed una noto
pre ila langua da il ria il propria ed incapare a costruire Piazze di
ili co, nu la percio aggiungenco di mimerto alla grandezia di

S. Niche na in serio anciete tati. Porti colli mioni e le ulene ad se
qui con di tarta considerazione e un questo è cesso il ragionaunito.

In questa conformata dours to a golarma col Sa. In Torce, stando sado un sostenere che il carabao si fara come è stato progettato per il passato, cone colla sala Sa oga, e che a Marchesato del Emale non resti succidente dal Milanese, facendo sempre rifettere quanto sa degno di la generos ta deli mino di S. M. il non ricercare di noi nassanze di ribacio il mai cosa affatto uno ia, come è la portone del Centado di Nizza qui ne ci è di tanta considerazione, asserdos conjecta Salo para per in propria distesa, e per le ragioni, che hi sopra deneva et al Pose di Viud e per tutte le convenienze, che mi cancorrono in case so nel diffussinte feda Francia, rimarata per parte la se sola sufficientissana al o recalli o deno Stato di Milano serza laga unti di una tra la quella sorte; che anti nel trattato fra di Re Henrico 4º et il Dines Carlo Emanuece Pilangi di ribuscare al ro di pri della Sauoja, doucua rimettersi Moneghano demolico.

As mande mo un projecte di trattato fra S. M. Crist. — a sci per questo emalio, che si è formato per adesso nei capi più sagenziali. I a hè quando questi simo intesi surà più facno il convenza d'alta parcioli, che non consisteno che sa certa solite ordinaria espressioni li eco oma e polizia in sande sorte di cambij, quali non pomoro

patire difficulta e che per ligra si omettono per brevità.

Non courete pero dar fuori detto progetto, ne articolo eleuno in iscritta, ma solo unleruene per vostra regoia nel parlare a promuouere il contentto in esso; dourete bensì a misura che anderete spiritando qui che pinito prenderna una mamoria, cioè di cio si surà concertato tra voi et il Sig! di Torey, a doppo inten essi piniti pinicipali, e che ne aureno da voi la noticia, si faremo tenere tutto il trattato il distenu ro la mostra l'Ien potenzia ad aggetto di unarrar alla conclusione.

Lol detto prigotto ne ne tramethame un altre, che mandiano al tiorte cera forre d'un proud tratato che pare douern fare tra le tre l'itenze per il nuruo un mo propesto dello Stalo di Milano. Il quaie tempoco non dourete comunicare, nè darmene per inteso, ma soto suggerire se non fosse necessario, attesa la prima dispontiene del gran trattato, che un ne fosse un altro tra le mederime Potenze, che sia nosse quanto caribiamento (mietrando però sempre che il tutto do ibiamo e negliamo riconoscere dalla protetticas e mitrali enz. di S. M.). Il detto prigetto facciamo solo tenera ad emo Conte, per unlersena in caso, che si stimi dalli Mimistri di dette

Potenze de deneuire ad un secondo trattato, come sembra indispensabile, accus possa serunga in qualene modo di regola per le sue operatione, che cospegherà unitamente a quello dei Manstri di Francia.

At repurchaneo di doner sostenere e far forze per la ritentione del Contado di Nizza e Vicaria di Barcellona, perché quando circiosimo poi di non poter a meno di rilassarlo connerrente che questo di faccise a meno un colpo, qual sarebbe che la Francia rilassandite aoi tatti li nestri Siati di la dai Minti, ci rilassante ella a noi quel picco è e essa può anere di quà dei medesimi ni same, dal cinito del Delfinato, acciò le Aspi sermissero di barnera fra li due Stata bia questo è solo presente i ente per mostra anticipata notizia, a dourete agrire conse se una ne foste picto consipende, a un mandiorno una momo ma che aprega fin done li confini si douranno stendere, e ci ferrete noi missipamente irlormati di tauto cio potrete scorgere per ma di discorsi ed altri indiza delle vere intre ed altrine detributariori, alle quelli sia per appigliarsi la Francia.

Quando un si ritoccasse, o ui si parlasse più apertamente del cambio dei nostri Stati coi Regin di Napoli a di Stedia, scansarete di entrami, a lo rigettareta co' prudanti motivi, che già austa benissimo additti, attaccasi un solo a que lo corre goura di de Stato di Minaricone cosa già stimata da tutti i tempi conueniente all'una et all'al-

tra partie.

Da a directa fattana dal Sig' di Torey soufe a pronostrone del Monfermio, se può giustamente dubitare, che la Fruncia ni habbia qualche mira, il che ben nedete di quali riflesa e conseguenze sarabbe per noi in particolare e per l'Italia tutta, et que suesso il suo effetto poco serumebbe, per non dir nu la, se barriera delle Alpi massimamente quando arche un fosse aggiunto il Finale; che pero procurerete con ogni imagina de destrezza di stare attento per rintracciare se questo duboro possi li me re qualche forstamento senza dare minima sperie d'inditio di questo nostro concetto. E persussi che in una si importante occasione ci darate sempre più nuon maggi del uostro zelo, et habilità preghiamo per fine il Signore che in con serva.

Torino li 28 ottobre 1700-

Stumano di soggiungerui, che desideriamo di riseruarei le ragioni che possiamo hauere sopra una piccola parte del Valey dal canto di S. Mauritto che è stata usurpata da Valesam nei tempi addietro.

Sarebbe pur bene di procurare di spuntore, che le Galere di Spagna, che stanno nel l'orto di tomova, che mate comunemente de l'una di Tarsi, ci siano ruassate nel tempo che il trattato donta hauere ii suo efe lo, come afette allo Stato di Muano, da cui sono manierene.

V. ANEDEO.

Dr S. Toxmaso.

Al Conte di Vernone

(Doyli Archiri del Regno)

Compres R perime Re de Cous Sureise.

:06



# C. Vedi pag. 239 a seg.

Documenti relativi di disarmamento delle truppe piementesi.

## L

## Lettera de Luigi XIV al duca di Vandemo.

Mon Cousin, yay apen par la lettre, que reun m'anex escrite yor e courier que vous in auez depesche le 29 du mois passe, que vivia surer execute mes ordres en faisant désermer les troupes du Duc de Source, at les entrocent dans les places d'Espagne, pour à extegarders jumps à ce que ce l'inne quait donné les seuretez suit santes peur ne plus apresender des effets de sa manuaise voicute, pa des engagementa, que j'ay apris par differents endroits qu'il aunit prostier I handrede. Pour l'y determiner vous continueres votre mar ne vers le Piedmont auec le nombre de troupes, que vous auez de trapeur tela, suita de l'Estat que vous in aues oppove, ouant de comnienrer nichtn nete d'hostilite, vois fores penvour un Due de Saubee, que je n'av d'autres jatentions que celles de l'obliger a me d'enner des places de sourete, et de l'engager à reduire le nombre de ses troupes a celuy qui est porté par le traité de 1697. J'ay juge a propos dinformer son ambassadeur qui set aupres de moy de ce qui a'est paste, et de lu faire connouitre les raisons que par eues peur prendre ce paris, que je no me mus determiné qu'apres amour som a n'en poutour douter, qu'il anont desseus de me faire in guerre-, corscue ses troupes apres la fin de la campagne d'Italie sercient restroes dans son pays; qu'il ne tiendre qu'e luy de conserver ses Estata dans la messas tranquillite dont ils ont jony depuis le commencement de cette gracere, que je vent ses avantages, et que a v out thurses quand les occasions se presentaront. Dans l'incerte o le lu party qu'il prendra, et de la conduite qu'il tiendra a l'estrard de mon ambassadeur, par entitée le Marquis de Torcy pour demander a comy qui est aupres de moy, sa parole qu'il ne se retirera point eans me perm secon. Je vous enuoye une lettre pour le 8, Phe'vpenix. que wous ouv fores remettre lorsque vous le jugeres à propos, aku qu'il agrese de concert avec vous aupres du Duc de Bauuve, et qu'il lui expisque les raisins qui mont oblige de vous faire avancer en Predmont. Je sculie, le qu'il pressence par ses demarches les ordres que je vous donne, et qu'estant instruit par son ambassadeur de nies remishiet senturents il ma metta en actat de conserner non pava et l'allance que j'ay avec luy

Le Marechal de Montreuit receum le 10 de ce mois les ordre de faite marcher a Gap, Ambran Briançon et mit atturque, les huit

bataillous et le regiment de Dragon qu'il doit envoyer en Dauphine sous le commandement de Genandan, je iny recommande beaucoup de difigence, et j'ordonne au S. Genandan de vous jnformer des jours que les dites troupes arriveront, et de faire tout ce que vous lus or-

donnerez pour mon seruice.

Jay donne de nouveaux ordres au S. de Pontchartrain, pour feire auancer des bastimens a Vays, Araise, on quelquautre port, pour transporter les prisonniers dont vous devez estre embarasse. Je vous escris par la Suisse, afinque vous puissiez scauoir mes intentions, en cas que vostre courier fust arreste. J'ai pris la precaution de le charger d vue lettre de l'Ambassadeur de Sauoye a son Maistre pour luy faculter son passage, Et la presente n'estant pour autre fin, je prie Dien qu'il vous ait, Mon Cousin, en sa sainte et digne garde.

Escrit à Fontamebleau le 5 octobre 1703.

LOUIS.

CHAMILEAL.

2.

# Lettera de Luigi XIV al marchese Philipeaux.

M. Pherypeaux. Les aus que vous m'aues donnés de la negociation secreta du Duc de Sanoye nuer l'Empereur, et du sejour du comte d'Anersberg à Turin, on este confirmes de tant d'endroits différents, et auec tant de circonstances indubitables qu'il m's este impossible de dissimuler plus longtemps sans me mettre au bazard de lui laisser les moyens d'executer les projets qu'il à concertes auec mes ennemis. Ceux qui auoient le plus de zele pour mon service estoient souvent affigées de voir que le ne prennois pas assez promptement les mesures necessaires pour prenenir les desseins de ce Prince, mais il m'estoit si difficile de croire qu'il pust manquer aux engagemens qu'il à pris auec moi et auec le Roy d'Espagne, que i'almois mieux differer, que d'executer sans une grande certitule de ses haisons auec mes ennemis la seule resolution qui conuienne à mes interêts dans la conjoncture presente.

Airsy lorsque ray vû par les auis, que le receuois, qu'il étoit impossible de douter d'auantage des negociations, dont le fruit s'est depuis ongremps repandu dans toutes les parties de l'Europe p'ay ordonne au Duc de Vendome de desarmer premierement les troupes et les Officiers de ce Prince, qui seruoient en Italie dans mon armée, et de marcher ensuite auec une partie des miennes jusqu'aux frontières de Piemont, et de demander pour l'auenir les surétes dont il

vous informera.

Je sçay que vous aues sçeû par luy que les troupes de Sauoye

Google

D HARVAR BUSS V est sont de cirmes, et con me je resmon le Courier en il min deprehe-Je me sera de la méma eccasion pour voirs instruire de la condu te

que your aues à tenir dans cette conjoncture.

Mon intention est que vous demandies vue audience su Duc Je-Sanore, vous mi dares, que quelque cortitude que jeusse depuis l'orgéemps des lianons serrotes qu'I conseruoit auec mes habiers noit a Vierna par le Marquis de Prie et par plus eurs autres reves soit en Angleterre, l'anois mieux aimé cácher en que i'en scauces cue de la contramera par des paartes muties, qu'il surcitées e remal fordées, que depuis les choses estant venues à vae telle extremite qu'il estoit impossible que le partisse ignorer ce que l'on pul'in it dans tous les Etats de Europe de vous au us crdorne ce l'usen parler, qu'il anoit traite ces auts, comme ao melles saus aucun fondement, your farant toutefour entendre qu'il estoit permade que les temps, qu'il agost regardés comme temps d'orages pour luy, etoient presentement passes, que pendant qu'il vous assuroit de sa fermet dans les ungagements, qu'il avoit pris auce moy, et auce le Roy mon petit ha, que a la Ambasadear no dauit la mir e chose, et que ce Prince donnoit les mêmes assurances au Roy Catholique, Je scanois certamene et que le Coute de Aversterg estoit à l'arin, quel netois dans cette Valle, quelquefois dans vue maison de cumpagne dans le voisinnge, que j'estous informe des conferences secretes que le Due the Estimyo of sen Ministres audient ande luy, of qu'enfin il ne rie laissort pas le moindre heu de douter par de telles demarches, par les lenees extraordinaires qu'il faisoit, soit dans son pave, soit dans les Cantons, qu'i ne se déclarant pour mes Ennemm aussi tost que la Campagne seroit ficie en Italie, et que ses troupes seroient rentrees en Phemont

Vous aporters que l'ay differe le plus qu'il m'a este possible à prince vue dern ere resolution par le peine que l'auous de me voir et d'en veux à vue extrevuté aussy factionse que celle de ni assurer de ses troupes, que cependant se souhaite, que cette neces trou se me aus trouve, produite un bien pour l'aueuir, et que l'en cer se une des se veus de leuer tou su et d'ombrage, et de défance, que le verray auec beaucoup de plaism qu'il y contribue autant qu'il le peut faire, et que la conduite qu'il tiendra pendant le cours de ette guerre, m'engage, comme n'y suis deja dispose, à lus procurer de nameurs avantages à la paix, que i'y travaillersy sous peuse, lorsque je seray bien assure qu'il ne traitera point auec mes annemis.

Quant any serves pie so les commederas, le remeta au thic de Vendôme à le hiy faire scauoir de concert ance vous. Je ne juge pas à propos de m'en expliquer à ce l'eince anant que mes troupes soient sur la frontière du Piemont, et que le voye par la conduite qu'il trendra, ai le seray obblige de le traitter comme Emany ou sel prendra les mesures accessaires pour enter vue nouvelle guerre à la ruine de son pays.

Jay fait auertir le Comte de Vernon de l'execution des ordres que plus donne à l'enri des troupes de son Matre. Je luy av fait parier aussy dans le seus que je vous ordonne de vous expequer à ce Prince. Il est matrie de vous expenier la surprise qu'il à terron-

gnée de cet euenoment, qu'il dit qu'il n'attendoit pas dans voe conjoncture, où l'on parioit de negociation anastageuse pour le Duc de Sauoye, et de luy faire acquerir de nouveaux Etats. Je ne doute pas que ce l'rince ne vous fasse les mêmes reproches, mais la mamère dont il à repondu aux propositions que vous luy aues faites, auroit suffi pour confirmer ses engagemens auec mes Ennemis, quand meme

il y auroit eu lieu d'en douter

Quant à la personne du Comte de Vernon, J'ay crù qu'l séroit plus honneste pour son Maitre, et pour luy même de ne mettre personne auprès de luy pour m'en assarer, on luy à seulement demance la parole qu'il a donne de ne point partir sans ma pennission, et com ne il repondra de vous, et de l'Ambassadeur d'Espagne, Je sins personde, que vous serez dans vue entière surete; J'informe le Roy d'Espagne de ce qu'i s'est passe, ain qu'on demande la meme paro e au Commandeur Operti, et qu'il réponde aussy de la seurete de l'Ambassadeur d'Espagne, et de la vosure à Turin

Je me rapporté du reste à ce que vous apprendrés par le Duc de Vendôme, vous repettant encore que mon intention est que vous axissiez d'un parfait concert auec luy. Sur ce Je prie Dieu qu'il vous

ait, Mons' Phelypeaux, en sa s'e garde.

Ecrit à Fontainebleau le 5 octobre 1703

Signe

LOUIS.

COLBERT.

3.

Lettera del Duca de Vandamo al marchese de S. Tommaso,

A Pavie le 16<sup>ne</sup> octobre 1703.

Juy recen ordre du Rôy Monsieur de faire de la part de sa Majeste des propositions d'accomodement à son Altesse Royale, je vous prie de me faire scauoir au plus tost si elle veut entrer en quelque negot ation et en ce cas là de m'enuoyer un saufconduit pour celuy qui sera onarge de ma part d'aller à Turin; j'attendray vostre responce anec bien de l'impatience, car vous etes bien persuade, je crois, que personne ne desire plus que moy que tout s'accomode, et de n'etre pas obage de porter la guarre dans les etnis de son Altesse Royale. Je vous prie de l'assurer de mes respects et le m'enuover au plus tost une response positive. Je suis Monsieur tres parfaitoment à vous.

LOUIS DE VANDOME.

Go. gle

HER A J

4.

# Rapoda del marchen de S. Tommero el duca ell Vandomo del 19 di attobre 1703.

I've ausuntet que j'ay reces, Monseigneur, la lettre dont il vou-se plu de muon ser, je a se per manque de la presenter à S.A. If Live na pas ete moiss surprue quant elle en a veu la contenn, que se int frappe d'atonnement, lorsqu'elle apprit la violence qua a ree exerces contra ses troupes mivis de la marche d'um corpu d'arméters ses etats et d'autres forces detachées de divers material, que la montecaré de son oppression: tout cela dess le terme montes que S.M. luy fairest donner des assurances positives de luy faire rescent des effets et latents de sa protection par l'aggrandusement de la manifie de la dita A.R.

Elle se persuade que le Rey reflechissant par un monvement de se prondeur d'area et de son ern te su tort qu'Elle a souffert, se pre-que reprendre les mesmes sentimens de bonte, et de generosite qu'il aucet auparavant à son egant, mass que lus donne hen de l'esperit ce que vous luy temorgnés presentement de la part de S. M.

S. A. If its ordering do your fairs square, qu'avant reçeu ces jours et un Course de son Ambassadeur a Paris qui la d'épeche et suit de desir que le Roy les en a fait temogner, alle l'a redéperbe promptement pour faire representer à S. M. les sentament de son cour que espendant elle est preste à recevour la paraconne que vous acuba tez de fair envoyer, dearant que vous luy fassion apparatant consentre quelles sont les veritables infentions de S. M. en son et d'oit, ne sentant de quoy elle peut se flatter, pendant, qui Ede vous en troupes dans une houtoure en formant leur sang, et expount leur vers pour la gloire et les interests de S. M.

2. A. R. ne doute audiement que vota se soves sami touche que vent la paronnel, de una malheur el de non affiction et que l'exercite des arrives du Roy ne douve vous estre constité autant quelle proprets encore estre opposes à votre bon estre et à la justice de Ba Majesté.

J as l'honneur d'estre, Monseigneur, tres respectueusement etc.

(Dogle Archive (et Regue).

Google

### D Vedi pag. 371 a seg.

Documenti relativi all'acquisto de la Sicilia.

## Lettera del visconte di Bolimphroke al marchese di Torcy, del 17 di tuglio 1712.

Dans la dermère lettre que j'ui eu l'honneur de vous écrire, je vous ai marqué, Monsieur, que de tous les allies il n'y avait aucun dont les interets tenaient plus au cœur de la Reine que coux du Di c de Savoie, et qu'elle esperait que le roi T. C. de concert avec elle ne negligerait rien qui pourrait engager S. A. R. à entrer dans toutes nos mesures et la mettre à couvert de toute insuite de la part de l'empereur lorsqu'elle y serait entree.

le vous au fait seavoir dans la même lettre que les différents par rapport à la barrière de ce prince se reduisaient à quatre points, et que la Reme souhaitait que 8. M. T. C. voulut bien montrer de la fait le sur des articles si peu importants à une l'uissance telle que la sienne, et d'une si grande consequence à S. A. R. dont le pais est plus ouvert que jamais par la demolition de taut de forteresses.

Far ajonte qu'il n'etait de l'interet in de la Grande Bretagne in de la France que le Royaume de Siele fut donne à la Maison d'Autriche; Que S. A. R. etait le prince sur la tête du quel la Remo souhaisait de voir placer cette Couronne; Qu'elle ne pouvait se uerister le cette demande; Qu'elle la proposait à S. A. R. comme une condition de la suspension d'armes du cote de l'Italie; Qu'elle lutaisant stavoir que c'etait un article sur lequel je vons avais ecris par son ordre, et que le courrier qui allait à Turia passerait par la France de sorte que les propositions que S. M. T. C. voudrait faire à S. A. R. pourraient accompagner celles qui lui seraient faites d'ut le c'est sur ce fondement que je vous êcris, Monsieur, aujouru'hui par prêre de la Reine.

Il n'est pas necessaire que j'explique toutes les raisons qui servent à montrer combien il est important dans la conjoncture presente à avoir la concurrence du Duc le Savoie et dans la suspension d'armes et dans le traite de paix qui seront tous deux faits selon les apparences entre la Grande Bretagne, la France et l'Espagne sans l'intervention des autres ailles. Ces raisons ne vous échappent pas, et la Reine se persuade que S. M. T. C. prendra la resolution de s'assurer sans perte de tems d'un l'innce dont la declaration sera un coup de partie et vienura d'autant plus à propos, que la conduite du Roi de

Truste n'a point du tout répondu à ce que la fleire avait lieu d'apperent de la le ne vous parte au pius des disputes autrenties que le prince n'aissitera pas sur des demandes que ne seront pas necessaires à la sureté de ses États, et la Reine ne doute pas que le Ros T C, ne lus accorde celles qui le cont; mais il y a deux autres prendre son parti sans delai, et je me bornema à vous continunquer ce que S. M. jugo necessaire pour l'établimentent de S. A. après le don l'harpise et ses descendents à la Couronne d'Expagne et des la des et peut au serie à la dire à R in processors du Kouname de Spale.

Vans savez, Monsieur que la Reme est convenue avec le Roi votre Maître qu'on tombers d'accord dans le trate de paix futur du Prince qui succedora à la Courenne d'Espagne après le Roi Philippe et sedescendents, et que toutes les parties mentionness dans les articles propries pour governance exemples de attime, et a pendron que les anti-eaurentiere de reconnaitre les Prince pour sucresseur à la dire tous riane the housein to Meme propose que B. M. F. C. dec are cleaà cette heure qu'elle reconnaît le droit de succession du Duc de Savoie à l'Espagne et aux Indes après le Roi Philippe et ses descendustrially and promoting postential Blockmappe queles history beginning be recent affected ausse. Que les Lemens de France et specialement per has he has a selection appropriately ratherent at rotal negligible tout ce qui sera f it pour la recumamame du dit decit de se 🕟 sion Que S. M. T. C. promette de plus a S. A. R., test pour lus que pour le Riu Phi, ppe l'executier de tout re qui sera troise elecessaire pour assurer à se dite A. E. et à sa famille la succession do la Correspo d'Aussarro et des Indes après le det Bet l'orage et descendants, et particulierement qu'elle s'engage à ce que le Roi there is a present the an proper wakate of particle automate Rivale ses sents le tres perments contraires qu'als pressent avoir pres- et qui a ces fills ; les resieguers et achialiers, de même que foutes les de la chierca que les quielles soient qu'il qui faites un faveuir de tou prince de son sang.

"at the to pure present near l'ensemben de ce que est desens paracietre celui auquel on est convenu que tout es qui regarde l'article

de la reumou des deux Monarchine sera accompli,

C'est aussi dans co tems là que la comion du la Sicile et de ser deponitamen det étre taite par le Rei l'hitoppe ou favour de la Rei de la Marie de la Rei de la coute hours des aussi farces fort per mes à la Reque cocte comman un fora par un a le muthentique dans toutes les formes requises; Que par la moime acte de com ou le Rei l'hi pue des acom qu'il taint la Reycome de la lace et ses dependances pour et au nom soulement de sa dita la Re, et que de peuten peuten persoire a rev se promisent bustos fina et quantes qu'il aus peute se vertir du moit à ceul acte de comman Que le Ru l'est despendences en me me tema les finalets de tout serment de les les despendences et qu'il leur primeres de tout serment de les les despendences et qu'il leur primeres de tout serment de la leur peutences de partenantre en commande la la pour le man les galères et autres la leur apparences appartenants à la rec le nove leure aquagages porunt.



et relach s à S. A. R. avec le dit Royaume, et que tous les titres papiers et documents qui conce ment le Royaume de Sierle lui seront aussi remis.

S. M. T. C. prometiant à S. A. R., comme la Reme le lui propose, les avantages et les surctes que je viens, Moi sieur, de vous marquer, il n'y a pas l'en de donter que ce Prince ne suive d'abord l'exemple de la Grande Bretagne et que la paix ne puasse etre faite en tres peu de tens entre la Reme, le Roi T. C. le Boi d'Estagne et le Duc le Saccie. Dans ce traite I on pourra inserer des clauses pout garantir S. A. R. dans la pleme jouissance du Royanne de Sierle et de ses dépendances, du droit de succession a la Couronne d'Estagne et des Indes qu'on aura établi et dans la possession de tout ce qui lui a été écde en verta du traite conclu à l'arm entre le feu Empereur Leopold et le Duc de Savoie le 8 novembre 1708.

de dois vous proposer d'envoyer vos lepéches à Turm par le Courner de la Reine poutet que par un des votres. Cela domiera moins d'embrage pour le présent. Pour l'avenur il est famie de prendre avec S. A. R. de telles mesures que vous puissiez lai envoyer l'homme de confian e, qui devra avoir un plein pouvoir de traiter et de con-

clure avec che.

Je suis etc.

Berring broke.

### II. Lettera della Regina Amin a Vittorio Amedeo II del 17 de logho 1712

Mon frero. Comme la situation presente des affures publiques et la conduite extraordinaire de plusieurs de mes allies moldigent à me resoudre à une paix pour mes Royanilles avet la France et l'Espagne, l'amitie sincere que je vous porte et le soin particulier que jai de vos interets m'engagent en mome tems à vous compuniquer mon dessem. Et comme je souhante d'être unit tres-etroitement avec V A R fant dans la paix que dans la guerre, j'un fait outre au Comte Maffej Votre Envoye Extraordinaire apprès de moi toutes les propositions que j'a, fait faire à la Cour de France en votre faveur. J'espere que le meme courrier qui est depe he avec cette lettre et avec les relations de votre Ministre sur ce sonet vous apportera aussi de la part de Roi T. C. des offres conformes a mes veues et à mes sons et qui convanieront enterement V A, R. que personne ne seaucrat être avec une est me plus reelle que moi

Non frère

A Kensington ce  $\frac{28}{17}$  judlet 1712.

Vatre affectionade Saur Anne beine



### Lettera di Vattorio Amedeo II alla Regima della Gran Brelagna dell' 11 di settembre.

Madame,

Maffe en m'envoyant la lettre dont V. M. m'a honoré du 17 puillet, n'is informe de ce qu'Elle a bien voulu arreter avec le Roi T. C. er me faveur par la vois de M le Comte de Bolmgbroke. Je ne pais nullement retarder ce promier temoignage de ma reconnaissance infinie, qui sera en moi, et dans ma famille qui a le bonbour de vous apparteur. C'est une gloire reservee à une si grande Reine de soutenir des Princes et de les elever comme elle fait, et c'est un exemple tres-digne de V. M. qu'un allie qui s'est sacrifé pour contribuer à vos giorieuses vetes ne se soit pas abandone en vain à votre puissante protection Les Royales bontes de V. M. m'en font esperer la continuation pour l'achevement de son cuvrage, sinsi que je l'en si ppuie tres humblement, persuadé que tout mon soin et de mon sang sera toupours de la menter de plus en plus par un inviolable atta-chement à la Sacree personne et à sa Couronne.

Je sus tres-respectueusement

Madan e

De V. M.

Le tres-humble et tres-affectionné serviteur et Cousia

v. amédé.

### IV. Lettera del conte Maffrj a S A. R. ael 12 di agosto 1712.

Monseigneur,

Je metan dejà aperçu par la contenance que les Ministres tenaient avec moi depuis l'arrives de deux exprès de France, le dernier desquelles arrive march 9, qu'ils n'avaient pas reçu des reponses favorables aux instances que la Reine avait faites au Roi T. C. en faveur des interets de V. A. R. car ils evitaient de me parler, et même leur demandant ce que l'exprès avait apporté sur nos affaires, on se contentait de me repondre que la depêche ne les regardait pas particularient, et qu'il fallait attendre la reponse de celle qu'on fit partir d'ici le 30 du passe ce que le dernier exprès doit avoir apporte; mais je n'ai depuis pui par et à aucun des Ministres qui allaient et veusient de Windsor, ormis ce matin en passant au Grand Trésorier, lequel m'a dit que la Sicile sera donnée surement à V. A. R. et que presentement i ne s'agissait que du tenis d'en faire la cession, que la France voudrait eloigner, mais que la Reine serait ferme, et que bien loin d'en demordre on avait cerit en France que la cession et l'actuelle

Google

presentant de la Serile à V. A. E. serait une condition area que mus de sa paix avec les deux Couronnes.

In mis aposte un une quittant que cette affaire seruit con-lue à Fontameblean et son à tirecut et que la Respe se fore pas mipara sans faire celle de V. A. H. en même tema, et qu'alors en lamera

no battro les autres.

Dans le moment on went du me dire que demun au main Milord Bolingbroke part pour se rendre à la Cour de France, ce qui se trouvant vrus et que je inchernt de vertier avant la depart de la peste eclasionant de que le tirand Tresorier ma det, car es ce ens il no faut pas douter, qu'il n'ait e pour conclure et pour ramener le Roi I C à ce que S. Il a intent on qu'il soit arrete pour V A K. Le dit Milord Bolingbroke ma d't l'autre pour que sans être impatient de maour les reponses de France, que je minimire que la Beixe ne décliners jamais sur le point de la Sicile à V. A. R. et que par

consequent to France s'y soumettrack.

In Marquia du Hourg aura informé V A. E. de la configure que l'ami (il coste a firford) lui a faite sur ce qui se passe à l'égard de ce print, et par ce qu'on lui on a dit et que l'on ma dit su il y a ben de crosse que cette Cour continuera à sy employer efficacement et qu'elle en viendre à beut, et à la verste après avoir avance que le destination de la Sicile stant laisses à la disposition de la Reine, que la France avant qu'elle au permettrait parises qu'elle fui, donnée nu Duc de Bavière, et que S. M. la destinuit à V. A. R., Que la dite tour y avait acquirace et que les Ministres à ofrecht de interment que ce Royaume était cede pour V. A. R. seule, et après toutes les promisses fintes et engagements pris là dessus, il servit trop contraire à l'houseur à un dignite et à la bouns foi, is on se laissait persuader autrements.

V. A. R. mara va le nouveau plan propose par M. M. les Etats à Utrecht, ict on a en fait point de éas, et il y a touis apparence quots ire son chemin et qu'on cenclure sans les autres, punqu'ils a out pas voulu sunir à l'Angleterre pour la suspension d'armés pour continuer la negotiation de concert sur le pieu que la Reine a propose à son Parlement, et qu'ils pretendent traiter et avoir les

offices de la Reme sur un autre plan que la gien.

Mitord Bolingbroke auquel j'avus écrit un bilet pur l'avis que processe de recevour, vient de sorter dans le moment de chet moi. L'aut demain izabin pour France, et n'a dit cus proprie termes (mond il no s'est age que des interets d'Angleterre, la Reine n'a enroyt à Paris que Prior, premitement qu'il no s'aget que de ceux du Dies de Sacoie, elle trouve hon de m'y encayer; minei cela sone dest faire commutes combien elle les m à cour.

Il a ensuate passe a me date quo los deux points de la ression immediate de la Birile et de l'etablissement du droit à l'hapagne après la ague Philippino a surent aurane difficulté mais que la Harvière sera le point le pius diffic le à convenir. Que les souvelles instances de la France pour le Due de Beviere a aboutissaint (voyant l'empressement de la Reine à vouloir donner à V. A. R. la Couronne de Se se) qu'à faire prendre a S. M. quelques engagements favorables

Google

au Prince alleurs; mais qu'absolument la Reine n'en veut premite aucun et qu'elle veut la cession numediate de la Sicile à V A. R. sans con huon

Il m'a aussi dit que la France ecrivait que se portant à faire ce que dessus pour V. A. R. elle le faisait pour un sien ennemi, et qu'il foliait être Lien assuré qu'après cela elle ferait sa paix; d'autant plus que l'acte de la succession devant se faire auparavant d'en venu à la signature du Traite, on ne doit le faire en sa faveur qu'après que la Reine sera bien assurée que V. A. B. fera avec elle en mome tens sa paix et qu'il me prisit de lui dire s'il ne pouvait pas en repondre, sur quoi j'ai dit que la Sicile, la Succession, la Harrière et les garanties necessaires assurées dans toutes les formes requires V. A. R. signerait avec la Reine, syont toujours ete fixee à me passe departir de S. M. etc. etc.

V. Copia di lettera di milord Darmonta segretario di Stato ing esal conte Maffel del 15 di agosto 1712.

Monsieur,

Voici un memoire que j'ai reçu amourlai de Milord Bolingliroke contenant plusieurs points qui regardent les interets du Due de Savie. Vous y verrez que la Reine a supule des avantages tres-gran le pour S. A. R. et pour sa Maison et que le Boyaume de Sicile la doit être cedé au même tems que les conditions dont S. M. est convenue pour e le meme, doivent avoir leur effet; à savoir mane l'atement après les ratifications de la paix future selon le dit memoire, au quel je me remets. S. M. m'a ordonné de vous dire de plus que non obstant ceci. S. A. R. n'est pas moms en droit qu'elle l'état auparavant à demander ce qui scruit necessaire pour sa surete et que ses Ministres pourront entrer en negotiation là dessus.

Jai Laonneur etc.

Darmor to.

NB. La memoria di cui si porta contrene gli art'eoli concordati a Parque e recuti nel testo, pag. 374.

VI. Lettera del conte Maffer a S. A. R. del 13 de settembre 1712.

Monseigneur,

L'incomodaté de Malord Bolimbroke lui ayant permis de venir a son bureaux, je lui si parle su long sur sa negotiation en France et particulierment sur ce qu'il y a traité par rapport aux interets de V. A. R. Pur tout ce qu'il m'a dit, j'ai remarqué que le prin

Govigle

HA VA- E T

micht le som nos ge minerablement, de penn einser et sopiner ai esso on de la Socie et la subsitution à l'Espagne et aux lides en feveur de V. A. R., commité à fait. Que sur les deux pe n's I a ete positif dés la premiere conference qu'il ent avec les M. 4tres de France; leur de larant qu'al avent ordre de la Reine de n'estrer en aucun antro negociation avec eux, que ceux-ci en fuseent procablement accordes et accures, mans pourour adme tre ancine condition; Que le Roi et ses Ministres volument y en mettre deax; savor quen tracant et fixant les interets de V. A. R. or tra la dure pas egal et qu'on fixa ceux du Duc de Barière; et qu'en memo tems qu'en fixerait la cession de la Sigle et la substitution à l'Espapier, qu'il ne fut plus question de la Barrière demandee par tous les Ministres de V. A. R. et que la Roi en fut décharge a'il accordant deux points si avantageux à V. A. R. et à sa Malson, mais Miloud avant declaré qu'il ne pouvait admettre aucune de ces deux considerations insista qu'on voulut traiter ces deux points de la mamiero qual l'avant domandes, ou qu'il se verrait obbligé de s'en retourner sans entrer en negotiation sur autune autre matière. Par la les deux points suidit furent arretes et stipules de la manière que V. A. R. en a ets instruite: Quand on vint ensuite à celta de la Barmere. Milord mia dit que par six reprises et par plusieurs confereners la matière en fut debattue, sans que, amais le Ro, mises Vilnis. tres voulussent se relacher en rien au dela de la Barnere accordee en 1709; soutenant par un million de raisonz (c'est son terme) que le surplus que V. A. B. demandant n'eta t er aucune nemiere necesaire à sa sureté, mais bien contraire à celle des États qui Roi et à sa organte, ce qui leur faisant esperer de l'equite de la Rome, que elle n y misiteratt pas d'avantine

Les dits Manather firent force sur les grands avantages que V. A. R. recevait des deux points accordes et de la Barnere, qu'outre cela le Rei lui offrait. Remontrant à Milord que V. A. R. était amplement dedoumnages et ces Étais assurés, non seulement par lu Barnère de Mont Cenevre, mais par un sarcroit de puissance que ha demont la Sance luquelle que qu'elonge e de la brance, outreret par ce peux grand pouver a la surée des ces mitres le aix q'e continuent,

Entin après plusieurs debuts on le pressa fort pour que la dite barriere fut fixee au Mont Genevre et stipulee comme les deux autres points, sans laisser une liberte ulterieure à V. A. R. de demander ce qu'eux appellent madition de Barrière; allegnant que si on ne le faisait pas ams, cela scrait cause que V. A. R. returderait la signature de la paix dans l'espoir d'obteur ce qu'elle demardait nur ce point, non obstant que les deux autres fusent arretes, et que la Rome se trouverait par la dape avec le Roi de V. A. R. et frustre de la resolution où elle était, de faire la paix du Due de Saroie en même tems que la sienne, ou tout au moins de la voir rétard e sur que Milord part le parti de laisser ce point la leus, le renvoyant à l'trectir; et en même tems il fut une dans le Me noire dresse, que ce qu'on accordait sernit nal si la paix generale ou particulière ne s'ensuivant, comme V. A. R. l'anna remarque.

Il m'a dit qu'ils sont egalement sur la negative sur tous les points demandes au de la du Mont Genevre jusqu'au peu de villages au long du litture, comme aussi de Monaco. Il m'a avoué que dans ses instructions il avant ordre d'insister sur la Sicile et la Substitution comme sur deux points sins qua non, mais de ne les risquer aucunement pour la Barrière, qu'on prevoyait qui serait d'autant plus

confestee en accordant les deux autres.

Qu'en effet, la France s'est fort recriée sur les grands avantages que ces deux points donnent à V. A. R., et que particulièrement elle envisage celui de la Substitution de la dermère consequence pour la Maison de Savoir qui acquiert en attendant un Royaume considérat le en Italie, outre les acquisitions faites en Lombardie par le traite de 1703; et qui leur donnait heu de dire que V. A. R. devait être assez contente de ce qu'elle obtenait par cette paix, et la Reme assez juste pour ne pas les presser sur une addition de Barrière qui ne fut pas même cri e raisonnable ni necessaire à la sureté des Etats de V. A. R. par M le France Eugène et le Pensionnaire Heinsine, quand ils taillaient selon leur bon plassir sur la France dans les conferences de la frare avec lui Marquis de Torcy en 1709.

Entin par tout ce qu'il m's dit, j'ai assez connu qu'on croit également sei et en France que V. A. R. doit être parfaitement contente de ce qu'on a stipule pour elle, et que l'Angleterre ne nous soutiendra que tres famillement sur l'extension de la Barmère, après avoir assure

les deux antres points, et de cerle du Mont Genevre etc. etc.

(Dagli Archies del Rigno).



Vedi pag. 361.

Madamigella di Susa (Vittoria di Savoja) e Lord Peterborough

A pag. 361 ho detto: "Vittorio Amedeo che volca cattivarselo (lord Peterborough), non mostravasi alieno dal secondarne i voti, purche alla giovane signorina (Madamigella
di Susa) non fosse spiaciuta quella faccia di scheletro, ecc. ".
Il Cav Domenico Perrero ha di poi pubblicata nel giornale
Il Fanfulla della Domenica la graziosa lettera, colla quale
Madamigella di Susa racconta a suo padre, che trovavasi
già in Palermo, il commisto da lei dato all'innamorato Lord,
ed 10 qui la trascrivo. La lettera è del giugno 1714. Dalla



gentilezza delle stesso Cav. Perrero lio avate ura comunicazione della lettera scritta pure al Re dalla contessa Tarino, che fu presente al col oquio, ed so, rendendone grazio ai dotto a cortesa donnicore, la inseriore, non estanta la incredibile ertografia della contessa.

Sire je viene enha d'executer ses ordres, à la verte, de ne mont semans tent peur quies cet el promison, le trombie ou yeu estais, me famout aprobabiler de ne man bien acquitteer trace l'expère que V. M. agreera ma house volunte, wa que you les pretestar que je a se men epargue pour lus bien obeir et que tout mon peu d'esprit y a étamigamment accupe. Millard est urrive le 17 se uoir, le 18 matte je le vie à la Cour et je lui de ma compliment le plus obligment, que yas seen. I ne me re-pondit quass que par des re-rerences, al tremblaid of he-sitast tallement on partial qualitout is monde and operati-Il fut avec la Barenna (1) tout la teurs que un restai avec Madame Royale, et lui dit qu'il avert à lui parler et à lui donner une lettre do 3. M., ce qui la surprit un pen, ne ponvect deriner ce qui ponveit les procurer un permi homeur. Elle lus demanda et elle avait merite quelque repreheraran, ou si l'on lui avait reade que que mauvais ethre aupres de V. M. Milord l'a calme en l'assurant que tout cela a clast pas qui elle n'avact aucun muet de craindre que ce notait que sur une affaire qui le regardart; que le seir il lui apporterait la lettre, man qual falmit qual sut une convernation avec mos avant. de ra'en remettre une, qu'il avait pour moi sur le même sujet. Le lendemain il lui remit la lettre, et l'après dinor il fet à la chambre du comte Taris, cu il demeura deux grosses heures avec elle, lui recontant foutes les circonitances et le sujet qui l'amenaient ici, roulant charger la Bazoniai de mes parler et de les faire reposse-Mais alle l'evits les permadant qu'il tee converquerait plutet luimeline par les brook neutroness qu'il navait in toes exprimer. Il est beaucoup de princ à se resoudre à me parier; rependant l'heure fut prine pouz le hodemnia à deux heures et demie, il promit de a i rondre dans la grande chambre de la resne. Je descrincia avec le marquis de Coudré, qui resta dans le cabinet.

Juliconvais Milard reacegue dans is come dians femilies tant tremblent et les larmes aux veux, je lui fin d'abord des reproches de mavour parde la lettre le Y. M. truis journ que j'i sus raise que Y. M. meut procure par la le plaisir de le voir mais qu'il me parament qu'il insent bon neglige et que j'avan servie de en querel es Milord se jeta a renout me demandant in lle pardons du sujet de la lettre de Y. M. Je liu demanda e, parament me non trombies uil y avait prolique et ne que dut me chapemer; je le princ de me la donner et de mirelaireir par là, car le trouble qu'il me causait, ne pouvait que autre à me sante qui metait deja que trep mauvaise. Il em multe prince à me



<sup>(1)</sup> La contesta Terrire.

faire donner cette lettre, il voulait me perler auparavant, mais l'approblems on spacing a program not me ha committings agree the fit is sometia ne connect pay I y after quanten que pagrans la la lettre de V. M. Dez que je l'eus parcourue, je lui dis: " C'est à vous, Milord, de to district a mistra double Recompagnet. Journal on his disant que je le prim de me pardonner le trouble où il me voyat, mais que tia surprise tait e grande, que se maraia pas naves de pour ir ut moi meme pour la lus cacaer. Il me dit que male actions qu'il event facters, mille discours qu'il m'avant tenu, dont il se resouvenant parlactement de mes resonnes, surment du me rencre mous nouveaux les sentimens de son escur. A quoi je repondis, que je l'avais toupours commu d'une humeur si gans et se badane que, bien lois de les prendre a rieusement, je lui avait tonjoura rependu sana reflechir qu'il y ent autre chose que planenteries dans tous ses discours. Le meraconta la naissance de son amour, les circonstances et la suite 🦠 🕳 discours dura une grosse demi-neure. Jameis Amadis n'en sut tant dire a sa belle Arianne: V. M. s'imagine teut ce qu'il y a de plus tendro, de plus sublimo, de plus respectueux, de plus herosine.

permana riem de pareil à tout ce qu'il m'e de bit-

ce la surais tres aux mersiont sans l'inferremers, et d'un air trode. et revenr je lui dis que je m'estinais beureuse d'avoir pu meriter son estune, que j'en avaix une très parfaite pour lui, que puisqu'il était assez honaéte horime pour ne vouloir pas to servir de l'autorite de V. M., mais l'avoir soulement egard aux sextimiens de mon cour, je ne vanlais pas les ut cacher, que mon cient di ma reigión de ule permettront jumas d'etre à l'ui, que je sentais bien que je ne pouvais avoir d'autres metanens pour lui que ceux d'une parfate estune et reconn issance, que je ne pourral jamaie faire son bonneur ni être herreuse; que si se ne comanssais par parfaitement mes sentimens et que je crus en pouvoir changer, je na deciderus pas aussi vite one et sus. May ast dit qu'il changerait de religion et qu'il aurait. per viral to the conquir pourrant satisfaire mon ambition, je lui repartis at'il y avait trop longtems qu'il avait vecu dans la sienne; que red a secus to calle, que f'estimada na personne et, qui plus est, que re e consuceror si ligimineta homine, que je ne doutain pas que je pusse Are heureuse avec lui, si je pouvais conceroir les soutimens qu'il mentant, mus que je n'en pouvais avoir d'autres que de oure estime, ni rousentir d'ofre à lu ; que je savais bien qu'en lui parl int comme cela, je m'attenis les manyais gres de V. M., qui serait le ma heur plus grand pour mos, puisque pe n'aveis que lui en ce moide, riais que c'était un engagement pour toute ma vie que mager mor respect et ma sommission pour V. M. perdera v de la may gave making them also all in college on rette program en miembers and do a un convent, si pe le crois la seule voie de pouvoir le flechar. " Enfin kij dis-je, Milard, je vous dans trop et je vous estime trop porr your carber mes verifichles sentamens, et je me reprocherais à mornique si, en le faisant, je vous rendam malheureux, je ne veux pas vous trabir à ce point, je suis peu propre à faire votre bonbeur. et vous percez peu de chose en moi ".

Volord se jetta å mes pieds pleurunt et sanglotant; je tächsi d'en

para tre touches et de regretter de no pouvoir le rendre houseux , je le priat de la mien vouloir pas de not qu'il savait par lui moma que "ot. v'est pas ma tre des sertimens de son cieur et lui demandai son estime et d'etre tonjours de mes amis, car je le regardernis tonjours comme tel. Il me reponist qu'il attribuait à sa manyaise étode le madadar loat il ciuit acca de, qu'il ne me voudrait pas causer pour toute chose au noude, le mondre chagran, qu'il se somantat que de me voir heureuse, et cetait à quoi à etait seul sensible; qu'il aurait toniours la meme estinie, le m me amour et le même respect pour moi, mais qu'il ne me verrait plus de sa vie, que s' l pouvait mettre le monde entre hu et moi, il le ferait, et qu'il me faissit un sicrifice du bonhaur de sa vie, que V. M. ne lui derait men pour les services qu'il avait tuche de lui rendre, car j'en avans toujours ete l'annque poget, et qu'il se tenait pour recomieuse d'avoir en la permission de m'en parler, don't il the demandait mille pardons. Voila, Sire, toute notre conversation: a Baronne y a toujours etc presente. Milord Layant toujours retenue par sa juppe. Il a pris congo de LL. AA, RR, et de Madame Royale, mais aux heures où je n'y ctara pas. Il partira demain, mais il ne sant ou il ma, à ce qu'il d't.

l'ardonnez-moa, Sire, si je vous ai fait un si long detail, mais c'est pour oberraux ordres de V. M., Maord a dit à la Baronne, en la quittant, que sal avait paré platot, il aurait ete in eax ecoute, attrabsant mon indifference pour lui à certains bruits qui ont courn dont il me croit un peu touchee. Il me reste à supplier V. M. de songer à mon établissement, celui que le tiel m'offre depuis si longtems (1), pourrait sent me procurer le bonhour d'être auprès de Luc ...

### La contesse Taria de Choix (2) a S. M.

Turm se 20 de Juni 1714.

La Landi **su matin** 17 comunit Milor Petroborche (2007 me circipa d avoit pur lettre de V. M. a me rendre: je la lin demanday, il me repondrt qu'il ne pouvait pas me la remettre sans me parler et qu'il me priaît de lui dozmer une le ure ches quelque a nice, je cru qu'il vallori mieux que ce fat ches ción mari dantant plus que je con plais de fermer la porte qui commoque a la chambre de Mad 16 de Suse. v vient le mardy à deux heures et demi, à in en n ontra une pour l'adre et janone à V. M. ma surprise de tout ce qu'il me di, voulant absolutient die charger dien informer Mader et de litt reporter la reponse, sans vouloir me ponettre la lettre qui efait pour elle. Je ae gagenis pas a propos de m'en charger, afin de laisser a Mad 🖰 k moyen de retirer sa le tre; pen bien « e la peine de le resondre de

Minde al prancipe di Car grava.

Cant in Il prante La de Com Sote a.

39



parter a Mid<sup>18</sup> etant tout trem dan et comme hor de lut, je lav disque informerois Mad<sup>18</sup> qui il avoit une lettre de V M. a lui readre et que luy saurois dire le soir ches M. B. l'heure qu'elle auroit choisi. Ce fut le mercredi entre deux heures et trois dans la chambre de la Beine: javois dit a lhuisie de le faire entre pur la garderobe a, heure marque je descandit pour vour et il y etoit: l'ayant trouve dans un coin fort tremblant et me tenant par ma robe, me disant dattendre mourant de peur de la voir et de luy parler; etant remonte jay envaya demander le marquis de Condrè qui etoit arrive des le jour d'auparavant croyant que la conversation se tiendroit le meme appres dine etant descandue nous sommes entre dans la chambre et le marquis de Condrè peu de temps appres nous dans le cabinet de la Reine.

Comme Med' a para dans la chambre, Milord sest mis a gravas et a commence par lui demander pardon. Mad' le faisant retever lui a demande da quoi et que cetoit apperamment de lui avoir garde si long temps une lettre de V. M. Je voulois me retirer, sur quoi il me dit qu'il ne vouloit men due a Mad' de Suse que devant moy

me retenent par ma jupe.

Mad' hecrivant a V. M. tout co qu'il luy a dit et tout ce qu'elle a repondu, Elle me permettra de my rapporter: elle ma paru for! surprise de tout son discours, et moi je lestet beaucoup et charme de la manière gracieuse et en meme teme soutenue quelle luy a parle La conversation a dure un beure ou Milord a bien repandu des larmes sans beaucoup attendrir Made a ce qu'il ma paru, et elle la congedie de la mamère du monde la pius pohe et la plus beneten luy demandant son amitie et son estime et lasurant de la sienne ne pouvant james avoir d'autre sentiment pour luy que beaucoup de reconnoissance. Made s'est retire metant alle attendre dans le cabinet ver. Je raccompagne Milord jusque au petit degré ou je l'ay laisse sanglotant et pleurant. Cent a moi janoue a V. M. que ses larmes ment a peu touche que je men suis retourné en mant. J'ay sewu que peu de tems appres il a ete ches M. B. pour luy prendre conget qu'il iroit d'main a la Venene pour prendre congé de messegueurs les l'rince.

### INDICE ALFABETICO

### DI PERSONAGGI ILLUSTRI E COSE PIÚ NOTABILI

### A

Abd.cazione di V.ttono Am. il, 532, 584, 539.

Acateman scomunicati, 895

Acrademia müstare, 1, 65, in nota.

Accademia dei Pittori, 48, 485.

Accordonia Palatina, 48

Adetaide, primogenita di Vitt. Am. II, trattativo di matrimonio a Vienna, 143; sposa il duca di Borgogna, 208, sua morte, 367

Aguirre (d') Francesco, 472, 514. Aja; Congresso dei Confederati, 155 Albani, Cardinale poi Papa, V Clemente XI.

Alcani Alessandro, Cardinale, 481, abate di Staffarda, Protettoro di Sardegna, 509.

Alberoni Giulio, 414, invade la Saraegna, 418 invade la Sicilia, 429, è caccinto dalla Spagna, 435.

Alessandrin acquistata, 297, 338; presa da. nostri, 336.

Al ery (Barone della Rocca d'); sua difesa di Verrua, 808; e della cătta iella di Torino, 315.

Ambascadori estera in Tormo, 487, 525. Andorno (marchese di) 420, difendo Messana: è neciso, 434.

Avhalt Dessau, 329; sua, entrata in Torino, 332

Anna d'inghilterra; sua anclinazione per Casa Savoia, 236 sua lettera a Vittorio Am. II, 354; suoi buoni affici pel Vigevanasco e le Langhe, 345, sua affezione a Vittorio Am. II, 359.

Anna d'Orleans sposa Vittorio Am. II. 25° nominata Reggente, 278; suoi diritti alla Corona inglese. 22° inpara in Genova, 317, sua morte 5°8. Annunziato (Ordine dell'). 21 Antonio di Savoia, 39.

Aosta (Ducato di); sue ishtuzioni particolari. 28; adunanze degli Stati Generali donativi, 225. La valle occupata dai Francesi 834.

Archinto, cardinale, prenenta la Rosa d Oro a Maria Luisa di Savoia, 240 Archivi episcopuli e abbuzzati, 465. in nota.

Arcy (marchese di), suoi dispacci sui Valdesi, 117 a seg

Areo (contessa d') cacciata da Torino, 295.

Arnaud Enrico, condettiere dei Valdesi, 125, 205.

Arts belle,

Assessore dell'Università degli etadi. 16. Auditorato generale di guerra, 16. Augusta, lega; da chi ordita, 127

Aversperg (conte di) viene a Toraro, sue trattative, 292, sottoscrive il trattato di lega in nome dell'imperatore, 296 e seg

Avighana presa dai Francesi, ripresa da Vittorio Amedeo II, 163 è presa da Catnat, 166.

Acrocato des poveri, 15.

Aziende, loro ordinamento, 447 e seg.

#### k

Bagnasco, marchese, governatore li Mondovi, 64, sua difesa di Monmenano, 169; governatore del Piemonte, 273.

Bilbiano Caterina aposa il principe di Branceburgo, 194

Bard, 17; preso per trad mento, 306, rapreso, 384.

Bardonecchia ceduta dalla Francia,

Barriero ade Alpi, 374 Branies, Congresso, 381 Bauzone conte di) 475.

beneuetto XIII, sun indole; spediece a Torino il P. Tommaso, 478, V A. gli manda un reliquiario, 483; tratta delle immunità, 494, sun lettera a V. A., 507; Breve al re, 508; sua morte, 530.

Beneficenza, intitumoni fondato da V A., 510

Benefici Concistoriali, dionch con Roma. 230.

Веддівіно, втсіченовча, 39.

Belvedere; feudo acquistato, 225

Benso Gruseppo Antonio, presidente della Camera dei Conti, uno processo e condunas capitale, 211; guai colla Inquisimone; si ricompera a danari, 212

Bernardi G. F. comundants di Sues. 304; sus condanna e grana, elem-Bertamai, avvocata, 370.

Berto.s Antonio, 211.

Borwich, marescia.lo, 349, 435. Lebisatora dell Laureranis, 200, 465

Bilanca, 450. Blondel 802, suoi colloquii son Vit-

torio Am., 528, 542.

Boggio, abate suo consigli a Vittorio Am., 585, stende in revoca dell'abd camone, 567, rivels tutte a Carlo Lm. III, 569.

Bogino, aneddoti, 434; mandato in Saroje, 489.

Bulgaro, inviato a Ratisbona e secouninglacto, විසිරි

Bulingbroke, visconte, 869, suo negomato a Parigi per Vittorio Am., 3.3.

Borghesia e ceto medio, 24, Borgone (conte di), Y. Gropello.

Brandeburgo (Carlo principe di), suo matrimonio segreto in Piemonte, 194.

Brandizzo (conte di) cottoccave la lega colia Spagna, 151.

Briord, am masciatore di Francia, 226. Rullonde a Cuneo, arrestato e liberato,

Burchetto G., Cancelliere, 39

Ċ

Cadoval (duca di) viene m Piemonte rel matrimonio portoghese, 63, chiedo ana re so me infacti uto di Váttorio Amedeo II. 64, riparte per Lisbons, 69

Causetti Carlo Lungi, 803; unedidoto de, lamieno, id.; Contituzioni Unversitarie, 514; compila l'atto di abdicazione, 466.

Cambia conte; sue proposte a Vitt. Am., 520.

Cambras, congresso, 515; come si scrolae, 418.

Camere dei Conti di Torino e Ciambert. 14. loro diretto d'internazione, ni . ndotte ad una solu da Vittorio Amedeo II, 102.

Cowere sh rissione di Luigi XIV, 61 Cammardi. 306

Candele (diritto mille), 501.

Cantatore Andrea, come recuote i tributi nel Mondovi 83

Capo Passaro, secofitta degli Spagnuoli, 484.

Carafa, mareaciallo, comandante degli imperali, 160; ma altengia, id richiamato e muore di trepatuore,

Caraglio (marcheso di), sua defesa del castello di Nuza, \$12, governatore di Torino dumpte lassedio, 3.8 Carperi. 17.

Carignane (Casa di), 87.

Carignano Eman. Fil.berto, sordo e muto, 34; see matrimonic, 10% ndeguo di Lingi XIV, 108, contina a Bologna, 110, ritorno, 111, fatto prigion ero, \$17.

Carignano principe Vittorio Amedeo; fugge in Francia, 407.

Cangnano-Soussens (Casa di), 87 e seg. Carlo II di Mantova, V. Montora

Carlo II di Spagna, suo prumo e secondo testamento, 255; sua morte

Carlo V., re di Spagna, 347; imperator-354; suo sdegno contro V. A., 822

Carlo Emanuele I, 3 e seg. Carlo Emanuele II, 7; sue parole in punto di morie, 31.

Carlo Emanuele III; duca di Aosta, poi principe di Piemonte trottative di matrimonio a Vienno, 453, 470 nuo curattere, nua educazione i did e seg., ascende al trono, 545; va a Camber 349: sue provvision, ecelemantiche, 550; secondo vingazio in Saroia, 557, ordina l'arresto itel padre 571

Carlotta di Languriano e il regno di Cipro, 9. Carmagnola press da Catinat, 167 ripresa, 169 Carpi, battaglia, 272. Carron, V Santommase. Carta Bollate, 501. Caruffi, falso Invisto, 129. Cassano, buttaglia, 313. Catasio, 220, 506 e reg. Caterina di Savoja, Infanta di Spagna, Catinat occupa Casale, 61; muove contro i Valdesi, 122; entra in Piemonte, 147; stragi di Cavour, 157; | tacendi, 167; sue guerre e vittorie, lon e seg ; condizioni di pace da lui proposte 180, mandato di nuovo in Italia; vinto do Eugenio; chiede di ritirarsi, 272. Cavaliere di Savoja (Luigi Biulio), 53, sua morte, 113 Caval er, Colonne.lo, 307, 339. Cavour, strage francesi, 157 Cesana, ceduta da la Francia, 877 Ceva trrarchesato di la leva a rumore pel sale, 97; come pacificato, 100. Ceva (castello di). 17 Chabot di S. Maurizio Em. Fil b., 47 Cham ay invinto di Francia; tratiat ve l×3. Chieri, battagha 275 e seg Chresa, V Controversie ecclesiastiche. Cipro, regno, 9 Climente XI fu proporte di accord a Torino, 238 manda la Rosa d'Uro a Mazia Luisa Galtriella, 240 terive un Breve minatorio al Duca, 242 ecomunica i manetri premontesi, 838, fa guerra all'imperatore, 342, fa la pace, 844, contese similane, 895 e seg : abolisce il tribunale de la Monarchia, 405, suo Breve contro lo Ecoquatur, 478 Clemente X II, come considera i Concordan col re Vitorio, 530 e reg , li abolisce, 557 e seg. Clero, sas autor to in Piemonte, 22 Code & cacciato da Torizo, 289. Collegio dei Nobill, 49. Coliegio delle Provincie, 513.

490, pei vescovadi, i vacanti e gli spogli, 505 pel Monferzato, 510 Congregazione di earità, 510. Conservatore delle acque, 15 Conservatore delle zecche 16. Councillo de Pinanze, 444 Conseglio del Memorradi, 14. Conseglio di Reogenza, 39. Consulto di Sardegna, 439 Consiglio di Stato, 11; Editto, 446. Contudore Generale, 13. Controllore Generale, 18. Controversie Reclemantiche; per Valden, 229; per le immunità, 232; per la Delegazione sopra il Regustro, 233; pei Vicari dei Vesco ri forestieri, 235; per gli Spogli e pei Vacanti 236, per le successioni dei Regolari, 240; pei feutit pontificit, 241; per S. Henigno, Cordero Segretario a Madrid, 422. Corradmi cardinale, 480, 490, 508, 508. Corti Generali di Sardegna, 438 Coscia monsignore, poi Cardinale. 481, 4×6, 487, 498, Contituzione di S. M., 443 e seg-Costatuzione Impresantario, 311-514. Loudrè (marchese d.), 388-390 Crenau arrende Casale, 193 Cristina Luigia di Sultzbah mogha di Carto Em. III, 515 Cristina di Francia nua Reggenza, 6 Cumtana, 164 Caneo, associtata da Feugurerer e Bullonde, 167, a francest posti in fuga, Curse Vescorue, loro giudizi, 16

#### n.

Dahle (ie due), 292.

Dann, conte, Governatore di Torino, 318, entra in Napoli, 336

Dedizioni di città a casa Savoja, 17.

Del Borgo, marchese, inviato a Londra, 302, plempetenzario a Utrecat, 302, Ministro degli esteri 4.2

Delegazione sopra il Registro, Menitori e Contromonitori, 233 e seg

Delinato invaso, 171.

Delia Chiesa Agostino, 30.

Della Tour (Sal ier), abate poi conte; tratta il matrimonio portoghese, 50; cor finalo a Ciamberi, 77; prepara le lettere, con cui Vittorio Amedeo II

College Reals, 463. Collura en Premente, 30.

Comment, loro ordinamento, 27

Concomiate con Roma, per la Sardegna,

Commercio, 15

annunzia di prendere il governo. 97, invinto a Londra e all'Aja per l'accessione a la Grande Allenaza, 258. perelie maitrattate all'Aja Segretario di Gueria; come gindicato da Vittorio Amedee II, 210, rassegna le sue canche, 205.

Fenam, batagha, 879.

Desame, feudo imperiale, 23; acquistate, 225

Lee Hayez, mandato a Mondovi, 221, one severita, 22% accusato e assolto,

bolcesequa, contrasta per questo fendo, 224

Donuttel, 18

Dropero (marchese di) mandato a Li sbonn, 51, rabigio di Luigi XIV, 62 Druento (Provana conte di), perche arrestato, 73; confinato, 99; grazia to, 1 4, invisto in Francia, 149 Pabon, manstro e Cardauale, 411

Fbret, 446 Economata generale, 237 Linno, Gran pensionario d'Olanda, 268. Elisabetta Farnese regina di Spagna,

Linanuele Filiberto, I e neg Suo editto sa la servità de la gleba, 19.

Esercito, V. Miliais

lingenio di Savoja, sun groventù, fagge da Parigi, 112, viene a Torino, 114, mandato segretamente a Torino, 142 dismade la battagha di Staffarda, 156: protegge la ritirata 161; fa a pezzi un drappello francese, 164, socnorre Cuneo, 168 suo credito a Vienna, 362; viene in Italia, batta-gha di Carpi, 272, vittoria di Torano, 329 e seg., asseria Tolone, My invisto a Londia, 850; plempotenziario a Radstadt, \$40; suo gradizio unala Corte di Roma, 553.

Exequator (l'), introdotto in Fiemente,

47<sub>7</sub>, 558.

Exades, preso dai nestra, 341, cedato data francia, 377.

barnese Antonio, duen, \$37. Faussone conte di Vilianova, 84 Fenestrella presa dai nortri, 341 - ceduto dalla Francia, 377

Ferrero Mazcello, vascalio di Roasio. 89; condamnato é perdemato, 92, 95. Ferrero di Lavriano, Economo Genarate, 237

Feedatori, loro diritti, loro munero 19: Puntu feudala moderati da Vitterio

Amedeo II, 444

Frude demonsols alienati da Madama Beale, 18, richiemett al Demanio e

con quali modi, 502.

Frudi Pontifici in Piemonte, 23; contese con Boma per l'alloggio in litare 241, muove e piu expre contese per S. Benigno, 248; trattative con Rona. 510.

Fendi imperiali delle Langhe, 28. Femiliade (duca deila), fonda la repubblica di S. Martino, 305; incegue Vittorio Amedeo II, 518 e seg Feuguières, 153.

Pidecommism, 25; come ristretti la

V. A., 370. Filippo V proclamato e meoniscusto Re di Spagna, 261, viene in Italia. 283; diagnata V. A. II, Idem Finale, vendulo ni Genovesi, 350.

Finanze, 500.

Fini, momignore, 481; incarrento di negoniare per la limitanita, 496, come premiato, 509

Fleury marchene du, 15.

Fontana, Intendente generale dell'esercito, 338; sua legazione a Vienna 425; in Surdegna, 437

Fortezze del Fremonte, 26; perche Luigi XIV le fa distruggere, 304

Forteres della State, 27

Francesi, loro atroce modo di guerra 156 e seg.

Gabriels di Bavoja, 39, min spedizione contro Mondovi, 86 e seg.; contro : Valdeni, 129.

Gaultier, abate, sua commusione a Panga, 555.

Gelst, 508.

Generale delle Finance, 13

Genora accogius nobilmente la famigira di Savoja, \$17

Gesuiti, 49; loro Insegramento, 38% 95, 899 m adoperano na est spare la mendicita, 385.

diacomo II d'Inghilterra, sua fuga dal regno, 138.

Gmeyra, 10.

tinefredo Pietro, storico, 80; istatutore d. Vittorio Amedeo II, 42 Giorgio I re d'Inghitterra, 403. Giovanazzo (duca di) ambasciatore di

opugea, 44; richiamato, 59. Gruseppe I neusa di dare il Vigeranuaco e revoca il diploma per le

Langhe, 345; sua morte, 354. Gunda ecclemanteen in Sperlin, 399, 401,

rloceater (duca di), 261 ciollovay (conte di), 177 Governators della promacia, 28 Governe (conte di), suo credito in Corte, 210.

Gran Cancelliere, 12.

Graneri marchese); sue differense con Roma pel cerimonade, 239 a seg.; sus nobile condotts, 470.

Irassi, sindaco di Moncovi, 85 e seg., esiliato, 8ti, ritorna, 9ti.

Gravina Vincenzo, 62.

crimani, abate, tenta di firar V. A. II nella Lega d'Augusta, 130, sottoscrive il trattato di lega in nome dell'imperatore, 151; è mandato a Vienna e con qual commissione, 161; non rience, 182.

Grope lo conte di Borgone, mio elogio, 142, traits con Chamlay, Id.; con Tesse, 186; ouor ordinamienta economics ed aminimistrative, 500.

Grosso (Armanai conte Ji, 549.

trabernatis des conte Marcello, sua le gazione a Roma, 244, 477.

Gaghe an, prelato, non ricevato in Piemonte, 553.

Bughenno d'Orange, poi Gughelmo III d ingo iterra, 33, 127, sbarez un Inghilterra, e proclamato re 135 instaperche si soccora il Piernonte, 165: non può promettere Paterolo al Duca di Savoja, 190; sun morte, 262.

III Ruccardo, inviato inglese, 259, 407 Hochstert, battagha, 312, 347.

Indulto de Benedetto X II, 50°

Industria, 18; promessa da Vittorio Amedeo II, 220, 384. Innocenso XII, sua bolla pei benefizi concistoria, i, 234

Innocenso XIII, trattative d'accordo, 404.

Inquisizione, como moderata da Emanuele Filiberta, 16: non è ricevuta in Aosta, 28 ruo editto contro il ristabilimento dei Valdesi, 229, ristretta da V A. Id e 510.

Insegnamento Pubblica, 386. Intendenti delle provincie, 27 Interstetti in Sicilia, 397, 405

Intermatione (diretto d') spettante as Senata 11, e ade Camere des Jonts. 2, V A. lo nconferma, 446.

Italia, 35 Invara Filippo; sue opere, 465. Ivrea, press da Vandomo, 306 ripresa. uni nostra, 334

Lafavette improra di., 37, 44. Lambert, no monaguore, 481, and uffixi per in Sardegara, 486; suo pazeri, 499, 509

**Дана** 508.

Lanfranchi, chiamato da V. A., 560, mandato a Moncaneri, 569.

Langhe, diritti sove esse acquistati, 338; Giuseppe I li revoca, 345.

Lascarie, sua legazione a Maurid, 422 e reg. intrizioni del Re, 426.

Law Grovenni, 459

Lega di Vienna e di Annover, 146, 147. Legislazione, statuti di Amedeo VIII, riforme di hinangel kiliberto, 16, statuti dei Comuni ne, riforme di V, A., 368

Leopoido I d'Austria, suo regno, 35; modifica il tra tato con Savoja, 297, nua morte, 312. V. l'Errata Cerrige. Lercan monsignore, 481, Segretario di Stato, 487 come prémuato, 509.

Louistana, acquistata, 297 Loreto, accordi di V. A. con Francia,

195 Lette grigoco (el), 502

Louvi, no com insunte degli spagmanti, 151, 155, 156,

Louvois 33: ferom suoi ordini contro il Parimonte, 1.6

Lung: X V, 32; offre le sue truppe a

Michania Heale, 62 chiesle tre reggunenti a Vattorio Amedeo II, 140; gli chiede di presidiare Torino e Verrua, 148: sue proposte di pace al Duca, 182, cede Pinerolo, 195, 199 lega col Duca, 267, fa disarmare le trippe premontes. 3.85; omstri di guerra o butti demestici, \$50, chiede hi pace, 351 e seg Negoziati, 356 co e Exiller e Fenertreke, 852 min morte, 406.

Lunci ingnorma) è le sue ten teologirlie, 395 in nota Luzzara, baktagha, 284,

Macina faintfo dia 50t

Matter Annibale, sua legozzone a Lonára, 350; plempofenzamo a Utrecut. 365, vice-re di Sicilia, 494, uno conleurio durante e contese eccieniastube, 427, sum resutenza agli spagrow 444

Matter Scrprone, 512

Mountratura memonicae, 4+2 Maistre, avrocato, aneddoti, 504

Mantova. Il duca Carlo II di Gonzaga: mio arem no, 36; vende Casale alla Francia, #6; allento di Luigi XIV, 265, è upo iestato, 337

Masta (Cavalieri di Malta), tributo di

en falcone. 891.

Maria Giovanna Battista di Savoja Nemours, Reggente, 16; vita intinia, ordina la nuccoita delle leggi, 16; m teme the inclini troppe a Francia 37, neum di licenziare il duca di Giovinazao, 59, manegzi pel matrimonio portoghesa, 49 a seg; pro-pone al Governatore di Muano di occupare Casale, 57, consente all'ar-rento dei conte Mattioli, 58 e costretta a collegarsi con Luiga XIV 681 come lascia il governo dello State, 98 sue laguanze, 104, manda a La F I V il r ancio dello Stato, 134 •us Corts, 207; cerimomale. 389; | aus, morte

Maria Luisa Gabriella secondogenita di V ttorio Amedeo II, truttative di matrimonio con Vienna, 237 aposa Filippo V 266; generosa ma indole, 348, 361; sus morte, 403.

Marlborong (duca di), 262

Marsagha, battagna, 175 e seg-Marangle, capo dell'asercito pontificite, 343.

Marsin, marescialle, battaglia di Torine, 328, vi è acciso, 331.

Masino conte Carlo Francesco, 44 Massumiliano II di Baviera, 131 viene in Piemonte, 168.

Maternach, Opera delle partorienti, 510. Matrimonio portoghese, 50 e 20g.

Muttioli Ercolt rivela il cerreto della vendita di Casale, 56; è tradito e preso. 58.

Mellarede, sua lagazione in lavissera, 299; a Vienna per le Laughe, 346; piezipotezziario a Utrocht, 355, in viato a Londra, suo accenno ada Sicilia, 370; membro della Societa Reale di Londra, 375; Munistro dell'Interno, 432, ana morte.

Mendicità shandita, 510.

Mentona, 10; diritta di Casa Savoja 222, come difesi da Vittorio Amedeo II, 224; come composti a Utrechi, 377

Messina, 391, 398, 429

Micca Pietre; magnanima sua morte, 324; supplica della sua vedeva, 325.

monumento, 325.

Milano. Vittorio Amedeo II chiede di esserne Governatore, 190; trattato con Luigi XIV per l'acquisto del M.lanese, 196; suoi disegni, 250

Miliere, ordinate da Emanuele Fili-berto 25; da Carlo Emanuele I, idenç da Carlo Emanuela II, 28; giudino del. ambasciatore Bellegno, idea, come ordinate da Vittorio Amedeo II, 249, 464,

Minsere, 508.

Ministeri dell'Estero e dell'Interno, 432, 447.

M.olana, 17

Modena; il duca di Modena allento del. imperatore ricupera lo Stato.

Мо гисо D. Grassppe, arrestato, 417. Monaco principate, 10; contess con Savoja per Mentone e Roccabruma, 222 e neg.; arbitrato, \$77.

Monarchia di Sicilia (Tribunale della), 394; abelita da Clemente XI, 405.

Mondovi sedimoni pel tamo e pel mle, 81 e seg.; per la escusione degli ecclematici dai tributi 82, riforme di Madama Reale, 83 il conte di Villanova e le sue pretese, 64; il sindaco Graso, 85 e a.g.; giungono le truppe durali, 86, decreti di D. Gabriele 37; è ordinata la gabella del sale 89; distruzione della tortezza di Vico, 93; ritorno di D. Gabriele, 94; ripazte e ricominciano le sedizion, 95 è abosta la gabella del sale 95; ritorno pel sale sedati con rigorose provvisioni, 221

Maurte. 508.

Monferrato acquistato, 297, 338, 510. Monforte (marchese di), sua ribelliane, 173.

Monmeliano preso da Catmat, 169, si arrenge, 312.

Monta.do; gli abitanti victano il passo a D Gabriele, 88; ricusano la ga bella del sale, 90, sono assahti e poeti in fuga, 91, ritornano alle armi, e sono pumti, 94.

Monte di & Giornini Battina, 510.

Mortara, mequaetata, 297

Muratori Lod. Antonio, sua lettera sal Piemonte, 469, in nota; lettera al Begino, 576.

#### X

Neutrolità d'Italia, 3 %. Nintega (pace di), 34, 47 Nizza presa da Cataunt, 166, presa dal generale della Fendlade, 312 Nobili del 1722, 505. Nobilità pienoutese: unos privilegi, sua indole, 20 e seg., 226, vend ta di

titoli, 505.

Nunes apastolics non pru ricevuti & Torino.

#### •

Odenards, battaglis, 349 Olanda tavast da Luga XIV, 33 Oneglis sagustata, 3

Omeans (duca le lippo d') all'assedio di Torino, 323 dia proposta per la hattagna, 328, è fento, 329, Reggente di Francia, 468, si accosta al Inghilterra, 410; inganna Vittorio Ameace, 419.

Oymen (marchese d'), 456; Generals delle Finance, 505 e seg , apetito a Roma, suoi negoziati, 480 e seg sua seconda legazione a Roma, 529, è nominato Minutro dell'Interno, 538 sue risposte al Re Vittorio 556 561, 562; ne propose l'arresto, 569. Ossorio, 468. Gulz, ceduto dal a Francia, 377

Palazzi, abate, seriva l'apotogra del Concordati, 552; una relazione del l'arresto di Vittorio Amesico II, 578 Pallavieino, barono di S. Remigio, 306, 434; vicerè di Sardegna, 437

Paolucci, cardinale, 480.

Parella (marchese di, tenta impedire la partema del Duca per Lisbona, 54, 66, viene scoperto e fugge, 60, è richemato, 98 caccia i Francesi da Brichemaio, 15d.

Parlamento di Sicilia aperto da Vit-

torio Amedeo, 391

Parma, 8d gno de, Papa per l'occupazione di Parma, 838 Viltorio Amedeo Il propone di cambiarla colla Sardegna, 433.

Prizer (Ospeshile der), 460.
Penrabene, 472, 514.
Perrochino mandato a Calinat, 150.
Perosa (forte di), 841
Perosa (Piccone conte di), 570.
Perouse (conte Bertrand della), 433.
Perrone di S. Martino, 305.

Peterborough a Torino una prima e una seconda volta, 345-360, negozia a Vienna, 346, suoi disegui poli ici, 360, i invaghisce di madainigella di Susa: 140 commisto, 361

Phelipenax, ambasciatore a Tormo, such enguerimenti a Emigi XIV, 258 282 260 sue confilenti in Corte. 262 scopre le truttative seguite coll Austria, 202, e arrestato, 795, suo libello, ed., in nota

Pranezza (m. retiene di) une avventure 4 e ministro e creatura del a Francia 60 m accosta a V tior o Amedeo. 7º e arrestato insiemo col conte di Praento, 73, confinato, 98, graziato. 1 til

Premonte, sue conductori alla morte di Cario Etnannele II, 36, sua desa lazione noi a guerra del 16°0, pag 156

Pinerolo cedata da Vittorio Antelio I alia Francia, 6, assediata da Vittorio Amedeo II, 175; è ricuperata alla, pare, 198).

Prossusco, Comune; il retroguardo francese fultavi a pezzi, 331

Prossures, Commendatore, nun bella, azione, 465, ni nota:

Piossasca trian Michese, conte di None,

Pattonia, 492, and consults salls, Beneficiaria, come preminto, 509

Pazagakettone, preso da Vittorio Amedeo 386

Parissona seconda moglie di Carlo Erranuele II., 515, sue lettere, s44, Sail

Piliria, come ordinata, 469 Popularione del Premonte, 17

Poste, 508

Pragolato, cedulo dalla Francia. 377.
Prefette, loro utficio e istituzione, 15.
Prierotimarchese lit linviato a Vienna, 256, ministro di Stato, 280 propugna la lega coll'Austria, 221, con igna è ttorio Anieccio il di non ai tare al campo francese, 281 passa al servigio dell'Austria, 281, le gazione a Roma per l'imperatore, 244.

Primo Segretario di Stato, 12, questo afficio e di uno in duo ministeri, 432, 447

Principe di Pienoste, Vittorio Filippo, sua nascita, 226, Luogotenente dello Stato, 389, sua morte 416.

Prior Matteo a Par., 1, 455. Procedura criminale 17 Processi per sort legi, 47?

Protestanti francesi cacciati dal Piemonte, 205

Protomedico generale, 16.

Provena conte di Pralungo, Invisto a Vienna, e accomiatato, 381, ambasciatore a Parigi, 419, mandato a Londra, sottomerive la Quadruplice alleanza, 433, ambasciatore a Cambrai, 518

Pronuncie, 27

Prissa, 35; manus truppe in Piemerte. 190; valore dei prasmani Liu battaglia di Torino, 439

Ų

Questina publicia propata, 34%.

2

Radicati conte Alberto, suei scritti, 473 e seg., suo libello su V. A., 575. Radicati, vescovo di Casale, perchè va a Roma, 481; cerca d'impedire il concordato, 340; è trasferito a Osimo, 446

Radistadt, Congresso, 380. Ramilly, battagha. 318, 348.

Rebense, sus uiscehingzioni in Torino, 157

Reding, colonnello, traduce, 804.

Regimenti mcdiani, 393. Regilari, laro insegnamento. 887

Rendste della Stata alla morte di Carlo Emanuele II, 17; sotto Vittorio Amedeo II, 276.

Revello, Comune, nefandità francesi, 177

Revello, fiscale di Vasco, 395.

Rhebinder (barone di), 329, 341, 168, 460, 566.

Recently, intendents, come punits, 468.
Refuggits francesi, 207.

R perda, sua fortuna, suoi atti politici, 519

R valta, press, 156

Ravola saccheggiata e area, 156 164, descrisione che ne fa il suo cronista, 179, un padre guardiano, 197, in nota. Roccabruna, 10; diritti di Casa Savoja, 222 e seg ; 377.

Rocca d'Allery, barone sus difesa di Verrus, 258, commadante della cutadella di Torino, 261; aneddote, 368, in no.a.

Redrigues, ambasciatore di Spagna, 273.

Roero, conte; sua legazione a Londra, 138 e seg

Rosa d'Oro, 240, 213.

Á

Sales, conte, esigliato da V A., 467 Salner, V Della Teur.

Saluzo (madamigel.a di,, 75; marchesa di Friero, 77.

Salvaj, mandato a Torino, 286, suci negoziata, 286.

S Bemgno, feudo, 248.

S Martino, repubblica, 205; come mori, 341.

Santommaso Carlo Vittorio, 49 antimo

confidente d. Vittorio Amedeo II, 149, tratta la pace con Chamlay, 182 e seg.; e con Tesse, 187; stapula al trattato con Tesse, 199; stapula al trattato di V gevano, 201; sue elogio. 209.

Santommaso Guzeppe, succede al padre. 280 manuria all'ufficio, 272, sua legazione a Vienna, 482, 440.

Sa Maurino e Lamero (Ordine dei), 21. Euroleguli giudinie di Vittorio Amedeo, 289; invara dagli Spagnuoli, 418, cedita a V. A., 435 e seg. sue condizioni, 487, Parlamento, 438, diretti della Cinesa sovra l'isola, 405, aggiustamento col papa, 418.

Sardin, avvocato, viene a Tormo per trattare accordo con Roma, 243 a seg., suo schema di accordo, 245,

è respinto a Roma, 247.

St Real, panegurate, suo contegno in Francia, 163

Francia, 163 Savo a di Nemours, 7. Savoja conti di Tenda, 3.

Savoja, occupata da Catinat, 163; da Tesse, 303, rest.tuita 213, in nota.

Scaglin conti di Vernia, 213. Schomberg (duca di), 177

Schoulembourg in Annover, 412

Seberga, difficoltà poste da Genova al acquisto di questo feudo, 224. Senati di Torino, Ciamber) e Nizza 14.

Sendors, cariche fatte venali da Cario Lomanuele II 14 e da Maria Gio vanna Buttista, 98.

Sete 508.

Sicula, passa sotto il dominio di Casa, Savoja, 391, governo di V. A. 302, contese con Roma, 394 a seg., uniori siciliani, 394; è invasa dagli Spagnuch, 492; cedata all'imperatore, 849.

Sindaer, 502

Siv gila trattato fra Austria e Sjingi a, 524 uffici che i collegat Lorno presso V. A., 527

Soissons, Congresso, 524.

8) and pretendenti alla successione, 2 1 primo trabtato di spartimento, 233 secondo trattato, 254; terzo tratta o 255

Spigno (marchest di \* ma gioventi, nue relazioni con V A 532 auc matrimonio coi re 538 accisuta di mettoro cu V A. 575; cua risposta n V A, 559; trisportata n Ceva. 582; restituita a V A., sd.; da hii multrattata 584; chiusa in un mo nastero, 586.

Spinelli Graceme, mandate a Lasbona,

Spoyll, questioni con Roma, 296. Staffarda, battaglia, 159. Stamente di Sardegna, 438. State del duca di Savoja nel 1675, 9 State Generale del Picmonte, 11 Stancemberg, vicuo in soccorso del Picmonte, 203.

Stradella, musico, 48. Successione emplese; diretti di Casa Sa

voja, 266.

Supergu, perchè fondata, \$3\$. Susa, presa da Catmat, 163, presa da la Feuillade, 803, ripresa dan nostri, 340.

Susa (marcheve di), 216, 219, 434 Susa (mariningella di), 216, aposa 1, principe di farignano, 407, Svizzera; trattati per la neutralità. 299

### Ť

Tabacco, coltura e monopolio, 220. Tarino, conte. \$80. Tasso, 17, 506.

Tenda ,acquisto di), 8,

Tessuro Emanuele, istitutore di Vittorio Ameneo II, 42.

Tessé, suoi progeth; tratta la pace con Vittor o Amedeo II, 172, 184 non riesce, 186, viene a Tormo tra ventito, 187; accord, segreta per Casale, 194; sottoscrive la pace con Savoja, invinto a Tormo, e perche, suoi giudia sopra Vittorio Amedeo, 227; difende Tolone, 8.9

Tolone, asser to. 889, riturala dei Confederali, 840

Termo; sua popolazione, 17, assedio, 315; assalti generali, 323-325 tert taglat di Tormo 329; costumi 4-6.

Toscana. V ttorio Amedeo II ne chiede la successione, 433.

Trattaments regio, often ito dall imperatore 145° e dal a Francia, 200 negato dal papa 3°1

Trattata colla Francia nel 1682 67 colla Spagna 151 coll'imperatore niem; coll' nghilterm e coll'Obinda 154; trattato di Pinerola, 195; di Terano, 199; di Vigerano 291, nuovo traditat specila Urande A leanza, 20% tratta o colla Francia, 26", quinda coll Austria. 236, coll'Ingin terra e colf Can h 294

Tratiati de l'trecht

Trattate desla Triplica Alleanza, 413, Tratture ucha Quadruplice Alicanza, 420, 431

Tremoglia (Cardinale della), 402, Tribicade della Monarchia, 384, abolittle and

Trucchi di Levabhgi diambattata, 13, merabro del Consiglio di Reggenza, 40, da informazioni a Luigi XIV, 146 (alasto 507)

Truss in Gran Gracemo, sue trame, sue cen lanna a morte, 178 g seg

Untrecenta da Torino. 311 Umulo (conte Jia 420, arrestato 553. Utrecht, Congresso 364, condot a dei pietapotenziari piemonten, 363. loro dominade, 466 gaudinio sei trattuti d. Utrecht, \$81 a seg

#### ¥

Vacanti, questioni con Roma, 236 Patient. Loro persecuzion, 114, Luigi X.V ne impone la cacciata, 116, litto del Duca, 19, g'interpongono gu Svitzeri, 120, combattimenti, preginere, 121, maraviguosa reastenza di un drappello di Valdesi, 123, sono condotti in laviazera, 124, rientrano in Piemonte, 143; combattono contro i francesi, 158; è loro vietato di aver comunicazione col francesi. Repretranze della Curia Romana, ricentimenti di Vittorio Amedeo, 229; vadi cedute dal a Francia e condizioni poete pei Vald # fil

Valenza nequistata, 295, 298. Valire beato Sebastiano, suo elogio, 125 Valsesia acquistata, 297, 838.

Vandomo (duca d., in Italia, sue vittorie, 263 disarma le truppe piemontes: a. S. Benedetto, 293 perche richiamate, 313; combatte in Ispagua. Vaudemont, governatore d Milano, 271. Venezna, 36, 264

Yercell, presa da Vandomo, 304; ri-

presa dai nostri, 334. Verraa (abate di), ambanciatore in Francia, 60; s'innamora della nipote, 214.

Verrus (conte di) abbandona il Piemonte; serve in Francia, sea morte, 215.

Verran (conterna di), 212 suc relazioni con Vittorio Amedeo II, 213; sua indole, 215, dicesi avvelenata e guarisce, 216, suo viaggio a Saint-Morits, 217; sue conditense al conte di Tessé, etanca del Duca, si volge a Luigi XIV, 218, sue fuge a nog-giorno in Parigi, 219.

Verrua, fortessa. Buo memorabile sasedio, \$08, press da Vandomo, 311,

търгеза, 834.

Vesceri, di Ventiniglia, 230, di Nizza, 137 in nota; di Lipari, 395, di Catanin, 197, di Girgenti, 197, di Casale, 311, di Moriana e Tarantasia

Vibb arcivescovo di Torino, 235, 482.

Vico (fortessa di), 93.

Vigerano, cessione stipulata, 292, distetta da Leopoldo I che promette equivalente, 298 mdogi di Ginneppe I, 338, negate da Carlo VI e riminariate dal Duca, 451

Villafranca (diretto di), 18, 367

Vidara, marescuallo, suo giudusio sopra Vittorie Amedeo II, 209, difende le Alpi 340, vince a Demain negoria a Endatai, 384.

Villeros viato a Chiari, 276, preso a Cremons, 277

Visconti Annibale viene in seccorso del Premonte, 302.

Vittorie Amedeo I, 5 a seg. Vittorie Amedeo II, sua nascita, 8, puerisia, 41 predizione di Fra Marco, 42; suo governatori, 42, trattato di matrimonio coll'Intanta di Portogallo, 49, prende nominalmente il governo, 33 come il matrimonio pertorhese non abbs effette, #9 sposs Anna d'Orléans, 79; in qual modo pone fine al governo Madama Reale, 97, pacifica Mondovì e Ceva, 100, natura del giovane Duca, id.; suo memoriale pel Governo, 102 e seg , gli pesa il giogo di Francia, 105, editto contro i Valderi, 119, si acconta coa confederati di Augusta e

va a Venezia; trat ative, 131; manda tre reggi nenti in Francia, 141; ottiene dall'imperatore il trattamento regio e facoltà, di acquistare i feodi derle Langhe, 145; Luigt XIV gh chiece Torino e Verrua, 145; risol mont sue e memorabili parole, 150 fa lega coll'imperatore e colla ( Spagna, 151; dichiara guerra alla Francia. 52; anela di venire a gior nata, 156; rolta di Staffarda; Vit torio non si lascia soprafiara dalla avversa fortuna, 150 e sego, solle cita soccorsi dagli al enti 120; di stribuace si poveri il collare dell'Annunziata, 169 invade il De finate, 171; è preso del raccelo, de trattative regrete di pace colla Francis, 182 e seg , a Loreto comcharae la pace, sottoscritia poi a Przerolo, 195, 199, governo del Duca, 208, sua giona per la mascria del principe di Piemonte, 226; anoi amori cula Verria, 167 e seg., introduce stretta economia del damaro pubbaco, 220, sua condetta nelle cose ecclesiastiche, 181; si affancia per la successione di Spigna e pe Milanese, 2/2, 254 256; tratta coll imperatore, 257; con Francia, Inguilterm e Olanda, 258, si collega roda Francia, 266, va al campo, 273, suoi a sguiti con Vi. eroi e . general fallspant, of tratta con " Lu gi XIV per la cesa one del Mon ferra o 279, non mescono le praticae 250 tratta roll imperatore per mezzo da Guglaclino III. 287 e per mezzo de la region Anna, 283, ar chites pierra alla brancia, 295. trattato con A sten , 947 e segentra nel i Gran e Alleanzo, 2001

come si travaglia all'asserbo di Verrua, 309 esce di Torino, sue mosse contro i Francesi che assemano la capitale, 816 e neg., battaglin di Tozino, 329, pranda Pizzighettone, 335 è ferito, se , asseil a Tolone, 339 ; ricusa di andare in campo per le ale differenze con Vienna, 345; è desi gnato re di Spagna, 368 e seg ; denignato re di Sicilia, 371; è procia mato re di Sicilia, 388, incoronato Palermo, 391 discorso della Corona, ed.; sua opérosita a contegno in Sterlia, 892 e seg : conflitti con Rome, ritorno a Torino, 404; cerca di impedire l'effettuazione del trattato della Quadruplice alleania, 425 e eeg., riceve a Sanagaa in cambio della Sicilia, 435, suo contegno colpopolo no controble, 467, same massome in cose di religione, 458 aue istruzioni sulla immunità, 4.1 uie massime nulls podesta civile, 427, lettera a Benedetto XIII, 498, altra lettera, 505, nuo modo di vivere, 525, dinegno di abilicare, 534 matrimonio coila Spigno, 538; abdica, pas, parte per Commer, 543; 11 m-gerisce nel governo, 543, è corpito di apoplessia e guarisce, 548 primi dissaport cel re figura, 549; risone di ritornare in Piemonte, le tera nd Ormea, riforna in Piemonte, 519. c arrestato, 571 , ana prigionia 🛦 Rivolt, 581 a. M. nealtert, 585, sua malattia, id., san morte, 586, giudizio sul suo regno, 5×7.

y,

Zopi i presidente dalla tamora dei Unit, 503

# INDICE

| Al cortese Lettore .               |        |                                             | P(q)    | 4     |
|------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------|-------|
| Dedrea della prima edizione        |        |                                             |         | 7.61  |
| Prefazione all'edizione del 1856 . |        |                                             |         |       |
| Prefazione all'edizione del 1368   |        |                                             |         |       |
|                                    |        |                                             |         |       |
|                                    |        |                                             |         |       |
| Саритово                           | 1      | Da Emanuele Filiperto a Carlo Emanuele II   | -       | 1     |
| 4                                  | 11.    | Il Piemonte alla morte di Carlo Emanuele II | +       | 9     |
| -                                  | in.    | Le core di fuori                            | -       | 32    |
|                                    | IV.    | La Reggenza di Maria Giovanna Battista .    | 10      | 48    |
| *                                  | Ψ.     | La guerra del sale nel Mondovi Vittorio     |         |       |
|                                    |        | Amedeo II prende il governo .               |         | - \$1 |
|                                    | VI.    | Soprasi di Largi XIV Perresumone del        |         |       |
|                                    |        | Valdesi                                     | _       | 104   |
| ,                                  | VII,   | La Lega di Augusta e la Grande Alcanza      |         | 126   |
|                                    | VIII   | Prima guerra co.la Francia                  | -       | 156   |
|                                    | IX.    | Continuazione della guerra Campagne         |         |       |
|                                    |        | del 1091, 1692 e 1693                       | 44      | 165   |
|                                    | Х.     | Negoziati segreti colla Francia Paca (el    |         |       |
|                                    |        | 1696                                        |         | 179   |
|                                    | ΧI     | La Corte e il Governo                       |         | 20-   |
|                                    | XIL    | Prime controversie ecc essastiche           | -       | 228   |
|                                    | XIII.  | La successione magnuola e sa lega colla-    |         |       |
| •                                  |        | Francia                                     |         | 251   |
|                                    | XIV    | Lega coll' Imperatore a accessions alla     | _       |       |
| •                                  |        | Grande Alleanza                             |         | 283   |
|                                    | XV.    | Seconda guerra contro la Francia Ca u-      |         |       |
| -                                  |        | pagne del 1703, 1704 e 1705 Assesso         |         |       |
|                                    |        | di Verrua                                   | <u></u> | 302   |
|                                    | XVI    | Assedio e battaglia di Torino               |         | 314   |
|                                    | XVII   | Continuazione della guerra - Trattative     | -       |       |
| •                                  |        | di pace , , , , , ,                         |         | 337   |
| _                                  | 27110. |                                             |         | 355   |
| -                                  | XIX.   | Il regno di Sicilia,                        |         | 345   |
| ·                                  | XX.    | La Triplice e la Quadruplice Alleanza       | 7       |       |
| -                                  |        | la Sardeana                                 |         | 410   |

| CAPITOLO                                                   | XXI.      | Riforma legislativa, amministrativa ed e    | 200- |      |     |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------|------|-----|
|                                                            |           | nomea                                       | 4    | Pag. | 443 |
| *                                                          | KXI       | Costituzione degli etudi. — Governo         | dı   |      |     |
|                                                            |           | Vittorio Amedeo II.                         |      |      | 461 |
| *                                                          | XXIII.    | I Concordati con Roma                       |      | 78   | 477 |
| 77-                                                        | XXIV.     | Ultimi anni dei regno                       |      |      | 514 |
|                                                            | XXV.      | L'abdicazione .                             |      | -    | 532 |
|                                                            | XXVI      | Ritorno da Ciamberi                         |      |      | 545 |
|                                                            | XXVII.    | L'arresto                                   |      |      | 560 |
| 4                                                          | XXVIII    | ed ultumo. La prigionia e la morte .        | -    |      | 544 |
|                                                            |           | DOCUMENTI                                   |      |      |     |
| A. Lette                                                   | ra della  | contessa di Verrus al conte di Tessé .      |      |      | 589 |
| B. Dispa                                                   | ccio di   | Vittorio Amedeo II al conte di Vernone      | eul  |      |     |
| C2.                                                        | mbio de   | lia Savoja col Milanese                     |      | ,    | 591 |
| C. Documenti relativa a. dusarmo delle truppe premontesi . |           |                                             |      |      |     |
| D. Documenti relativi all'acquisto della Sicilia           |           |                                             |      |      | 599 |
|                                                            |           | d: Susa (Vittoria di Savoja), o Lord Peterb | OTOU | gh,  | 606 |
| Indice al                                                  | lfabetico |                                             |      |      | 811 |

### ERRATA-CORRIGE

- Pag 312, lin. 25. Dope le parole " precipitavano le sorti... de tatta Italia ", aggiungasi; " L'imperatore Leopoldo I moriva il 5 maggio 1705, " e gli succedeva Giuseppa I suo primogenito ".
- Pig 337, lin. 2. " Carlo IV ultimo duca di Mantora ... . eggan: " Carlo II " ultimo duca, ecc. ...
- Pig. 390, in nota: " barone Rhebinder .. Gran Marescuito di Sacoja nel 1703 ... lergasi: " nel 1730 ...

## Torino - CARLO CLAUSEN - Torino

tagine, suffe coste d'Italia Siracusa da lungo tempo aveva escritata una egemonia marituma e commerciale. Le tre territori guerre puniche erano state precedute dalla lotta di Gelone, di Dionisio e di Agritocle contro i Cartaginesi, e perfino il disegno condotto a territore dagli Scipiori di portare la guerra in Africa e di distruggere la rivale era stato concepito da Siracusa, la quale, accanto agli Stat, italioti esercito pure una notevole efficacia sulla logua, sui costumi, sulla letteratura e persino sulla storia e sulla costituzione politica del Romani. Da storic su acusarii, per la prima volta, verine fatta menzione della città eterna da essi ficcino i rimicramente narrate e gesta dei Laurii Percio una parte della pseud est ora romana politica e contriuzionale fu concepita e narrata, o ne alcun che di paralle o a quanto era avvenido in Sanha e nella Magna Grecia,

Per questa ed altre considerazioni, l'autore com nua la sua storia d'Italia. col recontare le vicende delle colonie gruche nel mezzogiorno della penisoio e nella Sicilia. Cio lo porta, naturalmente, ad occuparsi, anche dei popoli itaham, coi quali i Greei vernero in contatto nelle loro nuove sedi, ii che vitoli dire di quasa tutti : popoli della pemsola. Ora tanto le condizi ni etnografiche dell'andea Italia, quanto le origini delle celonie greche sono avvolte in una fitta net ha di leggerite, onde il primo conjeto, les autore doveva consistere in un'analisi critica riclia tradizione storica a noi pervenuta intorno a qui sti fatti. Ed e appunto di cu che si occupa il volume teste pubblicate, che puoessere considerato come autimoscuzione all'arrera opera. E vale la pena di seguire l'autore neue sue riverche. Neu v'ha scrittore anuco e sia pure il più recondito e più trascurato, che l'autore non abbia letto, cavandone talora notizie prima di lui non avvertito. È anche la dove si serve di materiali gaconosciut,, riesce à trarné induzionale integrazioni nuove e originali. Che tra queste motesi ce ne sia qualcuna che non sarà accettate da totti. è naturale in un cumpo essi irto di dificolta entrebe, e l'autere stesso lo ha preveduto-Ma a buon de ino egt, se gaja ege: "Prana di condangare su due predi le mie integrazioni, il lettore veglia, se non maturare nella sua mente i suoi dubbi, quar to lo med in le mie (potes, pur le meno considerare, che esse son fratta di lungo e spossionato esame al

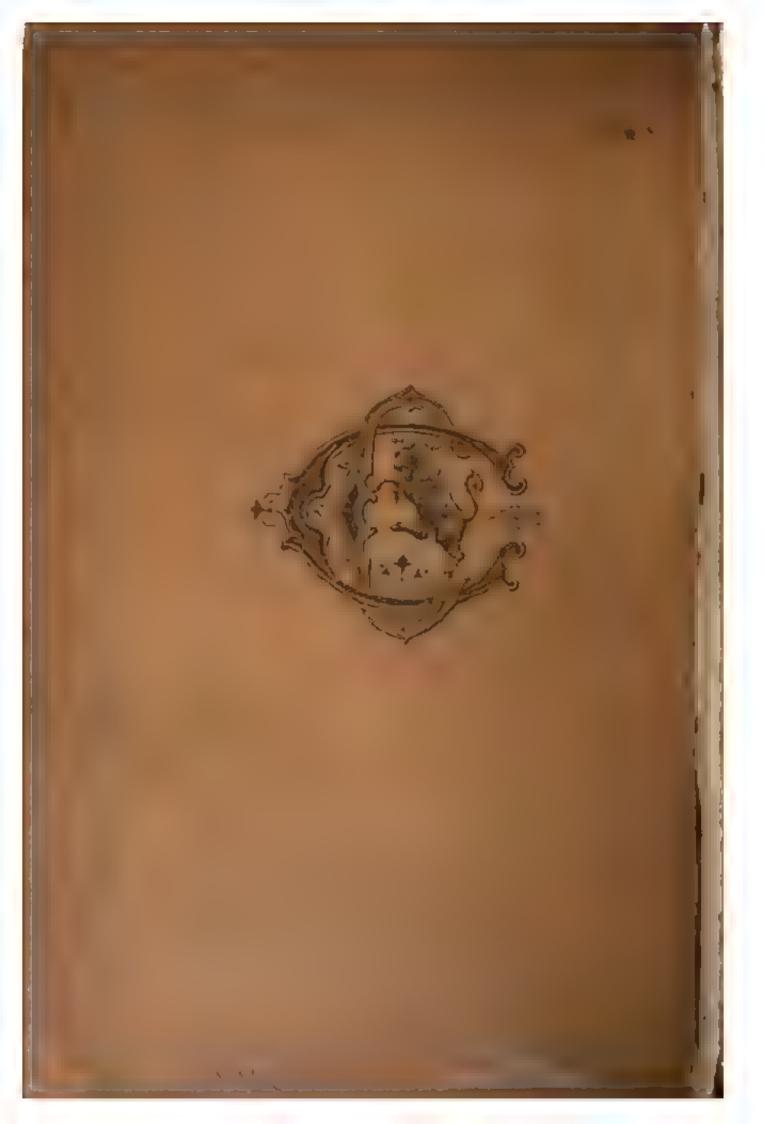

Digitized by Gougle

409 00 TNOT

o gituzen by Google

Diginal fram HARVARD UNIVERSITY



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

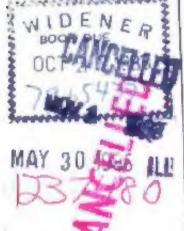



Digitated by Google

Original from HARVARD UNIVER STY



original from HARVARD UNIVERSITY